



# RACCOLTA

Di tutti i più rinomati Scrittori

DELL' ISTORIA GENERALE

DEL

### REGNO DI NAPOLI

Principiando dal tempo che queste Provincie hanno preso forma di Regno

DEDICATA

ALLA MAESTA' DELLA REGINA

NOSTRA SIGNORA (D.G.)

TOMO SESTO.



N A P O L I Nella Stamperia di Giovanni Gravier

MDCCLXIX.

Con licenza de' Superiori.







# MARIA CAROLINA D' AUSTRIA

REGINA DELLE DUE SICILIE.

S. R. M.

L continuo zelo, che ho fempre avuto pe 'l vantaggio e 'l co-modo del Pubblico, mi ha fatto im-

a 2 pren-



prendere l'edizione de' migliori Storici Napoletani raccolti insieme, ed esattamente stampati in una Collezione. L'ambizione di farla comparir decorata d'un illustre ed augusto nome, mi dà l'ardire di mettervi in fronte quello della M. V. Mi lusingo, che tra i diversi titoli, onde farà la mia impresa per guadagnare l'approvazione del Pubblico, sia questo forse il principale, dacchè fa ognuno il gusto singolare, che ha V. M. per le Scienze e le belle Arti, e'l distinto favore, che lor si compiace di accordare. I vostri fedelissimi sudditi non cessano di ammirare e decantar questa tra le altre belle qualità, che adornano il vostro eccelfo animo; ed io per parte mia non vo' lasciar indietro agli altri nel render pubblica testimonianza ad esso,

ed agli altri infiniti pregi , che concorrono nella persona di V. M. per rendervi l'idolo de' nostri cuori, e l' ammirazione di tutto il Mondo . La generosa vostra benignità mi fa ragion di sperare, che siate per gradire questo picciol omaggio della mia divozione, e proteggere gli sforzi d'un vostro fedel Vassallo in illustrare la Storia di questo Regno, ed arricchir d' utili e pregiati libri i torchi Napoletani. Non mancherà ciò di accrescere la vostra gloria, e di confegrarla alla più rimota posterità, dalla quale egualmente che da noi avrete il dritto perciò di efigere que ringraziamenti, e quegli encomj, che giustamente si devono a tanto benefizio. Iddio conservi per, molti anni l'augusta perfona di V.M., e si degni di felicitarla

con continue prosperità e contentezze. Tali sono gli ardenti voti, che mandano incessantemente al Cielo tutti i vostri Sudditi, e con ispezialità

Di V.M.

Napoli 30. Gennaro 1769.

Il vostro Umil. ed Osseq. Serv. e Vassallo GIOVANNI GRAVIER.

### T A V O L A

### DEGLI AUTORI INSERITI IN QUESTO SESTO TOMO:

- TRiflani Caraccioli Opulcula Historica , nunc iterum edita.
- Cantalicii Epifcopi Adrieniis atque Pinnenfis Gonfalvia, feu de Geflis Ferrandi Gonfalvi, vulgo Magni Ducis in Italia, libri quatuor.
- Le Islorie di Monfignor Giovambatista Cantalicio Vescovo d' Atri e di Cività di Penna, delle guerre satte in Italia da Confalvo Ferrando di Aylar di Cordova, detto il G. Capitano. Tradotte in lingua Tosana dal Signor Sertorio Quattromani, Accademico Cosentino.
- 4. Beeve Difcorfo dell'andata del Magnifico Giovampaolo Coraggio per nome e parte del Regno di Napoli alla Corte dell' Imperador Carlo V., nel tempo ch' era Luogotenente nel Regno il Cardinale Pompeo Colonna. Manoferitto d'ignoto Autore, ora la prima volta dato in luce.
- 5. Iloria' di Nosar Ansonino Caflaldo, libri quattro, ne' quali fi deferivono gli avveniment' più memorabili fucceduri nel Regno di Napoli fotto il Governo del Vicerè D. Pietro di Toledo, e degli altri Vicerè fuoi fucceffori fino al Card, di Granvela. Opera manoferitta, ora meffa pur in luce la prima volta.
- Uberti Folietæ Tumultus Neapolitani fub Petro Toleto Prorege.

# TRISTANI

PATRICII NEAPOLITANI

# OPUSCULA HISTORICA

Ab Clarissimo Viro Ludovico Antonio Muratorio tom. XXII. Rerum Ital. Script, primum luce donata

E MANUSCRIPTO CODICE EXCELLENTISSIMI PRINCIPIS

## TORELLÆ.

NUNCITERUM EDITA.

EDITIO PRIMA NEAPOLITANA

Correctior & Emendation.



NEAPOLI
TYPIS JOANNIS GRAVIE ;
MDCCLXIX

Superiorum Facultate.



# E L E N C H U S T R I S T A N I

CARACCIOLI.

IN Triftani Caraccioli Opulcula Przefatio Ludovici Antonii Muratorii.

Joanne I. Regina Neapolis Vita, Auctore Tristano Caracciolo, pag. 7.

Sergiani Caraccioli Magni Senescalli Neapolis Vita, Auctore Trillano Caracciolo.

J Cannis Baptifla: Spinelli Cariati Comitis Vita , Auctore Triflano Caracciolo . pag-46.

-DE varietate fortunze, Audore Tristano Caracciolo. pag.82.

DE inquisitione, Epistola Tristani Caraccioli.

pag.121.

GEnealogia Caroli Primi Regis Neapolis, Trillani Caraccioli.
pag.134.

DE Ferdinando, qui postea Rex Aragonium suit, ejusque posteris, Tristani Caraccioli. pag. 142.

Dobilitatis Neapolitanze defensio Tristani Caraccioli . pag. 152.

IN

The first town town the second

The state of the s



I N

# T R I S T A N I

O P U S C U L A

PRÆFATIO

# LUDOVICI ANTONII

Ultum, ut spero, habebit, unde sibi placeat, Regia Civitas Neapolis , quod tot egregiis scriptoribus , quos ipsa peperit, cura nunc mea veniat adjungendus etiam Trillanus Caracciolus. Qualis hie feriptor & Historicus fuerit, & quam dignus, qui maturius per eruditorum manus verfaretur, Opufcula nonnulla prodent, quae nunc primum Ego publicum in diem effero . Scilicet hominem ibi intueare prudentiæ ac fapientiæ non vulgaris lineamenta ubique gerentem , atque in ejus flilo quamdam gravitatis speciem sentias, quæ simul erudiat atque delecter. Quod mirere, non a teneris annis, fed virili tantum ætate se contulit Tristanus ad literas excolendas, ut ipse testatum reliquit. Sed pauca prius de ejus Vita funt delibanda. Prodiit ille Neapoli e præstantissima Caracciolorum gente, cujus antiquitas, nobilitas, & clarorum virorum copia, me laudatore non indiget. Satis nempe, non dicam apud Italos, fed & apud universos Europæ Populos nota ac celebrata, & in qua nuper vidimus uno tempore duos Sandæ Romanæ Ecclefiæ Cardinales ampliffimos . Est autem ab

### IN TRISTANI CARACCIOLI

antiquo tempore gens isla in duas lineas divisa. Altera de Rosse nunc alit præclarifimum virum Torellæ Principem, ejulque patruum Patrem Euflachium Clericum Regularem, quem ob fingularem humanitatem, eximialque alias animi dotes ego in primis & veneror & diligo . Altera del Leone aut Pifquitio aut Svizgero agnomen fortita, ea est, quæ circiter annum 1439. Trillanum Caracciolum protulit. Ipfe vero audor est, quo anno Alphonfus I. Aragonum & Siciliæ Rex Neapolim cepit , hoc est anno 1442, se puerulum vidisse tantam rerum mutationem , & aliquam servasse semper tanti speciaculi imaginem . Erat Trislano angusta domi supellex, tres fratres, plures sorores. Johannes vero corum pater, qui in Regia Camera Summariae munere fungebatur, majori folicitudine cogitabat de paranda tot puellis dote, quæ tunc inter Nobiles ad mille ducentos Aureos afcendebat, quam de maribus educandis. Propterea non arma, non equi præsto erant Tristano, ut se ad ordinis equestris exercitationes conferret. Accessit & cura domesticæ rei, sublato patre, ac non leve onus confulendi tot fororibus, quas tandem omnes ( & quidem sopiem erant) tum ejus pater, tum sple honestissime collocarunt, Hine imminuum patrimonium, & fratribus persuasum, ut sub alieno coelo fortunæ melioris subsidia quærerent; e quibus unus Galliarum Regi militans, illustribus ell fundus muneribus; alser Epilcopatu audus; terrius tandem Regiæ Cameræ Præfes Neapoli conflitteus fuit , sefle Toppio de Orig. Tribunal. Tom. f. pag. 146. Porro domellicæ hujufmodi angustæ etiam in caufa fuere, cur Triflanus ferius quam optalfent amici, ad uxorem ducendam se passus fuerit impelli ... Hæc autem fuit Cicella Piscicella , ab eo zetate jam virili ducla, quæ unam illi tantum feminam peperit , Liviam nomine , illustri postea viro nuptam , Vix falli me putem, fi ejus maritum fidenter appellem Johannem Baptislam Spinellum Cariati Comisem , cujus Vitam Triflanus iple conferipfit ego vero infra evulgabo. Quippe in ea legas ductam a Spinello Liviam Caracciolam nobili genere , honestisque parentibus naum. Triflanus vero Ferdinandum Spinelli filium ibi alloquens, Nepotem appellat. Interea Tristanum aliquo jam otio fruentem invafit, crevitque in dies vehemens discendi cupiditas, cui ut faceret fatis, Historias legere coepit. Ad majora etiam studia, nobili viro in primis digna, eum hortabantur identidem amici do-&i , quibus ingenium hominis perspectum erat. Verum dolebat Triflanus , neglectam fibi hactenus fuiffe Grammaticam Latinam ; cumeumque tot annos natum, jamque maritum, immo & patrem pudebat parem se pueris facere, & ludum literarium tam serò intrare. Sed vicit sciendi cupido. Quamobrem se sibi Magistrum flatuens, describere coepit libros de Grammatica tractantes, & memoriæ commendare quæcumque rudimenta ac præcepta pueris in schola traduntur. Tum aggressus explicare veteres Scriptores, ubi aqua fibi hærebat, eruditos viros confutere in more habuit : atque hac ratione . fimulque experiendo vires fuas in scribendo, eam sibi Linguae Latinæ peritiam comparavit, quam in ejus Opusculis si non suspicias, certe ames . Immaturo deinde fato priore uxore fibi rapta, alteram duxit, e qua mares quatuor , totidemque feminas fuscepit . Duos e maribus, magnæ spei adolescentes, unus idemque mensis subflulit : utrique pater ingenti dolore , sed pari etiam constantia parentavit . Primogenito deinde , quem ægritudo contraeta claudicare coegerat , uxorem quælivit e Caracciola gente , nullo affinitatis vinculo nuptias halce impediente. An is slirpem fuam propagarit, mihi incompertum eft. Triflanus vero jam in fenium inclinans, publicis muneribus valedicens, reliquum vitae in otio erudito transegit : quo tempore potissimum ad Opuscula, quæ supersunt, conscribenda se contulit. Annum, quo vivere desiit Tristanus, nulla adhuc monumenta mihi prodidere. Exploratum tamen habeo, ipfum ad annum faltem 1517, vitam produxiffe, quum in laudata nuper Spinelli Vita describat navigationem poene temerariam Caroli V. tunc Regis, poslea inclyti Imperatoris, e Belgio in Hispaniam.

Supered, ut que mune publici juris faciends mihi funt, Triani Caraccioli Opufcula reconfean, fit name prins profellis fueso, cui ego bac ipid debeam. Is fuit Conflantinus Grimaldus, Regius Neapoli Conflissirs, cuius nomen jumdiu in Literacorum Republica fonat, num e Philolophica, num e Theologica endistione e quique Jurifiprudentie fuse fruchs etiam [perare nos facit. Eo quippe curante deferipta fuere, & ad me mila, quamune accepturus ell Lefor. Sent autem Vita Johanna J. Reginav Apuliza. Vita Serzanis Caraccioli Magni Senefchalli, Johannis Baptillas Spinelli Cariati Contisi Vita ad Ferdinandum Illius Silium. De varietate fortunge. De Inquificione Epifola. Genealogia Caroli I. Siciliz Regis. De Ferdinando q qui poftea Rex Aragonum fuit; ejudque Genealogia. Nobilitatis Nespolitane defentilo ad Legatum Reipolitica Venetes. Atque fuere haulta fue-

### IN TRISTANI CARACCIOLI

re e Codice MSto, quem adfervat Princeps Torellæ, milit supra landatus. Verum non heic conflitit Triftani calamus atque industria. Sunt & alia illius Opuscula, quæ sive quod extra instizutum meum visa aliis suere, sive quod jam toedium e Colledione tantæ molis Ledoribus tandem ego pertimuerim : expofeendi minime ceufui . Horum fyllabum fubjiciam . Disceptatio quædam prifcorum cum junioribus de moribus fuorum temporum. Oratio ad Alphonfum juniorem. De inconftantia. De cujusque vanitate in loquendo. Epistola de statu Civitatis Neapolis. Plura bene vivendi præcepta ad filium. De funere Ferdinandi I. Epistola. De Vita Austoris pauca guzedam. Joviani Pontani Vita brevis. Didonis Reginæ Vita. Penelopes callitas, & perleverantia. Quid fit in tot variis artibus junioribus ampledendum. Opusculum ad Marchionem Atellæ De fororis obitu. De concordia, & de ineundo conjugio. Ordo fervandus a militibus Hierofolymitanis in electione magni Militiæ Magistri. Atque hadenus lucubrationes Triflani , quas ego norim . Ceterum quum accedet Leftor ad illas, quibus locum inter hasce veterum Historias seci, nonnulla deprehendet, quæ aut manifelle corredore indigeant, aut dubiæ saltem lectionis videantur. Optandus certe nobis erat Codex emendation; verum clarissimus ipse Grimaldus, cui donum hoc acceptum refero, nulli hac in re diligentize pepercit, & conquisitis aliis Codicibus, nihil tamen melius invenit, quo Codici Principis Torellæ alicubi tenebras offerenti subsidium præberetur-Quare tum ille, tum ego conjecturis minime audacibus, quæ licuit, emendavimus, reliqua Lectorum judicio dimifimus, Erunt etiam, qui Johannæ I. Reginæ Apologiam a Tristano contextam legentes, e veiligio ad memoriam revocantes, quot or quantis probris feedata jaceat illius memoria apud tot Historicos, in hac ipfa Collectione omnium oculis expositos, mirabuntur ingenium hominis, qui Aethiopem, ut ita dicam, dealbandum susceperit, & supinæ assentationis vitio laboret. Equidem sateor, & mihi id primo visum. Attamen guum Trislanus minime inficias eat. quin detellandum facinus inlatæ mortis Andræ marito, consentiente Regina, patratum fuerit, illudque excufet tantummodo. non autem neget: cetera crimina Reginæ objecta, ea fortaffe funt, quæ dilui ex parte possint , aut certe non continuo omnia credenda. Quicumque enim pro Ludovico Hungariæ Rege, a quo Regnum ei poene ereptum fuit, contra illam fletere; quicumque etiam Carolo III., qui ipfam Regno & vita spoliavit, ejusque

Succefforibus adhæfere, facile in illius ignominiam multa confinxere, aut in finistram partem quævis illius acta sunt interpetrati. Profecto a Johanna I. tamdiu ante jugulata, & minquam fibi vifa, & quæ nullos reliquerat post se tilios, nihil Tristano sperandum erat, ut in adulatorias artes pro illa raperetur. Utcumque tamen Opusculum istud excipere velis, hercle in reliquis senties Scriptorem gravitate fumma, & non vulgari prudentia præditum, ita ut non minus voluptatis, quam fructus ex ejus lectione fis percepturus. Unum denique addam , quod Neapolitani eruditi minime ignorant, scilicet superesse alterius Caraccioli, & quidem antiquioris . Historiam brevem Manuscriptam de rebus Neapolitanis. In Codice illo Auctor se se ita inscribit : Bartholomeo Caraczolo dicto Carrafa Cavaliere de Neapoli. Vassallum insuper fe fe appellat Ludovici Regis , cui uxor erat Johanna . Itaque ille scripserit circiter Annum Christi 1358. Istius mentionem habes apud Philibertum Campanile in Libro de Stemmatibus Nobilium Neapolitanorum, qui tamen Hilloriam ab eo conscriptam ignorasse videtur. Inquit enim, ejus tumulum conspici Neapoli in Sacello Comitum Policastri cum hac Epigraphe:

HIC REQUIESCIT CORPUS
DOMINI BARIOLOMEI CARACCIOLI
DICTI CARRAFÆ DE NEAPOLI MILITIS
MAGNÆ REGIS REGINALISQUE CURLÆ.
MAGNI RATIONALIS
OUI OBIT ANN. DOM. MCCCLKIL

campanilis nuper memorati fententia fuit, eamdem cum Caraciola gence fuifle Carafam; & quamquam id neget Aldemarius de Famil. Neapolitan., plura tamen funt, quæ & me in Campanilis opinionem inclinent. Si quando Hiiforia hæc ad manus meas defereur, ut ípero, eamque luce dignam reputem, de illo agendi tunc erit locus.

### JOANNÆ I.

REGINE NEAPOLIS

VITA

T R I S T A N O

CARACCIOLO.

CRedo equidem de humana focietate tunc bene mereri, cunt quis innoxios ab injuria contumelifique pro viribus afferere conatur, & præcipue invalidos, & qui per le id efficere nequeunt , quorum primi vita fundi merito censentur . Quod benelicium quanto majori personae exhibetur, tanto honestius, quando nec ambitioni, neque adulationi inferviri cognoscitur; & illultrius, cum magnitudinem nominis conviciis involuti extricando, failo id contigifie palaus fiet. Nuper ego in Joannis Boocacii Librum cum forte inciderim, quem in Mulierum illustriums memoriam eloquentissimus ille præcipue vernacula lingua ediderat , offendi ultimam illarum Joannam Reginam , cognomento Primam, cui profecto non ob merita, aut quod inferior aliis extiterit, eum locum tribuit, sed potius temporum ordini intendens, aut quod magis arbitror, ut qui illam novillimans legerent , Regalem illius Vitam fidelius tenaciusque memoria fervarent : multum præterea admirari coegit , ex quo noverim , qualis Regina ipfa fuerit , & quam diverfus vulgaris & falfus de ea rumor per successionem traditus , nullo audore, aut monumento fulus, ad nos ufque pervenetit. Mile-

### 8 IN TRISTANI CARACCIOLI

rear autem, arrideam potius plerosque Scriptores nominis & famæ fludiolos, qui inquieti labores, ærumnas, & vitam pendant, ut per ora infipientium, mendaciumque futili voce celebrentur : quod præfensi fado clare liquet ; veras hujus keginæ dotes a nemine recenseri, probra vero & dedecora, etiam humillima femina indigna in eam vulgo quotidie jactari . Erit ergo operæ pretium, fi bene laudabiliterque facta ejus sparsim jacentia in unum colligam, ut iis munitus obviam ire pergam pervulgatæ tamdiu insciorum maledicentiæ, sperans, qui viderint legerintque, facile ab errore retrahi posse, & Reginam vitæ, & morum suorum reddere claritati. Etsi rem difficilem mihi promittere sciam , tam inveteratam opinionem aboleri poste, præsertim cum gravissime plerumque aliorum indecora facta audiantur, & quamquam inique, I bentius tamen quam laudes, accipi folere videmus; juvabit tamen pro re honellissima laborare, etsi nec quemquam crederem, fed profecto minime reor omnes adeo corrupti esse judicii , ut non existant , qui malint abactis erroribus verum admittere, & bono alicujus nomine , quam infami vituperatione jactari. Magnæ profecto iniquitațis indicium erit , fugillatione ejus gaudere, a quo nec læfus umquam fuerit, nec læfionem vereatur; ac pize mentis est latitia affici purgatione nominis , quod falfo crimine inquinatur , Nolo enim multa tam mendofe de Regina relata recenfere, ne forte illis, qui nondum ea audierunt , novus audor finistræ de illa opinionis fidem faciam ; & forfan , quæ hadenus a maledicis objedta delituerunt . a me occulere faragente iis innotescant : quoniam plerumque usu devenire folet, ut cum turpe aliquid aut scelestum auditur, minime perpenfo, verumne sit, deferendi, aut defendendi animo dictum, libenter admittatur, & ad objiciendum quandoque refervetur . His præteritis properemus destinata persolvere, petita prius a Regine manibus venia , & a Lectore , fi quid indignum ea ate, aut præfumptum, aut omillum fit, aut ineleganter harbareque scriptum, quorum alterum minime iniquo animo fa-Aum eft, cum veri amor ad id me traxerit. Alterum vero, qui me infaniæ & præfumtionis damnare potuiffent, dabunt officio erga defundam caritatis veniam, etiam cum reprehensionis diferimine : & cum longe a facto diflem , erit fatis , quæ ab altis acceperim recensere, & me a falso abstinere.

Nata est Joanna a Carolo inclysi Roberti Regis filio, & Calabriæ Duce ( quæ prærogativa est in Regno successivi), & Matida San-

9

Sandi Pauli Comitis filia. Seriem mortalium non longius quam a Carolo, qui primus e Francorum gente Apuliae, seu mavis Siciliæ huic nostræ imperavit , ducam. Nec ad Dardanum ascendam, ut aliqui ambitiofe in Francorum Regum gratiam. Carolus igitur Ludovici Sandi Galliæ Regis germanus cum operam se suisque dignam in hostes Ecclesiae, pro illius quiete & auctoritate navaffet, eamque devicto & occifo Manfredo metu liberaffet, qui invita Ecclesia Regnum usurpabat, & eumdem finem Conradino, qui ad ulciscendum Patruum, & Regnum sibi occupandum venerat, dediffet; pro quibus ut gratam se Ecclesia præflaret, Regnum Siciliæ certis conditionibus illi concessi, quod legitima fuccessione ad Joannam , de qua mentio sit , devenit . Siquidem ex Carolo hoc Primo Secundus nascitur, qui & ipse Robertum similiter Regem genuit , patrem Caroli Ducis Calabriæ, qui superstite Patre defunctus, Joannam, quam, ut dixi, ex Matilda susceperat, reliquit. Cujus indolem inspiciens sagax avus Robertus Rex , non defuit , ut bonus Artifex providusque Princeps, quod natura inchoasse videbatur, studio ac diligentia perficere. Itaque Fuellæ comites altricesque dedit, non modo ut mulierem bene honesleque instruere possent, sed ut opumam Reginam efficere valerent. Quippe aderant, qui fidei Christiaræ monita illam avide discentem docerent; nec deerant ex senioribus Aulæ, Regisque amicis, qui majorum dida fadaque suggererent, ab Avo ad hoc dati Comites, ut præceptis & exemplis ad illos imitandos hortarentur; audoritate vero & reverentia, tamquam senis Avi speciati amici , sidique , non modo re aut gestu Regi indecenti, sed verbis jocisque, cum opus esset, etiam castigantes averterent. Aslante igitur Puella nil dici aut fieri unde inhonestum aliquid sumi potuisset, permittebant; quæ attendens audiensque pro recta vivendi regula Puella sumebat fic fine principibus feminis , fed castarum matronarum societati fisa est . Nonnumquam aderant & Moniales , quas Sanctimoniales nunc vocamus; eas ad hoc Rex, impetrata a Pontificibus venia , e Claustris evocaverat , ut essent , quæ divinis officiis Christianisque ceremoniis caste pureque Neptem instruerent, & ut fomitem illum malarum cogitationum, acluumque pellimorum, scilicet otium, evellerent & extinguerent. Cum salutantium officiis, principibulque matronis le subduceret, Magistras petebat, quæ illam Avum vestibus, & linteis induere monstrabant; & hujulmodi mille artes non ad fervilem ulum, aut quælluarium, fed

#### 10 TRISTANI CARACCIOLI

ad honeflas mentis manufque occupationes impendere Regium ducebat. Lt sæpe ut vidrix certaminis, quibus vicerat, opera videlicet aurea, ferica, bambacina fuis manibus elaborata, Sanctorum figillis, & præcipue Virginis Dei Matris Mariæ dedicabat. Nere, ac fuere cum æqualibus Principum filiabus, quæ una educabantur, non dedignabatur, & superalle juveniliter exultabat, minimeque in suo comitatu videre erat os sucatum, cerussa aut purpura, pigmentisque aliis illitum, aut adulterinum crinem de mortuo alicujus cranio exemtum. Curabat Avus, Princeps fagacillimus, pollquam mente perceperat, fore illam dignam fibi heredem familiæ decus, & Regni columen, ut Proceres Regni scite admitteret, illosque audiret, auditisque respondere commode per ætatem posset. In tantum suis moribus & gestis sibi placebat Rex, ut sæpe Oratores & Regum & Populorum, qui ad se venerant, ad Nepotem falutandam mitteret, tam ut illi auctoritatem daret, quam oftenderet Legatis, destinasse omnino illius fuccessionem; & per illos nosceretur multis in Orbis Provinciis & Regnis, qualem Successorem habiturus esset, quæ supra ætatem & fexum faperet, & colloqueretur. Itaque candidi adolefcentis mores, perspicuumque ingenium, immaturam Caroli patris mortem tolerabiliorem minusque dolorosam Avo Regi suerant, cernenti filiam superesse, cuius & prudentia, & animi vigore bene moderandi Regni certam spem præsumeret. Quare, nec temere, qui illam vestire curarent, nec infimo genere, & illiberalibus motibus, sed spectatos viros esse voluit, vitæque honeflate probatos, Indumenta quidem Regalia illi, præcipue cum Aula prodiret, proprio avitoque more formata, nec quod fubditi æmulari ad luxum possent , gestare passus est. Et ut nihil ad formandam optimam Reginam in Nepte heredeque fua deeffet honestum dedit famulitium , cui præesse voluit & audoritatis & prudentiæ fummæ virum, cui obtemperare deberent &c Nobiles, & Procerum filir. Qui vero conventui aderant, præter ingenuos, nulli adstabant. Is, qui manibus aquam daret, aut equellris ordinis erat , aut equellri majori ; similiter qui dapes inferrent , & prægustarent. Quin & poculatores summam diligentiae fidem in fuo officio fervabant, ne veneficio aut maleficio puella lædi posset. Conantem eam Domus major attente observabat, ne Juvencula quid avidius manducaret, aut procacius posceret; quorum si quid deprehendisset, minime coram, na Regiam indolem obtunderet, arguebat, fed fecrete monebat, ne quid

quid tale post hæc admitteret , utpote rem indecoram, & Avo Kegi peringratam cuius non iterum reprehendere opus erstr, cum prumo emendatam se ostenom terum reprehendere opus erstr, cum prumo emendatam se ostenom se desta in il prattemitieret sa subritatis incolumitatsse non minorem adhibebat diligentiam, quam periussimi sa ecertisis Medicis demandaverat , quibus criam imposuerat, ut coenanti, vel prandenti semper assistante discontinuo terque caverent, ne quid illi apponereur, male aut insuluriter paranma, aut strudum sociales qui etiam munditire confuserori, transitation de la constante de la constante de la constante de la constante paranma, aut strudum sociales qui etiam munditire confuserori, paranma, aut strudum sociales qui etiam munditire confuserori, paranma conducter maxime censchant, Nee minor erat postu censura, paras modificit pam adulta. Et modessità est en sinor erat postu censuration paranna additir pam adulta.

Plurimum antem jam respondebat Regina curæ, & desiderio Regis de se habitis, adeo ut præ gaudio ille se minime continere valeret, quin enarrare non inhonestum, sed gloriosum sibi duceret egregios Neptis mores in conventu Procerum, & Oratorum; & laudum præcipua erat affiduitas, observantia, quam circa fe iplum in mandatis monitifque prællabat, ufqueadeo ut cum juvenis, & femina effet, ætatis fexusque lubricitate circumplexa, nihil jucundum effet, nifi cum Avo rem gratam feciflet. Cujus rei argumentum hinc maximum fumi potest, quando illi obedire ne mortuo quidem reculavit. Caverat enim Rex moriens tellamento, Andreæ Ludovici Pannoniæ Regis fratri matrimonio ilłam jungi , ipfins Roberti ex fratre Abnepoti ; figuidem Caroli ejus germani Hungariæ Regis nepos ex tilio item Carolo fuerat, ex ornatissima Francorum Regum sobole, quæ etiam si quid Gallicani adduxerat moris, apud nos exuerat; Andreas vero barbaricos mores feritatemque Pannonicam penitus imbiberat, quam & Cœlum, & educatio suggesserant, prævaluerantque modestiæ & humanitati majorum. Quippe, ut unico documento describam. ex Christianissino non tantum nomine, sed vita magis, Carolo Secundo Rege originem ducebat, qui modestia, humanitate, pietate, cererifque virtutibus inter Christianos suit excellentissimus. Puderet profedo me aliquid de Rege ipso indignum loqui, cui & si non maleadæ vitæ, personæ tamen & generi deserendum erat; sed quoniam ad Reginæ samam, quam tueri decrevimus, facit, qualem Franciscus Petrarcha, Vir insignis, & par tempeflatis illius, deplorans Regni infelicitatem ad Joannem Columnam

#### 12 TRISTANI CARACCIOLI

scribit : In Roberti Regis Solio , qui unicum atatis sua decus exstiterat, aternum dedecus Andreas iste nunc sedet. Hæc diela in argumentum obsequii Reginæ, quæ præelegit testamento Avi parere, quam vera de Andreæ moribus deferentes aufcultare, & le tot discriminibus & periculis subtrahere, quibus stuttorum impiorumque uxores subjacent. Suscepit ergo avita Regna post illius mortem non modo citra tumultum & bellum, fed ingenti Procerum Populorumque lætitia, qui eam non fecus ac filiam amplexati & perseguuti sunt. Quin & Italiæ Principes Populique Oratores ad eam milerunt, qui eorum nomine de Avi morte confolarentur, deque Regni adeptione, cum læti gaudentesque regnare tanti Regis neptem audierint, illam certiorem facerent; pro illius flatu & augumento vires fuas paratas promtafque habere, atque illis oblata opportunitate pro suis uti vellet, orarent. Interim fumma prudentia fuam rem Regnumque stabilire adorta, nihil antiquius duxit , quam Sedem Apostolicam tibi benevolam reddere, & officiis obsequioque demereri. Et ne desectu amicorum, despectui & contemtui esset, etiam viro, tamquam semina fola, mox ex gentilibus propinquisque spectatos viros, ex eodem, quo ipía, oriundos Rege, præmiis & honoribus prius donatos adscivit; & brevi quæ inde despicabilis habebatur, formidabilem se reddidit, tot tantisque strenuis peritisque viris slipata, quibus in omni rerum administratione frequenter uti statuit . Itaque ex illis neminem abrogavit, aut re aliqua diminuit, in tot Provinciis, ac tam variis nationibus ( quippe non folum Regno, sed & Narbonensi Provinciæ, Massiliæ, & Avenioni, egregiis Civitatibus, moderabatur, & velut Avorum apponi tabulis solitum, Pedimontem, & Folcalquerium possidebat, quas singulas per Magistratus justitia integritateque infignes, qui mores & linguas sibi commissorum probe callebant, regebat ) adeo bene rei consultum est, ut quiete otioseque degerent omnes, & ab injuria se finefque werentur, eth ingentium virium accolas haberent. Hæc tam prudenter ordinata, firma manfere in adventum Andreæ conjugis; at aliquantis post diebus fortuna exercere eam ad mortem ulque cœpit, cui primum feritatem barbariemque objecit . Etenim magnos cjusdem gentis viros, quos Regina in sui præsidium, & pudicitize famam ad se attraxerat, Aula exigere conabatur, sperans, tam fidis necessariis nudata uxore, illa Regnoque suis abuti moribus. Quod cum Dyrrachii Dux, ejusque silii hac de re, & de pejori in sulpicionem venissent, e medio illum tollere curaverunt .

runt. Quinimmo curaffent idem de Regina, & de fe . . . . . futurum caufabuntur brevi immenfe procurato jam corum exilio, & inflanter.

Interemtus est Andreas Avetsæ anno falutis 1345. & sepultus Neapoti in Ecclesia S. Ludovici contigua Ædı maximæ, cura & expensis Ursuli Minutili Equitis & Canonici Neapontani. Turbatis igitur Andreæ vita, & morte rebus, Regina nofcens, Ludovicum Hungariæ Regem occili germanı ad ulcifcendum mortem se accingere, & Regnicolarum partem metu advenientis Ludovici, partem novarum rerum cupiditate a le defeduros, Oratores ad Ludovicum, qui illam factnoris purgarent, eique causam enarrarent, destinavit; quos minime admilit, sed abire justit, seque mox essedurum, ut ab ea non facti rationem, fed debitas poenas exigeret. Sciebat ciiam, Pontificem Hungaro favere, adventumque illius, & benedictionibus, & fumtibus procurare. Quare ne vidua infamiæ & maledicentiæ fe objiceret, & multorum Principum, qui illam conjugio exposcebant, repulfa odium incurreret , in feque irritaret , jungere se Ludovico Principi Tarentino patrueli, a quo se tutam prællaret, visum est. Sed postquam adventantis hostis viribus se impares agnoverunt, ne Reges periclitarentur, Regnumque direptionibus vallaretur & cædibus , illud ad tempus relinquere decreverunt. Accerlitis a Massilia triremibus, in Provinciam una cum viro secessit, cavens prius, ne adventanti Hungarorum Regi quifquam se opponeret, & Civitas nulla foret, quæ-illi portas clauderet, aut oblideri fe permitteret. Denique ut Regnum omne in unius dominio perilaret , idem Arcium Præsectos servare justit , neminemque detrimento aut injuria occasione sui afficere voluit, ut rediens ( quod maxime sperabat ) Regnum non modo non laceratum despoliatumque offenderet, fed ne deterius quidem, quam reliquerat, efficeret. Brevi poll eorum abitum Ludovicus Rex adfuit cum ingenti Hungarorum exercitu , neminemque , qui fibi obviaret , invenit . Aversam tandem pervenit , nullo nec audito , nec viso holle, cujus etiam, ut ceterarum Civitatum, portæ patuere. Dyrrachii Ducem, reliquosque, qui Reginam minime fequi voluerunt, cum obviam Regi officii caufa proceffiffent , pariter cepit; moxque Ducem securi percuti justit, eodem , quo Andream germanum pependiffe noverat, loco. Reliquos arctitfine vindos in carcere habuit, donec in Hungariam fimiliter mitteret. Quo & mififfe euam ferunt puerum, Carolum nomine, quem Joanna ex Andrea conceperat, & poli illius stecem peperat, ubit cittilime mortuur. Eò quoniam funt, qui Reginam munquam peperille autumant, operae precium erit edere diem puerperil, quemadinodum apud quemdam, acqualem fere tempo-mun illorum feripa queu eu brevia funt. Fie vera exitimo, inveni, cujus verba talia funt. Ex dicitis stantea, vocato Rege, & Joanna Regina unicus silius, securus Carolus Manellus naus off post mortum off post mortum patris die Natalis Dominii, & mortum off sine rede.; Idem Andrea albi dixerat, occisium Andream mense Septembris. A Patruum mille puerum Carolum in Humariam.

ibique parum vixisse.

Aversa movens Ludovicus Neapolim adiit, Arcemque, uti Regina discedens mandaverat, incundanter Præsedus illi tradidit. Regina autem ex quo Massiliam applicuit, nihil antiquius habuit, quam Pontifici Maximo, tunc Avenione degenti, reliquifque Christianæ Religionis Patribus se purgare : quod profecto arduum laboriolumque extitit , tum ob receptam pellimam de illa famam, turn ob præteriti Pontificis in eam odium, atque Regis Hungari favorem. Et non parum illi oberat, despicabilem cam fore, quod Regno ejectam exulemque viderent subsidium mendicare. Hos tot tantosque robustos obices difigentia, & morum vitæque probitate perfregit. Adeo enim apud Romanam Sedem infontem se probavit , ut Pontifex Hungarize Regi sub censuris mandaverit Siciliæ Regno abire statim, illudque Joannæ & Ludovico ejus viro, quibus Ecclefiæ concessio adstipulabatur , libere possidendum relinqueret. Post cujus discessum Joannam cum viro Ludovico Neapolim per Apostolicum Legatum coronandam remisit, ubi ingenti Procerum, Populorumque, præcipue Neapolis , gaudio & frequenti multitudine , præferum in ipfa coronationis pompa & celebritate, coronam illi impofuit Clementis Paper Sexti Legatus, loco, ubi rei monumentum extat, Ecclefia Spineze Coronze , cui adhærent ædes amplæ Regizeque , tunc Principum habitationi conflructæ: Hæc faintis anno 1350. acta funt . Magna .dehinc prudentia, animique vigore Regnum tot malis turbinibulque labefidiatum inflaurare adorta, extinctis lattonibus & ficariis, iit in priftinam quietem reformaret, id brevi effecit: facinus ferme magnum & gloriofum , quod non modo feminæ Regine, fed Roberto Avo Regi arduum & difficile extitiffet. Nec minori animi clementia, vigore, & munificentia Joanna ufa est erga eos, qui in se deliquerant, hostisque sui legatos aut

participes cognoverant, quorum neminem aut injuriis, aut detrimento affecit; quin potius non modo indemnes dimifit, sed honoribus aut donis auxit. Qui vero adversam ejus fortunam do-Iuerant , aut sequuti suerant , præmia ampla , amissisque bonis ampliores compensationes acceperunt; redierat enim injuriarum oblita, beneficiorum maxime memor. Satis mirari profecto nequeo , unde emanaverit , Reginam multorum civium nollrorum odio laborasse, cum liquidissime constet, neminem ante se Principum liberalius benigniusque nobiscum egisse. Et si extiterint. qui fingulares aliquos ampliore cenfu ditaverint , nemo tamen multiplicitate falariorum eam æquavit. Verum erat moderata, ut pluribus sufficere posset; præsinita enim erat summa, quam accepturus effet auratus eques, & aliquanto ea minor, quam eques minime auro infignitus. Magnitudinem ejus, quod in hac magnificentia erogabatur, suppudet referre, ne forte redarguerer, quod fiscus neguaquam sufficiens videretur, ingruentibus necessariis tot aliis expensis. Civitatem hanc frequentiorem non alias, quam fub ipla Regina, accepimus; mercanuum navium accellus nuntquam crebriores, quam in fua ditione & fide, Felicitatis Regni affectio & cura Dominæ erant instrumenta. Creverat enim maxime populus porro ea multitudine, ut poene ædes ad habitandum deficerent. Annonæ ubique ad ubertatem, & commercit magna utilitas, quia fumma fecuritate & otio fruebantur fubditt .

Sed hæc tot bona non permifit diu permanere, quidquid illud fuerit, humana prudentia majus, invidens felicitati Regni ne tantis commodis gauderet, seu ingenitam inviolatamque virsutem exerceret , neve tranquillitate & otio hebescere vellet . Ecce adest mors Ludovici conjugis, nullis ex eo susceptis liberis; & Pontifex abalienatæ mentis figna, quæ prius oftenderat, facto molitur. In eam enim Populos commovere, hostesque inducere, modo hunc. modo illum, non defiftebat, prout quemque efficaciorem credebat. Infultabant nimirum, quibus Andreæ mortis memoria adhuc gravis erat , cuncasque adversitates , quæ Regioæ accidebant, merito in Andreæ ultionem evenire objectabant. His cum premeretur angultiis, ne vidua impudentiæ famam a maledicis, & discrimen dominatus, fine viri præsidio contemptui & injuriarum opportunitati expolita , lubire videretur , nubere ex amicorum confilio vifum est, junxitque se Jacobo Aragonio Majoricarum Regis fratri, cum quo parum vixit. Remansit nihi-

#### 16 TRISTANI CARACCIOLI

lominus in eodem fere flatte, quo ante Jacobi conjugium ? orba scilicet & viro , & liberis ; & jam belli exordia apparebant. Quippe Urbanus VI. Pontifex induxerat Carolum de Pace cognomine, Ludovici Dyrrachini tilium, manu ingenti Hungarorum , & Pontificis exercitu comparatis , ad Reginam Regnumque perdendum. Quæ vidit, etiam a fuis fe non modo dellitui, fed etiam oppugnari. Nam Carolus hic fecum in Aula adultus ab ipfa Regina eliminatus fuerat ; plerosque ex amicis, pertinentibusque Reginæ pristina consuetudine; ab illa abduxerat , fibique unierat . Quare ne fine viro obviam ire hosti posse temere crederestir, Othonem Brunsuich Imperatoria origine virum, & ca tempellate ducem exercitum proprio ære agentem, in maritum adfcivit, quem Regali titulo abitinuitfe maritali conditione ferunt , & tantum Tarenti Principatu fuiffe contentum. Qui perluftratis copiis, in unumque coadis viribus, hosti nequaquam paribus, Carolum Regni finibus arcere minime est ausus. Our Carolus ab Urbano Pontifice corona prius Romæ recepta, magno illius favore pervenit, ac Sulmonem, quæ pro Regina illi portas clauferat, vi captam & fevere direptam, primariis Civibus occilis orbavit. Ouo facinore religuze deterritze. nulla ulterius exflitit, quin portas subito aperierit, illumque pro Rege admiferit. Interim Otho Neapolim fe receperat, fretus · Civium favore eam tutari, & hoftem destruere posse. Intrat & ipía Regina in Arce nova, viro fuo præfens, & nihil, quod ad tutelam spectasset, omittens, sed potius impigre omnia sagaciterque exfequens, Reginæ & Ducis viribus fungebatur. Carolus vero cum Neapolim pervenisset, versantem reperit, simulque cum veteribus amicis non paucis, nec infimæ fortis, deditionis conditiones agltare coepit . Quod cum effet Reginæ viroque cognitum, vifum est prius certaminis eventum experiri. Itaque indicla pugna, militibus Populi magna ex parte stipatus, ad prcelium descendit, quod inseliciter cessit: quippe susus sugatusque, in Montem Sancti Erasmi Civitati imminentem ascendens, cum paucis Otho fe tutatus est . Populi autem , qui superfuerant in Urbem vertentes, versam jam a Carolo post victoriam invenerunt, quo simul & ipfi una cum aliis Carolum Regem acclamaverunt. Ita eodem momento militaris vie fracta, Neapolis amissa, & Regina obsessa est, ubi etiam plurimorum necessariorum penuria obsidionem constanter viriliterque pertulit, ad famis usque patientiam; quantaque fuerit, hinc facillime dignoscetur. Erat inter obsessos

germana ipfius Reginæ, quam in belli fumtus Regina rogaverar, ut se, Regnumque commune, pecunia juvaret, slipendii desectu periclitantem; pridem enim noverat illam pecunia pollere, quæ inficiari non erubuit. Tandem cum Reginæ res effradæ & desperatæ essent, & cogente same, auxilioque cessante, brevi in hoslium mantis deventura effet, tunc foror attulit valculum aureis znillibus plenum, utque illis ad Regni protectionem uti vellet, rogavit. Cui Regina : Habeat istos sibi latro ille Carolus , eui santa diligentia servasti : nobis autem nunc utilior foret panis saccus , quam tua ista pecunia, mox una nobiscum scelerato Carolo in prædam cessura. Expediato itaque Massissentium subsidio, obsidioneque protracta, quamdiu per commeatus licuerat, tandem dolore coada in potestatem hostis devenit , a quo primum nsaterne habita est, sperante allicere eam, ut non modo Regnum, quod jam possidebat, cederet, sed etiam Provinciam, reliquasque iplius ditiones in iplium cadere, & Arces tradere curatet. Quod nec blanditris quidem, pollicitationibusque, nec minis obtinere valuit : adeo obfirmatum in Carolum gestabat odium. At cum Massilientium classem fero suppetias adferentem ( post scilicet iplius captivitatem ) prope Urbem in anchoris confilere cerneret, Carolus Reginam hortatus est, ut accitis Præfectis, Primoribusque gentis, certiores illos redderet, fe non captam, Regnove privatam, fed ut matrem a piissimo filio detineri, ideoque decrevisfe Regnum, ac Provinciam, reliquaque fua illi, ut filio bene de fe merenti, condonare; quare placere, ut Provinciales in Caroli fidem jurent, ipfumque, ut filium in dominum refumant. Quod Regina velle fimulavit, cum longe fecus animo cogitaret. Lætus itaque Carolus illos fistere Reginæ, se absente, permisit. Quibus visis, graviter eos tarditatis damnavit; non enim sua in Massilienses beneficia, neque illorum in se sidei sacramentum id pottulaffe, quippe eorum spe ad obscænorum vidum obsidionem toleraffet, & tandem illorum quoque defectu, seu malitia, seu negligentia, in fæviffimi hoftis devenit arbitrium. Proinde nofcant, Dominam modo fuam, nunc fervam illius latronis Caroli; non diu viduram. Itaque li quid priflinæ apud illos fidei & facramenti, amoris feu caritatis remanserit, enixe rogare, quin etiam mandare, ne umquam velint Caroli nomen admittere, sciantque, fi quid fectis de fuccessione audierint, illud aut fraude suppolitum, aut. vi extortum, aut animo adulterinum, quod nec fuæ mentis aliquando extiterit; fed confulta præmeditataque fententia

### 18 TRISTANI CARACCIOLI

Ludovicum Andegavensem Ducem, & hujus Regni, nec non Provinciæ, reliquique sui patrimonii, & injuriarum hæredem & vindicem relinguere, cujus fidei & observantiæ jurejurando fese altringant, illique perpetuo fautores & comites in fui ultione adfint. De se autem nihil esse quod sperent, aut curent, nisi justa exsolvere, & pro anima exorare. Iterum illos injuncta admonere ut fervent, et si quid majestatis est, imperare. Hinc conflatum est incendium illud, quod perpetuo nos exussit, & hodie in primis viget , factionum scilicet Andegavensium , & Dyrrachinorum , quod nec cum capitibus quidem extingui potuit : cum altera ad Aragoneos Principes declinaverit : alterius vero Francorum Princeps suscitator exstiterit . His acceptis Carolus iam non tantum corona, fed possessione Rex, Joannae in fe animum, quem Maffilienfibus aperuerat, nofcens, fuum in illam illico oslendit. Quippe in Muri Civitatis arcem deportari, ibique arctissime custodiri justit, donec morte affecerit, de cuius genere varia fuit fama, constantior tamen, quod præfocata, vel elifa fuerit . Offa Neapolim reportata , nullo exequiarum , neque sepulcri honore, in Æde Divæ Claræ, & ignoto loco tita funt.

Induxere me aliqua de tanta Regina scribere ; tum sinistra & æque falfa de ea recepta opinio, tum etiam quod qui ejus meminerunt, paresque temporum suere, eamque res moderantem viderant, fummis laudibus extulere. Verum quoniam nulli de Reginæ geslis Commentarii, unde elici Historiæ series posser. exflant, ideo quæ narravimus, faltuatim & quali per faltus gradientes scripsimus. Hoc nimirum constare volumus, subnixi aucloritate corum, qui verum scire potuerunt, Reginam omni labe & dedecore caruisse, & a cunciis citra odium invidiamque judicantibus culpæ omnis infontem habitam. Cur autem Andrew morti affenferit, utpote rem judicatu difficilem, hacterius ignotum est. Multum tamen conjecturae dant immanes illius mores, quem monstrum appellare illustris Poeta & æque modestus Franciscus Petrarcha æquum duxit. Timor enim affectuum potentisfimus, & vitæ amor, fæpe nos agere, quæ minime decreveramus, cogunt, quæ a multis perperam facta videntur. Erant infuper in Aula tot magni viri gentiles & necessarii Reginæ, Dyrrachii simul Dux, Tarentinus Princeps, qui cum sæpe una cum Regina poscerent, & exitium potius præftolarentur, quam timerent , inferre , quam accipere mortem maluerunt . Fellinatas nimirum Tarentini Principis nuptias, quas multi-improbant, necellarias verius, quam voluntarias justus arbiter existimabit, recogitans, quemadmodum Viduæ, tot imminentibus malis, tantis undique territantibus minis ad tutandum se sine viro, & Regali, & strenuo perdifficile extitisset.. Quod vero patrueli patris nupferit , nolebat , tam generofam familiam , quæ fe Regnumque tutari posset, immerito abalienari. Si enim extero se junxisset, certum erat, illi hoftem fore: quod recenti Andreæ exemplo liquebat, & hujufmodi matrimonia propter æqualium raritatem, crebro a Regibus ufurpari fine lascivia: nota cernimus. Eamdem fuisse causam, cur quater nupserit, scilicet ut semper legitimi viri præsidio uti posset, & pudicitiæ nomen retinere. Sciebat enim, quanta mala effent viduz, & præcipue Reginæ, famæ, infamiæ maledictis expositæ. Has causas iterati toties conjugit extitisse reor, non autem maris desiderium, nam coitus continentiflimam legimus, & femper negotiis curifque arduis exercitam. Prælibavimus igitur ejus Reginæ res, quam tantum a noftra ætate diftare cognoscimus, & seriem ducere historiæ, quin plurimum mentiremur, împossibile erat. Quippe quam multa etiam sparsim inventa collegisse non facile suit. Quæ vero plures affirmant pro veris , vera nimirum tradi possunt . Constat enim , justitiæ , quæ Regum maxima esse debet , coluisse virtutem, adeo ut ne Patri quidem Carolo, qui adeo illius severus extiterat cultor, ut in eodem loco agnum & lupum vivere citra alterius injuriam compelleret, hac virtute cedere visa sit. Unde infignis illius Jurisperiti Bartholomæi dictum recensetur : fe in Throno Regio integriorem justioremque Joanna ad suam usque atatem vidisse neminem . Quae ergo tantæ astutiæ illi objectari poterunt, quibus tam clarum nomen offuscetur, quando quod fuum est, & Regum perpauci præstant, hæc tam-exacte peregerit justitize munus, quo majus, & multitudini utilius nulhim a Principe exhiberi potest? Munificentiæ, & liberalitatis partibus, ac justitiæ actibus hæc non modo feminas superavit. fed & facile Reges liberalissimos habitos, omne æs crebro largiendo exhauriens. Teltis nostra Civitas , quæ etsi aliquando plerosque ditiores potentioresque Nobiles habuerit , nunquam tamen pauciores egentes , quam illius tempore , habuit. Quippe cum fere omnes equestres censu honestare statuisset, nequibat propterea principalium multos locupletare, cautiufque vifa est omnem fere equestrem dignitatem servare, quam in paucis oftentationem pompis superfluam essundere ; ideoque multa erant illius

#### TRISTANI CARACCIOLI

falaria, potius quam ampla. Oftendit etiam justitiam, humanitatemque Reginæ mercatorum ex variis partibus frequentia, tot tamque pretiolis mercibus se conserentium, quos humane habitos, benigneque exceptos tuto libereque fua negotia exercére ea ætas vidit, ut tot bellorum exigentiis nemo unquam aut dono, aut mutuo tentatus fit, aut coactus aliquid præflare. Quod munus etiam hodie monumenta, quam libentissime sub tali Principe advenæ confluxerint , frequenterque negotiati fint , teftantur , Quippe Gallorum Vicum celebri Civitatis loco videmus, fimililiter & Celtiberorum, quos Catalanos vocant, magno Molo proximum; & inter duas Arces, Novam videlicet, & Ovi principalium Catena est, quam Genuensium porticum hactenus appellamus, licet faciem & habitatores mutaverit. Florentinos honeslas sedes sibi parasse perspeximus juxta veterem Teloneum : vocatur hodie Liliorum angulus ob infigne eorum ibi sculptum . Profecto advenarum civiumque frequentia bonitatem Principum prudentiamque arguunt, publice saluti consulentium, salubritatis & annonæ, ob paternam caritatem curam gerentium. Quanta fuerit ejusdem caritas & reverentia parentis, etiam post adverfam eius fortunam & mortem cognita est. Cum non pauci ex nobilitate viri , plures etiam non infimæ fortis cives præelegerint, bonis necessitudinibulque relictis, perpetuo exulare, respuentes Caroli Regis victoris veniam, qua neminem extorrem fieri, neque rebus exui promittebat. Forma cam ferunt fuille majellatem præseserente, quam magis augebat gestis, & sermonum morumque gravitate , adeo ut nemo effet , qui eam adiret , quin eloquentiam geflufque admirans , fateretur vigere in illa fpiritus Avi Roberti, tam inclyti Regis: quam nihilomimus tantis natalibus, tam accurata callaque educatione, tam fanctis moribus, tam jufla providaque Regni administratione, tot publicis privatisque beneficiis, tanta pauperum cura, immenfifque pecuniarum erogatis cumulis prædica mortalium iniquitati minime obliflere potuisse eventus patefecit. Variis & nominis & same discriminibus vivens laboravit, & indecenti crudelique fine defunda eft.

- 10 (1 m) (1 m) (2 m) (2 m) (3 m) (

40 -40

----



## SERGIANI

CARACCIOLI

MAGNI SENESCALLI NEAPOLIS

VITA

AUCTORE

## TRISTANO

CARACCIOLO.

O Uamquam communem parentem Deum , neque nobis , neque nostris bonis indigere novimus, quippe ab ipso conditi fumus atque fervamur, tamen ejus numen veneraturi, abfque munere aliquo adire nefes ducimus, etfi minime propter indigentiam, ut nos tamen obnoxios beneficiorumque memores offeramus; sperantes etiam munusculo aliquo nos impressuros illi firmiorem nostri , nostræque commoditatis memoriam : quem morem in Reges, magnosque viros traductum, eisdem ferme de caufis servari cernimus. Quid enim ad Regnum Principumque augendam gazam, aut honestandum apparatum clientum, humillimorum amicorum munuscula, ut puta, Accipiter, Pavo, Catella, Arborum pama, hortorumque olera, & hujulmodi cetera conferre? Et tamen solent honeste exhiberi, grateque accipi. Nam qui dat, deferre majori vult; qui vero accipit, fit quamvis parum, honorari , magnique haberi maxime gaudet . Ergo cum laudabili & poene naturali inflituto, merito moveamur, jultum quoque exiftimayi, Serenissime Princeps, te postliminio revertentem, cui

etfi prudentia & virtus etiam extorri vidum tua claritate dignum fuffecerint, & familiam nihilo inferiorem, aut minus cultam, quam cum tuis inesses fortunis, subministraverint, aliquo dono, utrique nostrum non indecenti, salutare; pecunia quippe non erit, quam tibi aflatim sagacitas strenuitasque præstiterunt, præstandamque promittunt. At mihi propter tua în me beneficia aliquam gratiam reddere cupienti, unum præcipue, quod & dantem fimul, & accipientem juvaret, perspexisse videor, ut scilicet Avum tuum præclarum Principem tibi repræfentarem, cujus gestis cognitis intelligeres profecto, plerafque virtutum tuarum magnificas dotes ab illo, ficut & Principatum, ad te devenisse; & si forte aliquid ad confummationem tuæ laudis deesse videbitur, in avito exemplari, unde mutuari possis, invenies. Quod scias avidissime arreptum a me, qui porro fimile debitum, quo teneri fateor, exfolyam. Quippe etsi præcipua tua domus in primis illi, memoriæque ejus, a quo piurimum & fortunarum & gloriæ ad fe derivatum elle cognolcit, obnoxia fit; non tamen reliqua omnis gentilitas nostra expers gratitudinis esse debet, per quem tot infignes titulos, Magistratuumque nomina promeruit. Ut igitur & Serenitati tuze, & officio in te meo fludeam fatisfacere, quze de tanto viro sparsim jacentia, carptim colligere in unum potui, dicere ordiar. Atque utinam quemadmodum mens est & animus illius exemplo te ornare, ita ingenium & facundia non defint ad santi Principis facta percenfenda. Me vero nihil est, quod dehortari queat, dum virum illum tibi fuggeram qualicumque, vel etiam rudi ineruditoque fermone. Juvat me interim non parum tantum Principem animo volvere, cuius nomen cum voluptate & accipio & reddo. Tu facias interea, quod facturum te auguror , & Atavum tuum , quantum fors & temporum conditio obtulerit , imitari fludeas ; quandoquidem hac , quæ te reclius ducat & stabiliat, tegulam prorfus nullam invenies. Aggrediar igitur, Deo bene juvante, veniam precatus; ea namque scripturus fum, quæ nondum in hanc lucem edita venerunt. & quorum Commentarium nullum extlat, fed ea viritim sparsimque per illius tempellatis homines, quorum perpauci, & forlan propter fenium non adeo memoria valentes, supererant, colligere me oportuit. Si quid autem exciderit, aut non ad unguem relatum fuerit, infirmitati meæ imputabitur. Item fi quæ ex industria tacuerim, a plerisque, ut reor, desiderata, nemo miretur; id énim volens feci . Siquidem hunc , quia merebatur , nominare conflitti.

flimi, non autem quemquam damnare, aut pro nomine notare, abunde enim quifque fuum feelus & refert, & damnat.

Natus est ergo Neapoli Serzan ( quod nomen, ut arbitror,

Gallicanum est , & dominationis dignationisque apud eam gentem præfert ) sub Carolo III. equestri nobilique Patre , Francifco Caracciolo, aurato milite, Matre vero Isabella, & ipsa quoque nobili e domo Sardone (a), in quam defecisse cognoscitur, in regione Urbis Capuana, gedibus etli non adeo amplis, avitis tamen & pervetustis, quæ ad hunc usque diem in memoriam ortus tanti viri oftenduntur. Pueritiam honeste sub parentibus egit, rudimenta litterarum, Religionisque Christianæ initia didicit. Mox cum primum adolescentiam iniit, Aulæ Ladislai Regis, cui ferme coævus erat, admotus est, ubi benigne admissus, & ob egregiam indolem, & quia Dyrrachinarum partium fautoribus pergratus extinit. Ab ipfo itaque Rege, purpuratifque omnibus compledi, carufque haberi cæpit. Ut vero laute honesleque Regem. fectari, illique infervire, nec gravis elle pollet (attriverant enim proxima infella bella adeo vedigalia & redditus, ut Fiscus non æque Regem fedantibus fufficientes fumtus præberet), Tyrellus patruus, Præsul Consentinus subministrabat. Quippe indolem nepotis ex fratre prænofcens, volebat illam fumtuum defectu non evanescere. Cumque ætate, & promotionibus ad majora in dies cresceret, augebatur quoque in erogando Præsulis animus, qui adeo dum vixit, in eum dapfilis fuit, ut nec armis, nec equis, nec famulatu, vel quoquo militari, atque aulico ornamento, Alumnorum Regis aliquis ornation appareret. Erat enim Serzan hujulmodi rerum ad morolitatem ulque sludiosus; incitabantque Patruum ad largiendum probi & casti ipsius juvenis mores, ab omni prorfus luxu, intemperantiaque aversi. Nam quidquid indulgentia Patrui exhibebat, omne id fua modestia & gratitudine in illius nomen, laudemque recidere curabat. Quem cum cemeret idem Præful rebus bello, ac Regi opportunis elucefcere, nihilaue per inanem luxum effundere, fua bene locata liberalitate maxime gaudebat. Adoleverat jam Rex, expeditionesque, & bella per se moliebatur, in quibus Serzanis virtus progredi cocpit; nullis enim excursionibus, & levibus certaminibus præsens ejus alacritas deerat , adeo ut Ducum , Præfectorumque nemo

<sup>(</sup>a) Alii feribunt Sardorum , fort. Sandonum aut Pandonum,

erat exiturus ad militare aliquod facinus patrandum, fi modo viribus, aut confilio indigeret, qui illum fecum ducere non peroptaret; idque sibi a Rege concedi ambitiose curaret. Unde sæpissime eveniebat, ut a Ducibus, atque militibus, ab aliqua in prælio navata opera revertentibus, & fiia, & commilitonum bene facta recenfentibus, Serzan in primis extolleretur. Erat propterea tum miræ promptitudinis, fi locus in hofles conferre manus popolicifet, tum confilit, fi cautionem, præcipui tamen obfequii & observantize in Duces. Cumque se non segnem, nobilem, ac Regis alumnum, easque in se dotes, quæ plerumque fuperbiam & arrogantiam pariunt, intelligeret, neminem tamen ductorem, quamvis fibi his omnibus imparem, modo militia clarum comitatus est unquam, cujus dicto non sleterit, & justa prome te non fuerit executus, dictitans, a peritioribus, quam a nobilio-

r.b s malle se militiam discere.

His artibus eam sibi apud exercitum benevolentiam comparavit . eumque Regis favorem , ut promoveri ad ducendos ordines cunctorum judicio tempellivus atque idoneus videretur. Præficitur enim equitum turmæ, quo tempore ei Rex Catharinam Filingeriam junxit, eoque matrimonio Avellini Comes effectus eft. Siquidem ad Catharinam Comitatus post germanorum mortem hæreditario jure devenerat . Nondum Rex pacato undique Regno potiebatur. Maria enim demortui Tarentini Principis uxor, fila fuo Tarento, totque aliis oppidis validissimis, ac multa militia, quam fibi vir comparaverat, Regi parere indignabatur. Eam Rex, antequam subsidia adventarent ( nam fama erat , Andegavensium Ducem Regni æmulum follicitasse ) præoccupare sestinat, ratus admoto prope Tarentum exercitu, & illa, & oppido fe illico potiturum. Verum longe aliter evenit, aliumque adveniens rerum flatum offendit, quippe Maria non modo ad propulfandam oppugnationem, ne repentina invaderetur, fed etiam ad diuturnam tolerandam obsidionem se præmuniverat. Inde cautius, tutiusque Regi vifum est, illam sibi legitimo matrimonio adjungere, ut se tam perplexo ancipitique negotio extricaret, & hosti advenienti occasionem præcideret. Anrequam tamen de conditionibus aliquid certi transigeresur, hoc accidit memorabile. Nam vir quidam genere & militia nobilis in medium processit; erat enim; Campæ Dominus ( oppidulum illud est Tarentini agri ) compellans, fi quis ipfe in Regiis Caftris, qui fuz victuris, & partium jultitize periculum facere vellet, id fecum armis afferturus in fingulagulare prodeat certamen; se enim pollicebatur pro virune, ac since Dominæ jure tuendo ferro decernere. Asque ita definist locum, præscripsitque diem , quo congredi volenti se instructum offerret, tutumque ab omni ceterorum injuria per Principem fuam fore a idemque per Regem licere postulat. Hoc audito Serzan Regem prat, iit cum ab ejus majestate in se multa extent beneficia, pluraque in dies speret assutura, unum tamen pro maximo placeat conferre fibi , ut bona ejus impetrata venia liceat cum Procuratore illo congredi; sperare se Regis auspicio, causaque bonitate pro Rege dignam educatione operam navaturum. Pergere eum Rex jubet, memorem & Patriæ, & ejus, apud quem educatus fit, & non dubitare ; illum victorem reversurum : sumeret modo ex Anla quidquid fibi usur & ornamento necessarium putaret, equos arma, vellem. Respondit, Regia beneficentia sibi ad commodum atque splendorem jampridem suscepisse omnia : daret modo veniam per edichum, ut adversario suo invicem liceat sine aliquo infidiarum metu in certamen descendere: quo impetrato discessit. Statutis igitur die locoque, uterque suis armis equisque decenter instructus, animo speque plenus certamini se se obtulit. Indiclo igitur per tubas utrinque filentio, concitatis equis concurrunt, demillique & infent's hallis se acriter impetunt; quibus confractis, & abjedis, flridifque gladiis, cominus rem agere contendunt, multifque gyris se ambientes, captare locum aliquem nudatum acmis laborant, quo alter alterum confodere posset . Interea Serzan fortiter pagnans, hollis equim ex industria ( quod jure belli permittebatur ) gravi idu prope oculum pundum illum impulfu urgens vulnerat, quo dolore percitus, fublatis anterioribus pedibus fe resupinans super Sessorem, in terram cadit; quem cum Serzan lub equo jacentem, implicitum, nec le explicare valentem cerneret, equo & ipfe deliliit, adversariumque aggressus intento mucrone, os illi linistra denudans jugutare curabat. Cumwero Baro ille se imparem, vidumque cognosceret, sublata manu se se dedit, cui victor vitam concessit, insuperque illum ea libertate donavit, qua ante initum certamen stererat, sibique nihil: deberi , illaque in re obnoxium fore, imo fraterne secum versari, resque suas illius else arbitrii; non enim sinceram suam gloriam fore, si alterum ignominia aut damno notaret; seque pollicitur futurum apud fuum Regem perpetto ejus protectorem Exceptus cum applantu a commilitonibus, ovantique timilis ad Regem deductus cft., a quo Regia gravitate laudatus, gaudere

fe, inquit, a Rege laudari; quamquam spem aliquam de se conceptam aliquo modo auxerit, sed in posterum non desperare, obventuras occasiones, quibus magnanimi Regis non paucam de se

opinionem fruittraturus minime lit.

Compositis ergo rebus Tarentinis , pacataque Provincia per Mariæ Principis conjugium, nihilque inde novi expedans Rex propere in Campaniam redit, tantisperque moratus, donec miles reficereiur , ad arcendum hoftem , finefque fedandos accelerat . Nam constans fama erat, Ludovicum Andegavensium Ducem valida cum manu appropinquare, quem Joannes Pontifex Maximus ad occupandum Regnum evocaverat. Cumque ad flumen, perlambens radicem montis, cui Arx, quæ dicitur Sicca, imminet, devenisset, interiori ripa castra locat. Interim militem continet ne Pontificium agrum infellet, cumque facile posset, sua potius tutari velle, quam aliena invadere præfefert. Eo mox Andegavensis Ludovicus cum Pontificiis copiis advenit ; qui cum penetrare in Regnum, qua spe venerat, per objectum oppositumque Regem non licuisset, exteriorem ripam e regione tenuit. Et postquam levibus przeliis fe invicem tentarunt, necessarium visum est conferre signa, ac summam belli totis viribus experiri. Ceterum mos est Regi inituro prœlii discrimen, delectos habere ex omni exercitu paucos fibi, fpectatæ fider & fortitudinis equites, timiditaris ignominiam maxime verentes, quibus fua paludamenta, cristatam insignemque galeam, aliosque sui corporis militares tribuat ornatus; iit nemo fit, qui in medio conflictu, fi quem ex equitibus ita Regalibus armis indutum viderit, non verum elfe Regem putet. Hoc autem ideo fit a Rege ex industria simulanter, ut inter dimidicandum variis in locis spectari pugnans . hortanfque possit, utque suis animum addat, hostibus vero terrorem incutiat; fimul ut adversis in rebus frustretur hostis, & cum fimulacrum Regis confertim plurimi infectantur, facultas illi evadendi, seque in tutum recipiendi adsit. Hoc autem bellicæ artis genus perpaucis iildem fidiffimis committitur adeo diffimulanter & tacite, ut committenes ipsos æque ac hosles lateat ." Ipli vero, qui fimulatis infignibus Regem relaturi funt, feorfina diversifque ordinibus collocantur, ita tamen ut se quisque ad hoc munus delectum putet. Itaque cum plures fint, unus tameu, qui fingulas vices curet, quique oculis hostium obversetur, decemitur. Fides igitur & alacritas in bello Serzanis Comitis, multis experimentis Regi cognita, fecit, ut illi hæc res credi optime

polite, utpote qui & militim , & Ducem agere, & quid fado pous cilet, bene noliet, atque exequi valerer. Sed accidit, quod prævifum erat, ut Rex imatificatam pugnam initet, & exercitus fulsa fingatufque, callar capta-forent, pleque fui, alumnorumque virtute, ne caperetur, evaderet, Arcemque Sicam ad perfugium peteret. Quo cum deveniflet, prima luce Comes & iple adiuti; praelecteras infaulti certamins notas. Nari velem illam Regiam, caruleo colore, autesfique Liliorum floribus infiperfam, qua finducrat, holti dittradum retiquerat, vincacem antummodo, & hunc quidem pluribus idibus perforatum, in papilionibus retulerat; ginfalconem vero autesum, quem geluverat, dum plures fe Regem inde capere crederent, holtes diferpfenat; que omnia perfeveranti conflanta ipfe Comes pertulerat, cui os etiam, non vgro vulmere, fanguim perfufung cercebant.

Tot igitur hujus spectati viri experimentis Rex , & dum Regno æmulum exigeret, & post illum exactum, cum ad ulciscendos hostes (Ponuticem scilicet, & Florentinos, fomites in se malorum ) profectus effet , egregia ejus femper usus est opera ; Etenim ad intercipiendam Urbem Romam, quæ abrogato, Joanne Pontifice Regi fe dabat, inter Principes miffus eff : deinceps & Etrusco bello, quod in Florentinos, præcipue ob eorum devotionem in Andegavenhum familiam, gestum est, non cessavit Comes strenue, mulifque se bene sactis erigere, adeo ut cum Regi vifum effet ob adversam valetudinem, exercitu oppidatim deducto a Roma, Neapolim ob natalis cœli falubritatem reverti, Comitem valido cum prælidio Tuderti impoluerit, cui demandatum est, us caveres una cum ceteris Ducibus, ne quid Refpublica, se absente, destimenti pateretur : quod summa cura ... diligentiaque præstitit. Rex tamen, sic volenie Deo, vix Neapolim adveniens, eodem illo morbo in Arce nova Idibus Augusti moritur, non fine veneni suspicione, licet inconstanti rumore, maximo tamen Neapolitanorum luctu atque morrore, ut nobis quoque nepotibus, tanti Regis deliderio haud multum longinquitas temporis mœstæ recordationis abstulerit, ejusque mors in dies nobis recentior efficiatur.

Succeffic Frairi Joanna cognomento Secunda , & quoniam vidua, liberorumque expers, comentui haberi croperat, & plerique qui pro fintre Ladislao fleterant ; da perpetutum Regai emullum os obvertebant ; opera pretium vitum el exercitum comena ab Eturufa revocare ad Regai tutelam . Venit igi-

tur cum credito sibi milite Serzan Comes, etsi non parum morrens morte sui Principis, solers tamen constansque obsequium-fucceffori præftiturus ; tantoque in his præftare nitebatur, quanto magis rerum status exposcere videbatur. Inito igitur confilio de flabilienda Regina, auctor fementiæ fuit, ut omni fludio arteque ad Pontificis gratiani res perduceretur, non modo feminæ abfque viro & liberis, verum etiam mafculo Regi, omrique munimento vallato; ad hoc Neapolitanum Regnum in tranquillo detinendum, pernecellario. Quam fententiam tam veris argumentis vallavit, ut in eam a ceteris Proceribus atque Optimatibus itum fit . Deliguntur ad Pontificem idonei ad rem peragendam Oratores, quos inter Laurentius ex Divi Augustini professione vir, apud ætatis suæ Theologos eminens, quem Tricaricensem Præsulem vidimus, in Æde maxima ad Populum sacra verba dod: fime facientem; injundumque his, ut omni fludio atque conatu Pontificem Reginæ benignum redderent. Hanc effe legationis fummam; animadverterent quoque, per quos pertici poffe sperarent, non parcendo donis aut pollicitationibus, dummo-

do voti compotes reverterentur.

Erat jam Martinus Columna, dejecto Joanne, in Catholico Christianorum Concilio non modo Cardinalium, sed enam aliorum Principum, præfide Imperatore, in Pontiticem affumtus, reevertentemque eum in Urbem adierunt, Reginæque nomine suppliciter falutarunt, nuntiaveruntque, illam Sanctitati fuæ perpetuum obsequium præstituram; unde sibi, Kegnoque suo haud dubiam (peraret felicitatem , freta illius benignitate, & officiis in · posterum præstandis eius Beatitudini . Apostolicæque Sedi . Ouod autem Ladislaus Rex frater bellum gellerat, non odio Sacræ Sedis Pontificiæ, neque aviditate propagandi fines Regni, fuíceptum-effe ; fed in Joannem Pontilicem , omni vi nitentem eum de Regno ejicere in Ducis Andegavensium gratiam . Etenim guod ita fuerit revera, brevi ipfam experimentis fore probaturam. Gratam fibi Pontifex orationem., Reginæque mentem effe , respondit: se brevi Roman perventurum , ubi hæc omnia commodius traclari poterunt. Interim jubebat, Reginam bona fpe, bonoque animo esse, modo pollicita incorrupta servet confrantique fide a fic enim conditionibus non iniquis voti compotem futurant fore. Revertentes ergo Legali , expositis, quæ egerant, ingenti latitia Regiam ipfam, quamvis non totam, opplevere Ouippe quantum spei præsenti slatu contentis addiderant, tantum-

tumdem povarum rerum fludiolis ademerant. Confintare de hisvifum est, quem potissimum ad tantum negotium delegarent ; confideratifque omnibus, neminem aptiorem Serzano Comite invenerunt ; florebat enim ætate atque perina , qua non minus moderari foedera, compositionesque rerum domi forisque curare posset, quam fortiter militem perinde ac ducem agere. Incrant illi præterea naturæ dotes forma egregia virilis, audoritas tania, ut in privato etiam appareret. Has & propria gravitate atque modestia, omni libidini adversa, majorem in modum honestaverat; quin & familiam, cujus fludiofiffimus erat, etfi optime inflitutam, elegantem quoque & nitidam habebat ; reliquoque domus apparatu non minus splendido spectandoque utebatur : quæ omnia cum penes fe domi haberet, accingenti fibi ad legationis munus, non foris accerfenda fuere. Igitur omnibus hifce inflrudus, fic in primis Pontificem adiit, a quo humaniter benigneque habitus ett :- & quamvis multiplicibus occupationibus & curis ob novum Pontificatum tantifque implicitis rebus diltractus effet , Pontifex tamen illum audire ; & coram per fe rem conferre non destitit, delectatus viri ingenio, a quo nihil non opportunum, ad remoue spectans audiret a nihil scurrile aut minus grave interferentis, fed quæ fidem finceritatemque præfeferrent, Unde brevi inter eos conventum est, ut ipsa Regina Arcem San-& Angeli , & Oftia Tyberina, Urbemque Veterem, & quæ oppida Ladislaus decessori Pontifici Joanni ademerat , & adhuc illius prælidiis teneremur , Sedi Apollolicæ , & iplius Martini Præfidi flatim tradi curaret ; quin & cenfum annuum a prifcis Pontificibus Regno injunctum quotannis ad prættitutam diem fideliter penderet; & li quando Ecclefia indigeret, fuo ipfa ære juxta Regni vires militem, five terra, live mari, ad illius fubfidium compararet. Rellitutio, quæ præfens fieri poterat, illico per Comitem facta est, Arcis scilicet, Ottiæque, & reliquorum Romæ adjacentium. Præfecti enim flatim, vitis fignis, quæ Comes iple oflenderat, omnia reddidere. Hæc autem coram; reliqua vero , quæ dilatilmculis indigebant , præfenti jurejurando firmata funt . Fuerat enim conditionibus cautum , ut his fervatis Pontifex e Cardinalibus unum e Latere delegaret, qui in Regnum proficifceretur; & colfationis confirmationifque Regni diplomata ac bullas Regina deferret | Corona infuper & fceptro | reliquifque, ut moris est, infignibus illam exornaret, Populofque etiam & Proceres in verba , & fidem , falutemque Reginæ jurare cohortaretur.

Hæc diligenti fedulitate omnia perfici Comes curaverat \$ Inde bona Pontificis venia, Cardinaliumque gratia, apud quos opinionem eam de se reposuerat, ut amari & suspici æque videretur. Bono igitur animo una cum Cardinali Florentino. plurimæ inter fratres Collegii audoritatis, Neapolim verfus ire cœpit; aberatque Roma itinere alterros diei , cum præire Cardinalem festinat, ut illi pompam apparatumque redderet illustriorem , quem quidem maximum exactiflimumque præflitit. Utque par erat, honoritice Neapoli acceptus ett, ubi nihil antiquius præftare vifum fuit, quam quod Serzan Comes Reginæ nomine promiferat, ipsa præsenti juramento sirmaret : qua re præstita , Cardinalis Reginam coronavit, Regiamque vestem, ac reliqua, quæ religiole ac solemniter in Regno constitutam oftenderent, ei contulit. Sicque Regina coronata & induta, Legato Sedis Aposlolicæ obedientiam fidemque promisit, eodemque jurejurando populos Procercíque Regni eadem præstare Reginæ jusfit Cardinalis & vidit. Ut igitur tot officiis, tamque firpe exhibitis, & huic præsenti, quo tam insperata a Pontifice obtinuerat, reliquorum maximo, gratiam rependeret, & se gratam munificamque oftenderet coronata hac celebritate Regina, Serzanum Comitem, magnum Regni Senefcallum creavit: quod mupus novillimum inter primores Regni Magiltratus adscribitur, qui præsidenti publicis rebus Principi, arduaque per se agitanti, ceteris Proceribus propius affident, & totius Regui negotia ab his septem singulation distributa curantur. Est præterea magni Senescalli toti Regiæ moderari, universæque familiæ, & una cum his negotia tractantibus jus dicere. Insuper cavere vigilanter, ne vascula, aut cibi, quos Princeps sumturus est, veneticio aliquo inficiantur; folemnibus etiam Regalibus cœnis atque epulis, equo infidere albo, veste serica, aureis laqueis circumplexa, dapes inflrucas ante prægustare, & cum ad mensam Regiam devenerit, equo descendere, lancemque a discophoro sumtam per se inserre, deinde degustando explorare; atque his peradis iterum equum conscendere, & codem ministrorum comitatu ad alia sercula importanda reverti. Hunc morem magnus Senescallus servaturus Temper ell, etiam si centies novi cibi inferendi essent. Hoc itaque spedaculum co tempore diu intermissium, renovari per virum , majestatem quandam forma , ornatuque præferentem , non modo jucundum, fed venerandum fuit. Utque Magistratum folendidius agere posset, quoniam Regni curam illi Regina concefferat, Venufio, ejusque oppidis donatus, Ducisque nuncupatio-Creverant Serzano jam Duci, unæ cum dignitate & for-

ne ac dignitate infignitus eft.

tunis, labores atque discrimipa. Quippe semina Andegavinæ factionis aliquandiu depressa fibras diffundere ad uberiorem segetem non defiftebant, adeo ut quod non verifimile, & tamen verum est, plerique Dyrrachinarum partium, & quod iniquius videbatur, Ladislai etiam Regis alumni, & ab illo, sororeque bene habiti, censuque honestiori adaucti; Andegavensem præoptarent, illumque Regno intrudere meditarentur. Hi nimirum adicitis ex Reginæ intimis , quos obtrectare adversus magnum Senescallum , illumque slatu præsenti deturbare satagentes noverant, per eosdem stimulare Reginam non cessant; cui persuadere contendunt , imminere periculum novandarum rerum, & ni magnus Senefcallus a Regni gubernatione, Regiaque ejectus amoveretur, fore ut odium in illum conceptum, in Reginam quoque verteretur, cui hac una ratione, totique Regno quietem futuram profpicerent. Hoc etli ex invidia nasci videbatur , ( erat enim Serzan populo quam cariffimus, tum ob justitiæ restitudinem, tum ob annonæ curam ac diligentiam ) tamen vifum est loco cedere, & perfidiæ prætestum abrumpere. In Insulam itaque Prochytam emisfus elt, hujusmodi conditione, ut Neapolim, non nili evocatus repeteret : quod quidem modeste milit, frems, necessario rerum statu ita poscente, se brevi majorem reversurum. Eo igitur amoto, & intra Prochytam detento, liberius Andegavensi aspirare coeptum est, adeoque de Regina deque ejus Regno male ominari . ut quos ipía ad Ludovicum de compositione miserat , non unt veriti illi dishuadere, nec dubitaverint in illam, a qua Oratores milli fuerant, hollis duces reverti. Pergebat interim hoflis in Regnum, augebatur in dies exercitus, non ad bellum, fed ad prædam ire perfuafus. Defecerant enim ad eum multi, partim cupiditute optati Pincipis, partim metu, ne perditis Reginæ rebus, ipfi dignitatibus fortunifque evolverentur : ideoque præoccupare Andegavensem curabant, Erant qui vellent, ac disseminare rumores non cessabant, Ludovicum non citra Pontificis nutum se accinxisse: quod credibile faciebat, nuper non semel fimiliter factum vidiffe. Adventante propius subinde hoste, etiam Regni fines tenente, omnis nutare Dyrrachina res, cafumque expedare, præcipue moderatoris defectu, videbatur.

Circumípedis omnibus magnus Senescallus unus judicatus est,

qui tanto discrimini occurrere posset, tum virtute spedata; tum fide. Itaque Reginæ confuluere, necessarium videri ilium revocari, hominem populis carum, & ejus Majellati fidiffimum; fi quod effet, hoc unum fore præfidium. Orta ex opportunitate occasione, boni omnes qui res salvas cupiebant, & amici necesfarrique magni Senescalli andentins id exposcunt. Æquum itaque petentibus assensum est. Rediit ergo ingenti omnium savore, & partium spe, & quamvis semper, eo tempore maxime modestiam animique magnitudinem præsetulit: quippe ne signum quidem prælati in se odii oslendit; imo potius eumdem erga eosi o qui in le egerant, acturique longe pejora data opportunitate fuilsent, reverfus le præflitt, obsequique in Reginam plus exhibere non potuit. Et cum fide diligentique rei prælenti æqualiter egregiam operam dedifset, in hac tamen, quæ diferiminis plus habere videbatur, folito majorem operam navavit, animo quidem parili in maximis peragendis se prodente. In primis igitur Reginæ affidere fibi fidelium. & negoua callentium concilium belli perfuafit, utque, nutantes flabiliret, & illud non parvi faceret guod adverfarii pervulgaverant, alienatam scilicet Pontilicis mentem : hoc autem vanum effe , quibulvis nuntiis oftenderet.. Cogitaret insuper ; quonam apparatu tam imminenti discrimini obviam tre posset; interim muniret urbes, milites oppid datim in præsidiis distribueret. Nam conferre castra exiguitas copiarum non permittebart. Consultatum est interim ( quod præcipue rerum status poscere videbatur ) , quisnam prope affectis rebus subvenire velict, & posset. Perlustrantibus ergo enixiori cura Christianos Principes, & aliis alios proponentibus; unum se offerre ait , qui subsidium validius ac præsentius, ferre posset , Alphonfum feiliset Aragonum Regem , juvenem alacrem , impigrum, gloriae propagandique Regni avidiffimum. Erat enimfama, huncreo tempore in Africae infulam Lothophagum; quas hodie Gerbis disitur, expeditionem parare, Præterea Sicilias dominari, quæ tam angullo freto a Regni continenti diremta est. ut utique Terra procul spedantibus continuo videri possit . unde quam facillime commeatus omuis generis abunde, milites v equi. frumenta , aliaque præterea bello opportuna afferti pollinta & tam ad mantis elle, ut non allata, fed Regno innata videantur. Hung, itaque fine controversia ex his Principibus, qui interiori hoc nottro mari utuntur , esse potentissimum ; habere enim & milites . & remiges e fuis Regnis , non parandos aliunde in hofles .

fles , & reque in maris tempestatibus , navigandique peritia graviter inflructos & exercitos. Qua dicta fententia, non ulterius de perquirendo, a quo esset expectandum auxilium; sed de Alphonfo Rege quam citiffime evocando conciliandoque, omnibus visum est. Legantur igitur ad illum viri prudentes, & partium deditiffimi , qui quanta maxima potterunt celeritate Regem a- . deunt, offenduntque illum deducta classe jam jam in Gerbim soluturum; est enim Tunetanæ ditionis Insula. Exposita legationis fumma, præfatifque opinionem & fidem, quam de ejus majeflate Regina conceperat , ipsum , aut neminem fore , qui illam præsenti periculo insensissimi hossis liberare posset. Oblatas conditiones libenter arripuit Rex; magni enini ducebat, Regnum hoc reliquis fuis connectere; nec minus gloriofum, quam Regali officio dignum, se obsessa Reginæ liberationem patrasse. Obtulerant autem Oratores, statuisse Reginam, si ei adeo validas suppetias attuliffet, ut hostem Regno submoveret, eum post mortem Regni successorem, adoptivumque filium relinquere. Interim Arcem novam Neapolis, Infulamque Ænariam, quæ hodie Ischia dienur , pro ejus sede , & in Regni hereditarii prærogae tivam illi tradere. Billian Min

Dimiffis itaque Oratoribus, ut prænuntiata adventus sui celeritate nutantes in fide contineret, fidelibus vero obstinatis ad quodvis periculum pro Regina tuenda fubeundum, spem animumque adderet : misit etiam in urbem Romam ad negotiorum suorum Procuratores, ut Italum equitem, peditemque conducerent, qui sibi Neapolim appulso præsto esset, atque ut majori diligentia curaretur, etiam cur fieri vellet, adscripsit, stipendio liberaliter præbito: quod non minus provide, quam celeriter actum est. Quippe Brachium Monunium fua tempestate militiae Ducem in primis nobilem pro Rege obæratum habuere; pollebat enim exerciu fua disciplina instructo. Interim Rex bene valida classe ad præstitutum diem nostris litoribus adfuit, tantisperque distulit navalem militem exponere, quoad Erachius cum terrestri appareret, quo & ille non diu moratus advenit . Primo igitur congressu belli flatum constituerunt. Rex enim Neapolim tutandam, illitusque potiundæ spem hoslibus adimendam suscepit; Brachii vero partes fucre, ut ita hosti opponeretur, ut ille nequidquam proficeret , captata tamen prius opportunitate utrumque exercitum uniendi. Cum igitur hostis id se prohibere non posse, nec jundis se parem cognosceret, coadus obsidionem solvit, & Regno

egressus est. Itaque re pacata, magni Senescalli maxime diligentia; nequaquam tamen ipfi orium aut quies contigit; majoris enim curæ laborifque fuit , Regem Reginanque , ne diffiderent, continere, quam ut antea unirentur, erat. Regina enimi jam Regem fulpedium habere coeperat; Rex vero muliebrem inconflantiam vereri, ne fi diutius illa viveret, non modo interim ipse Regno careret, cui maxime inhiabat, verum etiam largiore temporis intervallo, Reginæ opera successione frustraretur. Non cellabat propterea magnus Senelcallus omni studio & induflria alteri suspicionem adimere, alteri vero spem bonam facere: fic aliquando inter eos versatus est, ut neutri se suspedum præbuerit . Tandem Rex moræ impatiens diem , quo Regni fuccesfor fieret, prævertere fellinat, Reginamque fub tutelæ nomine fuæ ditioni subdere. Itaque deliberanti, quonam modo id assequi potuisset citra majorem tumultum, suere ex intimis, qui confulerent, fi magnum Senescallum antea caperet (in illo enim res omnes inniti ): hoc uno exarmatam Reginam ad eum quibusvis conditionibus deventuram. Aderat confilio opportunitas. Confueverat enim quotidie magnus Senefcallus Regem in Arce convenire, tum gratia, tum fi quid diffidiofi inter utrumque Principem exortum effet, ut iple componeret. Cumque solitum morem fervallet, nihil tale veritus, ut qui futurum fibi Regem veneraturus accesserat, vi detentusest. Id ex comitibus unus, qui fecum ierant, fignis & conjectura prævidens, & Regi, comitibulque equos parari animadvertens, furtim a Regia se proripuit, Reginam propere adiit, nuntiat se facile observalse, magnum Senescallum a Rege esse captum, & ut non obscure conjectari licuit, mox ad ipsam Reginam. Arcemque occupandam illum jam jam adfuturum : proinde fibi suæque vel quamprimum consulat. Festinantibus ergo, qui illam falvam optabant, periculo imminenti occurrere, ecce Rex adest adeo celeri adventu, ut adita priori Pontis parte, que in Urbem emittit, vix Præsedus Arcis alteram partem pontis attollere atque attrahere spatium habuerit. Rex interim interrupta ingrediendi via hærens immotusque, e. mœnibus ac propugnaculis saxis impetebatur, adiffetque fortaffe vitte periculum ( vertere enim per fe equum ob angustiam pontis erat difficillimum) ni eques Neapolitanus quidam loris apprehensis, equum ad regressim uno versiffet. Arque ita discrimen evalit, speque frustratus, unde venerat, non recla fed per angullas viarum flexuras, infrequentelque uri bis parces regrettus eft; or quod dolo non successerat, id vi age gregredi parat - Interea magnum Senefeallum artius' fervari jubet , oculuatmque infuper illi enflodiam appofuit; quippe bini femper aderant, qui fibi invicem fuccedentes, quidquid ageret, obfervatent; quin etiam ne. nochu, quidem quieferee, ac fonnum caper re finebant; & fub pratevut ratiocini infommen fillum macerabant. Anditumque eff ab eo, jam liberato, pertinutifle fe, ne tali tormento deficeret.

Vallabat interim Rex interiorem Arcis partem, quæ Civitatem spedat ( nam illa illi parebat ) suo navali milite, quo maxime poliebat; exteriorem vero partem foffa, valloque feplit; ne vis aliqua externa ad deducendam Reginam erumpere pollet. Munitionibus præfidere voluit electam totius Regni fui nobilem manum, quæ eum, ut par erat, magnifice armis equifque, ac cetero ornatu apparatuque instructa segunta suerat. Anxia Regina, variifque confiliis disquirente, cujusnam vires impendenti discrimini mederi poffent perhuftrasis omnibus unus Sfortia Attendolus par tanța rei inventus eft. Ad hunc itaque flatim per id temporis cis Calorem fluvium agro Beneventano harrentem, legantur idonei nobilesque viri , & quorum dictis ob eorum auctoritatem fides haberi possit; eumque Reginæ nomine salutatum rogant, ut velit obsessam suis armis liberare; idque ingenti emolumento, & gloriæ fibi fuoque exercitui futurum. Obtulerat infuper magnum Comestabulatum, supremum ex septem Regni Magistratibus, cujus officium fit, omnibus militibus in Regno commorantibus moderari, & equites peditesque illius dicto obedientes esse. Eique etiam oppida fortunasque plurimas polliciti sunt, Reginamque effeduram, ut iple inter maximos Regni Principes annumerari merito possit. L'ætus conditiones arripuit, beneque sperare, qui eam, remque foam falvam veilent, hortatur; brevique se talem operam navaturum promittit, cujus & holles poeniteat, & per quam Regina libera; & domina permanfura fit; fibi autem illam longe ampliora pollicitis debituram, se esse curaturum. Proxima igitur node de prima vigilia movit; neque impedimenta, aut farcinæ morabantur, quin expeditissimus graderetur. Ductabat enim exercitum vetere militia duratum, frondeisque tentoriis uti folitum, & humi fomnum cibumque capere affuetum. Ante quartam vigiliam prope Acerras substitut, ubi tantisper moratus, dum milites corpora curarent , & ipios ad pugnam hortaretur,

quibus dum adliverant, advenisse tempus , inquit , quod aliquando optare forsitan potuerant , sperare autem minime potuissent; non

votis illud, non supplicationibus obventum, sed Dei munere oblatum, & quo tantos labores, indigentias, vulnera, & sociorum cades, aliaque multa incommoda, qua diutius perpessi fuerant, quaque haclenus aut propter hostium, aut locorum ignobilitatem sepulta. & quast non falla silebantur, hoc uno certamine, si præsagientibus animis credere velimus, victoriam dicere possumus, & cum se in lucem nomenque dabit, nos potioribus opibus & spoliis ditabit, augebuque, & laude nobiliores reddiderit. Quippe direpturi sumus Regium exercisum; nobilem illum quidem, ac divitem exhibiturum nobis plus opum, o quam discriminis aus vulnerum; qui essi generosi alacresque sint, novimus samen disciplina militaris ignaros, laborique insuetos, famis frigorisque impatientes, que solent esse virtutum subsidia. Irent ergo bene, Deo juvante, & sui similes, cosque suo duci se prastarent, quos multis præliis pro longe minori emolumento & gloria sæpe certare vidiffet . Quod ad fe attinet , eo fe ordine arteque ducturum , ut boni ductoris officium desiderasuri non sint. Ipsi vero sciant, uno se tantum ielu hostem viriliter impetant , hostilemque impetum semel constanterque suscipiant, ingenue sibi persuadeant se vicisse .

Ducis verba alacri clamore accepta victoriæ liduciam oftendere. Strictis ergo ordinibus in hoftes ire pergunt, petentibufque militibus figna quædam, aut fymbola, quibus inter pugnandum se hostesque discernerent, ut quem serirent, quemque vitarent, dignoscere possent: in promptu est, inquit, herbis, aut vepribus, aut dumis, aut aliquo duriori ramusculo se quisque vestrum infigniat, utpote e nemore venientem : satis enim nos fortuna discernit. Quippe quot bene sericatos, ardenti purpura indutos, torquibus ornatos. phaleratifque equis insidentes conspexeritis, has strictis mucronibus, infensisque cuspidibus petue, vulnerate, urgendo sternite. Ingentis anima illis verba Ducis fuerunt; ficque agmine composito, & ad subita omnia parato, in hostes pergunt. Resciverant jam Aragones, qui munitionibus præsidebant, hostem jam dudum se offerre, & ne timiditatis.arguerentur, fimul & ut hostium humilitatem præ sua nobilitate contemnentes proderent, in patentem viam decertaturi prodierunt. Ubi ad manus deventum est, dedere specimen generosa conditionis, Regizeque educationis, diu fortiter pugnam substinentes: Quod animadvertens Sfortia, immissa veteranorum turma per callem hostibus inobservatum, sibi utpote regionis gnaro bene notum, pugnantes a munitionibus intercipit, iple suos a fronte impetu vehementiori argere hoftem imperat. Aragonii verenies intercludi , dum fe ad munitiones recipere conantur , inflanstante hoste, oblirudoque ad suos itinere, perpauci evalere. Maxima pars, & nobiliffima capitur, munitiones dejicinntur, Arci liber aditus datur. Jamque per vias Civitatis vicatim pugnabatur; navalis enim miles per angultias vicorum pervagari equitem non libere finebat. Maxime cum ventum est ad infimas Urbis partes, novæ Arcis coronæ propinquiores, ibi Sfortiadæ infequi defliterunt, & nequidquam proficientem equitem, & in maximo periculo versantem , Ssortia retraxit Arcem Capuanam versus; unde exemtam Reginam , qui ei favebant , Aversam deduxerunt, ne forte iterum periculum subiret. Rex vero cum neque præsidir satis ad tutandam Urbem , neque equitem, ad eruptionem in holles faciendam pollentem haberet, fuos recenfendo reperit se pæne dissolutum, Regnumque sum velut examime corpus, Proceribus fere candis bello captis, & cultodia detentis. Ergo ad Reginam de captivorum commutatione misit, cui post aliquas oblatas & utrinque rejectas conditiones, tandem Rex, licet invitus, affenfus eft, ut magnum Senefcallum pro maxima detentorum Procerum parte commutaret, inter quos, & Comites . & Marchiones . & Duces fuere nonnulli . Quanti autem coullitit illa redemtio, oppida, que Sfortize data funt pro captivorum cum magno Senescallo commutatione, facile ostenderunt, quippe quæ octoginta millia auteorum funmam excefferint. Ad hæc perpauca me de tanto viro Duce Sfortia narranda, tum rei opportunitas, virique alacritas, tum maxime existimatio ejus filir Francisci Sfortiæ, quem ipsi Mediolani Ducem vidimus, traxita enmque si fata ad hæc tempora servassent, profedo hanc nostram Italiam conculcatam, attritam, omnique splendore privatam nequaquam cernesemus. Sed de hoc fatis.

Scratem Battu, de apsigorum commutatione liberatum, recuperande Neapolis cura involt. Religioras enim in ejus præfatio Alphonfus, Celtiberiam repetens', Petrum fratrem, cumque eo Jacobum Caldoram Ducem excellentem, elechaque militum manu fobristum. Ex quo igitur magnus Semefallus carciere
exierat, nil antiquius duxit; quam per paratios utrifique fidos, cura
Caldora agere, ut ad finitatem recliret, Reginavque Civitaem conescleres; quod tandem fecit Caldora, caufatus ulterius militem fitpendio carete non poffe, praeteriilit jam diem præflituam, qua miurer
illud Rex promiferat; nec poffe amplius funelico militi verba dari;
quin ettam per cives filos, qui apid Reginam morabantur, quotide
follicitari, infuper famem, & obidionom olentari; noffe vulgi fe

ingenium, & Ievitatem: proinde optimum videri, Petrum Regis fratrem cum suis omnibus, reque salva incolumem abire, prinsquam incommodi aliquid patiatur, cui a se minime obviam iri possit. Veritus itaque Regis frater, ne mens Caldoræ in pejus verteretur, expedato citius triremes conscendit, in Siciliamque navigavit. Sic Civitas in Reginæ potestatem rediit . Serzan duplicis necessitudinis vinculo Caldoræ committitur; uterque enim utriusque filio suam filiam spondet. Restabat, quoniam Regina post irrita Alphonsi tentamina animum ab eo alienaverat, & ad Andegavensem verterat, ne sublato amulo, Ludovicus iter, guod Alphonfus præpropere regnandi cupidine oflenderat, & ipfe teneret .... Arces, quæ Alphonfo traditæ fuerant, ab eodem detineri; ficque Ludovicum, ne quid insolentius moliretur, eadem ratione continendum esse. Liberare se inter utrumque pro incolumitate, ac fortuna Dominæ suæ necesse erat, .... propensior tamen ad Ludovici partes, quem a Regina adoptatum jam noverat, unde etiam ad moderandam Calabriam missus suerat. Observabat jam iple Ludovicum, led curarum lumma erat, ne vivens Kegina Regno ejiceretur, cujus cautelæ caput erat, neutrum, scilicet Alphonfum, aut Ludovicum interim fine spe & metu degere. Regina igitur Neapolim reversa Conventus habuit, quibus Ludovicum Andegaveniem filium in adoptionem acceptum, ac Regni fuccessorem pronuntiavit; atque ita illius res, & negotia Serzan amplecti coepit, utpote futuri fibi Regis - Interim affinitatem inite cum Principe Tarentino, suam filiam Gabrieli Ursino, ejusdem Principis fratri germano, carenti liberis fuccessiro, matrimonio jungens. Adeo milite, opibus, & affinitate creverat, it eum futurum Regem crederent omnes, quem iple præoptaffet. Inde ferunt, Ludovicum, ut certior de Regni successione tieret. ·Serzanis filiam in marrimonium petiisse: quo audito, velut subiratus aliquantisper obmutuit, deinde scire, se non a Rege naturn, neque Reges genuisse. Hanc igitur mentem averteret Deus, & quant semper habuerit, confirmet, qua perpetuo parere Regibus fuis fideliter decrevisset; satis sibi superque suturum, si Andegavenses inter caros amicos habeat ; fin autem propensius ad tibi obsequendum se habiturum Regnum ea affinitate putet, sciat nullo arctiori vinculo confirmari poste, quam quo Regina illum în filium successoremque adoptaverit; se penitus illi deditum & obsequentem fore, servet modo benevolentiam Reginæ Matris, quod summopere eum facere hortaretur & supplicaret : de se 211stitem fidam (pem habeat, fidumque habiturum militem, Arces, amicitiafque fuas; hos unum (pectare, ut ipfe pott Regiuse obitum pacaum integrumque Regium accipiat; quod libentius faciliufque fe prætiturum devoti, quam foceri nomine pro cerababeat. Hace pro tempore provifa, & de commeatu terra marique apportando, utque Fifci redius & vedigalia citra quere las minimumque gravamen exigerentur; quim etam de fuccefiòre Regni publicatum; quæ res minime furpenfas houninum mentes tenchet.

Ratus igitur Serzan post tot perfunctos labores, & superata pericula quietius vivere, remque otiofius administrare, quod minime expediabatur, exortum elt. Coeperat jam Regina, fecura, ac tantis periculis libera, aures Serzani detrahentibus obtrectantibulque præbere; inter quos delatorum princeps Ducissa quædam Reginæ affinis, præfertim non ita ceteris ad Reginam aditu patente, fuggerebat, eam vanum jam & futile Reginæ habere nomen; vires autem potentiamque penes magnum Senescallum esfe, quem viderent milite proprio. Arcibus pecunia affinitatibufque pollere ; a quo beneficia honores infuper criminum impunitates condonentur; tametli Reginæ nomen fubscriptionibus apponatur, feire tamen omnes, illius effe manus; eumque jam in tantam fuperbiam arrogantiamque deveniffe, ut etiam fuis gravis effe cœperit. A Proceribus Regni & Ducibus frequentius zedes illius, quam Reginæ observari, invidiose ab omnibus conspici. Hæc præcipue deserebantur ab his, qui decus & honorem Dominæ sibi cordi elle videri volebant. Quæ omnia, etli vana noviflet ab invidis & malevolis objectari, tamen muliebri ingenio, inconstantique animo, & novitatibus gaudente, libenter admittens, animum detractoribus faciebat pejora în dies deferendi. Valuere postremo tantum criminationes , etfi falfæ , per Duciffam illam , temporis occasione captata, quod facillimum erat, eadem mensa cubiculoque utenti , ut Regina optare se diceret hominis audaciam retundi , & potentiæ opinionem infringi : quod quidem tunc fatis vifum est a Regina extorsisse. Non ditt post eadem femina Reginam adiit, satisque in his, quæ ejus Majeflas innuerat de vi minuenda, deprimendoque fastu magni Senescalli, consultatum ; & modum, qui periculum ipsi Reginæ, ceterisque machinatoribus non afferret, reperiri, si ipse liber incolumisque evaderet : proinde illum aut capi , aut occidi oporsere, ut se non tantum voti compotem faciat, sed etiam tutami

præflet. Forre enim refeiri rem tot viris agitatum poffe & de ipfa reliquifique confeiis male adum rit. Cui Regima, nullo modo velle, nec affentiri, virum, qui tanta pro falture fina dignitateque teneda equiflet, perpetifique foret, occidi: quod maxime azverent, ne in iram indignationemque fuam incidere vellent; darent modo operatu, & citra morten corporifique injuriam pararent facinus: fic enim novert; Dominam fe habere, & tra-flabiliscen figurum. Hace mandafle, poff Serzanis mortem publica Concione patefacium eft. Degener profits Regime, & improvidum mandatum; nam quem capi permittebat, occidi vetabat. Nemo enim conflorum, nfii illo mortuo, quanvis capto, se vi-

durum sperabat.

Difquirentibus itaque perpetrandi scelus opportunitatem, vifirm est facinus aggredi præstituto die, quo filius uxorem ducturus erat . Miserat enim Caldora Mariam filiam Trajano magni Senefcalli filio matrimoniali thoro jungendam; fed pompam & celebritatem sponsalium Regina suo nomine in Arce Capuana continuis odo diebus indixerat, quorum pars militaribus ludis ( quos Clostrales sua quadam derivatione , Hermolaus Barbarus dici existimat ) consumebatur ; pars faltationibus & choreis , Regalibulque commellationibus, quibus univerla Civitas accipichatur : interfitt funt & ludi pegmatibus ducendis . adeo ut hullus præfinitorum dierum recensi aliquo læto jucundoque spectaculo vacaret. Itaque infum huic uni maxima follicitudine intentum. fecurum præterea, lætumque tum officiorum omnifariam fibi exhibitorum, præcipueque spe successuræ prolis ( nam unicus erat filius Trajanus, qui tunc uxori jungendus erat), his de causis, utpote incautum, nihilque tale suspicantem, commodius aggredi posse rati ; quamvis non defuerint, qui illi nuntiarent, vidiste apud fe invidos & malevolos ejus , figna & conventicula quadam prætendentia in illum aliquid mali; quibus respondit, nihil facere se invidorum vires atque conventus, salva Reginæ gratia & fide , de qua adeo benemeritus erat , ut pro comperto habeat , neminem fibt effe verendum. Itaque statuisse potius ab ea , si res postulet , decipi , quam desicere . Quin etiam puero ingenuo, qui se dixerat deprehendisse carnes, victuique necessaria plura, quam familiae debeantur, in domos fufpectorum inferri . colaphum inflixit, petereque ludum juffit, nec ætate fua majora perquireret. Ut autem conspirantes commodius scelus peragerent paucis ante diebus divulgaverunt , Reginam custoditam ac non liberam detineri, quamdin Arci Præfectus magni Senescalli intimus , & amicus effet . Ille autem ubi hoc rescivit , ut suspicionem deleret, Præsedum amovit, Reginamque precatus est, ut quem vellet, suffici ediceret. Conditione accepta, Ducissa illa incendii fax, ac totius mali princeps, hominem fibi deditum Arci præficiendum curavit, cui injunctum est, aditum præstare die noctuque fine cunctatione liberum viris fcelus patraturis, quorum nomina ex composito mihi subticentur, cum propositum sit nemini tanti fceleris notam ingerere, nec cicatrices jam obdudas refricare. Sit hoc dixisse satis, plerosque ab eo ad honores evedos, & nonnullos eo favente impunitate donatos, olimque perduellionis crimine damnatos extitiffe, qui nocte, qua peractum est scelus, apud ipsum inter affines, gentilesque coenarint, quique ea veste induti, qua magni Senescalli comites a ceteris dignosci soliti erant, eum vulneribus impetere non dubitaverint . Quorum nepotes, nos ipfi audivimus ingenue fateri, se paupertate atque egoslate, innumerisque malis nullam aliam ob culpam conflictatos effe, nifi quod a majoribus fuis homini Principi, de-

que illis benemerito , indigna mors illata fuerit .

Biduo itaque, antequam ofto nuptiarum dies præstituti sinirentur, cum magniis Senescallus defatigatus & gratulantium admissione, & alacritate animi, ut quietus pernoclaret, in domum fuam ire pergeret, inter eundum occurrit ei, qui nuntiaret, Trajanum filium quieti se tradidisse, ibique ab omnibus sideri. Quapropter versus ad comites: Sinamus, inquit (nec simus importuni) potius adolescentem somno & quiete reparare vires; quin revertamur in Arcem ad solitum cubile. Atque ita trahenie vi illa , quæcumque fuerit , cœlefti , ad fedem reverfus eft. Non visum est conjuratis ulterius differre facinus, non aliàs tot occasionibus tam opportunis, & casus adversos timentibus ab eis, qui rem deserrent, & discrimen in corum capita deflecterent. Odavo igitur Kalendas Septembris intempella nocte, quæ Divi Ludovici diem festum & celebrationem præcedit, conspirati, quos Præsedus Arcis tacite admiserat, arripiunt puerum ministrare solitum Reginæ in abaci expositorii curandi officio ( unde magno Senescallo probe notus ), eumque secum ire pavidum ac lacrymabundum cogunt, ut illum accerfat, Reginæque ex defluxu capitis animam agenti præsto adesse velit, quem renuentem invitumque trahunt ad cubiculi fores, pugionibulque jugulum intentantes mortem minantur, ni taceat, ac justa exequatur. Ita-

que , quod finulalfe jufferant , vero timore expeffit , conceptifique verbis magnum Senefcallum voce pavida ac tremula excitavit. Ad enjus vocem, hea domina excitavit , de la compara d

Relido cadavere illico nuntios ad filium, germanum, amtcos cundos, denique aliqua neceffitudine ei conjundos miferunt, ad eum, quem jain exanimem religiierant, evocatos, quos omnes, ubi advenerunt, in carcerem detrufere. Jacuit eodem cubiculo cadaver in ferum fequentis diei, quod Fratres Heremitant Templum Divi Joannis ad Carbonariam incolentes, in quos Serzana multa beneficia contulerat, multis accensis funalibus extulere, inque nobili illo Sacello, quod fibi vivens conflruxerat, conditus eff. Hic tanti viri, deque patria optime meriti, vitæ finis fuit. Non omittendum tamen puto, quominus oftendam, quænam fuerit in tali facinore Reginæ mens. Mane enim, ne quid turbarum oriretur ex tanti viri cæde , quamvis omnes illius propinquos, aut aliqua amicitize vel beneficii necessitudine conjundos eadem noche falso magni Senescalli nomine accersitos vinctos detinerent, propter popularem tamen erga illum benevolentiam, ob regimen, quo in omnes justissime utebatur, ne memoria tanti viri amissi aliquid numultus concitaret , concionem habere placuit . Cumque Regina præsidente unus ex consciis verba faceret , nihilque haberet, quo nomen tam præcellentis viri tam integrum clarumque obumbrari posset , vim suæ orationis in illius potentiam, superbiam, arrogantiamque falso exacuit; cumque ad id jam devenisse dicebat, ut non modo populum & Equites, sed etiam Proceres, ipfamque Reginam despicabiles haberet. Quare veritam Reginam, ne hominis potentia ac superbia in sui discrimen ulterius progrederetur , justifie illum occidi : quod verbum cum Regina audiffet , fubtraxiffe vultum dicitur , ac dicentem torve respiciens : Mentiris, inquit . Capi enim , non interfici jufferam .

Ad quam conversus ille : Verum inquis Domina ; sed dum caperetur , ac per vim elabi contenderet , occifus eft . Erat Serzan, cum talia perpessus est, intra sexagesimum ætatis annum: flatura fuit eminenti, membris inter se bene cohærentibus; gradiebatur erecta cervice, ore, obtutu, fermonisque gravitate Maestatem Regiam præseserens. Veste utebatur quotidie, aut oloferica, aut auro diflinda, eleganti plerumque novitate, fuze tum gravitati , tum fortunæ accomoda . Arma , & equi , reliquusque ad res bellicas apparatus, quo potifirmum delectabatur, in admirationem confpiciebantur. Aulæis, argento, & reliquo supellectilis ornatu, etfi pretiofo uteretur, morofe tamen nitido atque disposito gaudebat. Continentiam ejus vita functi laudare superfluum ducimus, cum ætate omni, ac postremo sexagenarius vixerit, omnium judicio, omnis generis libidinis expers, & qui cassitatem conjugis pie sancteque ad mortem usque servaverit . Sed invidia, quæ fumma petit fastigia, talem virum perdidit, & Regni iniquum fatum. Quod Laurentii Vallæ infignis doctrinæ viri spectabili illius mausolæo carmine insculpto elegantissimo, prout legentibus liquere potest omnibus, verius ac significantius offenditur. Non tamen ab re fuerit infignia quædam moderationis cius, & prudentiæ documenta fubnectere.

Ludovicus enim Andegavensium Dux, quod superius inseruimus, cum adoptari a Regina, ut succederet Regno, maxime cuperet, idque quosam modo posset assequi meditaretur, sperans rem facilius perfici posse, fideliusque servari, si magno Senescallo affinitate jungeretur : per utriusque fidiffimos illius filiam fibi matrimonio jungi poftulavit, quafi pro comperto habens, illum libentissime affersfurum. Quibus ille ait, ingentes gratias se Ludovico habere, illique suo agi nomine summopere precari; attamen fui se memorem esse, neque se Rege natum, neque Regis filiam genuille ; ideoque tanto Principi officio & oblequio fe adduci malle , quam affinitate jungi . Ea in re fuam pro viribus opem præthturum, per quam apud illum perpetuam gratiam speraret. Defineret ergo de affinitate agere cum eo, quem fibi devotum & obsequentem experimento brevi perspecturus sit, Item cum Regina eum titulo Principatus Capuze infignivisset, diplomataque ac privilegia illi confecisset, quibus ei & Civitatis dominium, & Arcis tradidiffet, ille autem nollet se Capuæ Principem appellari, a propinquis & necessariis increpatus est incufantibus, quod nuncupationem tam præclaræ dignitatis afperna-F 2

ra providendum mihi esse existimavi.

Hæc denique habui , amatissime Princeps , quæ ad te de Serzanis magni Senefcalli hujus Regni proavi tui illustrissimi vita, majori fide, quam eloquentia perscriberem. Unde meus in te amor facile perspici potest cum ad scribendum me etiam verentem impulerit, ne tanti viri gloriam exili a me stylo editam deprimerem, quod profecto pauci etiam difertiffimi pari facundia confequi pottifient. Malui staque tanti Proavi oblivioni occurrere . & aliqua ex parte illius exemplis te juvare , quamvis per te fatis fludiofus ornatulque habearis. Confultius itaque talia haberi de eo, quam nulla, vifum est; & tibi vel ob hoc gratum feciffe cum noveris, quemadmodum fortunis & Principatu te, ut verum heredem, ita etiam moribus & vitæ. ad quæ præcipue tenebaris, ultro fatisfecisse. Lege ergo, & rem familiæ inlignem, tibi præcipue fortaffe utilem , evolvito. Invenies equidem in Proavo tuo perpetuum quoddam cum fortuna Iuctamen, camque una cum invidis atque æmulis fæpius virtute fuperaffe. Quod autem vifus fit morte indecenti moribus, & peractæ vitæ occubuisse, minus minum est, quando & hujusmodi plerumque exitu viri in omni avo excellentes vitam clauserint'a quippe qui diligentius decorem, quam vitam cullodire decreviffent, maluerintque quos in se conspiralle cognoverant, substinere, quam aut falfo delatos, aut pomitentia ductos, Tyrannorum more parricidiis prævenire. Cum præterea quicumque nimium fludium in vita propaganda ponere foliti funt, minime magnum

#### OPUSCULA HISTORICA:

aliquid meditari, aut perficere possint. Hujus autem Principis integritatis lideique documentum maximum haberi potuerit, quod cum tot in necem direptionemque illius convenerint, nemo tamen aulus sit, aut majestatis, aut criminis alicujus salso vel sido arcessere, quo illum merito cæsum, & se jure ejus fortunas occupalle tellaretur. Tantum claritas finceritalque viri valuit, ut cujus corpus livor perfodere potuit , partam tamen gloriam & decus attingere minime valuerit. Cernis enim fublimitatem, ad quam virtus Proavum tuum extulerit ; velim tamen , per quos laborum discriminumque gradus ascenderit, fimul memineris. Quippe nullum laboris aut discriminis genus invenies , quod non ille pro side decoreque servando pertulerit , perpetuo laboraverit , exulayerit, infuper captus detentufque fuerit, denique & mortem immeritam obierit. Hæc tibi scribens nota elle volui, ut ejus nomen & rem tanto diligentius, & majori cura ferves & augeas, quanto pretiofiori mercede comparata, fuiffe tu non nefcis, Erit non minus & officii & gratitudinis, non tantum nomen & gloriam tueri, verum & monumenta, constructionesque, & 20dificia tam facris locis dicata, quam etiam humanis ufibus confiruda, curare ne collabantur & defint, fed juxta humanas vires & providentiam quam diutissime perennent, postquam sempiternum aliquid mortalibus negatum est.

### JO. BAPTISTÆ

CARIATI COMITIS

AUCTORE

# TRISTANO

Erito profecto Justitiæ moralium tractatores primum tribuere M Erito protecto Junina incianta incianta la licita vocant , reliquas omnes in se continenti , sed uni illi ex quatuor maxime , quam Æquitatem plerique nuncupant; est enim pacis concordiarumque effectrix & confervatrix, scelerumque expultrix; per eam namque quisque suum tuto possider , amissumque recuperare sperat . Illa etenim est, quæ nodis tenebras diflerminat, lucifque instat viantes fecuros illæfofque ducit, & inter maximos, fummos, & imos; potentes, & imbecilles; Regem, & populum,æqualitatis modum invenit. Veneranda prorfus virtus, & numinis vice colenda, quæ quotidie humano generi tot beneficia præstare dignoscitur, maxime quod si sorte secus evenerit, inculpata nihilominus in fua majestate residebit. Ex hoc tam lucidissimo, benesicoque fonte non modo multi rivi, fed etiam perpetui amnes ad nos inflruendos emanant. Gratitudines non minus cenferi debent. que Beneficentiæ, Jullitiæ affeclæ, respondent; ea namque est, quæ promerentibus gratias habere, & agere jubet; quippe quæ

reddere non valemus, memoria jugi accepta beneficia repenfamus; Quare opportunum est, si quando facultas aderit, nos gratos facto oftendere; fin autem memoria fervare; fic enim promtiores ad elargiendum munificos speramus, quando non incassum sua se essusuros vident, quidquid gratias agentium causa agere noscuntur. Invitant enim divites ad donandum ( quod maxime indigentium interest ) cum exemplo fint, non defuturos, qui acceptorum recordentur, paratique fint ad redhibitionem qualemcumque. Non autem talione beneficia rependere oportet , fed etiam qui illomim meminerit, grati nomen non amittet. Indicat enim, cum opportunitas apparuerit, quod animo gerebat, re oflendere. Non abs re ergo tantopere laudata est hæc Justitiæ pars. Igitur postquam honestiffmum, & mortalium generi, ut ita dixerim, necessarium ostenderim, nos gratos, ut supra memoravi, acceptorum, & jugi illorum in ruminatione atque commemoratione effe cognoscimus: semper diem opperior, quo ut debeo, & maxime opto, factis recompensem. Sed postquam illum tamdiu expedatum non apparuisse compererim, ne tantum animo gratus videar, conabor, qui fim foris oftendere. Tentabo igitur ( quod erit auro argentoque, quibus minime indiges, carius tibi forfan & acceptius ) me redimere, Cum ergo sit hujus Virtutis debita fludiose Juvenibus, & munerum conditiones explentibus, impendere, multo magis iis præflandum dignofcimus, quibus peculiaris fanguinis necessitudo & affinitas nos copulavit, nec omnium, quorum notiores funt virtutes, & mores laudabiliores; fed etiam ex iis habere delectum opertet; ne temere gratiam effudiffe, aut perperam collocalle æstimemur, nec minus iis rebus grati simus," quam maxime accepturos deceant, & exhibituros. Itaque tibi Ferdinando Spinello, nepoti cariffimo, patris tui natales, mores, & acta describere operae pretium sum ratus; saciet enim hoc qualitercumque editum, ad nominis ejus claritatem, tuique profedum, cum te noveris tam proximo & hereditario exemplari diflrichum ad imitandum ; quod fi non feceris , & ingrati omnino & mali nomen affequeris: quod abfuturum speramus quinimo repræsentaturum paternos mores, natalis & educatio pollicentur.

Noftra hac Civitate Spinellorum gens nobilis femper labita eft, interque primores regionis fuze, publicis in rebus cuandis, fere ex hac Familia yeulififima praefuerum, & interfunt. Autiqua ex nobilitatis fere Toojanus genus duwit, miles fujudem auratus, & oppidorum Dominus, meruit fub Alphonfo Aragonum

dum Rege I. mox sub Ferdinando Alphonsi filio, cujus Regnt laboriofior aditus fuit, militare, Hoc in bello non modo voluntarii, sed factiosi partes secutus, nil snit, quod pro illarum victoria non libenter ausus fuerit, & pertulerit. Postquam domum composuit, facultatesque paravit, quibus se familiamque alere posfet ingenue, poscentibus annis uxorem duxit Mariam Caracciolam, nobili genere & honestate præcipuam, ex qua liberos plures mares, & feminas tulit. Statu in hoc deceffit, curamque domus . & infantilis familiæ uxor accepit a cumque perspexisset fagax matrona liberorum numerum patrimonto esse pergravem, flatuit, illos tempestive ad mores, opesque parandas dividere. Itaque alios ad Aulam, Principumque obsequium admovit; alios militiæ Rhodiensi adscripsit; nonnullos domus curæ servavit. Similiter et feminas nonnullas perpetuæ virginitatis voto, probatis in Religionibus initiari curavit , alias laudabili matrimonio adjunxit.

Hunc autem, de quo dicturi fumus, Joannem Baptistam patrem tuum, tertio ex maribus loco natum, indolem ejus egregiam cum prævidisset, & rem quantamvis arduam ad peragendam aptum decrevit legibus, civilique Juri mancipare. Cumque adeptis Grammaticæ documentis , ludum Juris ingressus fuisset . adeo illi incubuit, ut multos, qui ante studuerant; ingenio & affiduitate præcederet; quæ ea fuit, ut per fe, ut mos erat, Profelloris dida perscriberet tanta diligentia, ut ne syllaba quidem excideret. Nihilominus inter tot difficultates Officium Domini edidicit, adeoque persolvit, ut deinceps inter tot curas lætas adverfasque, dies non exciderit, quin memoriter id celebraverit. Inter contubernales ejusdem professionis ea humanitate morumque facilitate vivebat , int multos advenas ad fui conforrium evocarit, repetens illis, si quæ forte ex lectione non intellexiffent; eofque a lascivis improbifque moribus non minus orazione, quam exemplo, amovebat. Iple adolescentulus cum effet penitus uni studio se addixit : nihil, quod illud interrumpere posset, nec animo, nec opere meditabatur. Hac igitur-assiduitate, & morum continentia effecit, ut ante speratum tempus do-Aorari dignus haberetur. Quare Patres, quibus hoc munus incumbit, respectu magis scientize, & ingenii acuminis, quam zeta? tis , Doctoratus illi tribuere infignia , approbantibus cunclis , qui ex Collegio erant, afferentibusque neminem ex Gymnafio Bononienfi, aut quovis alio loco, tantam juris scientiam attulisse, quan-

entantam hic Neapoli fibi in Patria comparaffet . Illico acceptis intignibus, & fama pervulgata, Patronum & Advocatum fe litigantium præbere, clientumque multitudo memor celebrati fludentis nominis, ad eum venire fluduit, fuamque operam poscere-Qui nullius rejecto patrocinio (modo caufam jullam afferrent) illos ea fide ac diligentia defendit , ut raro , aut nunquam fententiam suis adversam partibus retulerit. Quin et si sorte litem aliquam in Fiscum protegendam deserrent, ea constantia & moderatione tutabatur, ut nec Fisci tutores gravari possent importunitate aut insolentia, nec Clientes, quin diligenter viriliterque fuam rem defenderit. In dies magis magisque ad eum turba confluebat, tum cognita hominis peritia & fedulitate, tum propter falarii modestiam ; quibus rebus evenit , ut multi , non tamen litigantes, illum annua mercede ad fortuitas lites fibi parayerint. Erat enim ei ingenii facilitas eloquiique affabilitas ut non modo iis, quos defendebat, fed etiam quibus adversabatur gratus etlet, etenim omni convicio in disputando abstinebat. Sumebat autem inopum caufas gratis, agebatque non minori sludio, quam divitum, imo attentius, cum mera caritate facere, & talibus fua opera jus dici fummopere lætaretur. Functus est Patroni munere aliquot annis, quibus rem fuam augere coepit: fed nomen magis augebatur. Suas fortunas, & infignia fore majora sperans, patrimoni fortem germanis donavit; & ne forte exheredatus viderettir, domus, quæ communis erat, portiunculam retinuit, quam deinde omnem fibi vendicavit. Hoc in flatu, ne propter ætatem forte lasciviret, & cura domus a studio & proteclione indigentium evocaretur, tempellivum vilum est uxorem, quæ rem domesticam curaret, & se liberiorem ad negotia præflaret, jam ducere. Duxit enim Liviam Caracciolam nobili genere , honeflifque parentibus natam , formam abfque honeflatis prasjudicio præferentem.

Rex ergo cum cognoviflet, hune sam ablinenter fideliterque advocationes peregiffe, fummamque diligentiam jurifque pertitim in homine intellexiflet, fimul memor paternoum oblequiorum, qua fectar fittim videbat; fategir, illum in Paters fupremi Conditii, quamvis juvenem admodum, moribus tamen & ficientia provedum, cooptare; quod profecto fecilie, experta indulfria & feveritate, nunquam ponituit. Futi inter collegas eff junior, non tamen autforitate & grata minor, quas fiumma illorum betwelentia suggest. Quippe fi quid cum. Rege transfigendum fo-

re, unus eras, qui pro multis intercederet; à aut nunquan; aut raro, quae pollulaflet, ei negabantur: ea vero modefila poficebat, ut magis collegas negatæ rei lætitia afficeret, quam
meeffitia contrillareur. Lætabantur plurimum plerique litte gantium, qui fias caufas illi delegaas cognoferent; pro comperto enim habebant, nulla vi, non precibus, nec etiam præmio
a reditudine diverfurum, Infuper videbant, qua vigitatuta, fludioque curaret, ne fites ditutus protraherentur, adeo fibi commilis omni nifu incumbebat, ut brevi expedirentur, parcere intendens labori & impeniis difecptantium. Sæpe prævidens prolixitatem rei, dubiamque canfam non tam cito finiendam, modo lunc, modo illum adverfariorum dubio evenu deterrebat ; modo inconflanti fpecula animabat, econuque arbiter ae mediator conventionis exiflebat, quæ citra ambitum & corruptionem agitare animadverrebatur.

Cum ergo viri fatis perspecta doctrina & intregritas effet Principi, illumque aliquandiu fumma cum laude fua perfunctum esse munera, dispexisset, naturamque & mores majoribus apta rebus; statuit magis arduis negotiis occupare. Intelligebat enim, multos sua sub ditione, qui Consiliarit boni futuri ellent . raros autem, qui legationes, & Principum disceptationes fideliter sciteque trastare possent. Imque cum inter se, Cæsaremque incidiffent, quæ difceptanda & decidenda forent, & propter magnitudinem personarum, diffantiamque locorum coire non possent essetue intermedio opus, hunc elegit, quem ad Cæfarem destinavit fretus fide, indultria, fagacitateque hominis. Quod cum ad peragendum fe accingeret, nonnullos e Collegio vetuftiores difceffum fuum andivimus moefliffime conquerentes, hunc patronum Senatu ( fit quantuvis caufa ) tunc adimere , maxime autem adversus Conflit Præscelum, qui cum aliquid privato loco licentiosius, citra reliquorum judicium, deliberare vellet, hic ille erat, qui occurrere, & vota communia afferre auderet, ejulque voluntati refragari. Admisit igitur eum Cæsar grate & benigne. Scripserat enim nuper ad eum Rex, mittere ad fe hominem fecreti continentem, & relationis fidiffimum ; velletque ei credere & fidere: quod profecto experientiam nactus fecit. Etenim apud illum rem injunctam feite solerterque tractavit. Quid antem id fuerit, nondum promulgatum . Andio hoc tantum, quod utrifque Principibus fideliter inferviverit, animolque illorum concordes effecerit . Dum illie effet , nascitur domi filia ; reliquerat enim gravidam uxorem; quæ Ifabella appellata est, de cujus honorabilis matrimonio suo loco dicetur.

Perfectis, quæ apud Cæfarem agenda fuerant, in Pannoniam perrexit, falutaturus Reginam Ferdinandi Regis patris nomine, illiusque statum pervestigaturus; simulque suspiciones, quæ inter Pannoniæ Regem, Cæfaremque oriri videbantur, priufquam inolescerent, in discordiamque progrederentur, extingueret : quæ omnia bono confilio, fimulque eventu fuccessere. Dum in Germaniæ partibus adhuc effet, evenit, ut Ferdinandus Rex fuum obiret diem, revocatusque ab Alphonfo illius fuccessore. Neapolim rediit, fuitque inter ipfius Confiliarios aliquandiu, Cum ve. ro fama, quæ Ferdinandi tempore pervenerat, jam crebresceret, & quali pro comperto haberetur, Gallorum Principem ad perdendum eum se accingere, consœderatis sibi Italorum plurimis; nec dum nosceretur, quidnam Veneti acturi effent; audierat enim ipse Alphonfus responsa Regum, & Potentatuum super hoc bello ambigua , pæneque infida : vifum est ergo ad Venetos , nondum tentatos, Oratorem mittere, an posset eos sibi adjungere ad inhibendum Gallorum transitum; & quem consultiorem, quam Joannem Baptislam Spinellum mitteret, non invenit. Qui habito pro temporis reique angustiis commeatur, Venetias pervenit, ibique a Senatu honorifice admissus; audierat enim hujusmodi viri probatum nomen. Ubi caufam Principis fui mittendi eum expofuillet, rationes insuper addidit, quibus ostenderet, quam non modo honeflum, verum etiam necessarium ipsis Venetis ac Regi suo socdus adversus Gallos inire. Quippe junctis viribus facile defuturum animum Gallo Italiam invadendi , & fi forte aufu fuperbo , ne dicam temerario tentare præsumpsisset, rem ei male infausteque cessuram. Sin vero disparatos novisset Italos, res privatas curare, animosque sumere; cum pro comperto haberet, disjunctim singulos proflerni facillime posse; nec eos fallat , quod tantum adversus Neapolitanorum Regem ire se dicitant , velut ad Regnum jure fibi debitum; facile futurum, Regem fuis tantum viribus obnitentem profligare, Regnoque exigere; non tamen hujulmodi victoria se contentum fore ; quin & reliquam Italiam spe conciperet . Existimare deberent , Gallorum vim & propinquitatem perquam perniciosam ipsis reliquisque etiam , qui Gallo savissent , futuram . Nec prefumant , gesturos simile cum Gallis bellum , quod hactenus cum Italis , quo prolatando fe fubinde auxerint ; fed expendant , quanta fit Gallorum vis , & oppos-

tunitas nocendi, ni copulato milite, qui faits fuperque effet; obviareur. I si & pluribus alis rationibus ad foculo perducere non dell'iti. Tandem cum menfem hoc in negotio trivillet, nihil certi ei reflopanium elt, fed per ambages tanbebaur. I taque ad Regem revertens, pro auxilio conflitum retulit. Suadebant enim Veneti proprias expertit vires, quas quando non futfecili profipicerent; unne fe indemnitati Regis, & relique Italiæ provifitors.

Interea Gallorum adventus certius afferebatur, Regemque cogebat quamlibet viam, qua se tantas adversus vires, quas etiam affines sui augebant, tutaretur, periclitari. Visum est iterum ad Venetos tentatum mittere, an prospectis Gallorum jam ingruentibus copiis, veriti, ne præfenti opportunitate omissa, & ulterius profligatis rebus, reliqui non fatis effent ad obliftendum hofti, confilium mutaffent, & ita, ad foedus pervenirent. Ex omni igitur Aula hunc, cui hoc munus injungeret, elegit, experientia bene actae apud eofdem pridem Legationis motus. Quo cum pervenisset, reperit eorum Senatum pæne dissidentem, partem nutu magis quam fuffragiis jungere se sœdere Regi, ad distringendum. aut arcendum Gallorum conatum optantem; partem autem maximam & præpotentem, meditantem folita allutia, & neutri fe applicare volentem, nihil interim præcife, quod referret suo Principi Oratori dabant ; quos ne penitus averteret , credere , & spem bonam de ipsis concipere simulabat. Idem ut faceret, Regi fuo fubinde feribebat, quoniam maxime flatui fuo conduceret. & facile diu nutantes hactenus Venetorum animos ad se versurum speraret : tali arte , quemadmodum ad suum votum allicere nequibat, ita ne ad Gallos declinarent, non finebat avertere. Aderant corum Regis Oratores, idem opportune expollulantes, magnisque pollicitationibus invitantes, illos ad se trahere non desiilchant.

Interea Gallorum Princeps ingenti numeroque , & robore cereritu Regnum perchat, quotidie fe augues Iulorum, & deli-cientium ab Alphonfo auxiliis. Nec pauci erant , quos meus id fequi cogeret, jamque etam Florentini illi (a addiederant, & cum Ferdinandis, quem pater in Flaminiam ad obviandum hofti pramiferar , cum antetignanis Gallorum infaulte pugatun tentaltet , hoc cognito Alphonitis eum sewocare flautit: proficierque existium filst immitierer, decrevit Regnum, quod fiuum erat, Ferdinando tilijo relinquees; ple in Hifpaniam pivatam vitam aduuts

abire. Quo peracto, Ferdinandus hujusmodi adepto Regno, hofli, cui par non erat obsiltere, cedere necesse habuit, teniatisque nequicquam conditionibus, Neapolim reliquit, quam mox victor ingressus, atque potitus est. Scio autem hos ad nostrum Regnum eventus nunc adversos, nunc secundos ad Historiam perimere; quare ad illos, qui diffusus suoque ordine scripfere, nosse cupientes remitto. Mihi hæc inferere vifum eft, ut fide, perfeverantiaque hominis clarius nihil esse ostenderemus. Qui cum probe calleret, partes profligatas, Regem fugatum, Patriam, domum, juvenemque uxorem, infantes liberos in hostium devenisse manus, & ipfe Venetiis exul potius, quam Orator videri posset: non deseruit tamen præstitam tidem constantissime servare, & Legaium Regium in tam modica re præseserre, pariesque pro fortunæ iniquitate fulcire, Qua in re feu fagaci prudentia, feu nimio partium affectu, ea promutudine animi rem exacti Regis curayit, ac si pro certo haberet, mox Regnum ad Aragonios rediturum. Erat Venetiis Gallorum Orator, cui bene nota erat hujus nostri prudentia & virtus, quando uterque fuo Regi Venetos addere procuraffet. Hic non femel ad Regem Gallorum, ejufque Confilium scripferat, elle Venetiis Joannem Baptistam Spinellum, virum industrium sagacemque, qui optima sinceraque side rem sui Principis ageret : proinde maxime Regis interesse hominem talem ad se suasque partes quavis arte traducere. Quod prosecto facere non destirerunt, sperantes sortunze savore id facile suturum. Quare modo per privatos, modo per Cardinalem tune Consilii Præsidem, admonere, exhortari amicos, assines, aliaque necessitudine conjunctos, vellent cum effectu scribere illi, quæ utilitas fibi foret, deperditis Aragonenlibus, ad Gallorum Regis obsequium se conferre; quod honeste sieri posset, pollicentem sibi non modo indulgentiam, & præteritorum oblivionem, fed honores divitiasque, ac locum inter suos honestum. Hæc omnia fumina fide a fuis illi perlata funt, quibus non illico responsum dabat, diffimulans corum nuntios ; interdum vero adeo caute ambigueque respondebat, ut speculam illis daret, minime tamen. conjectare possent, se a devotione suorum Principum declinare . Verebatur enim, ne fuos, qui male a Gallis habebantur, protervo nuncio exasperaret, magis tamen, ne sidem labefactare videretur. Itaque inter utrumque pentitatis verbis fe librabat. Evenit tandem, quod ipse prædixerat, ut etiam iis, qui adventus Gallorum caufa & fautores fuerant, adepto Regno, terrori &

.54

formidini devenisset. Quare ad exigendum Italia Gallorum Regem , Potentatus Mediolanensis , & Venerus scedere juncti , copias fuas eodem loco coegerum. Quæ cum Carolo Regi refeirentur, approperat in Galliam reverti, veritus ne fibi reditus intercluderetur, in dies augentibus, in unumque le cogentibus fœderatorum copiis. Relicio Neapoli præsidio, exercitus magnam partem secum duxit, citato gradu Italia evadere festinans. Occurrere ei hoftes, ut diffiparent; cumque iis apud Tarum fluvium certatum, utrinque acriier dubioque Marte, & ex utroque exercitu multis desideratis discessium est. Constat enim eo in proclio Regem. Gallorum etiam alacris militis navasse operam, & sic suum peregisse iter. Rumor erat, illa in pugna Venetorum militem viriliter pugnaffe; & fi complices idem feciffent, forte Gallus minime evaliffet. Credo enim hoc legentem, quemadmodum gestum sit, nosse cupere, quem, ut superius scripsi, moneo Historiam petere. Ego autem meum fervabo tenorem, viri hujus acla describere, quoad etiam facere possim; reliqua tantum leviter, & ubi necessarium duxerim, attingere.

Ferdinandus cum Siciliæ exularet, hunc Legatum suo nomine Venetiis esse voluerat. Cum vero post discessium Gallici exercitus Neapolim repeteret classe numero navium præstanti, militum autem & propugnatorum manu a Neapolitanis benigne quidem receptus est, desiderio ipsius, sed magis odio Gallorum, nec minus delidia, inertiaque prælidii. Trahit me extra propositum facti necessitas, posse hoc in reditu Ferdinandi dicere, quam minime & numeri, & conditionis homines fuerint, qui facinus captarint, quantumve in operando reliqua multitudo perpella lit, quamve multi nobilioris notze, qui voluerint rem sibi adscribi, præmiaque donari, facti periculique penitus extorres. Hæc pauca, veritus fœdum fcribentium adulationis vitium, fæpe vei mendaciis potentioribus placere studentium, & mentiri minime timentium. Receptus igitur Neapoli Ferdinandus, Arces, quæ in Gallorum erant tutela magno præsidio munitæ, obsidebat, ex quibus quæ Nova appellabatur, quotidie & mari per lembos & myoparones infeliabat Urbem; & terra per equites, qui in Arcem fe receperant, itinera & commeatus obcludebat. Has Regis, & Civitatis angustias prænoscens Orator Venetiis, exorare exhorarique Dominationem illam, vellet prope effectis Ferdinandi rebus Suppetias ferre ; & rie sineret , quod tanto sumtu laboreque ad exigendum Italia Gallorum Regem impenderint, nunc recuperata NeaNeapoli, incassium recidiste. Sic sua persuatione rationibus munita exegit, ut classium triginat riremium mitterent, proque fumu apparatus classis, eius que quotidiano impendio, que dam oppida Apuliza Adriatico imminenta illis pignori dederentur, pado, ut post pacatum Regoum, computats que erogaverant, & per Regem redditis, tenerentur & ipsi similiter pignora restituere.

Dum hæc geruntur, præfidium noscens, Neapolim defecisse, Arcemque Novam a Ferdinando obsideri, relictis, quæ instabant, Urbem recuperare, aut Arcem obsidione liberare contendunt, adjunctis plerifque Proceribus fuarum partium studiosis, qui non ad prælium, fed magis ad direptionem, prædamque Neapolitanorum invitabantur; quod volenti accepere animo, secutique sunt. Adventantibus illis , Ferdinandi copiarum pars non intima apud Hebulum, ut transitus inhiberetur, occurrit, ubi male ab Aragoniis pugnatum. Profligati omnes, captique funt quam plurimi, reliqui divisi sugam petivere; integrum hostibus suum conficiendi iter remansit. Quod cum Venetias sama pertulisset prins mox notitia ad Oratorem pervenisset, quanto in discrimine Regia res effet, ut una, & Urbs tutaretur, & Arcis obfidium non laxarettir, quo, ut par erat, & re oftenfunt eft, hoftes flatim perventuros esse: gliscentibus partium malis, cura laborque ipli non minimum accrevere; oportuit, novis & magnis exposcentibus rationibus, Venetos quasi cogere iterum Regi, Neapolique prope obsesso subsidium delegare. Decrevere igitur illius opportuna sedulitate Mantitanorum Principem eorum ducent, equestri pedestrique manu ad Regem mittere. Qui cum venisfent, offenderunt hoftem. Neapoli nequidquam tentata receffiffe. Arcemque, ut repererat, obsessam reliquisse. Hæc inter non fatis illi fuit labore & periculo Regi fuo opitulari : verum & facultatum quod inerat exhibere; aureorum enim duo millia qua fibi ad augendam vel fublevandam fortunam fervaverat , promte, ut se juvaret, Regi ipsi danda curavit : qua postea gratitudine Rex illum duobus oppidis Calabrize donari voluit. Ferdinandi res, & hujulmodi, & aliis auxiliis plerisque in dies prævalebant. Verum cum in persequendis hostibus, itsosque obsidendo in valetudinem malam incidiffet, nolletque ab eorum infectatione defiflere, quoad deditos emitteret, minime eam curare duxit : quapropter insuperabilis facta est, delatusque Neapolim semivivus, biduo ibi mortem obiit, magno civium & alumnorum morore fui autem fumma expediatione. Ü٤

Ut ergo decreverat Orator Venetiis ad Regem redire, cum Neapolim veniffet, Federicum Ferdinando fratris tilio fuccessiste reperit, a quo benignissime susceptus, & ob tot labores, quos in fuæ familiæ obfequiis profectibulque impenderat, fummopere laudatus, quodve tam diuturnam, velut exilium a patria, confanguineorum abfentiam toleraffet, ac fatis, & tempore, & rebus, tres annos (tot enim Legatus Venetiis exfliterat) gratiflime commemorans, optare se ait, illum deinceps Aulæ laterique suo inhærere, ut diligentiam, caritatemque Aragonum, quam per ipfum foris exhibitam novitlet, etiam domi experiretur. Speraverat enim ad quietem laborumque præmia pervenifle , pacato jam Regno, & Federico post mortem Ferdinandi, citra dissidium, aut tumultus in Regem affumto: quod fecus contigit. Decreverat enim vis illa , quæcumque fit , variis & dolofis artibus Regnum labefactare, Regeinque exigere; cujus rei anxium suspectumque, amicorum, quibus tidebat, ambiguitas responsionum, quin etiam Pontificis versutia, qui nuper cum coronaverat, reddiderat, adeo ut omne Regni tempus follicitus incertufque exegerit, nec pro animi fententia administrare pottierit. Haud defuit Joannes Baptifla fic perplexo Regi , ac flatui ambiguo pro viribus opitulari ; quotidie enim provisiones , ut res dubiæ postulabant , in Confilio fuggerebat tales, quæ nec omnino fuspectos, nec adeo fidentes propalarent, ut libenter dolo machinantium se submitterent. Hac itaque arte, donec unione illa in Regem coacta, prorumperent, & palam hostes se ostenderent, qui hactenus tam Submission, & sine arbitris facinus meditati suerant, se libravit.

Jan copiae validifimorum Reguum Reguum, terra marique undique cinxerant, Regemque coarraverant, ac velut in accen in Campaniam adegerant, coque ad expugnandum properabant. Cumque vires Federici hofilius longe inferiores effent, net filodium, qua feperare potent ex parte; hierat: in confultatione erant; qui ultima experiri confulerent, quorum praceipas cat fententia. Sed quoniam decerance acie militum pauciasi inhibébat, decretum est Civitates ad obsidium communire. Hoc in apparatur videre erar foleritam curanque hujufmodi hominis. Spinelli felicet, modò in mocnibus farciendis, modò agrefilius, ut fe funque Urbi ingererenti, oogendis; mune rei frumentarite, & victui instare, nec jumentorum pabula negligere, locosque idoneco ad horrea & fenilia ettam deligere. Infuper tum public ce, tum privatim hortati ad molas, piltinaque molienda, ut fi

forte exterius frumenta moliri nequirent, esset intus conficiendi facultas. Hace cum quidam amicorum prospicerent, tam acentate solerterque parare, jocando ad eum, Aslam agis, inquiunt, ut quibus campum concessismas, comm ferre obsidionem valeamus, evivbus interea omni spe acussiloque dessituis. Ad quos illo, id se agure bane memorem forumæ casusque volubilitatis, quæ omni in re, pracipue in bello, ossendiam. Quoise nim essente re vidamus, fusitativo de inexpessao evenus, aut more astugus, aut og quid simile,

vires resumfiffe, optatumque ad finem devenisse ?

Capua igitur expagnata, hol'iliterque direpta, atque omni ex parte pellime habita, decrevit Rex, conditionibus nequidquam tentatis, Neapolim Arcesque hosti tradere, se interim Ænariam recipere, fumturus ibi de reliquo confilium. Multa eum Nobilitas fecuta, spectataque inter comites Joannis Baptistæ Spinelli fides & Principis affectio, relinquentis tixorem, liberos, denique cuncta in manibus hostium, & eorum hostium, quorum primam infenfam immanitatem, fævam & diram hospitalitatem cognoverat , quamque inhumane familiam fuam traffaverant . Quid autem expedandum effet, cum hoffes iraios ad ultionem accessiffe hominis adeo obilinate fibi malevoli prævideret? Attamen inter necessitudinem , & caritatem ; primas tulit affectus & devotio partium. Accidit etiam, ut farcinulae, quas fecum necessario delaurus erat, ad naves cum transportandas præmisisfet, diriperentur distraherenturque. Civitati enim nullus erat Magillraus timor aut reverentia, uipote in fimilibus evenire folet, & graffabatur libenter Populus. Is itaque naufragus ad Regem Ischiam pervenit, ubi tantisper moratus, donec Rex, impetrata a partium Ducibus venia, ut ei integrum esset, urr exactorum mallet Principum accedere, elegit Gallorum Regem, præterito Hifpano, etti gentili. Seio autem a mul-tis defiderari, cur potius hunc, quam illum præoptaverit; quibus me fatis respondisse arbitror , semel & iterum , ut Historiam ista scire cupientes adirent; mihi vero utinam Joannis Baptiflæ mores , & gesta solide scripsisse contingat. Ceterum ea tantum levi manu tangam , quantum ad institutum meum necesfaria fore cognovero.

Rex interim mari Gallias ad earum Regem contendit nobili cominatu , quos inter Spinellus hic fuit. Maffiliam primo pervenit, ubi nil provifum fibi, aut comitibus invenit, Inde cum Aulam Regenque venerari flauisset, jumentis aut præssinatis, aut conductis ire necesse habuit; ad quem cum pervenisse, nihilominus haud liberatius accepus; ab ipso enim, quo appulsi die, suis se alere impens coaclus est. Nondum libi statuum erat annuum lairium, quale nec ut ipsus Federicis fortuna indigebat, nec Gallorum Kegis opes & potentiam decebat. Erat enim maxima ejus comitum spes, credentium Federicum spisus Gallorum Regis

auxilio in fuum Regnum restituendum.

Ita se habentibus rebus, seu Principis Gallorum suerit inventum , Ferdinandum , quem nuper Federicus pater Calabrize Ducem nuncupaverat (prærogativa honoris est successuri Regno) feu patris voluntas, ad fe in Gailias avertere , qui aptius id ageret., Joannes Baptista Spinellus præ cundis eligitur; qui citissime ad iter se præparat, magnoque labore tabellarit celeritate id confecit. Ingresso igitur Regno major illum periculi cura incessit; quippe Gallorum partibus, & æque Hispanorum suspectus admittitur. Galli enim vetuerant Neapolim ingredi. Aderant e nofiris delatores, qui venisse illum, aliquid novi moliturum, autumarent; ideoque observandum diligenter, quibuscum versaretur; quique ad eum scribant, literasque recipiant, perscrutandum. Quin etiam fuas amicorumque domos ambiendo circuibant, an forie furțim subintrastet. Etsi non ea a Ferdinando Consalvo Hispanorum Regis Duce maximo receptus est acerbitate, minime tamen benigne. Erat enim Tarentum, Ducemque Calabriae obsidione premens. Qui cum præscripsisset, eum loco sistere, neye ulterius Tarentum versus pergeret, præcidit illi omnem viam; qua per literas aut nuntios mandata patris ad obseisum Ducem perferri possent. Inter consalutationes, quas cum Consalvo egerat, non finere Ducem ad patrem, etiam tradito Tarento, reportare novit; unde clarius, quod suspicabatur, cemens, & Hispanum, & æque Gallum cupere Calabriæ Ducem in suam quemque ditionem pro pignore & oblide pertrahere, frullraque amplius morari, ea celeritate & labore, quo advenerat, in Galliam reversus est, nuntians Regi, quo in statu rem reperisset, quove reliquisset. Postquam vero Gallorum Rex Mediolanum quo eum Federicus maxima spe secutus suerat, reversus suerat, ipfumque reduxerat exutum expedatione recuperandi Regni: hoe etiam comites tam nobiles dispicientes, & frustra tempus sese consumere, nec usui Regi suo este, sed potius oneri propter subventiones, quas illis tribuere necessario haberet e salario tara modico illi provifo, Federicum unanimes adeunt, caufamque

firam mæfti dolentelque exponunt, quemadmodum iplius caritate & obsequio domos, sacultates, denique & Patriam, quæ cuncta compleditur, reliquissent, & res eo perduda sit, ut ipsi inutiles onerofique forent : ne defides inertesque illius res consumerent , optare Majellatis suæ grata venia Patriam, resque suas revisere. Sin autem fibi flatus aliquid emolumenti foret, perlaturos in mortem omnem laborem periculumque, quemadmodum ante digreffum flattierant .

Ad quos Rex pauca, spiritum intercludente singultu, & oborientibus lachrymis, nosse se vera & debita postulare; cui si verecundia non obstitusset, tam bene de se meritos dimittere, profecto obviam obtuliffet. Sed quoniam honesta eorum postulatio frontem deterfiffet, benigne commeatum dare, illosque suum conceptum profequi suadere. Dolere se pro iniquitate fortunze; nequisse eorum meritis, & suæ gratitudini satisfacere. Nihilominus scirent ob obsequia, & exhibitam in se caritatem, semper obgratum fore & effe: quod sequentis fortunæ eventus ostendat. Sperare tamen ob gratiam Gallorum Principis obtenturum, ut Regno Præfidentibus mandando feribat, domos & reliqua, quæ corum fuerant ante sequelam sui ipsus, integra perpetuaque side restituantur; nec crimini aut invidiæ habeatur eorum oblequium. Quo obtento eos dimifit non citra utrorumque mœstitiam, & etiam lachrymas, quorum maxima pars ad propria remeavit. Paruit etiam Magiltratus, visis Gallorum Regis literis.

Hic tamen noster Joannes Baptista, velut oblitus suorum, Neapolim adire neglexit, aufu fecundum multos temerario, juxta fuccessus provide judicato. Sed postquam sub Federico sectari Aragonios non dabatur, audiens, inter Gallorum Ducem, Hifpanumque bellum obortum divisione Regni, & quod tam dupla versutia secreto paraverant, tam cito publice atrocissimi belli caufa extiterit : adiit Ferdinandum Confalvum Hilpanorum Ducem maximum Baroli velut oblessum, se suosque tuentem; erat enim hosti viribus impar. A quo benigne gratanterque susceptus, velut frugi partiumque fuarum devotifimus, negotifique opportunis adscriptus, qui vero non ut uni tantum ministerio deputatus lingulariter inhærebat, fed omnium munerum participem fe præbebat. Aderat enim, si quid de slatu belli consultaretur, si quid de refarciendis moenibus, fossis muniendis, emittendis exploratoribus, dandis recipiendisque literis; denique Dux ipse nil agere, nil decernere, eo infcio vellet; probaverat enim, effe illum fum-

#### tristani caraccioli.

ma fide providaque folertia, & gellis. Sic itaque ibique curanti , aut curautibus inhærenti , fingulare & necessarium onus imponitur. Laborabat autem exercitus annonæ penuria, utpote cui nisi navibus, & eminus advehi posset. Terra enim hostis poticbatur, & maria fæpe, ut evenire necesse erat, aut tempestatibus, aut hostilis classis objectu, intercludebantur. Huic ergo curæ potiffimum incubuit modo hortando cives velle credere frumenta viritim , redditurus mox appullis navibus , quas in dies opperiebatur, modò publice moneudo inter se cogere frumentorum numerum, quem uno in loco congererent; optime enim callere, quis eorum necessitati & discrimini commodius subvenire posset, Hoc fuo Ducifque nomine polliceri, nemini in eo damnum perventurum. & Ducis gratiam cumulatius adepturos, protegentis non minori caritate Barolitanos, quam fuos milites. Sic pluribus mensibus eo modo curavit, humaniter scilicet, nemine plusquam libuerit conferente. At cum pelagi fævitia naves Barolum commeatam appetentes adverso vento alio delatæ forent, tunc urgente famis periculo, & inde immineret tumultus, expedire vilum est, curiolius, severiusque quam hactenus rem agere. Edixir enim , ut unufquifque quantum frumenti penes se esset , fcripto oftenderet. Vellet equidem Dux, quamdiu exercitum populumque alere posset, agnoscere. Interim a nemine vi extorqueri, ne gramm quidem permineret . Hoe fub metu Oppidanos a fraude detineret, liqueretque frumenti fumma. Revifenti infuper attentius frumentariam rem evenit, reperiri Syros aliquos , feu veuntate oblitos , feu dominorum cura suppressos. quibus reclusis tritici copia ingens esfossa est. Aucto igitur frumento, viritim per magnorum contubernia, & per fingulos milites tanta moderatione . & respectu id impartiebatur . ut & ingenti contubernio, & fingulorum indigentiæ provifum videreum, esseique omnibus fatisfactum, ipsisque attestantibus Ministris diligentiam ac providam fui curam. Hoc frumentarium ministerium , quoad exercitus Baroli mansit , non minus sideliter , quam fagaciter peregit. Unde ad hanc usque diem eins observantia promifforum honorifice prædicatur, nihil non observatum politiciti, nec minori laude apud milites extollitur. Audivimus ipfi, folertia Joannis Baptiflæ Spinelli, fecundum loci & temporis angustias, victum abunde habniffe. & quod difficilius, fine rixa aut tumultu , quem plerumque panis indigentia generare folet.

Profligatis apud Ciriniolam Gallorum copiis, corumque Du-

ce, &emaxima parse militum cafia, cum vidore exercitu Neapolim venit, ubi fuos a Gallis peffine habitos reperit, Exhiterant enim, e nofiris potifiimum, illorum res indagantes, quotidie virum incufantes, uxorem familiamque vexantes, reinque difinahentes. Hoc enim erat, quo maxime juvare partes valerent, deferre illos, & in fortes adverfæ factionis obrepere, indagatores rapinarum, ut fuß portunculan mancifecentur. Hie illeet viri hujus benignitatem advertere, qui cum aliqua a rapportibus relituerentur, & bene noffet fibb plura refervatie, nil utertus repetitit. Infuper quos fia feelera carcere occluferant, fuo favore at precibus, ut loiverentur, obtinuit: & hi quidem infensifilmi uxorri & familiar exiliterant. Is in convertendis rebus fuis , quas diffipatas & laceras holitum avaritia & odto repererat, tempus impendebat, negoda Carira, & Ducis feduliatem non relinquens,

Interea reliquiæ fugati exercitus Gallotum in agro Cajetano (quoniam Civitas pro eis stabat) se coegerant, ut adveniente auxilio, quod Roma scribebatur, iterum in nos superato Liri arma inferrent. Quod nofcens Ferdinandus Confalvus Hilpanorum Dux, raptim edudu exercitu, quem in hyberna remiserat, citeriorem fluminis ripam occupare contendit, ut hoslem ingressu arceret. Dum ergo exercitus e regione starent, flumine eos dividente, erant Ferdinandi copiæ propter hyemis fævitiam, & proximi helli pleraque incommoda, exhaustæ multis necessariis, præcipue tamen nummis indigebant. Fiscus enim vacuus erat, & vectigalium reditus propter motus plerumque cessabant. Restabat modo Neapolis cum adjacentibus oppidis, unde aliquid istiusmodi desedui subveniri posset. Delegatur hæc provincia Joanni Baptistæ Spinello, utpote qui annonæ angustiis Baroli tam sagaciter justeque opitulatus fuerat ; faiageret , unde pecunia exigi posset pro exercitus Illpendio. Quam rem, etfi difficilius cognoverat, nummos exigere a divitibus, nondum pacatis rebus, quam ab aratoribus turius oppidi triticum, nihilominus bono animo & fpe aggreditur. Primi, quos ad præstandum invitat, suere ditiores, sponteque oblaturi, summamque collegit, quam-ad Ducem in cafira deferens, subsidium suit militi, & spes subinde se oblaturum, Revertens non deflitit a pecuniolis, & qui commodius præflare pollent, exigere; fidem Ducis, fuamque obligans ad præflitutum tempus redditurum : & hoc modo quantitatem ad Ducem milit . Infe autem reflitit ad amplius requirendum. Inflabat autem quoeidie Ferdinandus Consalyus denarium exposoere, & ejus penuriam'

riam exponere, fitnmocque diferimine illins defedu rem periclitari. Quod ollendens a, ac Ducis exercituique periculum obtellans,
minalque pollulationi addens; memorem squoque fore Regem
eorum qui mutto rem liam darent, animens; non paucos
fils verbis ad fulvieniendum compulit, & vedigalia', fi qua ha
denus libera tenanferant, oberavit: frequentuis tamen verfutra priorum creditorum as folvebat. Hac foleriti inferviendi fladito linguils fere hebdomadibus pecuniarum ad Ducem futbidia aut
ducebat, aut mittebat, donce adverfi exercitus pro ripis larent,
alter ut erumperet, alter vero ut arcrect. Potlea Regis felicitate,
exercitufque virtute, quod ab hofibus timebaur, in illos decidit; transferellus enim nofler miles, deurstatique', qui ulteriorem ripam fervabant, in corum agrum erupit fitats itguatique
hofitbus, ea firage, ut paulo poft, etiam Cajeta in Ferdinandi
Confalvi ditiorem evenerits.

Interea Joanni Baptiflæ Spinello, quem præcioue Dux ipfe extollebat, memorans tempestivam illius sagacitatem, contemto labore fubfidium exercitui pertulisse aut missife: evenit ut filius nascerettir; quem ut compatratus necessitudine sibi jungere t, eum e facro fonte fustulit. Infuper ut sidem illius adversa valetudine approbaret, æger cum ellet, jaceretque in Arce Capuana, bis quotidie elcam a Medicis indictam, firudamque uxoris manibus velut tutam mundamque fumere procurabat. Hæc etti frivola appolui, non tamen otiofa, ad fequentia legentibus. Drfcent enim non modo, quam inflabiles momentaneique fint potentiorum favorés & laudes , verum etiam quam levi suspicione, aut invidorum fufurro, ad odium & perniciem paulo ante laudati vertantur. Interim e Regio, & Ducali oblequio non desistebat, & domui cum pro facultatibus consuluisset, tempestativum præcisumque visum est Regem in Hispaniis agentem convenire. Ita qui Italiam, Germaniam, Pannoniam, Galliamque peragraverat, ingressius est intrepidus iter tot æstuosis fretis tranandum, Occidentales plagas revifurus, quem profedo transitum non citra discrimen timoremque peregit ; eoque modo ad optatum Regem pervenit. A quo, & ab omni Aula benigne honorificeque fusceptus, ( ut quibus constiterat ipfius in partibus Aragoneis affectus, inque illarum obsequiis navata egregia & utilis opera ) falutatis reverenter Regibus vivebat. Tunc Regina coepit ab illo percontari, ad quid tam longum periculolumque egiffet iter. Docuit enim Regem modum partæ victoriæ, Regnique flatum, Fifci, teditum omacm, quibufue partibus, & veditgalibus colligereux, animalium pafena, tritici extractionem, nec mimus quantum e fale, focifque, denno quod ipfe elargitione & compeniatione donaverat, remaneret; quibus hinbus Provicia determinarenur; eatumque, nomina; & falaria, & reliqua, quiz

Regem nosse oporteret .

Iis igitur instructo visum est Principi, virum-tam frugi ad rerum fuarum commodum ad Regnum remittere, quem affidue per horas fine arbitro colloquens, non folum amore, fed etiam admiratione sibi devinxerat. Ante ab Hispania discelsum accidit Isabellæ Reginæ mors, cujus justis, æque ac Principes Regni, pullatus interfuit. Honorarus dicam, an oneratus privilegiis & Magistratibus ad nos pervenit. Hinc fax tantorum odiorum, & maxime Ferdinandi Confalvi ; quippe præsciverat hæc, & ingratifime tulerat; erat enim perfamiliaris a secretis Principis, unde facile nosse potuerat: Collatis ergo capitibus, quibus virtutes, honoresque Joannis Baptislæ Spinelli invisa erant, ut tutius id ageretur, privata in domo confultant, quemadmodum advenienti, tot documentis, & Magistratibus suffulto, obsillerent, & quæ afferret, irrita facerent. Non desislunt per hujusmodi lenocinii medios multos subvertere, cosque ducere & parare ad illius impugnationem. Hos non adeo privati hominis odium, quam Ducis spes aut timor adegerat; paratasque invenit, non modo Ferdinandi operas, sed & civium plerosque versutia aut livore pelledos. Ipfe nihil antiquius duxit, quam Ducem Ferdinandum humiliter sakutare, & Regis gratitudinem pro victoria; & reliquis in se officiis benevolentiam nuntiare; ad quem etti gratum benevolumque se ostendere vellet, nequaquam dissimulare valuit, quin vultu, & male cohartentibus verbis animum fuum oslenderet pessimum. Sie tradidit illi officiorum sibi a Rege injundorum privilegia, ut iplius bona venia exercere licerei. Accepta cunda non restituit , causatus inesse , quae Magistratus gerentibus officerent, quod minime velle Regent crederet: proinde illis se abstineret. Hinc non destitit illum , tum per se , tum per Curias, quin etiam per Civitatis Electos exercere, & fatagere omnem jurisdictionem auserre : quod minime obtinuit , cum magna totius Urbis contentione certatum effet. Viciffim feniorum. & amicorum parti, ut in Magislratu Officioque persisteret, adverfabantur ex Nobilitate plerique, qui dona concessa a prædecessoribus Regibus ampliare, aut perpetuare postulabant præsentis Re-

are amb, Google

gis gratia, cujus Patrimonii is Confervator erat. Quibus ingenne fatebattir, non suas esse partes, sed domus suæ, tantum dona & concessionem præscriptis conditionibus confirmare subscriptione sua manus; nihilominus vigere hic Cameram Fiscalium rationum; slaturum se illius judicio, an quod peterent, jure fieri posset: quod minime tentavere, diffili Cameræ sententia. Multi tamen, & salaria, & quæ petierant, Ferdinandi Confalvi auctoritate affecuti funt. Decreverat enim, postquam abrogare penints cunctam illius jurifdictionem nequiverat, per fingulos actus infringere ac delere, Crefcebat in dies odium & licentia lædendi, postquam nostet Regem his infultibus & injuriis nec providere, aut remedii aliquid afferre, vererique eum ne offenderet. Unde animos illi fecerat, & Joannis Baptiflæ promtitudinem five fiduciam immimutam, incuria aut lentitudo Regis oftenderat, Has cum inter angustias versaretur erant necessariorum sibi , & Ferdinandi Consalvi amicorum , qui illum abdicare Magistratu suaderent , si iram magni Ducis lenire cuperet; hoc enim erat illi-maxime invifum, fe invito jurifdictione uti. Quibus nullo pacto id fe facturum refpondit, ut, quod fibi Kex pro fua re injunxerat, alicujus timore defereret. Ubi vero Confalvus cognovit, hæc fe impune contra Joannem Baptislam agere, & licenter multa a Rege mandata præserire, decrevit omnino illum perdere, urgentibus intimis fuis; corruperat enim e fervis aliquos, per quos refeiret, qua hora domo egrederetur, & qua reverteretur, & an veneficia caveret escis exploratis utendo, publice tamen. Et vi in illum graffari indecorum fibi ducens, omnem pervestigabat viam, qua prætextu juris in carcerem traderet; & modo ex iis, quæ in Magifratu egerat, poslulando, modo Venetorum amicitiam illi objeclans inquirenfque, tam Regi adversam, crescente in dies nocendi edio, quod indulgentia Principis nil non audere permittebat, & nuntians, velle hinc amovere, fecumque iturum ad Regem ducere. Iterum certior factus appropinquare fui exitium, cautumque videns suis intimis Regem adire, idque palam poscere, neque perficere tutum: flatuit quoquomodo aggredi, quod fi fuccederet, bene confultum; fin fecus, ubivis honeflius cecidiffe videretur; posse enim alterum, Dei adjutorio, salvari, alterum vero Ferdinandi Confalvi pertinacia, quin periret, impossibile judicabat. Quotis autem dieblis cum in Arcem ad ipfum ingrediebatur, voais pro reditu obligabatur. Dum hæc triflia ambiguaque meditatur, ecce febricula eum invalit ; fequenti die percontanti Ferdi-

nando Confalvo, cur non fibi adstitisset, responsum, jacere ægrum: quod minime verum putans, advocatis Medicis reperit fic effe. illique falubria pharmaca, reliquaque tanquam necessaria sebricitantibus exhiberi. Imperavit ergo illis, ut quotidie slatum valetudinis ad se ferrent; misit insuper specie visitationis, ut discretim explorarent, an Medici vera retuliffent, qui identidem se reperifle dixerunt. His igitur cognitis, flatuit omnino vel æger iter fuum destinatum peragere, ut qui probe nosceret, etiam si non e firato furrexisset, in carcerem traducendum; quare ex amicissimis Fratrem Simonettum Sangrium, confobrinum fuum, militem Rhodienfem, virum firenuum, omnique vel arduo facinori idoneum, fibi comitem elegit; obtulerat enim se ultro itineris & discriminum focium, & confortem fore. Comparatis pro rerum angufliis necessariis, prima face Urbe egrediuntur, falsis portarum cuflodibus. Secunda vigilia Vulturnum devenere, ubi ad deflinatum locum portitores non offenderunt. Erratum est aliquandin: tandem oriente Sole ad Lirim fluvium pervenere, quem ignoratum portitores transmiserunt. Ulteriore ripa invenerunt milites Illustrissimi Prosperi Columnæ sibi amicissimi . & hoc in discrimine fautoris præcipui, a quibus illico extra limites Regni deductus est. Mane autem Clemens medicus, ut ægro confuleret, fimul & ut juffioni Ducis obtemperaret, adfuit. Cui uxor constanti, & nihilo mutato yultu, respondit, virum inquietam egisse nocem, nunc obdormire; ne eum importune expergefaceret, reverteretur, fi placeret. Reverso post iterum respondit, adhibitis somentis quibuldam viro, fubito fomnum irrepfille; orare illum interim, ne quietem rumperet; in fuam gratiam, virique falutem, ne pigeret iterum adesse. Cumque tertio reverteretur, inquit injunctum fibi omnino vifere eum . Dispiciens ergo uxor ulterius rem non posse product, nec dare verba, promite chirographum, quod di-scedens vir ostendendum reliquerat. Continebat enim, & Magistratibus, & cunclis notum esse velle, se Regem suum conventurum Hispanias petere: quod ne fraudi fibi effet , nec fugæ adscribi posset, propalabat. Quo inspecto Dux, velut suriis agitants, delufum se a Medicis vociferans, veredarios illico ad persequendum immittit, infimulans ad Venetos illum fugam tendere. Infremebat autem maxime in Sangrium, quod aufus fuerit hominem fibi adeo infellum, fe invito, relictis fuis, fugientem comitari.

Interim Prosperi præsidio Romam ille perdudus est, ubi minime tutum se judicans ( verebatur enim , ne Oratoris Regis ami-

amicissimi Ferdinandi Consalvi, audoritate retraheretur ad eum) delituit apud Abbatem Jacobum Piscicellum uxoris suæ avunculum, donec aliquantulum reficeretur. Inde fuum continuans iter, non per vias Confulares , fed per invia , & montium diverticula minime existimanda, Senas prætergressus est. Illuc enim veredarif cum pervelligatum fecuti, spe frustrati revertuntur . Ipse fidentius pergebat, utpote per regiones minime Ferdinando subditas . Pervenit Regium Lepidi , ubi auctus est famulitio; repererat enim germanos Michaelis Sacerdotis domestici sui gui ultro eum con itari fe se obtulerunt. Ils igitur comitatui additis, Alpes tranfeendit febris non adhue penitus expers neque injuriarum metum rel nquens. Talem se circumspectans, in citeriorem Hispaniam tandem devenit, unde ad nos nuntium primum de co pertulit Petrus Torellus, Eques 1 . . . Regnique Ærarius, inquiens, fcripfille fibl uxorem, proxime divertille in domum luam, qui & comitatu. & flatura exacte Joannem Baptiflam Spinellum describebat, qui ut valetudine commodius se haberet, sestinare ad Regem funm necessario ajebat; nec non & causam subticuerat; credere, brevi Regem conventurum. Ad quem cum tandem pervenisset; suppliciter salutat. Ex quo, inquit, honoribus & Magifleatibus a Ceifitudine tua milit collatis, in tuo me, Reique publicae obseguio, uni atque exercere voluisti, minime ob Vicesperentis tui diritarem litule ; quin & libertate . & vita me privare fategit , Ad te, Princeps elemensissime , veni , reliciis necessitudinibus , quin esiam posthabita sanitate, ut sub tanta Majestatis umbra libere vitam ducere posfim . Honoribus autem auflum . & opibus ditatum me fatis reor , cum in Aula sua, te propinio, conspiciar. Ad quem Rex, nequaquam vultu hilari, verbifque blandis, quemadinodum alias eum admiterat; quin fuccindis, bono animo fit, hortatur; fibi vero hanc rem maxime curæ fore, Hoc'veritus, ne Ferdinandi Confalvi animum offenderet; quod præ cmelis cavere noscebatur. Cumque ad nos minime reverti fellinaret, donec favor sui hossis nimis præesset, cessare non desiit, quin ex întimis, Regis fibi amicos pararet ; erat enim ingenio affabilis, & parandarum amicitiarum, continendique eas fagacilfinus. Ex Aulicis, Cubiculi Præfedum Dominum Raymundum Cardonani, tunc inter Regios alumnos fatis speciatum, quem hodie magnum Duceni apud nos cernimus, conciliavit, & plerosque e Regia. Et cum rem fuam ita concinnaffet, ut fatis honefte laudabfliterque verfaretur, virtufque illum, qui effet, oftenderet : ecce opportunitate dicam, an necessitate redeundi tempus appartite Principes enim , & Populi Hifpaniarum post chitum Habeita Regime Philippum Regem optuvere, illoque ingenti davo vote admillo, visim est Ferdinando, mov Regt cedere, seque ad paterna Regna redincere; vibi non diu moratus, classem comparatum statim confocultie, ad nos venturus. Sie praeter opinionem, quam przefumderat, cum Rege ipso pervenit. Ferum ha:italie Regem; an procedere; intelleda morato-Philippi generi; tandem ad nos properavit. Tante: celeritatis causa nobis spontaru.

· Acceptus est Rex magnificentissime a Neapolitanis , sicut alias feriptum est, cum quo & tpfe devenit - acceptissimus non modo fuis; fed fere omnibus, uno dumtaxat excepto, & operis illius. Fremebat enim Dux cum eum libere & in Arcem intrare ;- & in conspectu Regis cum reliquis affiltere videret ; maxime vero cum Rationum Scribæ munus exerceretur. Cumque aliquando publicis officiis; & priva:orum beneficiis fe impartiret; jamil bilis: inimici in edies magis gliscebat , adeo ut eum ex Arce regredereur Ferdinandus Confalvas . & er obviam in campo Spinere Coronzo fieret , confpexissetque. eminuscula e regione transgredientem, ira odioque percitus continere se nequiverit, quin posshabita personae dignitate, in eum irrueret involaturus ei caput : quod pro tenfione brachii, cervicifque declinatione vitavit ; apprehendit tamen vellem . Interim fatellites, qui eum circuibant, strinxerunt gladios, idusque in ipfum prætulerunt, fruftra tamen . Et quoniam res in propatuto gerebatur, multi occurrere, indignitatem rei videntes: fic ex ancipiti periculo fe subduxit. Ferdinandus, ac si nil peregisset, ad Regem perrexit; iple vero plurimorum comitatu domum redudus est. Profecto res ad memoriam Ferdinandum Primum Regem nostrum plerumque revocaverat, qui cum hominem suo privilegio securum Masius (a) Baristos occidisset, quamvis sibi cariffimus, l & in proximis bellis de fe benemeritus, apprehendi nibilominus eum , & in carcerem trudi justit; rullisque precibus exorari potuit; ut folveret; fed ibi vitam finire coegit. Vespere autem , cum domus eius frequens amicis , necessariis , quin etiam Proceribus effet, ad vindicandum injuriam paratis, ecce Augustinus ex intimis Senatoribus , quos Hispani Regentes nuncupant, adfuit , ipfumque Joannem Baptislam secreto aliquandia allocums eft. Inde ad multitudinem avide exitum rei opperien-# 1 180 - Ist 2 ( 1300) 71// tem,

tem inquit : Viri magnifici , Regio nutu hac vobis . Res hat ardua , & in dies proreptura in pejus , Principis imperio reprimetur , eique opportune sua Celsitudo providebit . Proinde suam quifque domum repetat quietus , & pacem otiumque Regis minime vexare prasumat . Eademque & ipse Joannes Baptista repetivit, gratias agens pro oftenfa in fe dilectione, & ut justa Regis fervarent, precatus est. Sicque inde discessum. Quod adeo neglectum est, ut paucis post diebus Hispani, alienæ sub specie rixæ, ipsum armis prope Michaelis Archangeli ædem impetierint , insectatique fint , ita ut unum peti non ambigeresur . Eo modo res transacta: an Regis incuria, Deus & ipse norit, Etenim nihil questus, & quod Rex minime providerat, dissimulans, quotidie illi affiftebat, quo ante infultum Ferdinandi folitus erat vultu munia officiaque amicorum libere intrepideque obiens, quippe qui ut in adversis fortem se præbuerat, ita deinceps temporis, & Regis conditiones callens tacitum fe oftendit, Dumque Rex nobis adfuit , nihil minori libertate in Magistratu suo egit , fed rem fuam , & amicorum , & Aulæ fcite & audaeler curabat. A Rege multis pauperibus fenio aut valetudine affectis, folatium annuumque fublidium impetravit. Maxima illi cura inerat officii , & meliorum obfequii : neminem ne verbo quidem lædere. Cum talia perpessus esset, pejoraque machipari in fe novillet, numquam in corum auctorem, aut confultores, qui criminando diffidii causa suerant, in convicium aut maledidum prorupit, quin potius nonnullis corum egentibus, necessariis benigne utiliterque adfuit .

Inter multas viri doses, quæ non pauæe fuere, injuriarum viguit oblivio, quas moribus, & Religioni condonabat. Dum tia fe libraret, inter promutudimem & cautionem , Rex Hifpanias citius gomitum opinione redire difpofuir, cujus itus adeo properus exlitit, su ex tot nobilibas projingitique Ufribus milam adierit. Non Capuam, non Averlam, & quod magis miseris, ne Arcen quidem Neapolis Capuaman a, amornifimofque illos hortos invifere curavit. Clafe non adeo magna Cajetam delatus eft, ubi aliquantiflere moratus, parafoltatus Ferdianadum Confulvun; refliterat enim cundatus expeditionem fuorum negotiorum. Urgente illum Rege, multa expolulavit in diri, amicorunque connaodum, non pauciora in intimicorum dispendium. Onnia Rex concessis, gonniali citra suae Cestinadium Connia Rex concessis, gonniali citra suae Cestinadium Spinel-Petierat enixe, ut Rationum officio Joannem Baptistan Spinel-

lum amoveret; quod inter reliqua obtinuit. Post vero discessam Ferdinandi Consalvi literæ a Rege afferuntur, quibus Cariati Comiti erat inscriptio. Privilegia insuper, & tituli honorem Consiliarii Vicesgerenti, annuum pro labore salarium, sedemque inter Procerum ordines dabat . Hæc hactenus de tam ancipiti periculosoque hoste. Scio legentibus non adeo sævum existimari, quemadmodum nobis cernentibus visum sit, fuisse conslictum, quibus domo quotidie prodeuntibus, vota pro reversione offerebantur. Hæc quam trifti memoria recordamur. Notam elle conflantiam ac fortitudinem ejus, orifque modestiam in contemnendis periculis, quam maxime in illa ad Regem fuga, febre correptus oftendit. Superfluum quidem dicere remanet, quam bonis artibus tutum se præstiterit, & constantia minitanti sortunæ cesserit. Aderat, ut Rex jusserat, quotidie Vicesgerenti, liberiusque versari cum eo cœpit , cui non modo jus dicenti , sed privatas agenti res, inerat. Patuisse sibi aditum, etiam ad amicorum beneficia , videbatur , pro quibus exorare non defistebat , ipfumque Præfedum domesticis rebus, & nostris moribus instruere satagebat; cui pro vitae integritate summa adhibebatur fides.

Profligatis interim Venetorum rebus procilo Caravagenfi, ut ilam quifuge federatorum rem confequentur, adtum elf. Rex etiam nofter Tranum. Brundufum, Monopolim, Hydruntum, vereraque ppida a Venetis detenta, bello fibi vindicare fatuit, verius ne Veneti illi rellituere renuerent. Vices enius gerens ad ca expugnanda fe accinuit, cuis comitatui & ipfe Comes adulta, qui non parum ad deditionem predidorum contulit; cum enim Veneti experiri noluerumt. Legato vero, qui ad res Appulas compounda venerant, intercellir, jupose arbiter urrique acceptifismus, multis ordentin, Regis autem gratis, oppida non modo abfque bello, fed fine stiam murmure refistura Regai unitre ditioni curavit. Ita bene perado committonis & confutioris officio, cum Duce bono nomine Neapolim reversario.

titur.

Decreverat jam Rex Comfiem Ripæ Confie moderatorem inter altumos cariffinum, & tunc Sicilia Præfidem. Ejus adventu Comes mæxime gavífus elt, nec minori behavloenta ab il-o admillus. Erat enim confuendo inter eos ab Hifspaniarum acceffu, & pollea folidata hic exiflente Rege compartants neceffuedine. Tempus jam appaætast, & rerum ocium, ut fia reviferet, præcipue Comitatum nuper fibi concessum, quo bona impetrata venia, quamvis gravis difcettus Cardonio fuiffet, incolumis pervenit; ubi nil antiquius habuit, quam mores arque inflituta fubditorum corrigere, illofque ad civilem vitam revocare, pacem inter discordes procurare, exules in patriam facultatesque reducere. nihilque, quod non bonum patrem in lilios deceret, committere. Versus inde ad eorum tutelam, securitatemque, moenia alicubi struere, alicubi partim diruta concinnare, Arcemque novam fibi exædificare; quæ omnia munimentis, machinis, tormentifque non modo propulloriis, verum etiam expugnatoribus communivit. Rei vero peculiari redituum, & proventuum ultimo providit, armenta boum, equorumque maxime inflruendo, quibus profedo non ad lucrum, fed potius ad honorificentiam & liberalitatem usus est, ut qui pullorum jumentorum numquam aliquid venum mifit, verum amicis, necessariifque ingenue contribuerit ; erat enim gloriæ & honoris appetentior, quam pecuniarum, Concinnatis igitur domesticis rebus, tempestiyum judicavit ad Curiam, penatefque redire, cujus iter nequaquam otiofe peregit. Quippe ad multos Principes Magnaiesque divertit, qui propter itinera degebant, falurandi caufa. Quibufcum vetus erat neceffitudo, hac vifitatione flabilem perpetuamque firmavit. Non pauciora per ea loca, quæ minime horum ditioni fubdita erant, hofpitia, clientelasque comparavit. Quippe quocumque pervenisset, cives & publice & privatim eum conveniebant, nobiles impenfas, reliquaque commoda proferentes, a quibus, gratifs actis, nil nisi necessarium esset, sumsisse dignoscitur. Hac ergo via, ut aliquid profecifie videretur, mulios amicorum, & flabilivit, & novos fibi paravit . Appulit , & Prælidi , & Collegis , nobifque optatiffimus. Diebus non tam multis in Marfos , Pelignofque ad milites , ibi hybernantes, recenfendos mittinir, quibus ejus adventus cariffimus fuit ; illis enim hybernas manfiones diferevit ; ita ut fe , milites , equolque tueri pollent. Oppidani feparati fua cum omni familia, ut citra injuriam degerent, flatuit; & rei frumentariæ modum , quo nec venire carius posset , nec vilius emi . Itaque quod raro evenire folet, utrique optime fibi confultum dicerent. Hæc vix peregerat, & ecce literæ ei redduntur, ut quam primum militem ex hybernis educeret, iterumque lustraret. & numeratum, omnifque bellicæ rei instructum, Duci suppetias allaturo Imperatori traderet: quæ cunda apte citiffimeque perfecits Ducique ad id bellum præpolito in limitem Regni copias integras transmists. Inde non ante Neapolim remeavit, quam ad Virginem Lauretanam vota perfolijurus, dona præmiserit, perpetuumque suum servans morem, itt nil, nili Numine advocato inchoaret, nil nist cidem gratias reserens, componeret.

Sperans igitur eo deinceps otio, & tantum publicis curis, & domesticis posse vacare: ecce novus diuturnus labor offertur, quem tanquam genitum alacriter susceptt. Visum enim suerat Regi nostro, postulante Julio Secundo Pontifice Maximo, adverfus Gallorum Principem Ecclefiæ flatum vexantem, cujus favore Bentivoliorum factio Bononiam ab Ecclefia rebellaverat, & reliqua tentare non delistebat, Raymundum Cardonium in eum deflinare. Qui ociflime educto, luftratoque milite, ad expeditionem se decinxit, omniumque opinione celerius partem exercitus se præcedere justit , dum reliquæ coirent , ipsumque opperirentur ad Truentum amnem. Unde iterum numerato reviloque milite in holtem moveri præcepit. Quarto igitur Non. Novembris, quo Festa, quæ prisci Feralia appellabant, nos vero Agenda pro Mortuis nuncupamus, Sacri Puerperii MDXI, urbe egreditur ; & qui militum nondum inflructi paratique erant , ut fequerentur edixit, die minime juxta vulgi opinionem fausto, sed urgente Pontificis Legato, magnique referre, Ducis approperationem ad actum existimante. Profectus est Cariati Comes una cum co, qui non modo ut Senator, verum etiam ut miles proelio interesse posset, armis instructus apparuit. Apposui egressus diem præter morem confuetudinemque; foleo enim scriptis meis, & nominum, & temporum fingula præterire. Hoc vero, ut odit mordacissimum morsum simul, & soedissimum adulationis vitium effugerem; quæ confultius an emendaturus fim, amicorum confilio providebo. Coasto igitur exercitu ad ripam Truenti sluminis Regni hujus terminum præcenfoque & vexillis Ecclefiæ reliquæque, ut hodie dicunt, Ligæ profestum adeptis, in Bononiam iter cepit , quod peragendum per Ecclesiæ agrum etat . Unde maxima oriebatur cura Comiti, quem rei frumentariæ præfecerant. Infolitum enim erat oppidanis hujufmodi onus vedandi in callra victualia: & rurfits miles non adeo flipendio auclus, & eo licentiolius vagans, graffari in frumentarios & paganos non defillebat. Prætlitit igitur Comes illa fita folita diligentia, & atl'abilitate cum Pontificis Legato, ut frumentum tutum; & fine direptione ad castra perduceretur; simul & miles simil victum nancifeeretur line yeclantium damno atque imuria; quod, donec

Anconam perveniret exercitus, novo quotidie labore curatum eff. Inde justu Ducis triremi Venetias transmissis, curaturus ibi communem Confeederatorum rem. Ut autem expeditius iret, annonaque viliori uteretur, fervitia impedientia, equos, reliquumque belli apparatum Ravennæ seposuit. Venetiis vero optatissimus receptus est. Erat enim ibi Comitis fides & industria bene cognita experimentis, apud quos alias legationis munus obierat. Adeo fideliter folerterque se gessit, ut non tantum Regis Legatum, fed unjuscujusque complicum peculiarem Oratorem, corum commodis fe præfliterit; fic enim non inutilis aut otiofus fuit adventus, ac flatus. Quippe ejus inflantia Venetorum Dominatus, & fui militis supplementum, & reliqui exercisus slipendium mifit. Interim affidue exhortabatur Cæfaream Majeflatem fpem bonam habere in promtitudine præstandarum virium, quo opus effet & ad expullionem Gallorum. Jam enim Brixia, & Bergamum ad Venetos defecerant. Dux ergo Gallorum non prius Bononiæ auxilium ferre flatuit, quam Brixiam a se desectam nuperrime recuperare. Per arcem, quæ fidem Gallis fervabat, in urbem irrupit, quam fæve crudeliterque habuit, diripuit.

Ob hanc igitur victoriam properus Bononiam venit, cujus adventu foluta est obsidio. Egrediens inde Ducem Cardonium infocari coepit. Cumque castra propius invicem locassent, & ut uterque opportunitatem rei sibi bene gerendæ expectaret, in agrum Ravennatem devenere, ubi fævissino illo, & cruentiori certamine pugnatum est. Quo Venetiis cognito, illico Comitem cum duabus triremibus ad Ducem Cardonium conveniendum mifere : ignorabatur enim , quonam post pugnæ malum eventum se recepiffet. Quem multifariam perquifitum tandem in Civitate Juliæ novæ ( Regni in introitu hæc fita est ) oslendit, cui Venetorum nomine, bono jubet esse animo, ac de bello minime defperare : quoniam , etfi nostri maximo damno terga vertiffent , non minori detrimento Gallorum copias attritas, & Ducis maxime morte, & dudorum & militum numero; fe vero brevi majores copias coaduros fore , & Pontificis viribus maxime id curantis , & Cæfareæ Majestatis , Helvetiorumque robore . Galli. autem fua damna fimiliter refarcire impotentes, facile Italia ceffuri, aut exigendi erant, Accingeret se modo, utpote Generaiem Ducem, reliquialque fracti exercitus in unum cogeret ; aureorumque ingentem numerum, quem attulerat ad slipendium, ostendit. Quem obstinatum cum vidisset, & causas, cur Neapolim

repetere oporteret", afferentem, præbito stipendio peditibus, qui ex fuga in unum se receperant, desperans rem conficere, conscenlis triremibus Venetias properavit. Cardonius vero Neapolim rediit. Reperit ergo Principem , Senatumque Venetorum magno, obsirmatoque animo ad bellum peragendum, utque id celerius, constantiorique side confici posset, mittitur ad Cæsarem Comes ad stabiliendas pariter, & proferendas inducias cum Venetorum Dominatione, simulque ut adventum Helvetiorum approperaret. Quæ omnia ut impigre fideliterque gesta, ita optato successere eventu, quando junciis viribus Galli, intentato proclii discrimine, Mediolano abierunt. Quemadmodum id contigerit, & Ludovici filius fit Mediolanenfium Dux electus, scire cupientem ad Historiam hujusmodi delegamus, Interea Brixiam, quam Galli bene munitam reliquerant, Veneti ardiffime cinxerunt, brevique ea se potituros sperabant. Cardonius enim justiu sui Regis obtemperare cupiens Pontificis monitis, in Cifalpinos devenerat. Cæfaris milites, Helvetiorumque pediffequos Brixiam verfus movit, cujus appulfum Venetorum exercitus non expedandum cenfuit , solutoque obsidio , alio secessit. Caussam ipsi norunt; sortiorem Cardonium se venire prænoscebant, qui Brixiam haud multo post conditionibus excepit, minimeque eam maxime sperantibus Venetis rellimit. Hinc suspicionem, & suturi dissidii causfam ortam autumant, quod ne flatim erumperet, Comitis diligentia curatum est, utrique partium discordiarum mala oftendentis, pariterque concordiæ & pacis utilitates.

Reditit inde Venetiis, Regis fui Ligerque totus commodo, quoud Veneti fe Gallo foeder junxee. Tunc ad exercitum noftum, qui una cum reliquo complicum convenerat, mandato fui Principis pervenit. Il Roomanicum in reliquam agrum Venetorum moverunt. Hic quantum una presentation moverunt. Hic quantum una presentation nofeebaur quem inter belli facinora, lace quoque distilia audivinus qui dum crebro flatis modigae taffiris numquam frumenti, non modo penuria, fed ne cariate quidem exercitus Laboraverit. Id omne Comitis folertia: fideique afferib merito debere. Interea Bergamum a Confederatis da Venesto defecerat. Vaflatis Patavii agris, receptifque oppidorum aliquot, vifum est da legis que la lilius ultionem, uma de reliquorum errorem; cunque filo appropringuarent, agi corpum el de tradenda ea. Conditiones in-

terim

terim tractari coeperant, quarum intermedius Comes iple extitit, qui utrique partium confuluit; oppidanis, ut se suaque pretio redimerent; Duci autem, ut mulcatitiam pecuniam, quæ inter milites justa conditione sedate dividi posset, ac pacifice potius, quam direptionem vellet, pada funt aureorum millia deccm. Reflabat Arx majori labore acquirenda ; quam non Cives, fed præfidiarii milites tenebant. In eo igitur obfidio Comes etiam ftrenui militis operam navavit; magnis enim obfessa est discriminibus, in qua pauci deliderati, plures tamen, & infigniores, quam Arcis modicitas merebatur. Cum ergo Cæfar Imperator veterum officiorum in se meminisset, cerneretque recentia quotidie accrescere exoratum eum a Rege Vicarium omni Italicae rei substituit, præesseque voluit. Gessit hac in sua Præsedura nonnulla alicujus momenti ; fed quoniam ad magnitudinem eorum , quæ geffit in tuitione Veronæ, quam scripturi sumus, frivola videri possent, omisimus. Placuit quippe Cæsari post Vicariatum illi traditum , ut Veronæ prælideret , opportunæ profesto fedi, fen ut oppidis exercituique confulere & subvenire posset ex locorum propinquitate; five auxilia a Germania evocare, & flipendia cogere, atque Cæfaris præfentia non eminus ad incidentes res occurreret. Cumque præsens adesse nequiret, conjugium filiæ Ifabellæ, quod tractabatur, uxori Liviæ perficiendum composuit. Junda itaque est Joanni Francisco de Capua, adolefcenti moribus & forma decoro, Comite Altavillae genito, fuccelluro dominationi ingenti . Et quamvis dotem aliquantulum . modum excedentem, (aureorum fiquidem XIV. millium extitit) omnes tamen optime erogatam eo in conjugio cenfuerunt. Traduxit eam ad filium Comes ea pompa, apparatu, & coenarum magnificentia, qua hac nostra tempestate Baronum aut milli, aut pauci.

Interim Helvetti fumto flipendio, quod promiferant, Piferiae Gilicet morari, minime fersyaree s quin timo fubbatis fignis patriam verfiis fellinantes abiere. Hujus fubfidii fruftratus fipe Comes, & videns campo ominio cedendum, Veronæ cum ellet, ad obfidionem tojerandam oblirmat animums pro comperto enim habebat, Gallorum exercitum una cum Venetorum copiis ad fe expugnandum venire. Erant Veronæ fecum Marcus Antonius Columna, vir equidem flrennus, fed comitatu non adeo valido fuffilitus, & Helvetti aliquanti: Hifanorum vero, & Germanoum XII. milila numero. Galli autem, junctis jam Venetorum Legato, & exercitu quotidie Veronæ approximabant . Poliquam autem Veronensem agrum intrassent , castraque nec moverent , nec ponetent; neque in eos Marcus Antonius, & qui Urbi præfidebant, irrumperent, proque militum paucitate damno aliquo afficerent , incommodo tamen & moleftia longe majori afficerentut: Comes Caclarem de flatu rei certiorem facit, urgetque, ut slipendia flagitanti præsidio mittere non tardaret. Interea ad muniendam Urbem fe converterat , refarciendo moenia, ubi collapla fuissent, subrigendo aggeres locis, quibus hostes tormenta & machinas locaturos verifimile putabatur; propugnacula infuper, & rurres, unde obselsores etiam eminus insettare possent; & Urbem circumeundo, ubi lædendi opportunitatem cognoverat, arma, tela , milites opportunis armis destinavit , ut cum tempus exegiffet , non tumultuole hac illac erraretur , fed noffet quifque locum suum & ordinem servare . Insuper maxime pertimescendus erat Civium motus, quando plebs Venetorum dominatum optare videbatur . Hæc Provincia uni Comiti moderanda obvenit, quam cante falubriterque administravit, edidoque fanxit, ur nulli Civium liceret belli muniis interelle, nec vigiliis, nee diutumis operibus immiscere se, externorum præsidio hoc in obsidio utiliter ad Civitatis quietem usurum, Et ne forte per cuniculos hostes irrumperent, diligenter cavit; denique nil, quod ad Urbis munitionem conduceret, omillum, Cumque optime calleret, Urbes non minus fame subigi solere, quam machinis expugnari, majorem victui adhibuit curam, moderatius illum partiendo. Quod etfi durius miles perferret, ratione tamen, & gloriæ oftentatione tolerare fuafit.

Senfiin inter hæe Gallorum, Venetorumque exercitus Civimodo officerentur. Politum veto ad mecnia pervenere, calta, non citra mutorum fitagem, poficere. Diviferum bilitiana copias. Veneti in Vicentina Porta orientem Solem (pedana confedere; Galli autem in Portam, que Mantaan verfus emitti, tetendere. Quod duplici ratione excogirumta; alera, ut innera, & comineurus oblimerentur, que obfeffis inferri poteran; altera vero, int propugnatores dittraberentur, neve eodem conglishati loco robore franiori oblitecent. Appolicrant interea shoftes utroque ex latere tormenta, mentiaque nulla interpolita paula, nen often quidem, plutifus debos qualavere, adeo ut ingens mutorum spatium utrinque demoliti fint. Et Venett quidem a Vicentina forta de la vicentina de la vicentina con la vicentina de la vicen

porta ad campum ufque Martis per fladia aliquot eos diruerunt, Nee minori ruira , aut fpatio breviori , fuum Galli peregerum incorptum. Quirpe a porta Manuana, que occidente Sole illuftratur, fimiliterque ufque ad Urbis Civitatulam (munitionis id nune nomen ell peculiare) profitavere. Nihito tamen detertiti oppidani aliquam deditionis fpem dedere , quamquam XVII. millibus maximarum. machinarum, minotumque tormentorum ičlibus , & tanti fpatii murorum oppofitione privati forest.

Comes interea ea cura non tantum fuum munus obibat, fed alienis non ut unus intererat. Quippe qui circuire Urbem, vigilias mutare, parare machinas, hortari milites, cuicumque operi accurrere, perpetuoque laborans, infomnes noctes transigere ; eòque suo studio & labore devenerant, ut tam graves hostes tantis moenibus proflratis, non timerent. Visum tandem hoflibus Urbem per murorum ruinam impetere, in eamque irrumpere. Aggressi ergo magno impetu , usque ad verticem eorum devenere, quibus præfidiarii milites fuis cum Ducibus firenue occurrerunt; hastis gladiisque cominus pugnatum est. Tandem vi præsidii, & terrore sollarum, reliquarumque munitionum, quas flruclas intra Utbem cernebant, deturbati funt, Hoc in aggressi alteram tuendo partem , boni Ducis , ac strenui militis opera Comes iple tutatus est . Depulsis e moenibus hostibus non parvo damno & dedecore, aliquanto laxius Urbem circumdare flamerant, eaque, poflquam vi expugnare nequirent, fame potiri: quare diligentius observari, ne victus inferri posset, curavere, Hæc autem hostium a moenibus secessio, essi admodum pauca, oppidanis quietem aliquantulam pertulit. Unum tamen Comitem discrimini periculoque majori objecit tumultus militum, qui in præfidio erant, reposcentium stipendium, & abundantiam, ipsumque appellantium deceptorem, qui spoponderat brevi & salarium, & commeatum, neutrum hadenus apparere: Ventres corum, & marsupia variis pollicitationibus non expleri, ac se exacluros frustratæ spei pœnas, His dichis, ingens Germanorum globus in domum ejus erupit , bonamque partem supellecilis deprædatus est, & apothecam omnem exhausit ; vini enim penuria maxime laborabant. Comes vero iis angulliis in Arcem, in quam fe receperat, advocatis ductorum primoribus, & quibus fanior mens erat, ac inter suos audoritas major, præsentis penuriæ caufam , obsidionem strictiorem esse monstravit , sic & stipendii dilationis. Nihilominus pro rerum parcitate confulturum; brevi cer-

te Cæfarem suppetias millurum, & omnium affluentiam, stipendiique supplementum; & hoc pro comperto haberent. Interim vala argentea, & si quid pretiosius ei inerat, etiam quod mutuo invenire potuit, impartitus est. Victus curiosins perquisitus, parciulque divilus. Vini cum nihil inesset, primus iple aquam haurire corpit, paneque infra secundario uti, nihilque delicatum sibi apponi. Mirum prosecto edidit, ut Germani citra merum victitarent, aquaque contenti essent. Iis suasionibus, affabilitate, & exemply quievit aliquantilper seditio. Insuper, importune poscentibus tollere vedigalia necesse habuit , utque illis vilius utenfilia præflinarentur, falario, quo inde fe fuolque alebat, priware. Sie magna hae in rerum caritate, przefidium pollicitationibus & spe in officio detinuit, donec sublidium a Carsarea Maschate advenisset. Our approprinquante, hofles sublatis tentoriis oblidionem adeo fubtimide folverunt, ut pauci, quibus permiffum est extremum carpere agmen, jumenta, atque impedimenta nonnulla deprædati fint . Ad hunc finem devenisse tam longum, pertinaxque oblidium ( nam fex menses perduraverat ) , in primis fide virtuteque Comitis ferme tenetur.

Liberata igitur Verona, intromissoque commeatu, visum est Comiti per se Cæsarem consulere; tutelaque Urbis Vicario Ducibusque commendata, paucis comitantibus expeditius ad ipfum pervenit; a quo benignissime susceptus, magnificeque laudatus, debere tantis officiis in sui obsequium præstitis multa fassus est, quorum nec immemorem, nec ingratum fore. Expolito deinde Veronze flatu, & quæ ad eam refarciendam fimiliterque confervandam conducerent, poslea slipendium militum, quibus suam oppignotaverat sidem, vellet fua Majestas illico folvere. De provisione Urbis nil rejulit. Salarium militare reportavit , flatimque expectantibus militibus contribuit : cui gratias egere fummas illumque caritate paterna amplexi funt; in primis tamen Hispanorum primores. Deinceps non illa fua provida diligentia Urbem concinnabat a Cæfaris reditu. five ex illo quid præfenfiffet, five præfagiret, quod muffitabatur, brevi scilicet Veronam in Gallorum Principis manus devenuram, & per illum Venetis restituendam, conditionibus ipsis notis. Quod non multos post dies cum omnibus liqueret , Comes nemini dignatus Civitatem tradere, præterquam ei, qui illam fibi crediderat , properus Cæfarem adiit , illius Magillratti Urbem , Ur-

bisque curam relinquens; sellinationis enim tam citissimme causara

cum pervenisset, humanissime amplexatus, magnificisque verbis honeitatus, proque laboribus proximæ oblidioni exhauftis grates dictae. Petierat enixe, ut eum bona ipfius gratia & venia liceret jun patriam familiamque invifere, a quibus tamdiu, eminusque in ejus obsequium abtuerat : quod minime obtinuit . Imo paulo mox ad nepotem Carolum Regem noftrum pro rebus non quibulvis credendis fuo nomine delegavit. Ibi honorifice fulceptus. Noverat enim probe Rex illum Avorum Majeflatibus omni vita deditum; titiliaque & gratiofa illis navalle. Legatione ergo edita, benigneque accepta, refponfum per veredarios ad Carfarem delatum, ipfius ad nepotem approperavit adventum, ubi eum Comes præflolabatur. Carolus quidem Rex præsens videns, quæ de eo diu acceperat, a se discedere noluit, fed in fuum Confilmen cooptare curavit, in quo fumma cum laude hodie degit, perpetuo fui fimilis, ut ultimo, femper officio & decore se augeret, & priora benefacta foiidaret; salemqe in recens Confilium infimuando se laudabili perseverantia gerit. Qui, quamvis Germanorum mores non adeo nolffis congruant, brevi tamen illorum percepta natura humanioribus fe' adjunxit , reliquos adeo diferete pertulit , ut nulli corum particeps fieret , nec indigenas-omnino horrere videretur, eaque folertia fua laudabilis omnibus approbaretur. Dumque sur Principis, illiusque Imperii rem ageret, minime omittebat Patriam juvare, & Civem amicumque bonum fe exhibere .

Interea cum ab uxore, reliquifque fuis expollularetur impenfe, curaretque, ut quam citius pollet, ad nos rediret, medio hoc tempore nova necessitas permanendi appetiti. Decreverat enim Rex, Confilir Principem, quem magnum Cancellarium vocant, comitantibus e Senatorum plurimis, ad Hifpanos mittere, ut res ibi nutantes flabilirent, darentque operant, ne quid turbidi aut novi ulterius serperet; unque pedibiis irent, ne maris casus eos præpedirent; se vero, cum per tempus sicuisset, mari assecuturum. Quare multis probis viris , & capite depleto Confilio , necesse habuit ipfe Comes pluribus negotiis invigilare, cum classis pararetur infiruereturque armamentis militaribus, commeatuque. Hæc omnia ut diligenter fierent, elaborabat. Interea Regem ad Hispanos, tanquam ad Principatus fui columen ire satagentem hyemis sæviria, adversi flatus , horrida fluctuum tumiditas aliquandiu inhibuere (efferm illa transvectio periculofa, & omni parte fere inhibita); D. G3

juffit omnem commeatum, & quæ opportuna impofuerat navibus, deportare, expedaturus vernam commodiorem navigationem . In hoc demorandi confilio, ventus, qui hadenus adverfabatur, in fecundiorem mutatur. Quo viso nauticarum retum periti mutant fententiam, jubentque incundanter naves omnes confeendere, afferentes ventos perflare prosperos ad Hispaniæ usque appulsum, idque iplis observatum. Itaque de quarta vigilia : Virginis Matris natuli die, spe bona solverunt secundo navigationis flatu, qui non diu tenorem servavit. Quippe tertio a digressu die adversi flatus adeo fævi furgunt, ut frer ad destinata peragere denegarent. Nautæ ergo quantum per tempellatem licuit, ad Regem deferunt, maximo in discrimine rem versari: impossibile quippe his flatibus incceptum peragere iter. Tria superesse, e quorum uno fibi, & classi consulere potlunt: aut si proras, unde moverat, verteret: aut si portus alienæ ditionis intrare vellet: tertium, si per aquora errans opperiti ventum vellet. Quibus Rex nullo modo rediturum fe dixit; in alienas manus prorfus non defiderare se deventurum. Darent operam, ut errando opportunitatem perficiendæ viæ expectarent. Errando ergo juxta Regis fententiam & imperium, ecce optata maturius spes perficiendæ navigationis fuze apparuit; flatus enim quietiores, ac ad Hispanize litora ducentes adfuere. Directis igitur illuc proris, modo plenis tumidifque velis, modo placidis, & malis adhærentibus, fuum tenucre curlum, Itaque dum montes videntur Hispani, Rex viciniori litori exponi se jubet: nausea & navigationis molestia adeo cum turbaverant, ut ad portum non eminus adire neglexerit, Pagum autem, quo tantum Regnum aufpicaturus erat, modicis & paucis potius mapalibus; quam calis inhabitatum, vocant incolæ Villam-Viciofam, ubi parumper propter incommoditatem moratus, per montes inclementes & afperos ad frequentiora ire contendit, donec ad optata perveniret. Inhibuit enim Proceres Regulosque Hispanos, etiam Celtiberia, quorum soccuridiffima est, fibi occurrere, excusans hospitiorum penuriam, jussitque in Valle Olitana se illuc properantem opperiri; commodius illic futuros incolatuque & annona. Hæc funt ad nos de Rege, comitatique perlata, Nec ignoro, navigationem hanc contemtuit gestorum nollri Principis suisse ; sed quoniam obsequiosam in fuos Principes perfeverantiam nostri Comitis innotescere volumus, non ab re huc divertiffe videor .

Navigaverat enim Joannes Baptifla prius, & mox Comes,

interna fere maria omnia , quorum discrimina & varios casus perpeffus, nil tamen deterritus, quin Oceani diros procellofosque fluctus, importuofaque litora, & maxime hoc in trajectu experiri yoluerit, cum probe nosceret nostri maris Mediterranei tempestates & turbines malaciam esse ad trajectum a Flandria ad Hispanos hyberno maxime tempore. Dum Rex noster ibidem, quo convenerat, componendis Regni rebus recenter aditis, conventibusque peragendis immoraretur, cunctis Comes adfuit, cuius & fides, & auctoritas omnibus approbata est, ita ut Hispani, quem olim integrum apud Regem vita fundum, fidnimque cognoverant, tunc fagacem & confultiffimum Senatorem perspexerint, Verebamur interea, qui tam diuturna absentia torquebamur, ne laudabiliora ejus opera , & ejus in Principem caritas diuturniorem efficerent, cum minime sperantibus allanım est, Regem commeatum dediffe, ut bona fua venia domum reverteretur : quod quidem tam gratum non folum nobis necessariis, sed omnibus exflitit, ut vix præ nimio defiderio crederetur, donet digreffum a Rege audiremus. Itaque Patriam versus cepit iter, ad quam III. Nonas Junii terrestri itinere pervenit, magnoque cundorum favore & amore admiffus, adeo ut ultra Capuam pars ei occurrerit maxima, & omni via Neapolim usque obviam iverit granulatum ei adventum ; eaque frequentia urbem introivit, tantoque comitatu conspicuus, non minori civium frequentia in compitis viilque, per feneltras quoque mulieribus eum percariffimum spectare cupientibns, ea pompa instar ovantis in Arcem, Vicegerentem falutaturus , devenit , atque inde læto spectaculo omni civitate deductus eff.

Polt tam multos laudabitefque exanelatos labores , polt nomen ingens merito parum , polt tot titura impigre confeda , tandem Comitem , Ferdinande carifime, tibi domum reduximus bene andum , & cumulatum honoribas , & amore. Quem fi vis vivendi prafentem norunam , & quidquid attr diferer , aut fini-tari optaveris , intra limen domus umo exemplari. Patre Gilicet tuo , invenies . Nec mercedem ullam repoteit, nifi ut fe patre diquas filius dici vocarique polifite. Ego incipe tempelive gratias reddere, ut jam nofeat, quem fottunarum fucceflorem habere voluit, eundem fui innitutorem violent. Quamorem Illum fechar, infinique loquemis ex oro pende; moras gottus fudess pro viribus ferqui , quae te critius & reclius ad meann probitatis ducars. Nec lineam , nec regulam invenies , minimeque preceptorem o

mni jure comi te infirmere tanta caritate & experientia possit; & velit. Debes profecto multum. Etenim ultra genituram educavit te instar magni viri filium, & cum minime equos confcendere posses, mannulos tibi paravit. Mox quando adolescere coepissi , grandiores adfuere equi , vestes pro ætate satis splendidæ & fumtuofæ , tum fericæ , tum laneæ adeo eximiæ , ut fericas ilias pretio vincerent. Pordagogos, quibus Latinas Græcasque literas perdifceres, comites infuper, qui tecum perreptantes adirent , honestosque tui amatores apposuit , & gladiatores , qui te retufis enfibus inflruerent, ut quando necessitas incumberet, cuspidatos dexterrime inferre iclus, & caute declinare nofcas. Et postquam nostra ætate etiam ingentiis Musica in honore pretioque habetur, peritos callentesque eam tibi adhibuit, qui cantare & faltare probe docerent, ne quando forte rufticus & indocus dicereris. Ac te modo virum ingenti marrimonio copulavit, utpote Bifiniani Principis ex forore nepti , itemque Ducis Andriæ , ejusque fratris Neritoni Marchionis filize. Magna prosecto hace, fed plus quiz te virtutifus addixit; lasciviendi enim viam obfirmxit. Com ergo memmeris te Viri, tot tantisque dotibus præditi, filium & heredem, nil profecto turpe, fi illum mente revolveris, cogitare, nedum perficere audebis, & fi forte quid indecorum subieris, protinus abjicias, & nullatenus ad effectum perducas. Perge ergo affidue hæc ineditari , ne memoria excidant, & fummopere observa, ne a paternis vestigiis divertaris. Quod si is sueris, quem optamus: omni studio imitari conaberis, Sin autem ( quod avertat Deus ) fecus vineris , & ad deteriora perlaberis, fcias, id magno futurum opprobrio & damno, & felicitatem quietemque, quam parentes tur tanto labore, industria, periculo, fibi tibique hereditariam paravere, male vivendo corrumpes : & parentes trifles morrentesque tuis nepotibus reddes . Quod te vitare iterum atque iterum moneo'; maxime cum nulla peccandi oblata fuerit occasio; quin imo cuncta ad honeste vivendum ultro parata & appofita fuerint. Vale. & fi te tuofque parentes amas, te dignum iis filium præsta.



D E

# VARIETATE

FORTUNÆ

A U C T O R E

# T R I S T A N O

The omnia vanitati submissile, sapientissimum Salomonem il-L lum credebain, & ea præsertim, que sensibus noscuntur, & manibus tradantur; affertione tamen volubilitatis nostrorum temporum factum est, ut non modo credam, sed videam, manuque tangam, effeque rata existimem. Quippe legeram apud illium, & nonnullos alios, antiquarum varietatem rerum, audieramque præsentinm, quam infirmi essent Dominatus, & Regna, quamque fluxæ & labiles opes, & divitiæ, quamque momentanea forma & pulcritudo, quam denique pervia poenitentiae yoluptas & lætitia, quibulvis deliciis comparata. Quæ cum fummo studio maximaque facundia retulissent , & adeo præ oculis illa nobis posuissent, ut pæne cemere videremur : tamen longe magis movent, afficientque, que nostra ætate configisse novimus, & tanto efficacius nos vexant & premunt, quanto infeliciores fuille etiam illos caltos, priscos, & sanctos viros, præsentia hæc arguunt, ita quod cum miseremur majorum, & affligimur præsentibus de posteris melius sperare desipientium esset. Ergo ita circumfepti ab hac vanitate & volubilitate rerum vivimus, quarum nos pars maxima fumus; pudet dixide fumus, cum homini tam

ni-

nihili, tam futili, fuique interno minime convenitat, nifi ad fapera llabilia, perpetuoque læta, quiflus conditus ell, pro fandis pel monità de mandatis fe-erexerit. Ad quod maxime facit, reliqua (præter Animum, qui folo divino faltus auxilio intentia & minoratial optare, & alfequi potel) contemuti despeduique habere, a que illa facilitus nos ad fe trahentia, quan vana, finutila, fallaciaque foir, jugi memoria per exemplorum oflensionem nofeere. Omilfis ergo antiquorum variis' delicientis variantifique vitte casibus, quibus omisti facter Hilbria; conemur ea, quæi hoc nostro Regno, atque ætate gesta sint, reconstere, unpote spatis viciniora, que magis nos cautos ad nostram con-

ditionem noscendam reddere valeant.

Igitur ab expugnatione hujus noftræ Urbis ab Alphonfo Aragonum Rege, ejusque direptione, ut par est, trisi enarrationem ordiemur. Antehac gestorum per me nihil novi, & hujus rei minime meminissem, ni magnitudo facinoris pavores ingentes ; strepitus ; & discursus diripientium Civitatem tenellæ memorize fervandum impressissent. Cepit Urbem Alphonsus, exegit hoslem Renatum, triumphavit more Majorum, qualis ante eum apud nos nemo oftendit se Regem; & quæ Majestatem Regiam decent, exercuit, donavit, Regia spectacula edidit, & magnifica cujusvis generis , nuptias celebravit , equestres haslarum judos , convivia , & facrorum pegmata exhibuit publice ; & ut paucis abfolvam, nil denique omitit, quod fibi laudem & gloriam, Populoque hilaritatem exhibere poffet. Quin & venatur, aucupio, Venerique affatim indulfit. Regiam nobili, speciofa, magnificaque supellectili ornavit . Aulæis exquisitissime elaboratis argento auroque adeo abundavit, ut repositoria in Turris effigiem substructa, vel erecta sustinentibus animalibus eodem metallo fabricatis, fuilque pretiofis armis influeta, multiplicibus vafibus non ad usum tantum, sed ad invidiosam oftentationem opplerentur. Gemmas, margaritas, carbunculos, cæteraque id genus pretiofa enumerare vannm effet, cum conflet, iis rebus reliquos fuz tempestatis anteisse Principes. Interjectionibus tamen iis, quæ lætitiam fæpe interrumperent, multaque etiam quæ mœrorem, querelasque inducerent, germanorum ignominiosa rejectio ex Hispaniis; & alterius mors, patrimonilque ibi amissio; clientes, partiumque fuarum fautores, tot Hispanos Principes viros ad fe exutos bonis, exulefque deveniffe, quibus confuluiffe, & eorum victui prospexisse non-line angore animit credi par est, dispendio-

a que

que maximo; & præcipue cum præsentibus illis, se aut impotentiæ, aut ingratifudinis argueret, cum talia passos sua sub spe videret ; bellorum infelices exitus , folutæ cum ignominia & derifu Urbium oblidiones; crematæ ab hostibus naves intus Neapolitanam molem; iploque spedante obsessa, & pretio redempta classis corrupto aere; adversæ prosecto minæ adventantis Andegavenfis Regni æmuli, magna Italiæ parte, & Pontifice illum attraheme; præfumti Regni novi motus (quibus parem nequaquam futurum multorum opinio erat), maxime vexabant, & felicem negabant. Ad hæc heredis follicitudo, quando iple Ferdinandum nothum in hoc Regno fibi succedere vellet, & forte Carolus Vasconum Princeps ex fratre nepos adesset, & valetudine, qua decessit'. Aula omnis esset in factiones partesque divisa: cum alii Ferdinandum, alii Carolum Regem vellent, quæ eum graviter ægrotantem non latebant, adeo ut triduo ante obitum e Nova Arce, cujus occupatio plurimum ad Regni fuccessionem referre credebatur, ad Megarim, quam nunc Ovi Arcem appellant, transferri se voluit, ne promiscuus utrisque pateret aditus, sed tantum iis, qui filium Ferdinandum Regem præoptabant, in cujus verba & Arcis Præfectum jurare coegit. Iis follicitudinibus. moleftiis, curifque anxius deceffit, morbo insuper immundo, & pertinaci, involuntario scilicet, insensibilique spermatis sluxu. Hæc exitialis illi exflitit valetudo. Sed quoties lustratam Urbem meminimus, & fuscepta redditaque vota, periclitante illo? Quot læta, triftia, magnifica, modica, & Regi, & Populo fuo mors momento composuit? Numeratur etiam inter ea, quæ tristem illum reddebant , przefumptio futurze fuccellorum minze . Dum enim Castrum novum ex diruto tam nobile restitueret, sæpius dixisfe fertur : Si aliud , quam Novi , loco nomen inesset , profecto ne quadrantem quidem in illius instauratione erogaturus esset. Siquidem pro comperto duceret, & Arcem, reliquumque Regnum non diu post in alienas hostilesque manus deventura. Sed idem, quod prius Castro servante nomen, non velut munimentum a se politum, fed prædæ loco celfurum hosti. Potuerat Regis hujus vita fatis documenti dediffe, quam infirmæ conditionis fimus, qui tantum Regem fic jaclatum fortuna vidimus , nisi filii , nepotumque progressus & exitus id clarius oftendisset.

Adît ergo Ferdinandus filius , & hic Regnum aufpicatus adeo graffante peffitentia , ut Neapolim relinquere , Capuamque fecedere coacius lit , wondum flabilita re , & nutante Regni magna parte novitatibus audente, id procurante Callixto Pontifice maximo, qui non desistebat Proceres, Regnique populos adverfus illum suscitare, tum Pontificali auctoritate, tum Ecclesiæ prætenfo jure. Miferat enim diplomata, quæ Bullatas hodie literas nuncupamus, quibus cunda in favorem Ferdinandi edita a primoribus irritabat, eumque deinceps regnare inhibebat, fubditofque sacramento solvebat. Hæc quotidie intentius meditantem Pontificem mors occupat, in cujus locum Pius Secundus suffectus, adeo benignum favorabilemque illico Ferdinando se ostendit, ut Callixti revocaret literas, & anteriorum in Ferdinandi favorem. additis insuper suis, ratas haberi voluerit; quin etiam Legatum, qui corona, reliquisque insignibus Regiis illum ornaret, in Regnum milerit. Vix coronam fumferat, & ecce Tarentinus Princeps ipfius Ferdinandi uxoris avunculus, una cum Rossani Principe ejusdem Ferdinandi fororio, quos quali flabilimentum fuccessionis Alphonfus pater illi providerat, plerifque aliis fibi adfeitis ad Andegavensem desecere, in illumque evocatum juravere. Itaque factum est, ut reliqua fere Regni pars ab ilto brevi defecerit, despicabilemque haberet. Nec desuere, qui eum infidis appeterent , quippe cum per intermedios conventum effet de compositione cum Rossant Principe coram per se remotis arbitris agere, ad destinatumque locum uterque devenisset, duobus folis comitibus, non propugnatoribus, fed spectatoribus potius, ubi nunc data receptaque falutatione, paucis ultro citroque habitis verbis, Princeps fociis ad id ductis annuit, illicoque strictis gladiis in Regem pergunt, qui & ipsum ad propulfandam vim nudato gladio offenderunt. Referre folebat Rex, cum inter loquendum verba Principis titubantia, minimeque præfenti congrellioni accomoda accepillet, in suspicionem suturæ perfidiæ devenisse, ideoque tam paratum promtumque hosti se obtulisse. Deveneruntque tandem commus, ut gladiis se impeterent, pluribusque ictibus nequidquam illatis ( erant enim utrinque armis muniti) Rex a tribus fere circumventus, ea fe alacritate tutatus est, ut illæsus hostes dimoverit. Interea, qui eminus speciabant, voces substulerunt, & Regis comites se proserre coeperunt. Sic frustratus opinione Princeps, cum comitibus reverfus est, Repertum, ubi decertatum est, mucronem accepere, & veneno tindum fuiffe deprehenderunt; exciderat enim inter impetendum e tribus uni

Non diu post apud Samum profligato fugatoque exercitu, castris

amissis direptisque, tutari se Neapoli suga necesse habuit ; ubi obsessi instar usque ad suppetias degit adeo arcte, ut gratia remittendi curas, inter aflantes moenibus ruinas ac macerias accipitribus aucupatus fit. Quo tempore Ifabella uxor quotidie in Divi Petri Martyris claustro, vasculo ante se posito, velut stipem emendicaret ab iis, quos ad hoc evocaverat, pecuniamque in fui militumque subsidium mutuo posceret, artificumque omne genus , ut fibi , viroque indigentibus quilibet fui artificii opera crederet, persoluturam se brevi, occasione oblata, polliceri, inter preces & verba minas indicantia excidebat. Sieque factum est, ut non modicum, & pecuniarum & operum in subsidium comparavit. Interea infontes aliquos exules extorresque exegit., ( forte non fine mocrore & animi angore credi potell ) five ad id metus & suspicio adegerit , five importunitas eorum, qui talium delatores; & in Regem caritatem oflenderent, & fibi laxiorem apud illum locum facerent.. Adde & liberorum immaturas mortes, quorum alterum in Patrum Collegium coopuari curaverat, ingenti cura & impendio, ut effet in officina illa , ubi demolitoria Regum Siciliae plerumque fundantur , qui jugi animadversione orientia in patrem mala deprehenderet, quae facilius caveri possent : Quod si mors huic se cautioni opponens, fuum morem secura non suisset, bene certe consultum erat; quippe eum se gerebet, ut multa, quæ domum & familiam subverterunt, iple forsitan ne inciderent, avertere potuisset. Quique senio & valetudine ad id devenerit, ut armorum meditationes; venationesque, adde lusus, quorum studiosissimus & æque appetens exfliterat, fallidiret, adeo ut omnem Civitatem una confenuisse diceres. Nonne toties queri audiebatur, quod jam nec dapes fumeret, nec vinum fapidins biberet citra displicentism & dolorem, propter dentium orifque infirmitatem? Et citra omnem reliquam vitam adeo putidiusculus ac morofus devenerat . ut neminem este, qui coenam struere, neque vestes aptare, lectumque illi sternere sciret, impatientia pueri queri soleret? Et tamen iidem erant, quos nuper laudare, & in fuo quemque officio agilitatis ac fedulitatis extollere confueverat. Veniamus ad metam. Finitue labores ærumnalve faltem cum vitæ ufura? An potius deficientibus deliciis, viribus . & vivendi caulis , ærumnæ & anxietates magis viguerunt ? quæ profedo omnem priorem felicitatem delere potuerint ; & novissime inexpediaus eventus, fi felicem filum invenifiet , reddidiffet profedo infauinfauslum & morrentem. Nemo enim in animum induxisset; Pontificem cum Mediolanensi Ludovico, per se Ferdinandum Regno perturbare diffifum, ad ducendum in eum Franconim Regem conspirate. In quorum suspicionem cum devenisset, disfimulans, Oratores ad quemlibet machinantium, tanquam ad amicos deslinavit; quin etiam ad Gallorum Hispanorumque Reges ante fuspectum, exploratorus, an vera fibi delata essent; & si vera reperiffent tentarent illa nihilominus quovis modo infringere; quod fi nec hoc quidem succederet, auxilium ab amicis exposcerent. Illi vero per literas certiorem fecerunt, a Pontifice & Ludovico fibi verba dari , idque liquere ambagibus dolofis , inconflantibusque. Qui vero ad Gallum ierant, ad illius conspectum non admittuntur; dona, quæ attulerant, repudiata, & remiffa, fuosque etiam fines ocissime exire justi, palamque Regen Regi suo hostem esse admoniti. Ex Hispania autem, etsi non adeo hostile, ambiguum tamen allatum est responsum, quo credo satis patuisfe Regi adversam illius mentem. Nondum Legati redierant, & ecce subinde aderant nuntiantes, Gallorum Regem exercitum cogere, adesseque Italorum legationes, quæ illum approperare urgebant. Cum jam accepisset, magnam partem Alpium transgreffam , fubfequi Regem ingenti comitatum manu , indicto prius per praconem bello, spe decidit, cernens tam valido ab hosle, totque fociis fulio, fe illi imparem , nullum opperientem auxilium peti. Tot hæc confluentia mala fenem et ægrum conflernatum reddiderum, ut sæpe secum obloqui auditus sit, & sæpe etiam adflantibus amicis promfiffe verba nihil ad præfentem fermonem facientia, fed curam follecitudinemque adventantis hoftis, fociorumque illius , in fe odium , immenfo ingentique dolore percitus, intempellive edere noscebatur. Creditur etiam non citra verifimile, triflibus nimiifque vigiliis, curifque debilitatum caput in catarrhum incidiffe, quo biduo extinctus ett.

Seio, non deefle, qui Principis hujus reminificantes, fuperficie tenus vitam confiderantes, felicem huffe velint. Noverant enimi illum ex omnibus adverits majorem emerfille ; perfpexerant etiam in multis divirum adultifie auxilium; quippe Callixum Prontificem turn infenfum hoffem ; & ad-nocendum efficacem; morte abfumtum, fuifichumque in ejus locum Pium, qui adeo benigne amicrogue cum illo egit, ut ne pater quidem simicius ager re pottuffet. Meminerant, poft adverfam apud Samum puguatu, poportune copiofeque illi fuberentum ; & fuguatum hoffem ; & e

Regno tandem exactum; deque adverfarum partium fautoribus. & fuarum defertoribus poenas ex animo fumtas. Viderant illum quandoque ufum firmo validoque corpore ; armorum equitandique peritia non tantum Reges , & fibi pares anteille , fed multos, quibus ea res peculiari exercitio glorizeque fuerat, fuperafle : & strenui militis , providique Ducis sape navasse operam ; voluptates fibi undique comparaffe, illifque fruendis fortunatiffimum. Hæc profedo magnifica, lætitia gaudifique plena, felicitatem parturientia, iis fortalle videri pollunt, qui fegregata illa tantum cognoscunt. Nam si mala , & incommoda illis inferta & intercurrentia novillent, non ciuldem fuiffe fententia reor. Nos autem utpote illorum temporum confcii , imparem quantamcomque illius lætitiam spedamus, quæ aut non slatim, aut paulo post, aut parem, aut majorem tristitiam attulerit. Quin finis rebus felicitatis, & miferiæ nomen imponere folet. Revertar ergo unde prodieram, affeverans, quod prædixeram, inanem vitam, fictilem, & ut sapientis verbo utar, vanos omnium mortalium deprehendi adus. Cujus documento fatis esse potuisset duorum Principum vita, & exitus; nifi infelicitas filiorum fe obtuliffet.

Quid enim hilaritatis inesse pouts fuccellori Alphonso, cogomonento Secundo, quem diademate infiguem tapari per Urben vidimus, & exultantibus reliquis, ipse trilli, redussoque
vultu, & minime tantam celebritatem decenti visibatuje? Reteiatum est postea, co ipso die certiorem saument ranscendere jam
Apes ingentes Gallorum copies, quistus decestus emnistus unitame per se obsidere posses, lustime decestus emnistus unitame per se obsidere posses, to in hujustimodi commissiris ritibus ac lexis mentis humano; habitum. Desperatis de
fer rebus, credens in se conceptum odium, non etiam in tilium
persevarium, illi Regum, vel postus Regui nomen reliquit;
conscendique triremes Celuberiam petiunus, in Siciliam destetixi, nec ultertius navigare per son sicuit, ubi velut non ilber,
architas custodiebaur, Messangue decessis, ibique ejus ossis ad hunc
exulant diem.

An Ferdinandus filius benigniori ufus eft foruma, qui vix adepto umbratili Regis nomine, coaden eft etiam Arcem hofti tradere? Quam fe fpedante, Germani, quos pracidio relinguebat, diripientes, vix illi tuuma da naves, quibus difeciliums ent. perfugium practitere, non tamen fine maximo periculo. & recpidatione; de amen hie post adeptam temporaneam vidorire laudem, on himios labores, affidualque curas in lethiferam valeundinem incidens, flatim Neapoli moritur, ejusque offa in Divi Dominici æde reposita, una cum cadaveribus majorum suorum, eodem arfere incendio.

Adfit Federicus, qui novissimus ex illa familia apud nos regnavit. Oftendet profecto, quam cœnofo, falebrofoque itinere pertractus fit ad infelicem metam . Quippe ipfum momentum , quo inducre eum Regno, cujus id munus erat, oflendebat exuere fortunis; & fi quid pretiolæ supellectilis supererat, cepit, & Subinde non destitit. Spectabat animo magnos Christiani Orbis Principes Regno inhiantes fubdole exitium fibi parare : & guando forfitan Kex rei fuæ bene confulere potuitlet, dolofis perfidisque suasionibus & minis, si non clare prolatis, apertis tamen conjecturis inhibitum . Non parum afflixisse eum credimus, talem fe haberi, nt non puderet Pontificem Alexandrum, legitimam Regis filiam tibi nurum exposcere, darique spurio, qui nuper Cardinalis eum coronaverat Regem, Quod cum minime succesfillet , destinavit omnino Regem , Regnumque subvertere ; utque facilius res succederet, obsilique minime posset, adscitis duobus maximis Principibus, quorum uterque Regno aspirabat, illud inter eos divisit, Pontificalique auctoritate, qua divisionem firmarent, Federicumque fugarent, fanxit, Infuper militem, Duce filio, qui Coronam attulerat, cum Gallorum exercitu ad Regem exigendum milit; quod brevi perfecerunt, cum post interneciosam perpudendamque Capuæ urbis direptionem, deploratis rebus, coadus fit qualescumque conditiones accipere, etfi indignas . Itaque Galtias cum infantulis liberis, uxoreque exulatum, feu mendicatum, pro tutiori liberiorique petere visum est. Quemadmodum autem receptus habitulque fit , illius comites , qui adfuere ? longe melius recenferent. Majufculum e liberis, quem Ducem Calabriæ declaraverat, Tarentum cum præsidio tenentem, Hispani obsederant. Tandem conditionibus sibi prænotis, illorum Dux; cui se crediderat , illico ad Ferdinandum Regem Catholicum in Hispaniam misit: volentem, an invitum, hoc quoque ipsi sibit norint ; cujus facti notitiam auctarium fuille paternæ calamitatis, nemo fanus dubitare potest. Hoc anno statu, & fortuna spoliatus Turoni mortuus , & sepultus , cum ossa Neapohim deferri exposceret , negatum est. Nec secum sati iniquitatem terminavit. Quippe, annuum falarium, eo statim mortuo; uxori viduze mulieri , ac orbis patre pueris subtractum est ; cui etiam exeundi fines conflituta dies est , certiorque facta, a neutro

Regum aliquid ulterius subsidii se habituram. Quam in Mantuanum agrum ad Annoiae sororis sture, etiam viduus', jura se recepisse audivimus, ibique vitam ducere, qualem, qui aliena mercede, & diurna liberalitate viditant. Nishi tamen perpetuum, sed ne anniversfarium ilit quidem a quoquam elargiur. Hune non modo Federici exitum, sed reliquorum, qui a primo Al-bonso ad eum regnatum, pessiculate supulate expendenti, & invicem conferenti, praponderasse tristituam liquere credo; & Itata squae artisere, intabilitate tamen, & brevitate additipulata sunt Salomonis sententiae, onnaia vana, atque fiutila dicentis. Quam sententiam confirmat Severus Romanorum Princeps, qui cum per civiles militaresqua artes ad Imperium pervensifict, & retum suma potius suisse, por nibilo ducens subtristis exclamavit: omnia siu. & milita expensi.

Et ambagibus captionibuíque ambiguis omifis, quod mortus infeliciter, miterque quanuplurimi corum fint; Regnum, refque omnes ad hofles devenerint, prævidentibus ipfis; omnia denique fumo evanufile celerius, nemo infactari audebir. Talia fist, qui magmus & felix videur, medicari velim, mofeaque Principibus illis non defuifle opes, non vires, non confilium, quominis affiniatibus, amaicitifique labilire etain Regni fuccefilocem poffent; porro qualiter evanuerit; videat. Hominem ergo fe ex iis nocat, & ne fe impleat falís magnitudinis felicitatique nominibus. Statueram notiri tantum hujus Regni revolutiones, ac Principum defedus recenfere; fed & affiniatisto copula, fatique limititudo exice limitem, eti nou loci, non tamen temporis, ad aliena transiere cogit. Quar dixinus magna ex patre vidimus; que diduri fumus, relatu fidelium quidem narrabirms. Quare quoniam soutiffina proferemus, a mendacii fufpicione tui erimus.

Sfortiadum qui primus Mediolanum sibi comparavit, Francicus situi, yui insigni pace belloque, & singularis virutis, quem fi ad nos usque Deus incolumem lervasser, inguesta mala, quafimiliar sue evenere, asectifiet. His Mediolanum adeputu paucis post annis, quam Alphonssis. I. Nespolim; siquidem hie Regottun anno faltuis Christiana 1442. austricatus est; alere vero Ducatum anno 1450. totidem sere annis, eodemque modo intersisis, quo infi regnare corperant, silii delivere. Quippe Francícum Mediolant sitorentemi, magnum procesto referentem Princicum seriolant sitorentemi, magnum procesto referentem Princicum seriolant sitorentemi, magnum procesto referentem Princicum seriolant sitorentemi, magnum procesto referentem Principem. & majorisus illis priscis comparandum; mutits venustifique liberia serum; Aulamque ejus omni nitoris genere siligentem; consultissimum Senatum jurisdictioni przesidentem, nec inferiorem Conventum, cum transigeret cum Principibus, Rebusque publicis negotia; numerofam infuper rei militaris manum, egregieque inflructam, qua non modo fuos fines tutari posset, sed alienis quoque terrori esse; eumdemque fultum, & ereclum magnificis, validifque amicis, & affinitatibus magnis atque honeflis , hunc ipfum non diu post spectavimus male affectum valetudine. Turgebat enim aqua intercute a vigor ille oculorum, quo maxime polluerat, vivacitatem alacritatemque perdiderat; os lividum & exangue, spectabatur; armorum ludi, cantus, saltationum hilaritas, quibus maxime delectatus, fuerat, toedio illi jam devenerant . Înerat successor non parum molestia: Patri ingerens, de quo peffime ominabatur. Nec id amicos celabat mœrens; prætendebat etiam egestatem, se exhaustum obseratumque Neapolitani Regni proximo bello , quærens militum slipendia : quare familiam minus folito elegantique cultu ornatam videres , Aulamque reliquam prillinæ collatam, rudem & impolitam; subsquallebant enim subtractis salariis & donis, quibus illi commodius vivere solebant. Urgebat illum insuper assidua, veluti captivi redemptio. Noverat enim Gallorum Princeps, Franciscum Ducem maxime timere, & cavere, ne si quid petiisset, denegaret. Onare non defiftebat fubinde mutuum fine reftitutione exposcere. quod licet ingratis, præslabat tamen aliquid quod etiam nominibus ad præfinitum tempus non respondere dicebatur. Hoc in statu decessit; felix, an secus exactiori judicio relinquamus.

Succefor Galeatius, qui patrem de se male opinantem veaverar , varie dissimitarque în utraque patre se gestir, neutri
faits constans. Et hic ipse vestu victima a domellicis frequenti
multiundine Templo în ipso statiosită ast. Qualem vizifie credimus , quem timor interna soricaia munitum prodire cogebat?
Cujus rei aon îgrantus percisso, non pedius , sed inguina teratis
idibus repetiit. Înfantem filium , qui remansfeat , mater patruique alendum , nuandumque suscepte. Bone Jesu? quam brevi
concordia id egerunt! Quippe divuls in patres domo, modo uxor leviris insofias parat , modove factionis metu fugere compejtir, ipsque in fuga unus corum nejoid suminis transfut mersius

& obrutus eft.

Redienfque mox Ludovicus exilio , de patria , deque ejus fautoribus poenas abunde fumfit; puerum , Arcefque in fuam pote-flatem tutelamque fufcepit , diuque pro tutela imperio ufus est.

an testy Lookle

Tandem Dux idem, & fratris filius, cujus tutela gerebatur, moritur, constante fama; quod a patruo veneno sit extinctus; quod verifimilius factum est, quando statim se declarari Duçem voluit, extante filio peremti Ducis. Et Ludovicum ejulmodi patratorem audivimus, hostium vim, populique inconstantiam veritum, Mediolano aufugisse, omueque imperium, & Arces tam munitas, tamque de le benemeritis traditas , nulla cunclatione hostibus præbitas . & fi revocatus est Mediolanensium favore . sui tamen maximo exitio. Revocaverant enim eum odio Gallorum. & sperabant plerosque eadem de causa facinus seguuturos suum. Ouod minime evenit. Quippe oflenfum est, quam Gallorum odium non minus reliquorum, quam Mediolanenfium fuerit; fed timore detenti, ne illos sequerentur, inhibiti. Cumque neminem sibit auxilium ferre conspiceret, exercitu Mediolani comparato pergit ire obviam Gallorum copiis ad Arcem obsidione liberandam adventantibus. Dumque brevi castra e regione consedissent, ecce Helvetiorum manus, pro fidiffima conducta, & hactenus habita, eum hosti tradit, quem partium adversarum Duces una cum parvulo ex fratre propepote, appolita cultodia ad fuum Regem in Galliam mifere. Finem illorum expedatum brevius referemus. Alter corum, Ludovicus scilicet carcere detentus noctu cayeam intrare ferream inflar feræ , cogebatur ; talique flatu deceffit . Alterum nepotem inaudito modo, ne gigneret, emascularunt, non exfedis quidem rellibus, fed facris initiato, utque perpetuo celebs, & ut ita dicam Claustralis esset. Habetis Ssortiarum magnitudinis, & Regni originem, & terminum; quamque fuerit brevis, qui ne hominis quidem senioris ætatem excesserit, quamve Regnum illud fuerit varium & exercitatum, quantifque periculis, & infamia laboraverit, qui propius affitere, dicant. Nulla enim scribi posset tam fæva, sceleslaque Tragordia, cui Domus illa non copiosam materiam suffecisset. Fuerint utinam documento selicitate elatis . & arrogantibus, qui ne ipli quidem Deo accepta referunt, harum exitus Familiarum, quas retulimus; quarum Principes dum ex se, suaque prudentia & consilio regere autumantes, & augere Imperium posse, interim Divinum exposcere auxilium negligunt, & ea mentis carcitate pleduntur, ut uterque utrique invidens. nec alter alterum augeri permittens, se invicem perdidere hoflibus facillime præbita opportunitate. Néc mirum videri debet . tot Italicas gentes Principatibus defedas me prateriisse, quoniam in animo filerat nil exterum recenfere. Quid enim me traxerit

ad Sforffarum mentionem, jam dixi. Revertar ergo ad propiora, & magis nota, utpote quæ nos afficere, & in memoriam nothæ imbecilitatis efficacius ducere valeant. Regum igitur enarratis inconflantis fallacifque vitæ eventibus, par elt, qui primi ab ipfis funt, citare. Li profedo Principes habentur, non Regio tamen orti genere.

Horum maximus, quos ætas nostra tulit, Joannes Antonius Urfinus extitit, quem plerique ejus tempeflatis viri fauflum; felicemque clamabant. Speciabant enim finos adeo produxisse fines, ut Tarento digredienti liceret quotidie in fuas ædes , locaque divertere, donec Neapolim perveniret; Ducatus & Comitatus tot fibi congregalle, ut fingulorum enarratio fastidium audientibus generare posset; quin etiam Principatu militiæ, quem nostri Comellabulatum vocant, pollere, e septem Viris, qui Regi in solio ardui aliquid molituro adesse debent, facile Princeps. His tot prosperis specie tenus prospectis, facile erat talem æstimare, si non preffius rem & vitam taxare, inspicereque vellent; invenirent nimirum, unde judicium mutarent. Ne vero inscii errent, quod de illo cognovimus, fideliter referemus. Is puer relidus a patre, cujus tutelam Maria mater gerebat: hæc mox in fulpicionem venit alienati a Ladislao Rege animi , verfique in Andegavensem Ducem illius æmulum. Ut vero tanto discrimini occurreret ( plurimum enim intererat Tarenti amissio ) Rex festinans Tarentum cum Maria liberisque obsedit . Tandem Mariam Regi matrimonio fibi jungi vifum est. Quo perado, receptis Arcibus, uxorem Neapolim cum liberis translulit; ubi uxorem, non ut ex animo ductam habuit, illius filios fuofque privignos pro obfidibus custodiri justit. Hinc ordiri felicitatem coepit. Mortuo vero Ladislao, Mariæ nuper Regibæ, int fe , filitosque liberos affereret. recuperandique fuum, liberorumque paurimonium facultas daretur, visum est cuidam, privato quidem, sed Principi suo percaro uxorem dare filiam, atque illa oppida & patrimonii partem genero, etsi nobili, sed nihil ad filize natales, donare : quæ non fine aliqua nominis diminutione; & inter ingratos, facta haberi possent .

Qui Joannes Antonius cum adoleviffet, & res per fe agetet, & ad officium Regins Neopoli adelfet, adeo ne caperetur expavit, ut ex Capusam Arcis promurali fe praccipitate non bucflaverit. Sic externaus fuga citiffina, Jubinde refeccians adeffe, qui se vincium retraberent, oberrans, non ante requievit, quam

quam ad matrem, domumque pervenit. Non diu post exigente ætate, naturaque stimulante, coepit arma tractare, seque Ducem gerere; quare suspectum Reginæ se secit, quæ decrevit illum omnino perdere. Tribus ergo brevi comparatis exercitibus, ad eum delendum tres Duces misit; Ludovicum scilicet adscitum in filium cum fuis copiis, Legatum ex Regia, qui Prætorio imperaret, & Jacobum Caudolain cum fua manu, Ducein ea tempellate eximium : qui brevi maximam Civitatum , & Caltrorum partem illi abstulerunt. Restabat Tarentum cum paucis communitis fidifque Oppidis, quæ facile eadem illa ætate amififlet, nifi peropportune Reginæ mors intercessisset. Quare expediatio majoris motus, Duces, & exercitus distraxit, & ut sua quisque peteret, effecit. Sic oblidione folutus brevi ablata recepit, revocatis præsidiis, eorum Ducibus propriora curantibus.

Deinde Alphonfi Regis bello , cujus partes fequebatur , a Legato Eugenii Pontificis profligatus & captus, ac diligenti cuflodia servatus; ubi profecto, aut perpetuo, aut diutius mansisset, nisi Legatus veritus æmulorum Principis, sublato eo, potentiam, ut elfet, quem aliquando illis objicere posset, eum liberasset. Tandem cum Alphonfus Regno potitus, illo potiffimum adjutore, triumphare vellet, illo pompæ die coeperunt inter se simultates, cum præcedere currum dedignaretur, ne de le etiam triumphare videretur, qui victorize comes, vel alibi præcipuus particeps exflitiffet . & tantum ad victoriam contuliffet. Peracto deinde Neapoli conventu, Tarentum illico petiit, eo animo, ut quemadmodum re oftendit , non Aujam & Regem ulterius adiret , Deinde semper anxie timideque vixisse fertur. Nec cessavit subinde muneribus Regem palpare, & illius Purpuratis annua flipendia pendere, ut ellent, qui confilia & animum in se Regis deferre possent, quo sibi cavere, rebusque suis facilius, explorato Regis animo, confuiere posset. Interea exitiale odium inter ipfum, Pyrrhumque Baucium, Neptis ex fratre virum, Venusiique Ducem oritur, quo adeo commotus est, sive causa, sive prætextus fuerit, ut postea a Ferdinando deficeret, tanquam a Pyrrhi fautore: unde certe tot ingentia mala & privata, & publica prodiffe vidimus . Indubium eft , quibus etiam verminibus tortum vidimus, cum præsens spectare Jachettum a secretis, quem pro se ad Regem miserat, donis & policitationibus corruptum fibi exitium intentantem. Quod cum sciret, aut pro comperto haberet, ridere & jocari conspiceretur, dissimulareque rem, odium

& ultionem supprimere Regis metu cogeretur, ad illius mortem; de qua certior factus, arripi statim hominem justit, fæviffimeque torqueri; demde per oppidum vicatim raptari, postremo in partes distrahi, illasque in terroris spectaculum frequentioribus urbis locis attolli , minime dissimulata causa, & fortunas , quibus maxime eum locupletaverat, etiam publicari voluit. Bello etenim, quod in Ferdinandum agebat, quam sæpissime miserrime queri vifum est, pecuniam, quam tanta cura industriaque cumulaverat , stipendio latronum in alienam utilitatem dispergi , milerrimum fe queritans . Finem quoque nihil vita quietiorem vidimus, cui etiam zegro necesse suerit valetudinem simulare, & per loca gravia, paluftria, infalubria, modo exercitui commoda, exercitum ducere, ficque ingravescente morbo invitus Altamuram concessit, ubi brevissime moritur, non citra famam elisi corporis lapfu: quod quamquam multi, qui id refeire poterant, negabant, verum repente minimeque observatum decessisse volebant, & nil prorfus de se, deque successione cavisse. Principatum, gazam, militem; denique quæ illius fuerant omnia, ad quem minime voluisset devenisse cognovimus: adeo mors una illum suaque finiit, ut plerisque, an fuerit, hodie ignoretur. Narrabuntur deinceps defectæ Familiæ, & quarum ingentia patrimonia ad alios devenere, nec etiam supersunt, qui vel paterno, vel avito jure illa repetere possent. Horum lapfum, & unde deciderint, demonstrasse ad propositum fat fore credimus; Historiam enim mimime attingimus. Recenfebimus tamen, quæ ipfi vidimus, ut liquidins percipi possit veritas varietatis volubilitatisque rerum; & quam multiplicia omni ævo, universoque Orbi contingere potuerint, quando in hujus hominis ætate, tamque in angullo Orbis angulo successiffe tanta spectavimus.

Martianorum Familiam inclysum, posentemque diu in Regno extitifie nemo ell, qui ignorat, modo vel parum res noftras
noverit; geffife Magiltratus przeclaros, Ducatus, & Oppida poffediffe maxima, & plarima; iongaque ferie dignitatum, fortunarunuque magurarum devenille rem omnem ad Johannem Afranitum Martianim Ducem Sueffer, Regrieque Admiratum, qui
esperm Magiftratibus alter a primo habeuur. Inerat et filius Marinus, Roffani Princeps, qui ingentem nobilemque dominatum
materna fuccelfone poffidebat. Saits duxi, ex plurimis ejus tiulis maximos oflerdiffe; ne fi forte fingulos percentere voluillem,
multitudine forfan & fallidio , viles iliko reddiditiem, Juve-

rat Dux iple plurimum Alphonsi partes, tum præsenti officio. tum opportunitate dominatus, quo non parum ad victoriam facultatis habuit; de cuius ingratitudine maxime triftis & mœrens lamentabatur, ne oppidulo quidem ea victoria auctum se afferens; quin potius, ut fuam fidem liberaret, pecuniam, quam bellorum fublidio hine inde fœneratus fuerat , divenditis paternis prædiis folvere cum fœnore oportuerit. Nec minori folicitudine domuit fuze vacare licuit. Cum uxore Marini matre perpetuo discors vixit , quæ etiam capitis illum accufare apud Reginam affinem fuam non fit verita : qua mortua ad fua in Calabriam divertit. Dux vero Suessa perstitit , uterque propria curaturus. Nulla interim de coningio cura. Sed ne Marinus quidem filius adeptus maternas fortunas, paterna cum dignitate coluit. Quippe fretus Regis affinitate ( nam illius filiam duxerat ) illum vexare non delillebat, tentans Patris subditis ante tempus dominari, oslentans se brevi Patri seniori successurum; interim melius per se res adminultrari posse. Quibus perspectis tutius Patri visum est, uxorem libi , illique novercam inducere , ficque timorem filio incutere liberorum ex recenti uxoris susceptione. Hæc' non ab re dica putentur; sed cum viderint, Ducem hunc sua in re mortuum , filiumque heredem , noscant etiam , vitam egisse laboriofam, grumnarumque plenam. Nam pergrave tultile credimus, cum fe ad jus trahi etiam a fubditis, permittente Rege, videret: tamque minimi ab eo fieri , ut ne suis quidem libere moderari pollet. Nofcant etiam, qui tantum bona noverant, honc pueritiæ & adolescentiæ partem in carcere egisse, adeoque ignominiole habitum, ut ne fororis quidem pudicitize parfum fit : quin etiam veneno tentatum, quod eum perpetuo alvei proffuvio affecerit, cum morte nequiverit. Decessit Suessa, supersite Marino universorum herede ; e secunda enim uxore liberorum pil tulerat.

Marini bujus vitam laboriofam arviam, fulpicionis timorifque plenam, & finem miferabilem pierique meminiffe poffunt, quibos proper ætatem lieuit. Marinam hunc afficis partibus ingratis in holis fui Regis arbirium devenile novimus. Is mor carecit tradius eft, sub XXX. amis cum hilo detentus, inde edudus, ad quod mortis genus vulgo non liquet: tamen nifi factum & traucalegum e edifumari non daur. Hujus lifus Joannes mifelius a erepundis carecri addicitus, tub gene confensitu eventi, ut volabilitate return inde exiret; fed ea libertate parum

profecit. Quippe brevi îterum capus, iterunque dimifius, & cum eadem ingraitudine Principum, quibus fideliter infervierat; alieno victirare pane cosătus eft. Et ne fic inoșs vagaretur, ii-beralitas Joannis Jordani Uffui effect, qui în fua eum vocavit, tradiditque caltrum tunum, cuius cenfui se fuofque fultentare polict. Ubi non diu post obiit, preflis multo zere alieno; led Princeps ille, qui presiberat victium, curavit etaim funus. Tana, camque pizeclara Familia, totque Civitatum, atque Oppidorum domina, in hoc defecit; ner fuperelt, qui fillus nomine cenfeatur. Fortunas, & Principatus non ad unum aliquem devenife, fed in multos diffraesos cerimituts. Et hic finis Martianorum.

Perferutemur & alias Familias, quarum magnos & potentes viros vidimus, qui hodie ignorantur, an fuerint, cum videantur eorum res per alienos possideri. Raymundum Ursinum Nolæ Comitem, Salernique Principem, plerisque aliis titulis clarum, infuper Regni Juflitiæ magisterio e septem Magistratibus facile primo, aut certe fecundo, quem fibi vivere deliciofe fama erat, non femel vidimus permoclium afflictumque, præcipue cum filiolum, spem tantæ successionis, quem in specimen sormæ &c pulcritudinis oflentabat, intempessive raptum lugeret, indeque diffidium ab uxore perpetuum; desperans enim ulterius ab ea se liberes fuscepturum, ad amicas spuriosque vertit animum: ex quo diffuta dominatus pars. Amalfiæ Ducatus, quem Rex affini tradiderat in dotem, ad eam a viro discrete viventem revertit. Prævenit & hic morte fua Domus excidium. Nam cum nothis filiis Oppida, Civitates, reliquafque fortunas testamento divilisset, brevi ex omni possessione decedere, nemoque eorum nec lapidem tantæ fuccessionis detinere noscitur; & si aliquid per Urfinorum gentem, non utique ex Raymundi linea, vel volun-

Admonet me profedo locorum propinquitas, quam reor perpera inter vicinos dificordiarum cutam extitific, ut mentionem
faciam Honorati Gajetani, cuarrato jam Marim Martiani, Domufque ejus exitu. Vidimus enim ipfum Honoratum Fundorum Comitem in mortem ufque inter faulta felicique verfari. Erat enim
afiàbilis vir, afifidusfque Regum comes; exhilarabat non modo fua
comitate & humanitate Regiam , verum & Civitatem omnem,
Qui cum militiæ, domique perpetuo Regibus adhæstiflet, ingentem fibi & gratiam, è rem comparavit, auxictique fe plurimum.
Domum fplendide ornavit Attalicis vettitus, aureis & argenies

efariti potorifique vafibus ; & ad oflendendam magnificentam unulta plurifatiam duci & effingi curavit. Sua , unscrique indumenta ferico auroque contexta ; Regium in morem torques; nurenulafque aureas, apillis genmifique fplendidas atque diflinas proposados de la contra del la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contr

donec alteram vitæ partem noveris.

Natus est Honoratus matre impari, quam tamen pater alledus amore liberorum, quos ex illa fusceperat, uxorem duxit, Adeptus est Fundanum Comitatum, quem ad patruelem deventurum jure sciebat, non fine impietatis nota. Quod ne ad ulciscendum perquireretur, favore germani ab Alphonfo Rege plurimum dilecti factum est, ut etiam post patris mortem succederet. Comitem deinde, quoties infirmitate partium, quas fequebatur, in discrimen sui, fortunarumque devenisse vidimus! Novissime bello. quod Ferdinandus cum Andegavense gessit, ad id devenisse res ejus visa est attritu partium, ut a Ferdinando sleterit vel solus, quia hostis nullis conditionibus eum admittere voluerit, in gratiam illorum, qui Honorati dominium fibi deberi præoptaverant, Viflore demum Ferdinando major emerferat. Et ecce Trajecti Comes illi primogenitus moritur, marem nullum relinquens filium. Non multo poil, seu de filio alio male cogitans, seu amore percitus, uxorem delegit Equestrem quidem genere, forma tamen maxime placentein. Stetit ergo aliquandiu quietus, quietis Ferdinandi rebus, aut suppressis odiis quieti similibus. Ut vero flatus Regni turbari cceptus est , & Regnum Regemque hostes vexare, fic ejus familia velut furits agitari, & filium tamquam bosti se traditurum, odisse ccepit; e regione filium capi a patre, & exheredari infimulans, famulitium, Præfectosque Arcium partim minis, partim occultis pollicitationibus ad se trahere satagebat. E contra pater, illi ne obsequerentur, cavere, & apud Regem illum infimulare non defiftebat. Tandem cum jam Domus fimultates & odia continere amplius non posset, oporteretque illa se propalare, essetque filius in Regis officio, occulte a Rege petiit , ut filium caperet , arctæque custodiæ demandaret : Cui respondisse ferrur, minime id sibi videri conducere honeslati, nec forlan utilitati fuæ: proinde opperiendum, an dies illi de erro-

erroribus filii fatisfaceret, & fic posse consultius rem transigere; Cujus minime acquievit confilio; fed inflantius idem expollulantem iterum Rex orare Comitem non destitit, ut rei conditionem velit bene perpendere. Si enim capiendo filium ei indulferit, adimet profecto & illi poenitendi facultatem; quoniam fi femel vinxerit, non fore ulterius fibi integrum dimittere, tum propter judicii inconstantiam , quia aut quod infque ceperit , aut quod leviter liberaverit, utrumque ne incurrat, vitandum : tum non efse illum ipsi patri caritatem exhibiturum, neque ipsi Regi præfliturum fidem, carceris & injurize memorem. Quibus acceptis magis excanduit, remissis statim, qui animum suum Principi patefacerent, obtestarenturque per obsequia illi præstita, per sidem spemque de illo conceptam, ne ulterius natum intercipere moraretur. Quod voluit, impetravit; filiumque eodem carcere, quo mancipatus est, desecisse audivimus. Erant, qui ipsum Regem narrantem audirent, se ad id non voluntarie, sed Patris impulsu, cui plurimum debere fatebatur , devenisse . Erat jam Honoratus matti grandior, & nomen habens uxoris, quare pleraque illius arbitrio, maxime post filit captivitatem, dicebatur administrare, Iis vitæ conditionibus Fundis morinir , infantulo captivi filii fuccessore, qui paulo post supellectili tam nobili pretiosaque, totque pecuniis, nune hac, nune illa de causa exutus est: quæ cunda ad Regem translata funt . Quid ? quod Comitatus , reliquaque fua oppida per perpetuos Familiæ hostes, cum quibus exitiales fimultates fui majores exercuerant, detineri nofcuntur, nepote omnino Avorum patrimonio extorre licet Ducatus titulum, & oppida, & non pauca fui patrimonii possidere videatur. Hoc prosedo totius vitæ curlu poterit æquus arbiter de hominis felicitate verius ferre fententiam .

Antequam Campania digrediamme, Rattarum gentis Cafertee Comitum, & tam opportuni dominatus exitium oftendamus. Qui primas ex ea Familia Jacobus de Ratta fuit Comes, e Celtiberia, Sancita Regines, ejusque Aulæ Præfedtus advenit. Ab illo ad nos ufque feries fucceffionis peremavit, quæ morte plurium Comitum, quibus hac ætate deceffic contigit, funditus decidit, nomine illorum pentius abolito,

Aquinorum percenfearnus Gentem; ex hac enim Laureti Contiem, & Regni Camerarium vidimus; nec primum illas dignitates affectuum, hereditariæ quippe tillt inerant. Amplifort extre titulo digna res erat quare confpeximus deinde fillium Mar-

2 chio-

chionem effectum, Fama erat, Gentem illam plerumque uno innità filio, & fuccessore; sed D. Thomæ Aquinatis ejus gentilis suffragio numquam defuturam . Sic perpetuo manfuram Domum pro certo habebant, & prædicabant, Sed nos defeciffe hanc cernimus, tamque ingens patrimonium defectu Aquinorum Principum ad exteram nationem devolutum, extinto Aquinorum nomine. Quid de Caudolarum magnitudine dicemus ? quorum Jacobus inter maximos Duces, etiam priscos, merito numerari posset; qui neminem sibi regnare passus, modo adversarii vires, ne nimis invalescerent reprimendo, modo sui Regis, ne nimis infolescerent, moderando. Hac arte dum vixit, liberum se ac formidandum przestitit. Cumque esset lectissimo strenuogue milite accinctus, plerique ex Italicis Potentatibus stipendia illi domum usque mittebant, ad hoc tantum, ne in se duceret, illosque intra Regni fines contineret. Vir enim fuit, quem Ducem optimum nemo, ne inimicorum quidem, quin fateretur, exflitit, cum alias multa convicia illi ingererent . Hunc minime vidiffe me fateor; decessit enim me sere in cunis agente. Cum Castelli. quod aggredi flatuerat , moenia scrutaretur , qua facilius milites irrumperent, repente exanimis equo delapfus est. Hic finis tanti Ducis. Hujus filium Antonium Barii Ducem, Triventique Comitem vidimus: Pater enim titulis honorum abilinuerat, cum multiplicibus fe honeslare potnisset, & pro maximo Jacobus Caudola , & scribi , & dici præelegerat , tamquam ex se , non ex rebus fuis gloriam adeptus; negue Oppida, & Urbes Jacobum Caudolam magnum reddidiffe; fed virtute Caudolam illa fibi fubdidiffe. Filius hic post profligarum, exactumque Renatum Andegavensem, frems paterno milite, ausus est suis auspiciis, suisque peculiaribus fignis Alphonfo Regi congredi, cui profecto male cessit. Nam sugato exercitu ipse captus est, cui Rex clementer ignovit; & licet magnam Dominatus partem abstulerit, libertatem tamen, Triventique Comitatum aribuit ac reliquit, habuitque in fuis, ejusque opera in bellis usus est. Mortuo deinde Alphonso. ac Ferdinando incunte Regnum, nerum captum vidimus, cuflodiaque, in qua aliquandin fuerat, fuga elapfum. Exul deinde. amicorum subsidio, quorum maxima pars sub patre meruerat, indeque fina auxerat, victitavit. Talem decessisse cognovimus, Reflabant liberi magnæ fpei editi , egregiæque indolis , quos vindos detineri vidimus, deinde extorres vidum quæritantes, quo melius, honefliusque possent. Diversis tandem in locis periere. Si

Si qui rellant, lea paupertate & obfcuritate obruuntur; ut sari cos patrum nomine appelient, aut nofcant, quorum memoria hardemus in advertis fubricum attulerant. Ergo Caudolam nemo eft, qui audiat: quod nuper nomen montes, valles, campi, mi-

litibus Caudolam acclamantibus, reddebant.

Affinis his , & fanguine , & loop, ipfins Iacobi, alumnus Leomella Cealant Contes, qui terminum pofuit Cælanæ claræ pervetuilæque dominationi: & quantvis platres reliquerit filios, quos
adultos prospeximus , unumque ex iis etiam Contiem : omnes
emme post amiffas res , diuque extores vagantes descerunt; ad
idque redactum est Cælanorum nomen, ut neque nominis, neque
dominationis pars supersit.

Perquirenti mihi Familias omnino defedas, & quarum Principatus ad alienos pervenisse cognovimus, quaedam se offerunt. quarum etli aliquis supersit, Principes tamen illarum exstindi, oppida, vires, decoraque Domus ab alienis possideri noscumur Hæc conditio non folum unius, fed plurium est. Admonet me de Caudolis habita mentio, ut de Cantelmorum Principe loquare fiquidem Soræ Dux, Oliveti Comes bis rebus ejedus, bilque reductus cum fuerit, tandem non modo extra fortunas proprias, fed extra Regnum mifera egellate deperiit. Natos Ferrarienlium Ducum largitas honeste nutrivit. Frater viget Comes Populi inter Regni Proceres , quem fratris odium falvum fecit . Quippe cum Populum Civitatem Dux iple auferre natali prærogativa fatageret, diversas illum sequi partes oportuit, quæ vidrices devenere: fed nihil ad id, quo tendimus. Quid falus, flatufque germani, qui & hostis ad ipsum Ducem principemque Familia, qui cum omni prole miferum infelicemque fortitus est exitum, suaque cunda distracta, & ad exteros translata?

Huic aptiffine conceffinus Capacie Conitent, quem, quamperatum amiffis fortunis, neminenque ex fins Familia, vel ut reditus loquar, linea, qui nomen referre pollet, relinquentem, mortum audivinus, bonaque qui ab Hiliponis detiner videmus.

Camponifeorum Gentis Montorii Comes Principatum obtitorio audiens etat, in qua, liberum ei erat, quos, vellet exigere, occidereque impune. Cujus potentia è ad movendas res opporruntas, vererudum illum etatum Regibus facebat. Emiculife diu Camponifeorum Gentem novimus, Apulire in Aprutorum hodie

amaunty Coogle

Provincize civitate maxime famam fervabat , cui finem hæc nofira dedere tempora. Etenim cum Comiti vi fastionis licueria 
cives fitos quantum libuillet , cundenque Regibus fitis obifervandum reddidillet , vitare non potutt, quin fortuna fito more fecum luderet. Vinctum enim, ardiffinacque cullodize traditum, deque capite ejus quælliones agitari cognovinus ; cumdemque fortunae benignitate evalifie , patriacque refiltutum vidimus, in qua
frevi mortur, nemine ex fua gente fuperfitie , adeo ut paterna
avitaque oppida non illitus nominis dominum habeant ; quin &
factio illa tamdiu Familiae dedita, alieni nominis Ducem fibi elierere cossela fit .

Proferatur & Barrabas Sanfeverinus Lauriz Comes, cuiss eff perflat Familize pars perexigua, peculiaris tamen Domus ipfe, & filius ultimi extitere, & Lauria reliquumque partimonium gentis defedu ad extraneos delata funt; Satriani Comitatus, quem & Sanfeverinez gentis fuiffe tognoriums, deficiente Familia, alio-

tum facta est possessio.

Rufforum Gentis magnitudo, & antiquitas minime se præteriri patitur, cum dominium fuum ante Reges a nemine fibi concessium, & tantum Deo acceptum deserebant. Mittamus hæc utpote vetultiora, patrumque memoriam excedentia, quia quin illustris potensque fuerit, quæ de ea vidimus, denegari non patiuntur. Quippe Cotroni Marchionatu, Catanzarique Comitatu pollebat. Hic unum inseruisse ad multorum intelligentiam non ab re fuerit, ut cum Principatum, aut Comitatum, aut aliquem infignem titulum dico, non merum illum vellem intelligi, fed oppidorum multitudinem eum comitantium atque ornantium. Et hæc tanta successio ad feminam devenit, quæ se in matrimonium, Marchionatum, Comitatumque Antonio Cenciliae Hispano, Valentiaque oriundo dedit, qui post multas cum fortuna palæstras, etiam dominatui finem dedit. Ter enim captus, totles aftu & audacia, unde nemo credebat, evalit. Semel cum Papiæ detineretur, Arcis sublimitatem nochu declinavit, illiusque sossam amplam, infuper & aqua plenam transmitit, eademque noche extra omne folum Mediolanenfium Ducis liberiim fe statuit. Captus iterum a Ferdinando Rege, & quia alias aufugerat, arctius in Castro novo custodiri mandatur , tanta usus est arte & sagacitate , ut omnem Præfedi diligentiam , quæ maxima erat , & in illum maxime intendebat, eluferit. Referato postico, quod in litus emittit . fallis vigilibus , per anteriorem partem foliae emerlille fere-

### OPUSCULA HISTORICA. 10:

ferebatur; etiam plures dies poslicum suo patuisse arbitrio: quare & Arcem, & Regem hosti tradere poterat, modo adfuisset. Denique cum tertio in eumdem traheretur carcerem, hortanti, bono ut effet animo, cum fæpe fimilia intraffet loca, femperque incolumis liberque exisset, respondit: Nec hoc sperare, nec amicos expectare velim ulterius, qui vivum e carcere educant. Eventus verum dixiffe oftendit. Ibi enim paucis menfibus fato fungitur. Qui efferri eum viderant, referebant, ad eam devenisse deformitatem, præcipue brevitatem flaturæ, ut non modo quis, fed an homo fuerit, haud facile cognosci posset. Et quoniam sinem miserum infelicemque audistis, scitote, aliquando inter fortunatos, felicesque, habitum, qui nitenti famulitio, magnifico belli, pacifque apparatu viguit. Circa fe nobilium inerat caterva: comitabatur uxorem copia nobilium feminarum, quibus omnibus dapfile conferebat. Nam liberalitas in primis ejus speciabatur. Hæc dixi , ut vices , instabilitasque humanæ vitæ etiam in co noscerentur, atque ut sere omnibus præponderet astæ vitæ triflior pars, quam trifliorem filio hereditariam reliquit. Quippe qui post amissas fortunas ( quod eo puero patri contigerat ), & perpetuum in paupertate exulatum, pollque tot perfundos labor. res & pericula, inter navigandum in pyratas Turcas incidit; quem captum Constantinopolim duxerunt, ubi inter Fidei hostes extindus est, unaque Familia, & spes deinceps dominationis recuperandæ, cui exteri imperare noscuntur; nec extare ex illa gente, qui se objicere valeat, certum est,

Habuit certe Calabria diu potentes, & claras Familias, quarum bonam partem nollra hae arsate defecilie cognovimus. Baptillam Caracciolum Comitem, Confellorium nollrum adeuntem nobili comitatu frequentique, pueri ipil infoperimus; habebat enim circa fe, & milites plutes, qui ordines duxerant. & Legisperitos, quos omnes amuno flipendio alebat; per minus ex altis robilibus gentilus familiam elegantem, & fludiofam, quique omni in officio illi aderant. & prandenti. & fludiofam, quique omni ne merce de la paratema de la que o de la paratema de la paratema de la paratema de la que de la paratema de la paratema de la que de la qui vileta necellariam aut opportunum præmitere, vel fecum ferre minildri auderent, quitos, de facere, dehortanalbus, magni enim conflamumo in

dies cuncla emere, ubi carius annona venibat, subridens inquie: Oportet enim , lucriones advenisse me gaudeant , & deinceps adventurum incolumem optent. Sed non ea conditione ad mortem fortuna ire permilir, cum cancere nares erodente, diu vexatus. & deturpatus vixerit. Nec parum illum torquebat mala fratris filii indoles, qua degenerare a majoribus folutis moribus ominababatur. Cumque unicum, & fuccessorem fors illum reliquisset, moerens fæpe, quod exitium domus, & nominis illum futurum ad hoc fervatum prævideret. Hac opinione fuccessionis functus est vita, fratris filio, de quo tam male opinabatur. Thomasio relido, qui non contentus Comitis titulo, Marchionem se scribi appellarique voluit : quod infigne non transmist ad posteros, quemadmodum Comitatus longa ferie ad ipfum pervenerat. Brevi enim gravibus suspicionibus inter se, & Regem ortis ( uter utri occafionem dederit, Deus, & ipfe noverint ) tandem cum diutius odia contineri nequirent, capitur Thomasius sive causa, sive pratextu læfæ Majeflaris, & coaclus in vinculis caufam dicere, capitali crimine damnatur. Vita tamen in carcere illi donata bona illico per Fiscum distracta, & vendita; ibique consenuit, Producta canaque prodeuntem barba vidimus, qui subrusa intraverat. Quomodo autem inde exiverit, longum & implicitum est historia explicare, Ad deflinata fatis effe reor, quod etiam post libertatem & petitas res , quarum causa se , suaque perdiderat ; while eorum and amiferat recuperavit; quin potius Galli fua cuncta impetivere, & illum aliena, ut ajunt, quiete vivere permiferunt . Tali fortuna Romæ moritur, Hic finis & exitus hominum, & rerum tam nobllis claræque Familiæ fuit . Marchionatum, & Comitatum, quos Galli eripuerant, nunc Hifpani possident.

Habuit eadem Calabria & Arenze Comites: unde & nomen ducebant pervetultum, & nobile: ipli enim magnis affinitatibus vindi diutiffime, tandem cum tam crebro Procerum conventus haberi videamus, nemo unquam tali e Gente adelle cogno-

scitur : & quis Arenæ dominetur , ignoramus .

Interfunt & Gentes, quæ etti non radicitus aruerunt fummitatibus tamen scapisque desectæ, humillime jacent. Pulcini. Comites ex Alemannorum Familia, nonne hac tempestate Pulcinum, reliquumque patrimonium amifere, & eorum magna pars deperfit ? Et qui forte supersimt , fortunarum exiguitate , jam neque ubi degant, quové substententur, noscitur. No-

Novimus etiam , ex nobiliffimis clarioribusque Familiis; quamvis Principes earum exflent, multos tamen titulis inlignes corraisse. Nonne Lauriæ titulum possessionemque Sanseverina Gens perdidit, eadem & Satriani? Pari conditione & Avellini Comitatus, guem tamdiu a Caracciolis possessum vidimus, ad alienos trauflatus cernitur.

Gambatefarum Progenies ne prætereatur, invidta virtus facit. Tres enim nostra novit ætas, quorum singuli Gentilitati ornamento elle potuiffent. Angelum scilicet Campobassi Comitem, virum frugi & elegantem , adeo comem & affabilem , ut nemo eum nosset, quin diligeret. Unde major ora est commiseratio, cum depasci, desodi, deturparique ab edaci lepra cerneretur, reminiscentibus tam humanos viri mores, formam tam egregiam, vultus munditiam & elegantiam. Eo deformitatis debilitatifque venerat, ut caris amicifque fui afpectum interdixerit, quos jam nec cernere, nec alloqui petuerat. Conspici namque tam fordidum, vulnerofum, aliena manu cibum fumentem, & potum dedignabatur. His tantis mileriis, nequaquam pristinæ felicitatis umbræ paria facere se pouterant. Talis decessit, relicto Carolo germano Termularum Comite, speciato milite, ut qui ex Caudola disciplina probatum in Ducem venerat , experimentumque virtutis non folum nobis, fed omni fere Italiæ dederat; & Nicolao filio post obitum Campobassi Comite. Et hic quidem impiger, sagaxque juvenis , ne in paternæ valetudinis miseriam incideret . didicissetque id mare maxime arcere, longa parata navi in Chrifli hostes perrexit , obviam Turcarum Triremem aggressus , post anceps cruentumque certamen, postque multos e suis amisfos, pluresque saucios, tandem cepit. Hoc rudimentum illi armorum fuit . Deinde ad terrestrem militiam se vertit , in qua tantum profecit, quantum fuze zetatis alius; quippe & in Celtiberia pro Lotharingiæ, & in Gallia pro Burgundiæ Ducibus eum se præstitit, & virtute, & consilio, ut etiam gestis rebus cuivis ea in re claro Duci merito conferri possit. Sed quoniam sæpe non modo invisa, sed etiam suspeda, cui præstatur, virtus est, evenit, ut nova cogeretur facere stipendia, perofusque Barbarorum ingratitudinem, ad Venetorum militiam in Italiam reversus est, ubi brevi in hybernis moritur, duobus superflitibus liberis , qui cum eo exulabant . Tam agitato fortunze impulsibus non defuit ( ut fama est ) domus libido , quæ illum molestius exerceret; etenim cum uxorem Mantuæ reliquistet, se-

staturus militiam, revisenti familiam delatum ett, eam parum pudice vixisse, neingram vino fervalse sidem; quam necasse opinio fuit. Unde ingens odium apud Gallos constatum, quibus nesa ducitur adulteria muliari; sed adulteram, qui gravius usci-fet velint, ad parentes remittunt, apud quos, demto matronali ornamento, vilissimis servarum sungitur ministeriis. Filiorum majorem natu, Angelum Avum nomine referentem , Ferdianadus Rex in patriam reduxit, illique patrimonium omne resiliuit, posi-fedique aliquamdiu. Demun novis Regni motibus silium item exutum fortunis omnibus exulare videmus. Ita numquam Gambatefarum mento iti, & Ducatus aliença familia infignia evasfere.

Meminimus etiam exteras Gentes hic maxime crevisse tum facultatibus, tum honoribus, quarum plerasque quemadmodum natas, & auclas nostra novit ætas, ita illarum Principes cum Principatibus occidiffe perspexit. Venerat Alphonsi Primi in comitatu Innicus de Guevara Eques Hispanus, genere nobilis, nullo tamen inlignis titulo, verum in primis Regi carus. Erat enim, qui maxime honestaret Regiam; quippe arma egregie tradabat, equorum fludiofus, quos agere moderarique optime callebat; Musicæ non expers, cantare saltareque ad virilem dignitatem satis aptus. Hunc Alphonfus præ ceteris alumnis spectatum locupletemque reddidit; quippe vix pacato Regno Ariani Comitem, Guastique Marchionem declaravit; paulo mox etiam magnum Senescallum; & tantum illi favit, ut tres fratres, qui ipsius spe & ipli huc accellerant, omnes magnos, interque Regni Proceres Comitesque elegerit. Et hic, periclitante Ferdinandi statu, magnam dominationis partem amiferat , quam ille eodem vidore recuperavit. Decessit brevi post profligatos hostes, seque bonis restitutum. Reliquit liberos duos egregiæ indolis, Comitem scilicet Ariani, Guasti Marchionem, magnumque Senescallum , & alterum Comitem Potentiæ . Magnus igitur Senescallus cum in Regia , paterna sectando vestigia sloreret , nefcio quo cacodæmone fuggerente, de exigendo Rege cum plerisque Principibus in suum publicumque malum , juxta ea , quæ fequuta funt, conspiravit . Reque illis male succedente , & statu Regis firmato, optanda fibi morte ereptus est, ne exitum, quem complices fortiti funt, & iple experiretur, Fortunas omnes. Oppida , Civitates , Fiscus arripuit distraxitque , quarum hodie alieni nominis videmus dominos. Hunc finem Guevaræ familiæ princeps fibi fortunifque fuis dedit.

Magnificavit idem Alphonfus ex iis quos fecum adduxerat. Gartiam Cambanillum , deque Hispano Equite Trojæ Comitem fecit, interque Regni Principes illum optavit, Provinciisque multis præfecit, dudumque militiæ illi contribuit, cujus operam diu probavit. Cum vero Regiis copiis in agro Senensi præesset. & ad fedandum tumultum, inter agrelles gregariosque milites ortum, ex hybernis accurrisset, occisis est, credentibus Senensibus, ad instigandos animandosque suos prodiisse. Et hujus filii ( egregium quippe par ) revolutione rerum Comitatum, reliquorumque bonorum maximam partem amifere, hique extorres decessere.

Ita nemo ex illa Gente Troja potiri cernitur.

Ditavit , magnumque fecit idem Rex alumnum fibi percarum Gabrielem Curialem, patre Equite Surrentino pauperrime natum, quem adeo Regis favor evexit, ut multarum Civitatum, quin eriam & Patriæ suæ, circumque adjacentium Oppidorum jurisdictionem illius fecerit; eoque animo extulerat, ut Purpuratorum neminem se præire dignaretur. Raptus est immature, nimirum maximo Principis dolore, & poenitentia, quia in illum, quod destinaverat, non contulisset. In cuius loco Marino germano, nequaquam tantae spei juveni, omne quod fratri elargitus suerat, contulit. Insuper & titulos addidit, quos inter Terræ novæ Comitem appellari voluit. Hunc post Regis obitum pleraque Oppida destituere. Comitatum, quem Ferdinandi bello amiserat, ejus victoria postea recuperavit. Mortuus est & ipse absque liberis, successitque Rex; exstititque eorum res bullæ fimilis, quæ eodem momento, quo tumet, evanescit.

Habuit nostra ætas simul & Civitas rerum humanarum evidentius ludibrium, Franciscum Coppulam, qui interstitiorum brevitate, infimus, fublimis, fauflus, & infelix pæne fimul videri potuerit . Siquidem patre Aloysio tenuissimæ facultatis natus , nobilitatus hic mercatura, licet modica, qua ea tempestate uti Nobilitatem decebat, fe familiamque alebat. Franciscus ergo cum per ætatem licuit, paternis infiftens velligiis, lucellis passim se augere coepit, inque paucitate illa magni Institoris ingenium oflendit. In dies hac de eo opinione crescente, Rex illum, ære præbito, negotiationi suæ præsecit, proque ipsus diligentia & industria lucri participem esse voluit. Hanc administrationem cum accepisset, brevi Regis nomine effecit, ut nihil merclum efferri Regno, invehique potuerit, quin illarum ipse primus esset inspector, & emendi, vendendi, commutandique primas electiones

han

haberet. Sæpe reliquos extrahere, ut ipfe vilius emeret, curabat inhiberi ; item ne importarent , donec ipfe funs venderet . Hac igitur arte magnis iis opportunitaribus, nihil præter lucrum spedans, opes non paucas comparavit. Divisague a Rege mercaturae focietate, dives per fe comparatis onerariis navibus, negotiari nobiliter coepit, nomenque ingens inter mercimonia exercentes nactus eft. & iplis nautis carus. & patronus haberi. Nemo quippe ca tempellate claffen celerius eduxiffet, ium navium copia, partim fuarum, partini earum, quæ ipfius nomini facile se crederent ; tum armamentariis ad rem omnem paratissimis . Ouod profedo re oftendit, classe in Turcas Hydruntum retinentes, omnium opinione celerins educta, mirantifque Regis ad obfequium exhibita. Auxerat quemadmodum ipfe opes, ita & fastum, & arrogantiam, in sui usque oblivionem, Principumque despectum: quod profecto illum perdidit. Quippe cum Regem non callidum & versutum, ut erat, sed tardum & hebetem existimaret, se, & Regis literarum Magistrum in ruinam protraxit. Calabrize igitur Duce foris res agente, veritus ne cum rediret aujetafque res offenderet , liberum illi effet , illum , & plerosque alios uscisci, quibus interminari causabatur: coepit exinde, aut comitem, aut ducem principibus turbandarum rerum se exhibere : quod agitare non destiterunt, quoad se perdidere, & religuum Regnum perpetuo malo obtulerunt, Hinc profecto, quæ paffi fumus , quæve patienda timemus , initium fumfere . Revertamur ad Franciscum, illaque quemadmodum gesta sunt, & quorum culpa, aliis euarranda finamus. Talia igitur meditans curavit etiam, ut suo silio mulier Regis affinis matrimonio jungeretur: quod Regem fallere credebat; quam spem dissimulando Rex subinde alebat. Interim, ut postea rescitum est, non cesfabat & Diix Regis filius, ceterique amici hortari Regem, ne Sarni Comitem, Antonellumque Secretarium capere moraretur, certioremque facere, fecreta noclurnaque conventicula cum Principibus in ejus fortunam, iifque præcipue andoribus fieri : quæ fibi, etfi longius diflarent, clarissime tamen liquere; & ea elfe, quæ agitareniur, quibus ni propere occurfum effet , vanam deinceps omnem fore diligentiam. Quod Rex, ut erat natura & aflu cundator, diffulit, ut cautius opportuniusque perficeret. Interim multa intercessere utrinque suspiciones augentia, quæ quoniam a me certa fide referri negueunt, cum publica non extiterint. & indagaffe præfentis non est instituti ; aliis perserutan-

æta -

da reliqui; non enim viri vitam scribimus, sed in eo instabilitatem rerum oftentare tentamus. Igitur præflatuta sponsaliorum filii die , illaque cum in Arce Regis in conspedu celebraturus effet, & domum magnifice ornaffet, feque adeo deliciose comfiffet, ut etiam mulam pretiofis unquentis imbueret, & odoramentis sufiret ( hinc suxuria reliqui apparatus conjici potest ), apparente demum Rege, magna slipato Procerum caterva, quem Principum feminarum, ingensque aliarum mulierum excepere conventus, tanta alacritate ex gaudii expedatione, tantoque in Aula fplendore, vestium & auri fulgore: ecce qui illum, & Secretarium, tamquam arduum quid cum eis acturi, evocaverunt, pau-Jumque ab Aula remoti , offenderunt Arcis Præfectum , qui eos ad carcerem occulte duxit. Ubi aliquamdiu duris in quæstionibus habitus, tandem Majestatis reus præter Arcem eductus, ibique securi percussus est. Bona distracta; spectavimus enim plures rhedas e Sarno onustas in Arcem deferri. Nobiliorem vero supelledilem e domo rapi , profedo gazam Regiam referentem . Omnium fuorum heres exflirit Fiscus. Filii, qui hodie exstant.

nil paterni census possident.

Et virorum infelix societas, & similiando incrementi, exitufque paritas merito postulant, ut Francisco Coppulæ Antonellum Petrucium a secretis subnectam. Hic, ut plerique autumant, Theani natus est; nutriri autem Aversæ multi iliorum spedarunt . Sunt qui patrem Petrucium vocatum velint , matrem Petruciam suisse dicant : unde nomen Petrucii sumserit ab alterutro parente. Conflat tamen humillimæ fuille conditionis, & fortunæ hortulani . Siquidem memini ego , florente eo , in ejus laudem oftendi tuguriolum culmeum , dicente vulgo : Hinc prodiit , qui modo tam egregias ades tot in Civitatibus possidet, munitionibusque validis sua oppida confirmat. Cumque a primis annis majorem se natalibus futurum oftenderet, femique nudulus vagaretur, incidit in Johannem Admiratum Tabellionem, fenem, meo quidem judicio , virum optimum ; novi emm eum annofum , valde fide & Religione spectatum, memoria & intellectu supra retatem vigentem. Adoleverat enim in Ladislai Regis Aula, cuius gella memoriter enarrantem avidissime audivimus. Hæc mihi de Notario Johanne nunc fatis, cuius memoria virum bonum repræfentat. & funitium raritas illum me memorare & laudare hortatur. Hic cum acceptum a parente puerun in dies ingenii acumine progredi animadverteret, coepit majorem illi adhibere curam, & pro

ætate literis & moribus diligentius erudire, ac tanto impensioni affectu, quanto jam ætate gravis, fine liberis le spectabat, illim liberali caritate alebat . Cum ergo animadverteret Antonelli fagax ingenium, & ad obsequendum promtitudinem cum ætate adolescere, & majora, quam quæ a se tribui possent, spectare: flatuit bonus ille vir, ne tam egregiæ indolis species secum augmenti damnum faceret , posthabita commoditate & blanditiis , quæ puer illi præftabat, ad majora illum admovere. Erat enim Johanni Olzinae, Alphonfi Regis Secretario, maxime familiaris; fuerat namque proximo bello illius hospes. Ex quo visum est Antonello bene consuluisse, si narratis adolescentis dotibus commendatum illi traderet; a quo & adolescentis aspectu, & commendantis fide, benigne susceptus est. Aderat tunc contubernio Olzinæ Laurentius Valla, doctrinæ ingentis morumque honestate spectandus. Huic informandum literis & moribus herus tradidit, ut aptiorem Scribarum collegio adoptaret. Videbat enim sagacissimus senex, excellentem in illo officii genere deventurum. Brevi ergo Laurentii doctrina tantum profecit, ut merito ad Scribarum munia assumi pomerit : quare perpetuo gratissimins Laurentio Vallæ extitit, venerarique ut parentem, illique plurimum debere non erubuit. Imo cum' tam magnus- apud Ferdinandum Regem devenisset, semper honori emolumentoque suit. Ouin & post illius mortem ejus scriptorum & desensor, & laudator promtiffimus perflitit. Iis præfagiis adfeitus, brevi qui longe ante munus illud exercuerant, antevertit, Iple Olzina, cum Rex foris ageret, aut occasione aliqua coram adesse, negotiaque per fe tractare non posset, plerumque Antonellum ad id destinabat; qui diligentia & fide utrisque satisfacere noscebatur, Gessit se ita eo in officio ut ipse Rex mandatorum, quem dicunt, Secretarium elegerit . Est enim illorum exequi mandata Regis , conficiendo ex tis Privilegia, eaque propria manu fubscribere, uti majoribus à secretis mos erat, a quibus primum locum obtinent, aditumque liberiorem ad Principem habent. Creditur enim, si diutius Rex ille vixisset, inter hujusmodi ministerii primos ( pluribus enim , non fingulis , tali officio utebatur ) adlectus nosceretur . Ferdinandus etenim post patris obitum, cum statuisset uni tantum res snas credere , hunc potissimum elegit , qui & aurium , & oris elus fungeresur vicibus: Cumque gravaretur per se aliquem audire, ad Secretarium ire jubebat, perque illum otiofus postulata intelligere velle; per eundem, quid fuæ mentis effet, conful-

fultius responsurum. Sic igitur singularitate officii; suaque humanitate & modeltia ( quæ profecto magna exflitit, adeo ut fæpe; quibus non tempestive, ut malebant, ingrateque responderet, sibil convitiarentur, filijfque imprecarentur, non nifi fedate placideque accipere videbatur ) eas comparavit opes , & nomen , quibus e duobus filiis Comitem Caleni alterum, alterum Policastri effecerit; ex reliquis alium Tarentinum Præfulem, Prioremque alium Hierofolymitanæ Religionis Capuani Conventus; affinitate vero nobiliffimarum Familiatum plures liberos junxerit. Magnum & forume , & Principum audillis allatum , & favorem magnum profecto, & qualem non muliis impendere foliui fint, Sed quæfo ad exitum omnia nosse velis, antequam de ejus vita, qualis fuerit, existimare disponas; quam si æquilibrio appenderis, prægrayare malorum lancem facile offendes. Pueritiam egit inopem & laboriofam , ut vidum fibi parate fervitio necelle fuerit , pzrentibus tanta egestate pressis, ut etiam suo labore & mercede subvenire boni ingenii puero grave suitse par est credere . Sed omittamus hæc, & pleraque adolescentiæ, utpote frivola, & quæ nifi ad eam forumam devenillet penitus ignorarentur!, & nos uti infecta relinquamus, Non enim gratis, conflitit Principis gratia. Quippe adeo eum excruciavit, ut quieti nullum indulgeret tempus, quin, etiam nodu fæpe cum domum ex Arce rediret, vix appulfum, viatores fellipi aderant, qui ad Regem quam celerrime redire jubebant : quod facere interrupta coma , & fæpiffime fomno licet ingratiis, cogebaur. Et hic ludus pæne quotidianus erat. Cum forte Rex venatum, aut aucupatum prodiret, euntem ad Principem fævislimis tempestatibus, & imbribus, ferventislimo fole, noctu interdiuque, cum reliqui in mantionibus fub tecto degerent, ipfum ob publica Regis negotia ad confultandum, quos Neapoli Rex parcens corum labori reliquerat, & nive; aut pulvere, aut como, prout tempellas ferebat, obtedum transire vidimus, cum in Confessorio essemus; fimiliter ad Regem revertentem, nullo habito neque tempellatis, neque lucis respectu. Maceraverat. & attriverat eum laboris nimietas. & fomni parcitas. alienaque hora fumti cibi , ut ætate maturius edentulus fieret . folidique nil mandere potuerit . & vitam forbitionibus producere curaret; quibus etiam vix tempus dabatur : tanta erat negotiorum ingruens multitudo. Et fi forte aliquando domum quieturus fubhilaris revertiflet, aderat uxor, quæ enm impune exercebat; imputabat enim fortunam, ac fi fuo ex matrimonio magnum tibi infortu-

fortunium contigisset, Objectabat insuper natalium humilitatem? & cum cetera deessent, immittebat in eum filios, quærentes, decere se liberaliorem victum, famulitiumque magnorum instar, vefleque pretiofiori uti, ita ut frustratus requie, quam domi speraverat, fellinantior trifliorque exire præeligeret. Filiorum etiam infanam speciabat audaciam, se domumque perdituram, Erant enim parentis moribus adversi, pro illius humanitate arrogantia, proque affabilitate, importuna fuperbia titebantur; quæ etli quiete taciteque ferre videbatur, ingenti tamen dolore & amaritudine apud amicos reponebat. Adeo procefferat illorum fatuitas, ut Principem in odium patris provocare nihil existimarent. Studebat enim illorum umus Regis fecretos amores, occultafque voluptates rimari, vanaque loquacitate inter fodales effundere. Quæ cum pater Regi notiffima esse sciret, minimeque illum de eis aliquando secum expollulalle cerneret, ingenti timore augebatur. Callebat enim , Principem fuum & diffimulandi injurias , & æque ad tempus ulcifcendi peritiffimum artificem. Quid ? quod feme per veritus, ne Princeps illum pecuniofum crederet, crebro ftrenarum ad inftar præter Januarias Kalendas magnis illum muneribus donabat; modo, ut oftenderet pecuniam non fervare, multa a Principe præstolari contra animi sui sententiam singebat. Itaque sic sua , & se donis & muneribus redimere videbatur ; ad quod amicos, affinesque hortabatur, tamquam ad officium Regi gratiflimum . Nonne ad infamiam , qua mox damnatus eft, timoris vim eum pertraxisse credendum est: ut in Regem scilicet conspiraret. Non enim fallebat eum, præsenti statu nullum fore fibi, domuique fuæ opportuniorem modo se perpetuum speraffet. Modus autem, quo peffum ierit, cum mihi ignotus exiliterit , vitans mendacii discrimen , omili , contentus vulgari testimonio, & quæ populus novit V Ductus est in carcerem una cum Francisco Coppula, quemadmodum de illo diximus, eoque die e filiis duo , quos Comites fieri curaverar , coeciori carceri traduntur, domusque omnis direpta, & pro Fisco detenta. Uxor cum ad sponsalia, & magnifice comta, in Arcem venisset, exire inde vetita, in cubiculo claufa, aditu & colloquio omnibus interdicto. Pueri dominorum reditum præftolantes, mulis & equis deturbati: illofque raptim ad equile Regium tractos, funt qui fe vidisse referant. Ipse demum sævis dirisque tortus est modis . Interea non deerant ; qui ubinam pecuniam recondiffet , interrogarent; & quod tanta cura , & arte fimul, & dispendio semper curacuraverat, scilicet ne pecuniosus haberetur, cui maxime voluisfet, minime persuadere potuit. Adjice ad hoc, quod corporis patiebatur tormentum non levius. Filios, quos vinctos diximus, fupinos tabulis impolitos , jumentis per celeberrima urbis loca ; ulque ad mercatum iplo nundinarum die tractos, ut nobilius efset facinus, ad decoliandum, omnis populus vidit; ubi truncati, quatrifariam distracti, stipitibusque affixi, propter Regias vias ad spectandum sursum sublati sunt. Quod eum minime celarunt, qui illum non fatis torliffe credebant, ni etiam hoc addidiffent. In eum tolmentorum devenisse pavorem serebatur, ut cum aperiri carcerem præfentiret, & qua fugere minime poterat, fatagebas externatus, & si forte in cavum aut rimulam ibi se immittere posfe, & occultare sperabat. Hæc finiit, quando una cum Coppula Sarni Comite eductus, atque spectante populo, præ foribus Arcis ambo fecuri percussi sunt. Filiorum qui supersunt, alii Præfulatus honestantur dignitate, alii privatim degunt, & tantæ paternæ rei penitus extorres.

Subiit etiam, ut Hugonis Alanii Marinique germanorum fadum recenfeam, priorum haud fimile. Siquidem privatos non adeo divites spectavimus; mox a primo Alphonso Rege inter Comites, magnosque cooptatos. Nam alterum Regni Cancellarium . Burrellique Comitem : Buchianici alterum effecit . Et hos ante dignitatibus, quam vita perfundos vidimus. Qua in re præcipue humanarum rerum inconstantiam perspicere possumus , ut quibus primum datum fit tribulium fuorum fecularis dignitatis titulis inliguiri, negatum etiam fit in morte illis ufque prodesse . Quod si antea quæ nuper evenissent, supersiuum & importunum fuerat enarrare, & inconstantiam varietatemque rerum, & humanæ prudentiæ imbecillitatem, tot fingulorum infelicibus eventibus demonstrasse: erit en satis hoc unum ad ostendendum, quæ omnifariam stare videntur, momento posse subverti. Quid illud fuerit breviulque factum fit rupto naturali ordine , ut decet , dicam .

Ruisse Venetorum Rempublicam, Regnum, ipsosque de capite, & de libertate laborare (a), Qui vero quanti suerint, habitive P

(a) Hac scripta, quo tempore omnium gravissima procella invictam Venetorum Rempublicam concussit. Verum it non multo post encredibili fortitudine, felicitate, & gloria sua quaque recepere.

hadenus fint Orbis non modo Christiani, sed ne Universi quidem angulum reor, in quem non clarum Venetorum nomen pervenerit: Historia insuper telle de illorum gestis, quam tot diserti doctique viri scripserunt, qui eos & prudentize, & virium ad miraculum usque extulerunt, ad quam nosse illa cupientes remitto . Tamen & liquidiora mihi , quæ mea ætate geslere , ut præfatus fum , fideliter referam , ut fimul quemadmodum decreverint, & quam cito, noscatur. Idcirco quae com Philippo Mediolanenfrum Duce gefferunt, tentemus, quod femper superiores fuerint, multaque Caffella, Civitatesque illi ademerunt; propugnaverunt fuos fines, & imperium auxerunt. Compararunt exercitum omnium maximum, quo majorem multis antea feculis Italia non vidit , habueruntque fub Francisco Carmagnola eorum Duce : & tandem ad id cum Philippo res devenit, ut prope moenia exercitum transmitterent adeo propius , ut bombus tormentorum ad ipfum etiam Ducem, clangorque rubarum pervenerit , quo , ut ajunt , dolore percitus , brevi mortem obivit t cujus post obitum pleraque, quæ illius fuerant, sibi vendicarunt. Cumque Mediolanense Populo, in libertatem se afferere satagente, bellum fumfere, in quo, etfi Franciscum Ssortiam illorum Ducem (a) profligatum, cladeque ingenti affectum eorum exercitum audivimus, illico tamen se ea prudentia, & viribus probavere, Francisco Ssortia sibi jundo, & validiori comparato exercitu, ut victori hosti minime cesserint , quin potius eum represerint, & brevi superiores emerserint. Eadem tempestate etiam cum Alphonfo Primo Rege nostro non femel geffere bellum, cujus aliquando classem per diversa maria sequenti, tandem in Siracusano portu inventam, nequidquam tutantibus oppidanis, & opibatis, forcenderunt, & naves illas maximas ad terrorem navigantium ædificatas delevere. Nihilominus pacem æquioribus fibi conditionibus effecere : Adversus Franciscum Mediolanensum , & Renatum Andegavenfium Duces, una fection pugnantes, adeo fortiter restitere, ut brevi dissoluta Ducum societate, pacem Francisco, & ipsis gloriosam, nec minus utilem dedere, inscio, ne dicam invito Alphonfo commi Collega , ut per le fatis posse ossendetent. Cum Ferdinando ettam Rege post patris obitum non sem-

office from me total

<sup>(2)</sup> Hae contra veram Historiam . Proinde consulendi gravio-

per pacem habuere; fed interfuere bella; in quorum compositione nil se minores conditionibus voluere. Et eadem tempestate Cyprum Infulam Rege vacantem, & cui multi anxie inhiabant, heminem veriti occuparunt. Deinceps cum in Herculem Ferrariæ Ducem arma moverent, timens reliqua Italia, ne etiam Ducatum illum fibi adfcifcerent, communi confenta Supperias Hercuii , privatis quifque fumribus mifere . & quidem validas . Etenim Ferdinandus Calabrice Ducem Alphonfum filium ingenti manu propere ire justit; quin & Ludovicus, Mediolanentis imperit moderator cum omni militum robore præfto adfuit . Poutifex Sixus Legato Ecclefiæ cum illius milite, ut fe reliquis jungeret, imperavit; & tantis copiis , totque Principibus , Urbinatem Federicum ea tempestate Ducum maximum, præsuisse cognovimus, Vidimus nihilominus Venetos suis tantum viribus & copiis innixos, tot hostibus, tam validis, summisque potentiis nihii ceffife; quin potius Ferrariensi nonnulla abstuiisse, & hostem omnem zellivo tempore eo modo tradalle, ut ante hybernorum opportunitatem dederint potius, quam acceperint conditiones : te ipia telle; siquidem quæ vi abstulerunt, deinceps quiete ut propria poltibus Capita bilding a to growing Capetamagen & fidere licuit .

Penetraffe Carolum Francorum Regem ad nos usque, cum ad deturbandos Regno Aragonios iret, aucupatoris in morem, pugno accipitrem gellantis, cognovimus, quia minime fibi obflituros Venetos cognoverat. Ne quidquam fimiliter in reditu; poftquam enim magnitudine successus dolentes foedera cum plerifque pepige runt, ut Gallorum cum Rege vires in Italia attererent, ad quod præcavendum Rex, priulquam Collegarum copiæ convenirent, in Gallias præmaturabat iter: quod intercedere adverfariorum copiæ cum tentallent, adeo strenue rem egrum navavere, ut si similis reliquorum adfuillet virtus, facile eo in preelio Rex, ant capi, aut turpiter fugari poruiffet. Nec minori tamen conflantia ad fines usque illius persequentes, Mediolanensi & bello eo, & secuta pace emolumento fuere. Eodem animo cum Ferdinando juniori Regi adfuiffent, Oppidorum, quæ Galli de Regno Apuliæ vendicaverant, ipli armis fibi aliquot vendicavere, utque jure parta, neutri Regum restituere voluerunt, etiam tenentibus illis Regnum reliquum , & fæpe amicis & confocderatis . Nonne altero ab hoc calamitatis eorum anno, fervente omni Italia, ingenti apparatu Imperatoris partim formidantibus, partim ad res poyas le erigentibus, intrepidi soli illi occurrere non sunt veritiè

& ea prudentia, & robose, ut non modo Germanos, finibus fuis illæsis, arcuerint; sed & illorum ingenti clade illata vastaverint, & insuper oppida regionis non infima ademerint; & ulterius, ne se proferrent, pacis potior conditio effecit. Quæ etiam vi ceperant, detinere permiffum, proventufque reditufque illorum ad se jure devenire ; denique non prius restitui debere , quam omne æs in id bellum erogatum, folidum restitueretur, nulla perceptorum fruduum habita ratione. Quam quidem pacem, inscio, ut aliqui, ut alii vero, invito Rege Francorum eorum collega, firmaffe volunt, eamque inter diffidii caufas, calamitatifque Venetorum adferibunt. Nam renuntiantibus id eorum Legatis vultuose Gallum respondisse fertur : fuisse tunc Venetorum, pacem talem annuntiare; etiam quandoque suum, bellum indicere. Ultimo vero cum in se tot potentes, clarosque Principes, Pontificem Maximum, & Francorum, Aragonumque Reges conspiraffe cognovillent, minime animos submifere, sed constanti virtute vires, quibus illis se objicere possent, munitionesque Civitatum, Oppidorumque providere non destiterunt; & adeo ingentem equitum, peditumque paravere manum, ut hoslium ingentibus copiis oblillere sperarent, Civitatesque & Oppida, adversa jubente fortuna, oblidiones diuturnas comparatis munitionibus perferre possent. Quod unum perpetuo mea memoria eos attriverit, infirmioresque reddiderit, est juge bellum, quod cum Turca diu inseliciter gessere. Quippe illos Dalmatia, Illyricoque penitus exegit. Quod si verum pervesligare voluerimus., folidius Venetorum robur illic Turca fuccidit. Quippe omnis nauticæ rei facultatem, quæ magnos illos potentesque effecerat, Provinciæ illæ fuggerebant. Unde enim materiam, picem, ferrum, omnemque denique ad Navium fabricam apparatum? Unde porro, & remiges, & epybatas ad quantamvis classem extruendam, atque conducendam, commodius quam ex ipfis Provinciis, quæ non tantum ad classes ingentes parandas; sed portus tutissimos adversus tempeslates opportune detinendas præstare valerent? Audisfe aliquando memini de eorum primariis, si quis pressius Venetorum Remoublicam taxare vellet, facile reperiret, potentiorem ditioremque, & minori invidia laborantem tunc extitisse, quam cum tot amplis Civitatibus in continenti Italiæ dominaretur, &c rei nauticae tantam commoditatem amiliflet. Quippe quod vires illocum ibi infractæ funt , magnitudini hostium adscribi potest. Quod vero non semel provenerint, passimque ceperint, &

tamdiu se continuerint, constantiæ & virutti eorum merito dari debet. Itaque ex Turcarum bello multum damni, ignominiæ nihil reportarunt.

Dixeram, corum Regnum omnium opinione corruisse celerius. Quippe Nonis Julii Francorum Rex hollium validissimus in eos ut potentius, ita celerius se accinxit, et Mediolani lustrato exercitu VII, Idus Venetorum exercitum in agro Caravagensi affecutus est, cumque eorum parte manus conferuit, quæ ad detinendum eum restiterat, donec reliqui ad tutiorem locum pervenissent; & quamvis strenue milites rem navassent, pedites præcipue fugati profligatique funt. Equitum pars, pedites vero universi sere interemti ; hoc enim liquido constat. Quæ autem plerique conjectari volunt, si omnis concertasset exercitus, secus evenisset, aliorum sit judicium. Nos autem, quæ facta sunt, non quæ evenire potuissent, cum incertum sit, scribimus. Scire enim maxime cuperem, quando eorum Rempublicam virtute natam & auctam, prudentiaque diu servatam ostenderimus, & nunc nec vires defectas, quin potius erectas, Senatum & prudentia, & numero crevisse cernamus, tam parvo pugnae accepto detrimento, nec quiverint consulere & providere, ne serperet, & in tantum eorum malum perveniret. Hoc casu, siye fortuna minime accidisse credendum est. Prævisum enim, & antea sibi indictum substinebant bellum. Oppoluerant omni vi venturis se hostibus; consuluerant etiam casuræ fortasse rei tum milite, tum machinarum, tormentorumque apparatu; frumentariam rem opportunis locis comparaverant; follis, turribus, reliquisque munitionibus Civitates, Arcefque tutandas curaverant; flipendium innumerum plurifariam dispertierant, ut opportune, non modo ad fuos continendos, verum adverfariorum militem alliciendum, eo uti valerent; Legatos, quos ipfi Provifores exercitus appellant. Senatus, qui frequentissimus quotidie cogebatur, solito plures, prudentioresque eo bello elegerat, & in suam quemque Provinciam ire justerat. Forminæ quippe, & cafus incursus tali modo provisos impetere non audent : sed ne fari vis, si plurimorum . & Philosophorum definitionibus crediderimus, cos atterere tam brevi potuitlet; cum alii necessitatem indeclinabilem, non repentinam, esse velint; alii rerum perpetuam seriem semper se connectentium. Sunt qui Astrorum in suis locis progressum fati vim afserant; & non desunt, qui aliter interpretentur : quæ recensere perlongum effet , & facile refellere, Ergo hæc utpote ad rem

non speciantia sinamus. Reclius tamen appellemus ordinem a Deo provifum, & perpetuo conflantem, & omnia fuo loco, & tempore producentem, univerlitati apta, & fuze dispositioni congruentia , licet nostri intellectus paucitati abstrusa & incognita; & quibusvis fat fit credere, cunda juste, santleque, præter virium & scelus, providentia & Dei judicio evenire. Hoc ergo fato credere poliumus, tam inexpedatam Venetis cladem inflicam; caufam vero folus, qui omnia potell. & cui præter justum nihil placet, novit, Ex his hoc eliciamus, ut numquam timere Deum defillamus; tum quæ immineant, quidve de nobis flatuerit, nulla ratione aut argumento prænoscere possumus. Hic serme est timor, qui intrepide futura expedare finit, & æternæ vitæ præflolationem, vitiorum fuga, fpondet. Bene eum profecto timebimus non aniliter expavescendo tonitrua, aut somniorum terriculamenta formidando, fed illius potius obfequendo mandatis, & fandorum virorum juxta monita vitam vivendo. Erit profedo documento fanis mentibus tanta tamque præceps Venetorum dominationis rulua, ut viribus aut confilio minime fidant; fed eum præ oculis habeant, ab eoque se augeri audosque servari, efficacius bonis operibus, & vitæ fanctitate, quam verbis & precibus poflulabunt.

Cum multorum, quos videramus, ad nostram reprimendam infolentiam, æfluantemque habendi fitim diluendam, eventus rerum infelices, exitus miferandos, non modo fingulorum, fed etiam numerofæ Gentis, inflabilitatem rerum, variantesque fortunæ vices noffcæ tempeflatis oftenderimus, ad monimentum fuperbientium animorum , vanis , caducisque fidentium ; operæ pretium duximus, ut qui felices & rebus & honoribus abundantes, infaultis a nobis eventibus enarratis fubtrifles, meticulofos, & fibi forte paria timentes effecerimus, etiam ad erigendos dejectos miferorum animos ad spem potiora & feliciora assequendi , ejusdem mobilis, inconstantisque vicissitudinis documento surrigamus. Exflant profecto non pauciores quos ex infimis altos fortunatofque cernimus, iis opponendos, quos e fummo ad infima demiffos oftendimus. Nemo igitur miretur, fi priorum ediderimus nomina, horum autem fubricemus. Credo enim ratione factum, ne in odium incurramus, tamquam invidi, & alieni boni detradores. Scimus enim, graviter molefleque laturos plerofque, cum dignitatum, aut natalium novitate taxatos se senserint. Etenim non pauci inter tales spedantur, quos prius beatos, quam notos often-

offendiffe oportuerit; plures etiam velut olera, quorum nec femen, nec fomentum nascebatur, in altitudinem insperato crevisfe cernuntur; & tamen haberi velint, ut qui fortunas, & honores, & magna nomina, vigilantia atque industria, & ut uno complectar verbo, virtute fibi paraverint, tanta animi pervicacià, ut ne Principibus quidem iis, qui in cos, & forfitan immerentes, tanta contulerant, acceptum referre, aut gratias faltein habere velint : quorum non folum , ut prædiximus , nomina celare volumus, sed ne notis quidem, quibus dignosci possint, suggillare intendimtis, Vidit profecto nostra juventus, videtque præfens dies private conditionis homines, quorum hactenus nec fui, nec fuorum fuerat notio, inter fuze fortis homines plurimum eminere, & Magistratus gerere; & si altiore in gradu cernimus, humilita mo tamen sletisse cognovimus. Spectamus insuper, quos etli vetusta Nobilitatis series ediderit, nullo majorum slegmate, aut fuo aliquo facinore cenferi posse, nihilominus ad fummos honores, potentiæque gradús devenisse; nec pauciores, qui ampla ditioraque Sacerdotia possident, quam qui Magistraubus, Comitatibus, & Ducum titulis spectabiles procedunt : quorum præ multitudine, jam titulorum inlignia viluerunt. Quippe jam Comitatus multi dedigantur, altiora petentes nomina. Et quoniam animi propofitum eft, omnibus cinjusyis fortunæ hominibus bonant fpem facere, fpedent, qui mercimonio se augere contendunt, tot ditatos speciatosque viros, quos mensis numerariis, vestiumque tabernis alienis infervisse noverint & vilissimarum rerum fordidarumque minisleria exercuisse; quibus invidisse, & similes esse multi velint. Quid multa? Cam nec hominum statum, nec fortunam, nec artem cernere est, in quibus ex minimis maximos devenisse. plerosque nullo probabili merito spectamus. Eadem itaque ratione, qua fortunatos nimium fidere, & minime infolescere vellemus, cupimus miferos & abjectos spem præsumere e tanta multitudine, quæ adeo ditem, beatamque se undique offert, quorum bona pars otio, malifque artibus, Principumque infania ad id devenere; fed nolim præterea inerti & otiofæ expectationi se committerent, aut iniquis, turpibusque negotiis invigilent; fed magis justa honestaque sectari , & strenue laborare , ut saltem fi spem eventus frustratus suerit , noscatur sibi ipsis non desuisse. imo quod fuum fuerat, tempus scilicet, & studium laboriosissime impendisse, Hæc admonuisse satis superque; & quando tanta fit hijusmodi novis fortunis . & nominibus auda frequentia.

aut etiam conniventibus oculis se objiciant, utiram, quemadinodum optamus, miséris spem præbent, animosque faciant, & non poitus invidire & maledicentire occasionem dent . Volumus nanque non folum bene sperare, sed que speraventur, seliciter affequi. Quare monemus, si quando, quod concupierant, confequut si tuerint, & sorte, quod sepe contingers foliet, ampliora, quam que mente prastumierant, menaimiste velint pristinae conditionis & fortunae, nec obisvisci cautionem timoris, quod fortunatorum frenum este debet; & gratos este, accoprorunque debitores se cognoscre; sciantque, Deum habasiste audorem; cui ut & confirmenti, ria & demolientiel eadem est vis, & que ab homine receperint, etiam grate recordari velint. Est enim ingratiudo may tum publicas utilitati ossicieras, & practique indigentium.



D E

# INQUISITIONE.

EPISTOLA

# TRISTANI

CARACCIOLI.

Onslanter quotidie per literas efflagitas, quod coram sarpe petieras, ut si quid insoliti apud nos eveniret, certiorem te facere non grayarer; & potiffimum fi qua aliquando non folita, nec ufitata, & quæ scribi non ab re fuisset, evenirent. Nihilominus meam servans sententiam tamquam judicio electam, id facere supersedi. Nosti enim jampridem me incuriosum, & talium adversiffimum. Credo enim nuntiorum indagatores plerumque falli, & sic non vera aliis tradere, geminoque errori se objicere. Itaque cum nostræ conditionis mentiri non sit, & verum difficile inventu, ab hujulmodi vitiis me afferere, minime perquirendo, plurimumque tacendo, pulchrum existimabam. Quod autem nunc fecus, ad te scribendo, facere videor: non profecto inconstantia, aut propoliti poenitentia factum est; sed ut conceptam ex re curam, quando verbis coram non datur, literis tamen apud te si non omnem, saltem partem deponerem; simul ut prudentem cautioremque iis per me cognitis te reddam, ut evitares, quæ futura præfagiuntur, fi datum eft; fin fecus, æquiore animo, ut prævifa acciperes,

Tenere te scio, Regem nostrum vivente Elisabella ejus uxore decrevisse, omnem Hispaniam, quod est ad ea quæ puritatem

finceritatemque Christianze fidei fcedare possunt, eluere, & mundam reddere. Quod cum minime se persecturos sperarent, ni prius Neophitos, qui vetuflos Chrislianos inter viventes, se prius, Judaicos fectando mores, deinde & illos e fanctis dogmatibus educebant, castigatos a Regno abigerent. Et natio callida verfutaque cum fit ad alliciendos ad le homines, quællumque percallens, coeperat Hispanorum plerosque, qui nec ipsi, nec majores ipsorum , nisi vera Christi Salvatoris dogmata noverant , pernicioso suo veneno inficere. Qua in re adeo prævaluisse seruntur, ut omne rerum arbitrium ad se traherent; nihil esse ducentes tam magnum, quod non auderent, & per se melius agit existimarent. Eoque jam pervenerant, ut affinitates cum Proceribus vulgo ingererent, tum ob divitias, tum ob artes quibus impotentiam Regum instruerent. Etiam Sacerdotiis manum injecerant, vectigalibusque, quæ non modo publica, sed Regulorum redimebant, maxime fludebant, occulte callideque ferendo, ut Regum postulatis obviam iretur. Sicque Principum frustratæ sunt voluntates: quam caufam fuiffe remur citius inquirendi illos , & fævius pledendi. Quo terrore, & suppliciis cum multi vita & fortunis privati funt, tum plerique posthabitis domibus & fortunis, vitæ confulentes fuga se tutati funt. Quare etsi deinceps Reges quietius imperitarunt , non parum tamen & hominibus infrequentius Regnum, & divitiis exhaustum reddidere, sancta illa Inquisitione, seu sanctitatis prætextu. Quare etsi honesti redique forfan propoliti fuerit inventum tamen exequendi modus crudelitatis & avaritize nomen indidit : Duraverat intentio & rigor facinoris hujus in mortem usque Elifabellæ Reginæ, qua cellante, & Rege adventu Philippi Generi sut ab Hispanis deturbato, aliquantisper remissa sunt, quoad Rex a nobis ad Hifpanias reverteretur, ex quo nulla minori aufleritate, avaritiaque repetita audivimus. Dumque hæc in Hispaniis aguntur, ad nos fæpe fama pertulerat, gestire Regem ad hoc suum Regnum, & qui similiter inquirerent & punirent, destinare. Quod etsi multorum animos fama hæc percufferat, tamen quando diutius prolatum videbatur, credebatur nunquam fore; nec tentaturum Principem rem novam, & hactenus inauditam, ubi talium criminum nulla suspicio extiterat.

Hac fpe, aut opinione subfirmatis animis, proxime ad nos Præsul Cepheleditanus Neapolim accessit, Divi Dominici institutionum Profesior, ad Inquisitionis officium ( ut sama erat ) peragenagendum. Cumque aliquandiu nibil tentaffet , nec adventus fui caufam, neque poteflatis documenta oftendiffet, opperiens, ut eventus declaravit, Officii collegam, cui, profamus cum effet, liceret capitaliter plectere , & libenter damnatos expilare . Qui non multis post diebus huc appulit, magnaque illius adventu animorum commotio subsequuta est, adeoque omnium mens in Osficium, Ministrofque excanduit ut nullo expectato Inquisitorum ad progressum motu, nec habita, quid acturi forent, cognitione, subito viritim, vicatimque privatis & publicis congressionibus acclamatum, nullatenus ferendum, tale Inquifitionis Officium in fe non modo peragi, fed nec indici quidem; proinde, fi qui ad hoc venerant, ab omni illius inccepto progressique desisterent, in bonamque eorum rem, qua venerant, reverterentur. Cumque fummussaretur, slatuta Dominica die habituros Inquistores maxima in Æde fermonem ad Populum, paratofque Rogatione Urbem, Crucifixi Domini atratum proferendo fignum, lustrare: adeo grave intolerabileque acceptum est , ut illico undique convenerint unanimes, se sumturos arma ; & si quid tale ausi fuerint, etiam vi inhibituros, minitantes. Ad hoc communi omnium fententia, & Nobilitatis, & honestorum Civium, & humillimæ Plebis, tandem deventum est, ut ad Vicarium Regis mitterent, qui hanc unam omnium mentem deferrent. Delegarintque plures numero ex fingulis Civitatis Regionibus, quomodo mitti foliti erant; qui fummam injunctorum audacter retulere; & cum uni eloqui datum effet, pauci tamen abstinuere, quin ex se aliquid adderent. Ubi relatum, qualis Hispaniarum Inquisitio redacta sit, & quam levibus ex causis crudelissima tormenta, & mortes inflictæ; quin & judicatum contra jam vita functos, & cremata offa fepulcris eruta in mortuorum dedecus , viventiumque terrorem ; prægnantes non expediato partu, necatas; pueros, infantefque pro parentum postulatis exheredatos; puellas & virgines nec suae, nec alienae culpæ obnoxias, contra virginale decus pudoremque, nudas per oppida circumactas, & dotibus privatas; submissos etiam, qui innoxios tanquam inquirendos territarent, fugereque compellerent, fugamque exinde criminum confessionem judicantes, domos, villas, ceteraque eorum bona Fisco addicebant; & famulitii, si quid forte remanferat, in carcerem ad quæftionem trahebant, ut quæ abeuntes Domini occultaffent, indicium ab illis extorqueretur; & longe iis exquifitiori rapacitate, avaritiaque ministra objectum est, quod in malluviis Jesu-nomen celatum haberent, ut illum

exspuerent, in illumque excrearent & vomerent, causati somacht levandi repletionem; nonnullis, quod Crucifixi, Donini signum, y ubi scaphia & matulas collocaverant, depidlum tenebant in illius contentum; subsannasse alios, dum sacra & sermones de Je-

fu Salvatore agerentur, exinde exitiale exfliterat.

Hæc. & his plura cum tumultuarie ad hoc miffi dixiffent. tandem hunc dicendi terminum impoluere, iterum repetentes: rolle Civitatem omnino pati , inquiri in fuos Cives crimina fibit ignota, & ubi nuniquam fimilia audita funt, & fimiliter fubire discrimen lucrionis delatoris, cujus etiam nomen celaturos Inquifitores pollicerentur, & quæstus partem præbituros. Itaque multam fore rapinam oportet, de qua multos ditari velint, Unde liquet, non finceritatem Fider inquiri, quæ apud nos Christiane viger, fed æs, quod eripi & fubtrahi possit. Ergo cum nos, & nottra opportunitati Regis exposita sint, precamur, ne cum tanto nostro dedecore nos expilari, & sub velamine Fidei, prædæ elle velit, & tamquam Infideles occidi. Si ergo Regni quietem, & Regis gloriam optat, inhibere velit, ne hujulmodi homines ulterius ad agendum procedant, neque Orationem de hac re habere, neque rogatione Urbem lustrare finat, si motus & turbellas excitari nolit: quod profecto Regi ingratum & indecens foret, & nobis damnum, quibus fimilia minime cordi funt, utpote inutilia, & inhonesta. Hæc & ordine & gestu acta funt, ut facile turbatos animos dicentium nosceres , quibus adstipulabatur adslantium murmur, & crebra dicentium interruptio, cum nemo fatis per Oratores mentem Civitatis expressam crederet, & se quisque aliquid ad rem pertinens suggerere putaret. Que Oratio, juxua quorundam judicium, viriliter audacterque peracta est. Erant tamen, qui temporum & perfonarum habita ratione, nimis intentam, & ut honeflius dicam, animofam judicabant postulationem, quam ne eventus aut inconflantem, aut damnofam offenderet, Deum precabantur.

Refponfum elt a Præside, Regis literas esse, quibus jubebat, Inquisitoribus Magistraus adelle, quarum similes crederse si al. Neapolitanos acepiste; vellentque, ut hos, tamquam a se mislos, ob corum utilitarem, & Chritti Salvatoris gloriam, utque ejus nomen sincere, Catholiseque celebreur, benigue grateque accipere, favorabilesque illis esse, si se ma gratam facere sibi cuperent, seque ejusmodi rei bonæ memorn fore. Proinde Regis mada exequi vellent, quæ utilitatis maxima; & honoris causa justication de la companya de la consistencia que de la companya de la consistencia que de la companya de la consistencia que la companya de la consistencia que la companya de la consistencia de la companya de la consistencia que la consistencia de la companya de la consistencia que la companya de la consistencia de la companya de la companya de la consistencia del consistencia del consistencia del consistencia del consistencia del consistencia de la consistencia del consiste

#### OPUSCULA HISTORICA.

ferit , non direptionis , infamiæ , & occisionis , tit male persuali ipfi autumant . Magiffratus autem munus est, sui Principis voluntatem exegui, non autem folvere, neque illi obsistere. Cui minime 'affenfum est; sed quali chori vox ex diversis una audiebatur, caufantium Regis facilitatem, & Quællorum importunam avaritiam. Itaque perstare iis, quæ poposcerant, enixiusque petere, ne quid novari permittat; eumque per Regis Regnique otium adjurare; quando nihil magis, quod Regiæ Cellitudini conduceret, moliri possit. Quos cum adeo subiratos videret, Præsul iple expediare tantilper responsium justit, dum Consiliarios adeat. Mox revertens respondit: Ut noscaris meum in vos animum, & id , quod citra inobedientiam Regis facere possum , libenter præstare, ad Regem delegatis, qui rem omnem, ut hic ada est, enarrent, & Civitatis fideliter caufam agant; fore enim facile, ut Princeps vestras adminat rationes, voluntatique satisfaciat; & ipsi audito Rege, quid sue sit mentis, quid diu ad hoc agitandum egerit, sine ambiguitate cognoscant, & facile conventuros sperare. Interim se inhibiturum, ne quid novi hac de re Inquisitores moliantur. Horeatur tamen illos , ut quiete parificeque rem suam quisque agat , nec otium Magistratus, mentemque Regis turbent, in iramque provocent.

Ils Igiur acceptis difecilere. Quem vero ad Regem dellinarent, mox unanimes elegere eo cotiefti, ut mirum profedo
Neapolitanis videri poffit, quem diuturniorem politi foliti mores
non fipondent. Et utiana mate egrellum Oratoris; non enim jam
diffidi femina definat, & qui tempelive illa fipargere norint.
Cumque nondum ad Regem deflinatus noccellariis e expediverat,
ecce tricarum fiparguntur fila. Me tamen & extas, & longo
magis, qua videram meminerimque, fufipeflum reddunt; fed ominart finantus. Novimus enim, pauca juxta hominum judicium
ergio oftendit rei veritatem, non noftra prædictio. Ili igitur de
eauits occupatis animis, & Oratore nordum digrello, fore evenit, quod multi ad Inquifitorum terriculamentum factum volebant; quare hic fubdere non alienum duxi; & fimal ut verum

liqueat .

Lis pervenufa erat inter Civem, & Magistatum, quem Jufitiarium appellant, de qua non femel inter partes jurgia, & verba utrinque minus hooella jadata fuerant, & animorum virus præfeterentia. Cum inque forte obvii sibi ferent, vir, qui proxime Civitatis causam folerter curaverat, & puer patroni, qui-re

contrario litem diligenter defenderat , primo confpedit fe fubfannando falutaverunt : deinde de flatu caufæ perquirendo , ad convicia & verba animos detegentia perruperunt. Hinc rumor percrebuit, omnemque pervalit Urbem, a cliente illo Justitiarii Civem populo carum, ob caussam strenue in Justitiarium adam, lethaliter percuffum effe. Nihil ultra confultius expediato, itum ad arma, tabernæ officinæque clauduntur, quisque armatum se multitudini addere festinat. Itaque expectatione celerius maximam armatorum manum circuitle Jultitiarii domum videres, eamque perfringere tentantem, ipfumque expofcere, tamquam perpetratæ Civis necis auctorem. Hæc audientes Magistratus, & Optimates quamplurimi, advolant ad tumultum fedandum, mitigandumque plebis furorem, quem tamen avertere onni arte & fludio nequiverunt, donec errorem manifestum ostenderent. & quem graviter percuffum audiverant, incolumem beneque valentem coram cernerent. Interea qui ad inquirendum venerant, fibi plurimum timentes, fuique caufa excitatam plebem rati, alienis domibus pluribus commutatis, fecretiffimas latebras petierant. Itaque quod controversia Civium actum est , id terriculamentum Inquisitorum plerique credunt, & Hispani fere omnes aut tenent, aut cauffantur. Quæsitores, sociique ( etsi verum norint ) in se arma fumta muffitare non deliftunt. Hæc hanc ufque in diem ada funt ; finis tamen dubia expedatione est ; qualem vero nemini liquere credo. Multi tamen, quod vellent, futurum existimant. non reputantes potentium mentis recessus, ubi quotidie condunt. quæ quandoque minus expediato fuum ad ufum promant.

Oratoris ad Regem millî refiponfum expedatur, quem incolumem iffe, & reverti optamus. Vir quirpe fungi eti, fed valemdinis non æque par; pedibus enim, etti juvenis, laborat. Interim follicitæ de refponilo Civitati, anxiæque, quod aliquamidiu munti morabantur, allatæ fum literes ab Oratore ad Sex viros, quibus caulfabatur tardisaten appullus ad Regem valentune, qua tintere tentatus, pom adeo, tu volebat, ad iter intenderet. Sicque tardius quam optaverat, fed quam timuerat, longe citius ad Aulam pervenit. Uhi a Rege benigne acceptus, & mandata prolixius diffindiu/que exponens, attente placideque additus. Cui Rex faits freno vultu, placidique vebis respondit Non profecto tilti de caufis, quibus perperam Neapolitani perfuaf fuerant, aut veterenturi, fed pro Fidet puritate, Chriftique Salvatoris gloria, fui & fubditorum claritate vitæ morumque; Inquifitionem hujufmodi Neapoli intentari per suos velle; neque eos, quorum majores salutari unda persusi effent, tali indignation i subjacere. Sed inflantisus Conventibus, se daturum operam, quoad illos dimiferit, ut mox per aliquem Senatorum intelligat; qui ad eos, qui ad illum misferant, respondere valeat, quid suaments suera.

Sex fere dies post receptas hasce literas, recentes aliæ afferuntur, quibus Civitatem scire volebat, cum nequaquam expeetatum, fæpiufque requifitum responsum ab iis, quos reddituros speraret accepillet : visum est per se iterum Regem compellere ; ut dignaretur fua Celfitudo brevi petitionibus Neapolitanorum affentiri : oftendens quam gloriofum fuæ Maiestati . & conducibile nobis fuis fidelibus futurum effet. Cui paucis, curaturum fe quamprimum, & justifice respondere; nec potuisse propter circumseptum a Purpuratis Regem ulterius alloqui. Quæ ut primum pervulgata funt, Civitatem omnem adeo iterum, fed varie commoverunt, ut pæne omnium mentes male affectas oftenderent, ut qui responso tali negatam postulationem iudicarent. Alii demisso capite, considerato, quam discriminosa res esse posset, tristes fecum, aut cum paucis fui fimilibus meditabantur. Alii vero, & hi pars maxima, invicem fe adeuntes, proprias claudentes tabernas, alienas ineundo, hoc responsium maxime verentes, ut venturi mali prænuntium ferocioribus verbis, non id pati debere, mutuo se hortantes, similiter vication coetus eadem de re non modellius loquentes aspiceres, & velut Justitia indicta Curiam suam unufquifque petere, ut quid agendum foret confultaret. Itaque per Nobilium Confessoria, perque Civium Conventus decretum eft, fecundo Regis Vicartum majori numero, una cum Sex viris expollulatum iri velle, enixiulque Regi corum nomine supplicare, nolit rem tam acerbam iplis, fibique invilam executioni tradere. Profecto hoc fe augurari malum, negotiaque molefta perpetuo adfuturum; quantique diferiminis tit, nosse Regem, subditis displicuisse, nemo ignorat, jure vel injuria nil distantibus.

scieque catervatim inde Regimam Ferdinandi prioris uxoreme adem petitum adeunt. Nec intermilifo euffu ad Cardinalem Surrentinum eamdem orationem habuerunt. Ab utrifque idem refpondim: molellillimam fibi elfe hujdimodi rei mentionem utropen multorum mentibus, & quieti adverfam, feripuros nihilominus fe accuratiffime ad Regem, precibufque efficaciffimis rogaturos , ut quavis ratione. Nespolitanis hae in re beneficum fe

exhi-

exhibere vellet. Scripferunt & ipfi, urgentes Oratorem, ut perfeverare velit in priorum postulationum constantia, & scire, quam male acceptum fuerit ultimarum literarum responsum. Quod si e re judicaret , literas ipfas Regi oftenderet . Hæc haftenus a fecundis receptis literis acta funt. Expectatio majoris timoris, quam spei est. Animi Civium valde moti visuntur, & quotidie aliquid novi fufurri auditur, nunc venisse iam Inquisitionis metam, fed celari a Magistratibus, donec consultius Regis responfio reddatur; modo non venisse, sed prope diem adfuturam die cunt, & pro caussis conjecturas disseminant. Observatus interim quam minimus Inquifitorum motus; domum enim prope Arcem, ab eis magna importunitate quæfitam, volunt, ut Officium licen-

tius tutiulque ibi peragere possint .

Exiit deinde VI. Kalendas Octobris ( five rumor, five fufpicio mentes hominum fubierat ) vox, quæ ingenti motu Civitatem exagitaret: venisse literas, ut Inquisitio indiceretur, velleque postridie Regis Vicarium de hac re concionem habere, ibique mentem Regis aperire , ut id pacate perageretur . Quod adeo pro comperto acceptum est, ut illico ad conventicula concurfum fit, acclamatumque, ut tabernæ & officinæ occluderentur, armifque fumtis convenirent, vindicaturi, fi quod Inquilitionis nomen audirent. Adfuere & ea infania homines, ut tintinnabulis ad arma plebem excitandam dicerent. Res maximo quidem discrimini , ingentique malo proxima fuit : quod prudentiorum interventui vitatum est; & communi Ordinum sententia visum, per primarios Regionum viros, & numero ampliori Regni Przefidem convenire , ipfumque enixe deprecari , obviam iret tam pernicioso ingentique malo , & per Regis obsequium, quietamque Civitatis falutem orare, cui adeo invifum hoc Inauistionis nomen, ut quodvis dispendium perpeti, quam illam admittere præoptaret. Proinde etiam fi a Rege literas aliter imperantes haberet, ut nolit eas propalare, neque quod jubeat exequi, existimetque, Regi nibil gratus suturum tranquillitate & otio sibblitorum; cum iplum tantilla de re sperent, nolle egregiam hanc fuam, Maestatique suæ commodis expositam Civitatem corrumpi, aut talis infamize nota uri. Quibus mirari se respondit, cum nihit tale, neque a fe, neque a Rege perceperint, tam indecentes excitaffe rumores. Quippe fibi negotium hoc omni ex parte moleftum , & anxiæ curæ elle materiam ; velle tamen cognofcant Neapolitani fuam in hac re mentem nec miof the

nus pro quiete & oio fui Principis, quam totius Regni accuratifine Cribrer ad Regene, eumque etham atque etiam orare, ut ab Inquifitione delifti procuret. Monete tamen magnopere, & exhortari illos interim , ne ad facinus aliquod prolabanut; quod Regen pro majellate non adeo placabilem & mitem elle fineret; fed potius vet ingratiis fuis diffinitiem fore cogrect: Datriu turique ad Regen literas diffecdunt. Hace ad

hanc diem acla noscuntur.

Interim dum responsum expedatur, numquam desitum est fubtumultuari, & conciones crebras haberi tam Nobilium a quam Plebejorum ; & quoties recens aliquid de acerbitate Inquifitionis allatum, feu fidum, feu verum est, itur a quocunque ad fua conciliabula, & semper idem, damnatio scilicet & acerbitas Inquifitionis agitatur; remedit autem nihil, nifi ad Regem iterentur & incuicentur priores literarum petitiones. Hoc adjectum est ctiam, ut Rogationes, luttrata Urbe, annuntiatze haberentur, quas Proceres, Nobiles, univerfusque Populus sequerentur: ordine vero eo, quem di adfuisses, risisses sorsitan, aut stomachosus receffifes. Hæc coram melius intelliges, & de nostra sapientia æquius judicabis. Ne vero feriem describerem, metus fuit in caula, ne forte in manus nostræ literæ devenissent, a quibus levitas nostræ Urbis merito videretur. Nonnullos post dies literæ Oratoris nostri redditæ exiguam vulgo spem præbuere, Scripferat enim, Augustinum Vicecancellarium solito meliuscule visum de re nostra sentire, & loqui : quare orare nos, velimus ad illum literas publicas dare, quibus tamquam de re benemerito gratias agamus . Insuper enixe precari , nostrum ut fumat patrocinium, foreque nos exinde beneficii memores & laboris non ingratos polliceri. Quarum interpretamenta quam varia, diffona, quin etiam contraria fint, tibi; qui commentantium ingenium , & libertatem Populi nostri noscis ; liquere non dubito. Concurfatum per vicos, & fora, obviis fe intuentibus invicem, mutuoque interrogantibus. Nec fecus in Nobilium Confessoriis inaniter laboratum est.

His adhuc exercentibus nos rumoribus, ecce novi fuboriuntar. Quippe Sex virorum unufquifque fuos tribules admonuit, habere fe ex Hebræo Apulo, cupius reddebant nomen, & ex Chriflianis duobus, quorum nomina jurejurando aeceperant, & propterea non ederent, coepifie jam inquiri Monopoli, & Præfidis Provinciæ tillus Miniflus fubinde fpechart commonentes Dopulos,

velint, quæ Rex mandaret, libenter admittere, & fine tumultuatione Inquisitionem exequi. Quanta commotio his nuntiis agitata fit ; nisi qui viderint , credere minime possent. Per vicos . furentium more, perque fora, & templa querentes se decipi; quod minime ferendum effet. Exposlulandum propterea cum Præside, quando polificitus fuerat ad responsum usque Regis nihil de Inquisitione innovari : agi contrarium. Nunc enim aiebant : nosse nos Inquifitionem procedere se insciis; & versute aliunde coepisfe, ut ad nos mitius perveniret. Vix itaque aliquibus maturioris sententiæ viris obtemperatum, ut Præsidem adirent illumque eorum, quæ audierant, certioratum ordine redderent. Scifcitarentur insuper quid de talibus nuntiis haberet. & si vana essent, non oportere ulterius progredi; fin vera, supplicarent, ut malum ne serperet, provideret, quin potius extingui curaret. Quod profecto in Regis gloriam, ejufdemque & noftrûm quietem plurimum facere existimamus. Dum hæc agitantur, incertique adhuc vera ne fuerint, an fecus, ex Apulia allata, & in labore & metu effet Civitas : ecce Præsidis stratores Sex viros ad illum ire nuntiantes , fecumque nonnullos civium fuo quoque ex ordine ducere, audituros profecto rem lætam, omnique Civitati pergratam. Colligentibus se vocationi, adhuc non desitum est dubitare. & metus non minus spei secum afferre. Adeuntes vero Præses vultur prius, quam voce cura levavir, & bene sperare promifit : deinde læto benignomte ore inquit , habere fe a Rege literas , quibus mandaverat ut Neapoli , reliquoque ejus Regno minime inquireretur; pro comperto enim habebat, a Christianorum quoque primordiis hic Fidem mere sincereque servatant, nullaque contagionis nube prætenlam. Itaque eis benigne tribuere, ne suscipionis quidem nota inurantur; ostenditque literas Regis fignatas manu, quæ dixerat, affirmantes. Habere infuper Pragmaticas ; quibus imperar Judãos cundo hoc fuo abire Regno; ad quorum abitum Martium mensem proximum terminum impofuit. Interez licitum fit fuz libere, otiofeque distrahere, commutareque cum quibusvis, & quæ ex iliis resumferint , fecum libere exportare , excepto auro , argentove ritdi , seu signato : quod in antiquis Regni Constitutionibus cautum ell. Eademque Pragmatica omnes Neophitos, qui in Apulia. Calabriaque degunt, quique ex Judæis ibi oriundi cognoscebantur, intra terminum Judæis datum illdem conditionibus Reggo abire mandat. Interim neminem illis injurium aut mo-100

lestum esse vellet. Verum si pertinacia ausi suerint præstatutamdiem non servare, & in Regno persistere, cuncta corum bona, spiosque, ubinam Imperit su inventi suerint, ipso jure diripi, & capi licere.

Ingenti igitur lætitia accepta est ejus oratio, revertentesque vicatim, quæ audierant, recenfentes, omnis. Civitas exultare, & bene precari Regi , tintinnabulifque undique perfonare coepit . Sperabam equidem gaudium, lætitiamque diuturniorem futuram, nt possem per literas tibi, cum coram non dabatur, congratulari de tam exoptato , & demum ultro oblato beneficio ; ni princeps ille discordiarum Diabolus suæ artis ministros, qui ejus semen spargerent, submissifet, susurrantes non perspicue Pragmaticae quædam verba ambigua Inquisitionem penitus tollere, sed dolofe nobifcum agi. His itaque stimulis agitata multitudine, turmatim consultaturi eunt, quid sacto opus elset, quoniam pars maxima in fraudis fuspicionem devenerat. Visum est a Præside postulare, ut præconium emittere biduo differret, dum Legis peritos consulerent, an Praginatica aliquid etiam Inquisitionis in nos faperet. Quos & præfumtionis, & diffidentiæ argnit; mirari se inquiens, dubitare eos, quibuscum Celsitudo Regis tam benigne, liberaliterque agi mandaverit, qualiterque tot nobilium reliquarum Civitatum suarum nulla, sibi ab illo verfute imponi, & fubdole agi audere crederet : fuerat quidem justius, tantum beneficium cognoscere, illiusque perpetuo memores esse. Irent ergo, & tam optata gratia frui , & gaudere sciant. Reversis mox Civitas omnis susurrat, patere jam strophas, & in facto esse, postquam Præses tam moleste tulerit interrogari: Præcones biduo, ne Pragmaticam publicarent, detinere noluerit. Obstrepitum verius, quam consultatum diei reliquo. Sequenti vero, qui fuit III. Kalendas Decembris, Præcones ceterique ejusdem officii suum peraduri munus ad Sellarios usque tacite devenere: quibus visis, tubarumque vexillis agnitis, ingens multitudo se illis objecit vociferando. Tunc territi Præconii ministri sugere, qua venerant, coeperunt, Non pauci clamantes sequebantur, Sunt etiam, qui impetitos luto viderint, fullibulque deterritos, ita ut abirent, citra fonitum populum excitantem, Pragmaticæque enuntrationem: Erant, qui accurfationes levium, & curioforum fortuito fine Præconum injuria factas vellent, & utriusque relationis oculatos teftes se exhibebant. Impeti illos coeno, suttibusque sugari, vidisse alir assirmabaut. Nec deerant, qui negotio intersuif-

·fe, & nihil tale non modo vidiffe, fed nec etiam effe actum affirmabant. Cessavit ergo ex omni Urbis parte Præcenium eo die. Ingens deinde multos incessit cura , ne tali motu itum ad Majestatem foret, maxime cum etiam qui conclamatum esse audiffent, dicerent omnes tabernas claudi, & Regia edica propadari. Levior enim , & ut folet, maxima pars , hæc pro nihilo haberi volebat, & prædicabat, cui potioris conditionis non minima pars non addipulabatur : quare aliquantulum inter eos certatum, & eos, qui minime volebant, disceptatum est. Convenere tamen, ut ad Divi Laurentii ædem iretur, ibi quid agendum effet, disceptaturi, Quo in Consilio tantam multitudinem adfuisse cerneres, ut artificum neminem in fuis tabernis, aut officinis reperire posses. Et adeo indiscrete concioni se turba immiscuit. ut nihil eorum , quæ ad id electi confulebant , effet , quod audirent, & fuis non requifitis responsionibus non interpellarent. Hæc concio in tertlam noclis horam a prandio producta ell; &c nifi nox finem imponeret, coegiffent diutius durare, ut vocum dissonoritas, & sententiarum diversitas pollicebantur. Coacti ergo in tempestate noctis concionem solvunt. Sicque importuna eadem nochis hora Arcem adeunt, Przesidemque conveniunt; eadem, quæ prius, tumultuose petunt: dilationem scilicet duorum dierum, dum per Legis peritos Pragmatica revisereum; liberum deinde illi futurum edicta Regis per Præconem publicare, Præfentis diei motus potius pro errore defensionis, quam pro culpa, purgatus eft : quibus , qualifcumque fuerit , pro nihilo duxiffe respondit . Pragmaticam vero confultent, quamdiu velint; dilationem bidui, quam postulant non esse necessariam , quoniam pro nuntiata iam habebat proxima Præconum apparitione: fi autem per fe promulgare velint, fore eorum arbitrii. Sic ab eo discessum. Varia responsionis interpretamenta, partim culpantium postulata, partim æque laudantium, unde tale emanaverit responsum. Postque multa visum est, iterum Præsidem compellare, vellet Pragmaticam per folita Urbis loca Præconis voce notam facere; fore id cariffimum cundis : quod factum est citra disfidium , aut tumultum aliquem.

Sperabam equidem receptis a Rege literis, quibus ad Inquifitionis meum efferebamur, lærifilme fignare, & complicare has ad te potuiffe. Quod ne fieret, multorum noftrorum ingenit perfipicuitare, & nimia prudentia efficium ett. Et utinam perficere per commdem, ut fibi viderur, prudentiam liceat. Reflat

#### OPUSCULA HISTORICA: 133

enim adince, quod nos exercest, negetii non parum, quod in nos attraximus, & diffidii femina vellere; que utinam tam facile facere polímus, quam falebriter, & horefle debemus. Cernimus enim in dies infolentiam pertinacianque mutiorum agorri; & quod pefinamu judico, quanto quifque quieti & verticat magis advertius efi, tanto plures (pedamus, qui liborum accodant fementia; & pene conceptis fequantu verbis. Vale.

GE-



GENEALOGIA

## CAROLI PRIMI

REGIS NEAP.OLIS

## TRISTANI

CARACCIOLI.

Arolus Andegaviæ, & Caramaniæ Comes, Ludovici Francorum Regis, & Blancæ Regis Caftellæ genitæ filius, & Sandi Ludovici Regis fater, uxorem habuit Beatricem ultimo genitam, & heredem Raymundi Berengarii Provinciæ Comitis, et qua Carolum filium unicum fufcepti. Hie ab Urbano IV. Pontifice Romano in Manfredum Federici Cæfaris filium, Regin Neapolis occupatorem, Romanæ Eccléra infentium, auxilio vocatus anno falutis 1263., & ab eo utrinsque Sicilire Rex defigantus, donec expeditionis necessariamar, Romæ Senatorio munere fundus est. Mortuo denique Urbano, a Clemente IV. in Lateranensi Bastisca Rex undus est. & coronatus anno 1265, as Regunat arinis capellendum profectus, Manfredo vita, & Regunis fopitao, vidoria positus est. Regnavit annis XIX. vixit LX. obit Fogize anno faltutis 1284.

Carolus II. Caroli I. filius ex Maria Hungariæ Regis filia quatuordecim filios genuit, novem mares, feminas quinque.

I. Primus e maribus Carolus Martellus appellaus cft, Salerni Princeps, & honoris Sandr Angeli Dominus, qui vivis adhuc parentibus materno jure Hungariæ Rex fadus eft.

II. Ludovicus Episcopus Tolosamus, qui ob vitæ innocentiam inter Sanctos relatus est.

III.

III. Robertus Calabrize Dux, qui postea Rex Patri successit, IV. Philippus Princeps Tarentinus.

V. Raymundus Berengarius, qui absque liberis vita fundus est.

VI. Johannes Thomas Clericus, qui obiit admodum puer. VII. Tristanus natus, quo tempore Carolus pater captivus citeriori in Hispania detinebatur, qui & ipse infantili in ætate functus eft.

VIII. Johannes Achaige Princeps. & poslea Dyrrachii Dux. IX. Petrus Comes Gravinæ, qui in Hetruria in prœlio Montis Catini in Subsidium Florentinorum missus, anno zetatis suze 48 obiit.

X. Feminarum prima fuit Clementia uxor Caroli Valefii . XI. Blanca uxor Jacobi Aragonum Regis , quæ vixit annos

XII. Eleonora uxor Federici, fratris Jacobi Regis Aragonum, qui Siciliæ Regnum invito fratre occupaverat. Hæc vixit an-

XIII. Maria, quae nuplit Majoricarum Regi.

Beatrix, primo Marchioni Ferrariæ, deinde Beltrano Baucio Montis Caveofi Comiti nupta.

Maria vero Regina horum omnium mater obiit Neapoli, & in Ecclelia S. Mariæ Dominæ Reginæ Sororum Minorum S.Fran- . cisci sepulta est.

Carolus vero II. eius vir obiit extra Neapolim în Hospitio Regio a quod Cafam novam appellant anno 1309., & ætatis fuze 60, die V. Maii anno Regni fui 27, Sepultus est in zede D. Dominici Neapolis, mox in Provinciam æde B. Mariæ Nazareth in Aquis translatus est, Post eum Robertus ejus filius, tertio, ut

diximus, genitus Rex factus eft.

Carolus Martellus Hungariæ Rex , & Caroli II. primus in ordine filius Princeps Salerni, & honoris S. Angeli, Elifabeth uxorem duxit, filiam Rodulphi Romanorum Regis, ex qua habuit filium, & Clementiam filiam. Verum vivis adhuc parentibus anno attatis sua 30. diem obiit, & in Cathedrali Ecclefia Neapolis prope Caroli I. Avi fui tumulunt sepultus est, superflite Carolo fillo, qui in Hungariæ Regno successit.

Clementia filia Ludovico Galliæ, & Navarræ Regi nuptut

tradita eft.

Carolus Caroli Martelli filius, & Caroli II, Nepos, quem

in Hungariæ Regno, vivo adhuc Avo, fuccessifie diximus, Elifabeth fororem Poleniæ Regis, uxorem habuit, ex qua Ludovicum post ipsum Hungariæ Regem, & Andream, & Stephanum

fuscepit.

Andreas Caroli Secundogenitus, ex Roberti Regis voluntate, Johannam ex Carolo Calabriza Duce Roberti Neptem, uxorem duxit, & mortuo Roberto Regno Neapolis potitus est ; triennio tamen post a Johanna Regina uxore suspendio necatus est.

Ex his, Andça fcilicr & Johanna, unicus natis eti filins, Robertus Martellus appellatus post mortem Patris. Verum haud ditt fupervixit. Corpus Andreæ Regis Neapolim relatum eti impenfa Urfilii Miauttili Canonici Neapolitani, honeltifque funeralibus in Ecclefa Cathefralii prope Avum fepulus, etl. Vixit

annos 24. obiit anno 1345. menfe Septembris.

Ludovicus Rex Hungariæ ejus frater ad vindicandam Andreæ cædem in Regnum profectus est anno 1347, mense Januarii . Cumque illi Aversæ Proceres processissent, Robertus Princeps Tarentinus Conflantinopolitanus Imperator vocatus, & Philippus frater ejus; item & Carolus Dux Dyrrachii, & Ludovicus, & Robertus ipfius fratres: omnes, tamquam fceleris confcios capi justit; Carolum tamen Dyrrachii Ducem in loco, quo Andreas Rex fulpendio necatus fuerat, capitali fupplicio affici voluit. Mox Neapolim profedus est, recepta etiam ex Johannæ Reginæ mandato Arce, quæ Johanna paucis ante diebus e Neapoli in Provinciam mari per triremes delata fuerat. Ludovicus autem puerum Robertum in Hungariam mifit, & cum eo Principes viros, quos fupra memoravimus captos, quos ufque ad annum falutis 1352. in vinculis habuit. Robertus vero Martellus codem anno, quo in Hungariam appulit , vita fundus est , & cum Regibus fepultus.

Stephanus tertiogenitus Caroli Regis Hungariæ uxorem habuit . . . Ducis Bavariæ filiam , ex qua Elifabeth unicam filiam fuscepit . Sed ad recensendum Caroli II, Regis Siciliæ fi-

liorum ordinem redeo .

Robertus Calabrize Dux, tertius in ordine Caroli II. filius, duxit uxorem Violantem Petri Aragonei Regis filiam, ex qua filium habuit Carolum Calabrize Dučem, qui poftea Patre fuper-fitie diem obiit. Post Violantem mortuan Xanciam Majoricarum Regis filiam, ut Violantis confobrinam, uxorem duxit, ex qua liberos non softeepit.

Hie Robertus, habita eum Carolo Caroli Martelli filio Hungariæ Rege de Regui Neapolitani controverlia, Avetilone a Clemente V. Romano Pontifice Rex declaratus ell'anno 13/90, die Dominico, die primo Augulli, & regnavit annos 33, menfes octo, & dies 15. Et moratus, feptultufque ell in æde Divæ Claræ, quam ipfe a fundamentis erexerat, anno 1343, Idibus Januarii, atatis

fuæ anno 68.

Roberto fucceffit Johanna , ut didtum eft, ejus ex Carolo unico filio Neptis, & Andreas ejus vir. Xancia Regina Roberto uxor cum in Regio Palatio annom jam fedulo viduitatem fervaffet, Monalterium Sanctæ Crucia , quod jam pridem conflusa erat, ingreffa, inter Monisles in paupertate & humilitate quie-

vit anno 1345. menfe Augusti.

Carolus Dux Calabriæ, unicus Roberti Regis filius, tres habuit Conjuges, Catharinam feilicet filiam Ducis Auftriæ, ex qua prolem non habuit. Eaque mortua, & in zede Divi Laurentii fepulta, Mariam duxit Carolo Valefio Philippi Francorum Regis fratte genitam, ex qua filios non labuit. Moxque ca defuncia, Matilda Comitis Sandi Pauli filia, & Catharinae Imperaturicis Philippi Principis Tarentini conjugis forore, accepta, dusa genuit filias, Johannam, quæ Roberto fuceffit, & Mariam poflumam,

Obiit die Divi Martini anno 1328,

Johanna hujus filia pol Andream, ut fupta memoravimus, e medio fulibaum, Ludovicum unum e filiis Philippi Tarentait Principis fuit patrui magni, virum fibi delegit. Ludovico moruo, Jacobum duxit Regis Majoricarum fratrem; & poli eum, gui haud diu vixit, Othonen Ducem Buntiviconfem, guem non Regem, fed Tarenti Principem appellari voluit, ex quo nec etiam concepti. Et anno 1382. a Carolo III, Rege capta, & epis pilli firangulata, in æde Divæ Claræ Virginis fepulta eft, anno æratis fue....

are searly Google

Philippus, quartus in ordine ex Caroli II. filiis, Princeps Tarentinus, ex filia Despoti Romania, quæ patri successerat, duos habuit filios, duafque filias. E filijs major fuit Petrus, ex hereditate materna Romaniæ Despotus, cui Majoricarum Regis filia nuplit; & absque liberis, vivo Patre, adolescens decellit, & sepultus est in æde Divi Dominici Neapoli prope Avum . Minor fuit Carolus, qui in Etruria cum Petro patruo pro Florentinis pugnans cecidit. Ex filiabus prima fuit Regina Armeniæ, fecunda Gualterii Brennæ Athenarum Ducis, & Lupiæ Comitis uxor, quæ fuit sterilis. Mortua prima uxore Philippus Mariam Caroli Valesii filiam in uxorem accepit, ex qua filios non suscepit. Eaque vita functa, ex Catharina Balduini Comitis Flandriæ, & Imperatoris Conflantinopolitani filia, & Imperii herede, tres filios, & duas habuit filias. Filiorum primus fuit Robertus: secundus Ludovicus: tertius Philippus. Filiarum prima fuit Margarita; fecunda Maria,

Robertus ex tertia uxore primogenitus Philippi Tarentini filius, successit parentibus, & Imperio, & Principatui, & duxit uxorem Dominam Mariam Borbonam Ducissam , quæ primum nupta fuerat filio primogenito Regis Cypri. Ex prædicto Roberto, & uxore ejus non supervixerunt filii . Obiit Neapoli anno 1364., & sepultus est in Ecclesia Sancti Georgii Majoris; & uxor eius sepulia est in Ecclesia Sancae Mariæ Novæ .

Ludovicus secundogenius Philippi Tarentini uxorem duxit de facto Johannam Roberti Regis ex Carolo filio Neptem , & Regni heredem; ex qua duas habuit filias, Catharinam, quæ modico tempore vixit; & Franciscam . Habita dispensatione a Clemente VI. Pontifice, ad quem ipfe Ludovicus cum Johanna uxore , jam Ludovicum Hungariæ Regem fingientes se contulerunt, & mox reversi Neapolim, anno 1352. ah Episcopo Bracarensi coronati fuerunt die Dominico 26. Maji, die Fello Pentecostes, ac sexto post coronationem die Francisca infantula mortua est. Ex ilio tempore Johanna Regina amplins non concepit.

Anno 1362, die Jovis 26. Maji in die Ascensionis obiie didus Rex Ludovicus Neapoli, & exequiæ facæ fuerum inæde Divi Dominici; fed postea corpus ejus translatum est ad Comoblum Montis Virginis, ubi iple sepeliri se mandaverat juxta se-

pulcrum matris. Obiit anno ætatis fuæ 43.

Philippus tertiogenitus ex tertia uxore Philippi Tarentini Principis, successit fratribus in Frincipatu Tarentino, & in titulis

Iis Impetii Conflantinopolitani. Et prime duxit uxorem Marian lidiam Ducis Calabrire, & Reginæ Johannæ fororen, quæ ante virum habuerat Ducem Dyrrachii Carolum confobrinum fuum, ex qua filios & filias habeit. Omnes tamen in infantii ætate perierunt. Poftea Maria mortus Neapoli anno 1368. & fepulta in Ecclefia Divæ Claræ, accepit Elifabeth filiam Stephant tertogeniti Regis Hungarite, & Andreæ Regis fartris, ex qua filios non ganuit. Obiit Tarenti, & in Ecclefia Cathedrali fepultus eft.

Margarita Scotiæ Regis reliĉa, fratribus vita fundis fuccefifit, quæ paulo ante, fratribus repugnantibus, Francifco Baucio Montis Caveofi Comiti nupferat, & polt matrimonium contradum cum viro, Andriæ Dux a Ludovico fratre & Johanna creat interat. Ex Francifco Jacobrum genuit, & Antoniam. Jacobus Imperator appellatus eft, & polt patrem fuit Princeps Tarenti; & Antoniam. Jacobus Regis Stelliæ prægnans obiti. Hæc Margarita, cum Neapoli ev 'caufa virit in vinculis habita effet, obiti, & fepulta el in æde Divi Dominici, & in ea inclyta Domus Tarenti defecit. Nam Maria ejus foror jampridem Neapoli virgo obierat anno 1368., & fepulta fuerat in Cœnobio Montis Virginis.

Johannes Achajæ Princeps ex filiis Caroli II. Regis ocłavus, accepi prius in conjugem Achajæ & Moreæ Dominam, ex qua liberos non genuit. Pollerius vero fado inter eos divortio (nam ilia alium habere virum viventem comperar ed) duxir Petri Calicenfis filiam nomine Agnetem, ex qua tres filii nati funt, Carolus Dyrachii Dux Ladovicus, & Robertus. Hic Johannes obiit anno ætatis fuæ 53., & fepultus fuit prope patrem in æde Divi Dominist fuæ

Carolus Johannis filius Dux Dyrrachii duxit uxorem Mariam Caroli Calabriæ Ducis fecundogeniuam, & Johannæ Reginæ fororem, & ex ea unicum habutt filium, qui infans Neapoli obit; & quatuor filias , Johannam, Agnetem, Clementiam, & Margaritam. Hie Averteg, ut diximus, juffi Ludovici Hungariæ Negis capite punitus eft , & in Ecclefia Sanĉti Laurentii Neapoli fepultus eft anno 144.8.

Ludovicus fecundogenitus Johannis accepit uxorem Margarium Roberti Sanfeverini filiam, & ex ea unicum habuit filium, qui poflea fex fuit Carolus III. Hic affedati Regni Reginæ Johannæ fufpectus, ejus jullu in Arce Ovi captivus detinebatur, &

illic

illic obiit anno falutis 1367., & sepultus est juxta matrem in æde Sanstæ Crucis.

Robertus tertiogenitus mortuus est absque conjuge, & liberis in pugna Pictaviensi, in qua Johannes Galliæ Rex a Princi-

pe Walliæ Anglorum Regis filio capus est.

Johanna, přima ex Cároli Ducis Dytrachit filiábus, duos habuti viros, Ludovicum feilicet Regis Navarrae filium, ex quo non concepit. E teo mortuo, & in Coenobio Cartufienfi, fupra Neapolim fepulto, Robertum duxit filium. . . de Artois Comitis Arrebatenfis, a qui one efilios habuti. Haec cum Roberto viro detenta in Arce Ovi per Carolum III. ejus confobrinum obiit anno 1381. Robertus vero fepultus eft in zde Divi Laurentii Neapolis in Cappella Ducis Dytrachii foceri fui.

Agnes secunda primo nupst Cani Scaligero Veronze Domino, ex quo prolem non genuit; postea Jacobo Baucio Imperatori Constantinopolitano, & Principi Tarentino, cum quo etiam sterilis permansti. Mortui sunt Agnes Neapoli, Jacobus vero Ta-

renti, & sepultus est in Ecclesia Cathedrali.

Clementia obiit virgo Neapoli, & sepulta est in æde Divæ Claræ.

Margarita ultima ex dispensatione Urbani V. Pontissis nupfic Carolo Ludovici patrui sut filio, qui pulsa Johanna Regina Rex poltea Sicilita fastus est, & ex ec Ladislaum genuit, & Mariam , quue in puerlii erate obiit Murconi , & sepulta el Nea poli in zede Divi Laurentii , & Johannam , que postea Ladislao

fratre mortuo Regina fuit.

Carolus Rex Sicilite fadtus anno falutis 1381., & coronaux Rome in Balfilica Sandi Petti in die Pentecolles 2, Junii, die 16. Julii Neapolim venirt, & oblefla in Arce nova Johanna, capioque Othone Brunfvicenfi ejus viro, ipfam in deditionem accepit, militque capivam in Arcem Murri, in qua eam strangulari juffit in vindidam Ludovici patris, qui abe as in carcere mori caus surenta. Othonem vero in Castellum Sandi Felicis in Lucania capitivum habuit, qui demum libertate douatus, obiit Fopiae.

Hite Carolus ab Hungaris vocatus in Hungariam profectus eft, ubi adhuc regnabat Maria Ludovici Regis filia ex Carolo Martello de fitrpe Caroli II., qua affillente in Aula Regia coronatus fuit die Dominico ultimo Decembris anni 1384 (quo die infolita & maxima fuit Sols Eclipis), Die veto 7. Februariam (professionale de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del compan

rii immediate sequentis opera Elisabeth Reginæ scuri in capite percussus est. In Arcem Visgradi perductus, die 27. ejusdem mensis vulneribus veneno illitis, diem obiit, & sepultus est in

æde Beati Andreæ prope oppidum Vifgradi,

Ladislaus puer Caroli III, filius patri successit, & septimo post anno Cajetæ justu Bonisacii IX. Pontificis coronatus est Siciliæ, Jerusalem, & Hungariæ Rex. Die Dominica, ultima Maii duxit in uxorem Constantiam Manfredi Claramontis Siculi filiam, magna pecunia dotis nomine accepta , quæ cum eo Cajetæ coronata & unda est. Postea mortuo Mansredo illam repudiavit, & Andreæ Altavillæ Comiti cognomento de Capua nupttii tradidit . Ipse vero accepit Mariam Johannis Lusignani Cypri Regis fororem, quæ filiorum procreandorum avida dum intentius pharmacis ad id aptis indulget, biennio postquam viro nupta fuerat, Neapoli obiit, & in æde D. Dominici sepulta est. Post alteram Mariam tertiam uxorem accepit ex familia Engenia, quae prius Raymundi Urlini conjux fueras Principis Tarentini, de qua etiam nullam habuit prolem. Obiit Neapoli anathemate notatus a Johanne XXIII. Pontifice anno falutis 1414. die 6. Augusti & fuit sepultus in æde Beati Johannis ad Carbonariam .

Johanna Caroli III. filia Ladislao fratri fuccessit. Hæc vivente fratre vidua ab Austria redierat, cujus Provinciæ Duci nupferat : fed Regina effecta Jacobum de Borbona , Racentafæ & Marchiæ Ducem, virum accepit, qui Manfredoniam cum triremibus Venetis appulfus , quamplurimos Regni Neapolitani Principes obvios habuit, & ab his Neapolim perductus 1415. Regina conjuge, & Regno potitus est; sed anno 1416. orta inter ipfos conjuges difcordia, ab Arce Regia, quam Novam vocant, exiens, Cives Neapolitanos in Jacobum Regem irritavit, qui in Arce Ovi obsets , specie concordiæ ad Conjugem venit, & ab ea captus, biennioque detentus in carcere; & opera communium amicorum liberatus, tandem Tarentum aufugit in quadam navi Januenfium Quo audito , Regina Johannem Antonium Urfinum Raymundi quondam Tarenti Principis filium, ad eum oblidendum cum exercitu misit, qui opera impigre navata, Tarentum a Jacobo Rege pro foluta pecunia recepit. Jacobus mox ad patrios lares profedus est, Reginæque mortuæ superstes suit.

Hæc Kegina mandato Martini V. Pontificis coronata diem obiit anno 1435., & fepulta est in æde Divæ Martæ Annunciatæ; die 2. Februarii. In hac omnis progenies Caroli I, Idefecit &c.

DE



D I

### FERDINANDO

QUI POSTEA REX ARAGONUM FUIT EJUSQUE POSTERIS

## TRISTANI

CARACCIOLI.

Erdinandus, Alphonsi illius, qui primus nobis Hispanorum moderatus est, pater, cum ei Henricus Hispaniarum Rex germanus moriens , Infantis filii Johannis mox Regis , Regnique tutelam demandasset, ita eam integre, pieque gessit, ut Proceres, Populique omnes Regem potius, quam Regis Tutorem præoptarint. Quippe præfentem, expertamque integritatem, quam quo evaluri adolescentis Johannis mores essent, experiri malebant. Credebant insuper, Ferdinandum tantum ultro oblatum Regnum non aspernaumum, quod multi parricidiis, sceleribusque fibi parare non forent veriti ; quippe jam vulgo cernimus , & sanguinis necessitudinem, & sidem, ipsamque denique Religionem , opibus & imperandi libidini cedere . Quod præfagiens fagacissimus Princeps, ne nomen sum in discrimen iret, aut renitendo ( quod omnino statuerat ) graviter Regnum offenderet, cum quod e re sua postulasset, sibi negatum cerneret, & insenfum puero, & fibi Tutori remaneret; aut annuendo, contra cognationis jura, germanique fidem, Infantis crediti fibi Regnum, usurparet ; statueretque immaculatam potius vitam ducere , quam execrandis sceleribus scedam execrandamque reddere: ire obviam flatuit, & se omni suspicione affectati Regni liberum præslare.

Hac igitur ratione prudentiffime fieri posse excogitavit . Hispali Conventu indicto, quo ad præfinitam diem cum & Reguli, & Regiarum Civitatum Legati adillent, adfuit & ipfe, & puerculus Rex, cujus tutelam gerebat, affiltentibus pro dignitate in æde maxima cundis fuis ordine fellis, fulpenfis animis expedantibus, guidnam Ferdinandus allaturus effet. Is repente apparuit, Regem infantem, Regiis ornatum infignibus, humero gestans, Affurgentibus cundis ad spedaculi novitatem, Regisque honorem, indico silentio inquit : Fidelissimi semper Regibus vestris Hispani, & nunc maxime familia hostra, ecce Regem vestrum, (retorquens ad puerum , quem gestabat , os ) hunc colite , hunc observate , in ejus fidem , & falutem , meis refidentis , & fulti humeris , jurate , cum me idem fecisse conspexeruis. Inde suggestum versus, quem fublimem struendum curaverat, in quo erat etiam Regia sella, ire pergit , universis sequentibus . Ad locum cum pervenisset , Rege ab humero clementer in fellam demisso, retrocessit Princeps adoraturus ipfe Regem , Captoque spatio, quo apte se ageret , clariusque conspiceretur , antequam ad Regem deveniret , ter fubinde genu polito, revelatoque capite illum falutavit, juravitque in ejus obsequium, fidumque se suturum, & tanto arctius, fideliusque obstrinxit, quanto Patrui . & Tutoris iniquior esset perfidia. Hæc intenta voce, ut exaudiri etiam ab eminus flantibus clare poffet. Genibus ergo affurgens, e quibus verba fecerat, a Rege ofculo accipitur. Est enim mos Hispanicorum Regum, gentiles, cum se primum adeunt, osculo admittere. Onibus perspectis, cuncti admirati conflantiam viri, sinceritatemque fidei, eum libenter obsequati, ordine, quo ille processerat, venerati funt Infantem Regem, pro cujus falute, imperioque fe, pignora, fortunalque omnes expolituros jurejurando affirmant. Quare & a puero Rege humaniter amplexati, verbis ætatem decentibus qualia Patruus, ne accerfita & aliena viderentur, fuggefferat. Ipfe deinceps affurgens, exculata prius adolescentis ætate extollendo illorum fidem, virtutesque numerando etiam . . . bono ut essent animo., & spe certa; Regem, & se bene memores tantæ devotionis, obfequique Regali familiæ dignitatique præfliti, responsuros brevi beneficiis, honoribusque amplioribus, indubitato teneant.

Ecce Ferdinandi probitas, argumentum, bene, pieque fada nu ufquequaque mercede, praemioque fraudari. Defierant jam Celtiberis Aragonenfibus fui prifci Reges, convenerantque Porochia.

chia , ut ipsi appellant , Plebs scilicet , Nobilitas , & Sacerdotit Præfules. Tribus enim ils corporibus omnis res agitur, eorumque viribus innitiur, & parens dicho est. Cumque diutius agitatum effet , quemnam in Regem assumerent , nec convenirent; erat enim perdifficile a Concione varie affecta Principibus, de quibus ratio habebatur, rectam, & tempellivam ferri fententiam de Rege. Inaniter autem disceptando tempus terebant, maximo populorum discrinine; cuius rei cum votorum diversitas modum non inveniret, visum est rem paucioribus demandare. Quatuor enim in Regna, seu Principatus', Imperium illud omne dividitur. Placuit ergo de fingulis quaternos eligi, quantum humana prudentia oftendere valet, tantæ rei idoneos, qui Regem adoptarent, & quorum dido reliquis flandum effet, Sexdecim igitur viri deflinantur, moribus, fanctitate, rerum experientia nobiles; & qualem Regem esse, qui bene consulere sibi creditis, & maxime non antea fibi cognitis apprime callerent . Ii injundum munus fummo fludio peragere nituntur juxta spem, fidemque de eo habitam. Erant enim magnarum Familiarum Principes, qui Regna illa Uxorum nomine ad se devenisse causabantur, quæ variis ex prædecessoribus Regibus natæ erant; quos inter & Ferdinandus erat, qui & similis necessitudinis jura sibi esse contendebat. Norant antem Sexdecim prudentissimi viri, Regem esse petendum Regia ex Familia, ne sorte Populos novi hominis puderet Imperiil, parereque dedignarentur : Gestis præterea clarum, armis exercitum, moribus fanctum, benignum, jultitiæ & paeis amatorem, scelerum vindicem, & qui bello, armis, pace, jure, & æquo uti optime sciret . Perlustratis ergo curioso examine omnibus, quilnam effet its dotibus præditus, ut eum optare Regem merito possent, unus Ferdinandus Castellæ Regni, Regisque Tutor , Regali illa e domo vifus est , qui optatum exquisitumque Regem magis referret. Igitur præteritis competitoribus Ferdinandum cooptant, virum etiam citra successionis jura regnare dignum, suffragantibus meritis, & praccipue documento justitiae & pietatis in fratris filium nuperrime edito. Quod facinus adeo gratum de eo exstitit, ut etiam ad illius posteros mercedes amplas transfundere voluerit. Siquidem Castellæ Regnum, quod fibi Ferdinandus perfidia & scelere vendicare noluerat, cum sacillime potuiffet, Ferdinandum nepotem legitime, justeque plures annos possedisse vidimus conjugio Isabellæ, cui deficientibus maribus regnare contigerat. Felicitatique ejus additum, quod ejus uxo-

exorifene fuerit Mauros Fidei hoftes extremo Europæ angulo exegiffe, totque post secula Granatæ Regnum, partem scilicer Bæticae Provinciae, vel præcipuam, ad Christi nomen, Hispanorumque ditionem petranfille conspicitue. Diximus Ferdinandum ex Castellæ bene gesta tutela , Aragonum Regem optato devenisse , & coronam illam Salomonis dicentis, Filii Regum, corona corum, eum merito decoraffe. Suftulit autem ex uxore moribus fibi compari, cum qua una rem habuisse constans fama erat, liberos mazes hos; Alphonium illius Regni fuccelforem, quem nostram hanc Siciliam fibi vindicasse vidimus, Principem, & si forte non omni, maxima tamen parte egregium: Johannem deinde, quem Nawarræ Regnum connubio Reginæ affequutum, non citra tamen probitatis, virtutifque specimen tenendum est: Henricum tertio loco natum , Magistrum Militize ; quam Divo Jacobo dicarunt in prælidium Provinciarum, ad arcendos, continendosque Mauros, ne a Granatæ finibus reliquam Hispaniam incursionibus, latrociniilque vexarent : ultimum Petrum , quem germanus Alphonsus expeditione Neapolitana subsidio simul, & folatio secum duxerat. Hic militari congressione, circa obfessæ Urbis moenia tormento e propugnaculis emisso extinctus est; Habuit etiam · · · · · · Portugalliæ Reginam ; quos omnes moriens , fuperstites reliquit; nequaquam frustratus spe, quam de illis optimam præfumferat . Siquidem Alphonfus non contentus paterno fibi Regno jure devoluto, hanc nostram Siciliam addidit, Hispanorumque nomen pæne abolitum celebre in Italia reddidit. Johannes autem ex privato Regis filio Rex & ipfe evafit . Henrieus fuum Magistratum conflanter ad mortem detinuit . Petrus vero tot de se strenuitatis, probitatisque experimentis, nullo germanorum, etli annis, non tamen gloria minorem fe futurum offendit.

petra predinandi igitur veutilioris moribus; foboleque enarratis; operae predium viderur ad id, , quod principaliter intendimus; redire; Principum feiliect, qui ex eo in nos regnarum; fuccefionis feriem ollendere; Vitam ac Rifloriam facundiori promitorique ingenio relinquentes. Alphonfus igiur primus realitit, qui pubis moderaturus accellit, & andos fere fexteeim pace plerumque fexcunda parafuit. Deceffit autem Neapolitim Ovi Arres, quorios, quem Gracel Gonhorream appellant, et il involuntaria feminis dell'utici) que fenim extabuerat, ætatis anno; ut fertir, elimaletrico, fexagedimo fellitet ettoris, kledemionis sero noftra 14x 88.

ex quo Neapolim ceperat, XVI, Moriens hujus postræ Siciliæ Regnum Ferdinando filio notho, tamquam a fe partum reliquerata Fato ne, an prudentia evenerit, ut 38. annos ( tot enim plus minus imperavit ) homines, & pecora perpetua aeris falubritate, annonæque omnis copia adeo creverint, ut fe , & Fiscum apprime auxerit; quin & feditiones, motaque in eum bella ea felicitate fedata funt , ut ad hoc fuborta videri possent , ut eum ditiorem fecilioremque redderent : qui res ejus gestas noverint, exactius judicare poterunt. Coronam, Sceptrum, Pomum, reliquaque Regni intignia a Pio II. Pontifice Maximo per Latinum Ursinum Cardinalem ad id delegatum Baroli suscepit, salutis anno 1458. Obiit Neapoli anno 1494. vitæ vero 64. defluxu capitis ex Bajano rediens, quo venatum ierat. Corpus ingenti funeris pompa in D. Dominici ædem delatum, ibique offa plumbeo locello, purpura auro intexta cooperto, prope Altare maximum locata jacent. Filios complures genuit, hos tantum superstites reliquit, Alphonfum Calabrize Ducem, qui ipfa obitus patris die Regnum infeliciter auspicatus ex Arce nova prodiens Rex. Et hunc Alexander VI. Pontifex maximus legitime regnare voluit ; titque clarius innotesceret, Johannem Borgiam Cardinalem Montis Regalentis ad eum delegavit, qui infignia decreta, quæ a Sede Apollolica stabiliendis Regibus conferri solent, illi suo. Sedisque nomine contribueret : quod & peractum est Neapoli in æde maxima . . . . Idus Maji falutis anno 1495. apparatu quidem splendidissimo , frequentia numerosa , Nobilitate illustriz spectaculum certe omnino delectabile, magnificeque Regium . Inde facris expiatus precationibus, fandoque Chrismate perundus, Dalmaticatus processit, Coronam iliam paternam flammigerabilem , tum multiplicitate gemmarum , tum earum magnitudine & pretio, capite gellans, dextera regale Sceptrum, læva auream Pilam, Sic pallium fubiit, purpura auroque intextum, quod e Proceribus primarii substentabant, præcedentibus Principibus viris , quibus inlignia illa concessi Regni præserenda tradiderat , Sceptrum scilicet , Pilamque ; Corona autem Dalmaticaque indutus infe remanferat. Sic obequitans celebrioribus Urbis locis, ubique falurantes benigne : humaneque allocutus maxima hominum latitia, frequentibus obviifque acclamantibus, Diu vivas Alphonse, perpetuoque regnes Alphonse, in Arcem dum usque pervenerit. Hic finis coronariæ pompæ, qua & funere e quo Patrem extulerat omnes ante noltros Re-

#### OPUSCULA HISTORICA.

ges ejulmodi superavit; & cum longe diversum sit; Regein efferri , & Regem coronari, utroque tamen fua magnificentia , & Regio apparatu perfunctus est , adeo ut neutri quid defuerit , paria nec patres nostri memoria teneant, nec nepotes sperent ... Non evagemur ulterius, nec commiseratio infelicis Principis nos distrahat ; ne dum benefacta ejus , & specimen suturæ magnitudinis ( fi per fuos licuisset ) ostendere velim; ad quod destinavi ferius accedam. Susceperat ergo, vivo patre, ex Hippolyta incliti Francisci Ssortize Mediolanensium Ducis filia, Ferdinandum Capuze ante Principetti, quem mox inito Regno, Ducem Calabriæ dixit . Item Petrum , quem aliquandiu ante adeptum Regnum extulit , corpulque in Montis Oliveti æde poni voluit. Habuit & Isabellam, quae Johanni Galeatio Mariæ patrueli suo nupsit, quam similiter iniquo parentis fato exsolutam Ducatu, hic Bari Ducem cernimus. Hos ex Hippolyta uxore, quam & ipfam defundam vidit, & in Annunciatæ Templo regie sepeliri curavit. Vix erim regnare coeperat, cum desiit, fiquidem non revoluto anno Ferdinando filio Calabriæ Duci Regnum tradere flatuit feque ad Hispanos vitam acturum coelibem privatamque conferre. Revocato igitur ab exercitu, cui praverat, filio, Regium nomen; & omne quod in fe erat, illi Neapoli tradidit. Secesserat interim in Ovi Arcem, cum primo Ferdinando filio, cui Regnum demandaverat, Urbem perrectanti acclamatum est : Vivat Ferdinandus Rex , vocibus non adeo intentis & firmis , seu palpitantibus præcordiis ex imminentium malorum oftentis, seu memoria recentis infaustæque nuperrimæ precationis patri exhibitæ . Igitur successore dido, dispositisque pro statu temporum rebus, suum ner aggreditur comitatu, quem fibi ex fanctis Professionibus elegerat, religioso & probato in Siciliam devenit, ubi in mortem ulque hælit. Cur non ulterius perrexerit, utpote rem mihi incertam & dubiam subticeo. Dicant, qui norunt, quando mihi statutum est res guemadmodum præsentes vulgo novi, ita futtiris noscendas transmittere . Messanze demum ( quod clare liquet ) diem obiit , ubi maximo a Civibus funeris honore profecutus ; parique reverentia offa servanda curarunt. Cum de abdicatione sui Regni, ejusdemque tam repentino discessi, varia varii commententur; unum tantum, quod publicitus ferebatur, in medium producere libeat ; scilicet ut ferinam rabiem , quam & ad sui, Regnique internecionem processuram cerneret, in se, quem causabantur, exarmaret, filiumque loco; & natura . . . & Reges fibi

dederant, relinqueret. Ferdinandus igitur cognomine Secundus Regiorum munerum ufu ante patris discessim abstinuit . Mox matrimonium cnm Johanna Ferdinandi Avi filia quam ex Johanna uxorum altera susceperat, iniit, & rebus, quæ per se suasque vires agi possent, non deerat. Sed tam numeroso validoque imminente Gallorum exercitu, crescenteque subinde amplioribus copiis, deslituto omni auxilio. & spe desolato de cedendo cogitano dum supererat. Nihilominus ad Capuanæ usque direptionis vastitatem nihil eorum , quæ ad fui , Regnique tutelam pro viribus parari poterant, omifit. Capua ergo amilfa, veluti deploratis rebus, qui de conditionibus cum Gallo agerent, milit ; qui cum re infecta rediissent . Enariam, modo Ischiam , secedere statuit ? In colligendo res asportandas, a Germanis, quos Arci novæ præfidio relinquebat, fe coram diripi, expilarique videns, deflinato celerius ire compulfus est, comitantibus nonnullis fuarum partium viris, qui ei ulquequaque fideliter conflanterque adfuere. Brevi post Ischia in Siciliam transmist, ubi per aliquot menses suiz Neapolim reversus, maxima Civium caritate admissus suit Nonis Julii anni 1495.: abierat enim hostis Carolus Francorum Rex: eam a fuis peffime habitam relinguens .

Adfuit Ferdinando mox Federicus patruus, remque communi sententia agere coeperunt. Post multos tandem exantlatos labores, hoftes exutos armis datis conditionibus emifit. Ipfe affiduitate laborum, & curarum gravem in morbum incidit, quem armatus, inermis, noctu interdiugue folem, imbres, ne opportunitatem victoriæ amitteret, ferendo hauferat, adeo ut remedia medicaminaque cunda pertinacia valetudinis respuerit, sensimque extabefcens femivivus Neapolim delatus, ibi poftridie moritur vitae anno ... Corpus noclu exeguiis modicis in ædem Divi Dominici elatum juxta loculum Ferdinandi Avi . Liberorum nil prorfus reliquit, Regnum Federico patruo delegaverat. Obfidebat tunc Federicus Cajetam , unde revertens Neapolim , auspicaturus Regnum; adiit, quam & moestam & luctuosam recenti Ferdinandi morte, præfentia tamen, & spes de illo præfumta aliquantulum elevavit. Genuerat autem Federicus ex Isabella Baucia vivo. Ferdinando patre filium, cui avitum nomen indiderat Ferdinandi, quem mox, inito Regno, Ducatu Calabrize honestavit; est enim regrandi prærogativa, Tulerat jam Rex alios duos; alterum Alphonfum nominavit, inflaurans germani nomen, alterum vero Cæfarem, Et hunc , Federicum feilicet , Regem haberi , co-

10-

inerati, dieique voluit Alexander VI. Pontificx Maximui. Capuz feequenti Reguicolarum conventu Coronaria pempa celebrara edi Prieficio Carfare Borgia Cardinale, & Pontificis Legato; & marcia affini, & ur extitus probavir, animo & dide; qua Alphorsian insper infigniti curaverat. Quandoquiden illum Cefarem Borgian, quem modo Legatum, Pontificifique antuniminodo necefariums, galero Cardinalaus infignitum, facira dantem, & Samuelis Prophetze vice Reges ungentem vidinus: ecce profanus, maritus, Pontificifique fillus, militum Dux; feerifilmus Tyranius, Sacrorim capilator, repente prodiit; & quem Præfoleni ad irmandum Regem Pontifer milerat, eumdem fillum latronum Ducem di perdendum redire voluit. Hie Dux ille Valentinas, quem capilator habitum, ex qua fugiens, ignobili quodam in certamine feu velitatione occidim addivinus.

Federicus igitur Rex post acceptam Coronam przefuit Regno annos quatuor plus minus anxius femper & fufpectus, futura præfagiens. Videbat enim rem undique fuam invifam, & adu fubdole evertendam; & quamvis diutius ceteris Ferdinando fuccedentibus Regnum detinuerit , numquam tamen integrum ei fuit peragere; que optatlet, undique terrentibus minis . Tandem prodierunt occulta confilia; & diu ad illum perdendum excogitata, & quidem talium, qui non modo Federicum nemini corum viribus parem, fed Orbem religuum labefactare valuissent. Ouod tanta filentii cura, & ne præsciretur, cautione actum est, ut maximos Principes, & hujufmodi officii infolitos, non piguerit per fe literas dare, & accipere in focios a fecretis, & ab epiflolis , adeo ut pritts hoftes haberi , quam audiri maluerint . Fines ergo Regni devastantes ingressi . Federicus interim modo quo poterat, munitionibus militeque fe tutari parabat. Sed cum hostis Capuam usque devenisset ; eamque inaniter diripuisset; also ex Regni latere hostilis classis Provinciam Calabriam ad se traheret i oinni spe auxilii amilla, ad Gallorum Ducem, qui de conditionibus agerent, milit; & qualibufcumque datis, fubire necessarium ducens, Ischiam cum omni familia, & re secessit; comitantibus illum plerifque nobilioribus , qui relida domo ceterisque suis, eamdem subituri erant fortunam, quam ipse Rex subiillet. Tradiderat enim Arcem, Urbemque concesserat, ut fib? quo vellet ire, per Gallos liceret . Subflitit aliquantifper, dum res pro conditione componerer. Inde fuis triremibus ad Gallorum

Regem, quem jam præelegerat, venire contendit, a quo ut vidus acceptus eft, E Fisco tamen annuum victum ei statuit, neutro tamen dignum, fi illius opes, fi hujus necessitatem spectes. Evocavit porro ad se uxorem, & liberos, quos Ænariæ reliquerat, unaque fecum in mortem habuit, Ferdinando Primogenito Calabriæ Duce in Hispaniis detento, quo Hispanorum Dux, cui se tradiderat, e Tarento transmiserat, ubi in Aula Regis adhuc vifitur. In Galliis degens Federicus, cum rem fuam & spem quotidie in pejus labi , & minui cerneret, nimiis & æque triftibus curis ægrescere cœpit, utque aiunt, raro domo egrediebatur: valetudine ne detentus, an Regiam ejusque frequentiam vitans, incertum est. Tandem cum macerrimus devenisset, molestiis & angoribus atterentibus vires, febre extinctus est Turoni, superstitibus liberis Alphonfo, duobufque Infantulis, quos circa fe moriens vidit . Ferdinandum vero Primogenitum Calabriæ Ducem , præcipuam morientis follicitudinem fuiffe tradunt. Cum illum in Hispania esse cognosceret, de conditione præsenti dolebat, & suturze ejus metuebat. Quod non infimam fuze infelicitatis partem existimans, & crebris altisque suspiriis filium appellans, & quod non faltem moriens alloqui licuisset, querendo desecit.

Devenimus ad triflem infelicemque Alphonfi I. fuccessorum exitum, quorum Regnum subversum vidimus, quin & partem maximam prolis suum obiisse diem, aut coram vidimus, aut audivimus. Ferdinandus Federici Regis primogenitus, quem Catabriæ Ducem pater voluerat, penes Ferdinandum Aragonum Regem, modoque etiam nostrum, Hispaniæque Rectorem; degit, ejusque mercede pæne liber viclitat. Alphonsum, & Cæsarem, duasque semellas cum eorum matre hospitalitate Antoniæ Bauciae corum materterae in Mantuano vitam, quae eis praebetur, vivere intelligimus. Videmus etiam hic Isabeliam Bari nunc Ducem, Mediolani quondam, Alphonfi Regis II. filiam. Hæc omnis Alphonfi I. legitima exflitit progenies. Ferdinandus autem, ut diximus, Aragonum Rex, & nunc nofter, etfi Aragonius, non tamen ex Alphonsi I. linea , sed nepos ex fratre Johanne Navarræ Rege, extat . Et hunc post Isabellæ Reginæ obitum , cujus confortio illis regnaverat, ad nos devenisse vidimus, ubi Regio apparatu, ingentique pompa, effufa Civitate, omni alacritatate & plaufu optatilimus admilfus est . Sed tam brevi hic moratus est, ut paucissimis se noscendum præbuerit, adeo ut plerique ne faciem quidem viderint, præfestinato ad Hispanias redi--22

#### OPUSCULA HISTORICA.

tu. Non enim septimo expleto mense Nespoli degit. Interque redeundum, Savonæ a Gallorum Rege ibi eum opperiente biduo Regali liberalitate fraterne detentus, inde fecunda navigatione ad Hispanias pervenit, modo Castellæ, reliquorumque Regnorum, & Habellæ filiæ Reginæ utelam gerere pacate videtur.

CIG. STREET, AND THE STREET, BE OF

the market and the state of the s

and springer land 2 1 to

as a death of the state of the state of rid not on the rule of the state of (B. V. (B.) 201 (B. V. (B.) 20 - P 29 11 41 11 419 -

edit, in the control of the control Day to a world good of not sail.



NOBILITATIS NEAPOLITANÆ DEFENSIO

# T R I S T A N I

CARACCIOLI.

O'Unita juftitize, integritatifque tuze apud me fuerit non opinio, sed fides, cum te Arbitrum circumspectissimum, æquisfimilinque Judicem te ipsum elegerim, facile potes cognoscere, ut merito sperem, te non solum semiconceptæ opinioni cessurum, verum etiam pro tua æquitate nostris partibus adfuturum. Nuper enim cum apud te ellem , mecumque nonnulla familiariter differens, remiffa aliquantulum feveritate Legationis, qua fungebaris, post multos variosque sermones devenisti ad laudes nostrae hujus Patrice, quam magnifice extollens tibi omni ex parte placere affirmabas; tantumque in ea te desiderare solertiam & industriam Nobilium, seu gentilium Civium, quos cernere erat quotidie otiofos, & ludibundos in Confessoriis, & ut patrio utar verbo, Sedilibus inaniter tempus terere. Quod idem cum paucis ante diebus ex te audissem , veluti si inter loquendum excidiffet, confulto inoffensum præterii. Sed postquam iterum ac-curatius abs te repetitum animadverti, veritus ne candidum judicium tuum vana quædam obumbraret opinio, altiulque in animum descenderet, falsum tradi a plerisque conabor ostendere; fretufque bonitate caussa, obtrectationibus etiam satisfacere, nedum tibi præcipue amatori.

Nespolitanam igium Nobilitatem pervetulam exiliimari, nemo eft, qui refeixi, adeo ut in toto pene tetrarum Orbe peculiariter Nespolitana Gentilitas dicauri, camque effe reor, que a M. Tullio in Topicis definitur. Unde hanc Gentilitatem, vel fi liber, Nobilitatem, citra virtuum, fortunarumque copiam conflare non poffe experimento docemur. Videmus isaque Nobilitatem hanc utrifque commodis in primis abundaffe, nec hodie adeo malis attritam, ut Italicarum Civitatum alicut cedat, five in ampliffimorum centium, appiverfariorumque reddituum proventibus, live in Magistratibus, & Officiis infignibus, Hacc autem otio parta esfe. atque inertia subinde conservata, stultum esset credere, standumque potius argumento tamdiu firmato, lic majores illos nostros virtute libi dignitates paraffe, ut eas animorum corporumque præflantia nepotibus tradiderint, eademque vivendi observantia ad nos usque derivata permanserint, quæ nec pestilentia, nec direptionibus, aut malorum Principum diritate intercidi , nedum aboleri potuerint. Sed ne tam breviter, succincleque dixisse, etiam rei sidem levet, recenfebimus, quibus artibus parentes illi, majorefque nostri nominis claritatem, rerumque affluentiam fibi paraverint, idemque facere posteros docuerint. Profedo nec munia, nec exercitationes ullæ exflant liberis hominibus dignæ, quas non egregie exercuerint, nepotibulque velut hereditarias eodem studio obeundas reliquerint. Quam quidem viam Nobilitas hæc fectando, nomen, & rem auxiffe cognoscium, Sacros Pontifices, optimosque Principes omni labore industriaque demerendo, utque illorum gratiam inirent, non fortunis, non labori, non ipli denique vitæ peperciffe. A facris igitur, & ab ipfa Religione, ut Christianos decet, initium faciamus,

Summum Pontificatum certe nemo diu tenuit, cui non ex nostris plures adsliterint; facerque ille Cardinalium Senatus, raro umquam citra Neapolitanum aliquem, qui non fuerit in illum ordinem cooptatus, coactus est. Testantur hoc apud nos Sacella, in quibus pendere vifuntur pilei illius infignia. Unde non paucos ex his ad Summum Pontificatum evectos merito credi potest, cum patrum memoria Urbanum, Bonisacium, Johannem, ex equestri omnes Familia, in eo gradu collocatos, atque e pluribus nostrorum Cardinalium electos fuisse legamus. Alias vero dignitates, utpote Archiepiscopatus, Episcopatus, Abbatias, nonne & nostros Theologiæ professione, Juris scientia, rerum agendarum folertia, negotiorum experientia infignes, Sacra ipfa Romana Sedes merito per totum Christianum Orbem potiri voluite Præcipue tamen Regni hujus Sacerdotia ad eosdem velut hereditaria deferuntur. Quid de illo Fratrum Hierofolymitani cognominis contubernio, Christianæ Fidei hostibus semper objecto. Rhodi commorantium, dixerim, in quo nostri præcipue milites perpetuo conspiciuntur? Quin etiam Magistrum illum, & mo-

deratorem ex Neapolitanis Equitibus aliquem Religiofa illa focietas quandoque fortita est; & nos ipsi nuper vidimus, cum Mahometus Turcarum Princeps Rhodianam Civitatem tam numeroso premeret exercitu, exitiumque & Præsuli, & propugnatoribus ad internecionem minitaretur, multos illius Ordinis ex nofiris illuc advolaffe, velut aves ad arcendum a nido pullifque peflem, fecumque & commeatus, & prælidium privato ære paratis navibus advenisse. Quorum non pauci in ipsa obsidione, oppugnationeque viriliter occubuere. Nam etsi tam emeritæ militiæ legitimam vacationem jam impetraverant , maluerunt honeslam fubire mortem, quam domi, cum possent, fine nota supervivere. Non ab re hic quoque subscripserim, quod narrantes sæpe feniores audiverim, fuorum nonnullos, majorum vero non paucos cum Fratribus quibusdam militaffe , quibus Pruffienfium erat nomen. Tutabantur enim Histri fluminis ripanı, ne forte Christi hostes populabundi in Pannoniam, reliquasque Christianorum Provincias transgrederentur. Hæc dida fufficiant, ut nosci posfit, hanc nostram Nobilitatem non ignavo otio studuisse, cum non piguerit, tam procul a patria, posthabita familiæ caritate, tot discrimina pro Christi Salvatoris nomine, & pro gloria virtutis adire. Utque nullum officii genus prætermillum intelligatur de Sacra nostra Fide benemerendi , mentemque in sanctis disciplinis exercendi, multos cucullatos videre licet in quavis Sancae profeffionis Societate, quorum plurimos morum, ac vitæ fanditas in Abbates evexit. Plerique vero eorum, qui Observantes dicuntur, eam divinarum Literarum scientiam assecuti sunt, ut Sermones ad populum pro communi salute Catholice, efficaciterque edere & habere voluerint, nec minus in expiando noxios, qui se reos faterentur, prudentissime discreverint.

Militize tamen przecipue exercitamenta fuere, que majores nostri prae ceteris ad nomen & rem augendam fedati funt; quo-niam & auimorum fortiudine, & corporum patienta labores omnes pro honestate tolerare statuerint, viasque laboris & di-ferimints plenas usque adeo avide perquistverint, ut raro confe-di sint exercius, in quibus nostri nomina non dederint. Testis opulentissima vestra tila, se inclyta Respublika elle poets, quae perpetuos milites ad sui, multorumque præsidium alere non cef-sat, cum nusti e nostris apost se tilpendia faciant, non modifies, verum ettam turman utudores, insuper & Præsfecti, quos grata munissentia, ob benemeria sideliaque opera, honoribus, femper auxit, quotidieque auget, Hujus per insuen solos faciunt

emeriti ad nos redeuntes, quos cernimus præmiis & dignitatibus honestatos, militiæ vestræ decus extollentes, nostrisque tyronibus, ut sub vestris auspiciis mereant, suadentes. Nonne etiam in Mediolanenfium Ducum Aula, & exercitu, Neapolitani milites egregie spectantur? Quid de Estensium Marchionum dicam contubernio, ubi nostrorum plurimos videbis commorantes? Quid apud Gonzagas , & Malatellas , cæterosque in Italia Regulos? Nonne egregias Neapolitanos navaffe operas cognofces? Adeo ut cum eversiones magnæ alicuius Italicæ Familiæ intelligimus, trifles, quafi calamitatis participes, illam deplorare cogamur, velut amiffum Nobilitatis nostræ fublidium, campumque exercendæ virtutis, & industriæ. Quid Florentinorum ille libertatis amator Populus, qui etsi non perpetuo conductum militem habet, tempellivum tamen parare pro occasione non celfat? Et hic nostros in primis habere, eifque honores & præmia maxima cum fpe deferre dignoscitur. Quid? quod claustra Italize angusta animis nostrorum visa sunt, quos non piguerit Alpes transcendere, nequaquam ad delicias, fed ad pericula, bellorumque diferimina subeunda, utpote qui barbarorum se suroribus interserere, &c objicere non formidaverint. Et ut antiquiora omittam, in bello, quod superioribus annis Carolus, Burgundiæ Dux exitialiter gesfit, Civitatemque hostilem arctissima obsidione pressit, Neapolitanorum virtus equitum præcipue enituit. Cogitabat Princeps Infulam, quam Rhenus amnis efficit, per vim hostibus eripere; ex illa enim & militare fubfidium , & commeatus in Oppidum invehebatur, quæ nifi capta fuillet, vana & inefficax futura videbatur obfidio. Hoc facinus, etsi difficultatis atque discriminis mulum habere videbatur, nostri tamen ad ipsum se exponere, & locum aggredi ausi sunt. Quare a Principe concessami rem viriliter navare adorti, ( erat enim navibus ad destinanum locum transmittendum ) quamvis in ipso trajectu tormentis plurifariam ab Infula impeterentur , nihilominus ad Infulam devenerunt, non paucis perfoffis navibus, militibulque vulneratis. Tunc nulla interpolita mora eorum Præfectus ( erat enim vir strenuus, & pluribus facinoribus clarus ) fuos ad munimenta hostium diripienda, animumque tentandum impigre, incuncanterque duxit. Ibi aliquandiu, atrociterque pugnatum utrinque, & occifi quamplurimi, & vulnerati. Sed cum ab Oppidanis his, qui Infulam tutabantur, subinde subsidium, & tela subministrarentur; nostrique, quoniam flumine ab exercitu disjungebantur, nullum inde fubfidium expedarent, ingruente tandem tormentorum & hostium

vi, cedere coacti funt. Hi tamen tanta constantia, tanta ostentatze fortitudinis specie ad naves se recepere, ut hostes, quamvis longe plures numero effent, nemo tamen munitionibus egredi, nec terga tam paucorum se recipientium insequi ausi sint. Atque ita cum fumma fui admiratione ad Ducem rediere; quibus mirifice collaudatis, quod non fuccesserit, locorum iniquitati, ac hostium multitudini adferibendum effe cenfuit; audaciam vero tam ardui aggressus, tamque moderati receptus, cautionem virtutis atque prudentiæ fuille. Quin etiam cum ad oblidionem solvendam, Oppidanosque tanto discrimine liberandos, Imperator maximis Germaniæ viribus suppetiam venisset; Dux autem ipse, ne Oppido appropinquaret hollis, obviam procederet dimicandi facta potestate : primi Itali hostem lacessere ; alacriterque in illos conversi, tam terrifici nominis viros haftis, gladiifque impetivere, quorum prima acies Neapolitanorum infignis exfitit , adeoque fuam navarunt operam, ut fibi ipsis honori fuerint, & reliquis ad victoriam incitamento. Quorum nomina ex industria subticeo, non ut gloriam fraudem, fed cum multi fuerint, qui pari gloria fe Arenue gefferint, ne si qui sorte exciderint, velut silentio præteriti , conqueri pollint ; junctimque recenfere perquam difficile fit , paucorum tamen , aut etiam unius , justa hæc querela elle posset. Ea denique side hoc in bello, eaque virtute stipendia fecere, ut Dux ille maximus Italos milites donariis inliguibus, variifque præmiis audoratos, ac reliquis bellis, quæ ad mortem ulque gellit fecum habere fluduerit, habuitque citra omnem pœnitudinem. Quippe Dux duobus prœliis, quibus infeliciter decertavit, alteroque etiam occubuit, neutrum fine nostrorum cæde peradum eff. Qui vero post Ducis interitum, profligarasque copias superfuerunt, a Francorum Rege curiose perquisiti, donisque amplioribus, slipendioque audi, inter suorum primos habiti sunt. Quibus enam ducatum fui exercitus demandavit, ita ut præclaræ illius victoriæ de Britonibus habitæ audorem e nostris extlitisse, fama fuerit; quippe nostrates belli experientia probatos, non tantum illi proclio interelle voluit, fed etiam prælidere. Ex nostris insuper inter Regni sui Pares esse constituit, deque Principum Gallicorum capitibus ferre fententias. Quamvis enim nominatim me quemquam prodere nolle meminerim , tamen ob facinorum claritatem, addlantiumque multitudinem ex toto Christiano Orbe. ea tempellate Gallorum Regibus, & gesta, & eorum, qui gesferunt, nomina pluribus nationibus cognita, & clara habita pro comperto scimus,

#### OPUSCULA HISTORICA.

Gustasse hæc pauca trans Alpes ex multis, quæ foris nostri Equites gessere, cum satis esse putemus, par esse credimus, quales domi se præstare soliti sunt, oslendere. Quare neque delidiofi , neque inerti otio marcire cognoscentur , ut maledici nonnulli nostrorum institutorum inscii obloquuntur. Spectentur ergo monumenta, quæ facris nostris ædibus continentur. Cognoscetur profecto, aut neminem apud nos, aut paucos omnino regnaffe, quibus non ex hac nostra Nobilitate comites expeditionum, invasionumque socii peculiares adfuerint , illosque Regiæ personæ insignia gestare voluerint, eademque facinora secum tractare, eodem voto adfiringi, beneque adæ rei iifdem præmiis impartiri permiferint . Difcernuntur hæc in multorum tumulis , & stragulis auro sericoque distinctis, pendentibus supra sepulta cadavera, in quibus, dum efferrentur, fuerunt ornamento, demumque memoriæ fervatis. Porro, quod nos ipli vidimus nostra patrumque memoria , etfi alienigenæ apud nos regnaverint , Principatulque allecuti fint, neminem tamen illorum extitisse, cujus Aulam, & exercitum honellissimo quoque ministerio aus officio nostri non expleverint, ut etiam filios, vel hic genitos, vel huc forte infantes adductos, per Neapolitanos Equites educari volucrint, qui teneritudinem illorum stabilirent , lubricamque adolescentiam siflerent; posthabitifque suis conterraneis, Neapolitanos esse malucrint, qui corum liberos nostræ Fidei præcepta atque ministeria docerent; quique etiam honelle faltare, canere, equos impigre quaquaverfum agere optime equitare, omni infuper armorum genere agiliter ludere Regios juvenes erudirent. Admittere vero Principum, Populorumque Legatos, postulata audire, responsionesque ex tempore ( fi res posceret ) reddere in parentum absentia, omni fervata majeflate, nostri Cives etiam docuere. Adultis iam. & Principalia munera obeuntibus, quinam eorum curam tutelamque, nili nostri suscipere soliti sunt? Hi intra cubicula secretiora dormientibus Principibus excubant, furgentibus præfto adfunt veftes. calcearia promtiffime administrantes, utque suos Principes venesiciis tutos præflent ,præguflatores ,fertores , pollicitatores tanta diligentia & caritate se exhibent, ut Principis salutem suo mercari periculo non dubitent. Hæc itaque officia, cum Juventus, viridiorque ætas Principibus tribuat , non desunt tamen gravioris ætatis viri , quorum auctoritate majora magifque ardua dirigantur , utpote Justitiæ distributio , rerum agendarum confilium , cautioque, ne quid inexpedati mali inopinatique subsequatur. Militiæ bellique ordo, opportuna flipendia, veftifque militibus

tibus provifa , hæc maxima ex parte per nostros agi continuo noscuntur. Vides etiam Regium Consilium Præside, Confultoribufque Neapolitanis moderatum, vallatumque egregiis patronis, privatorum caussas tuentibus. Et ne sorte partem hanc ingenui laboris ab his relictam putes, fere Advocati omnes nonnifi Nobiles admittuntur. Hujufmodi igitur moribus non modo obfequia fecuritatemque Principibus hæc nostra Nobilitas præstat, verum etiam audoritatem & reverentiam apud exteros parit. Norunt enim, hujufmodi cum Regibus viros degere, corumque res tractare, qui nullo decentius Regiam ministeriis ornant, & qui bello pacique opportuna optime calleant, ut bellorum præludia quotidie meditari, venationes intrepide obire, cantus faltationesque ad refumendas vires, ut vegetiores ad virilia munera redeant, concinneque citra lasciviam modulari. Talia igitur qui intelligunt, Principibus adscribunt, tanquam institutoribus tantæ Alumnorum disciplinæ: unde & suspici ab omnibus, & venerari solent. Hinc etiam emanaffe credi potest, ut cum totius inter Superum Inferumque Mare Regni hujus Rex fit, Neapolitanorum tantummodo a plerisque dicatur, spectantibus, ut opinor, mutuam caritatem, quæ raro in tam dispari hominum conditione esse confuevit . Intelligunt enim , Regi nostro non opus esse conductis . aut accersitis aliunde Ministris, cum domi habeat fidos exercitosque viros, qui quantumvis arduum laboriofumque negotium attentetur, expedire audeant, & possint. Quin etiam hinc nactos occasionem nostros Principes crediderim, ut crebras inicrint expeditiones, dum validam nec minus firmam manum facile, parvoque ære comparare possint , qua non modo fines suos tutari , hostemque procul detinere, verum etiam se ipsis locupletiores bello lacellere, infolentioresque damno & ignominia afficere, Profecto, postquam videris Regiam omnem hujusmodi hominum genere refertam, exercitus vero militibus, ductoribus, necessariarumque rerum curatoribus constare; Judicia, tranquillitatemque a nostris Equitibus æquo jure servari ; juraque sanctissime reddi ; caussas tanta diligentia ac side agi ; in aliis Regni Civitatibus . Procerumque . & Baronum Oppidis jura dicere : profecto neque inertia, neque defidia nostram Nobilitatem abs te dominatum iri puto, quam tor facris profamique Militiæ, Togæque rebus tam affidue vacaffe, omnique conftantia infudaffe cognoveris, fuumque ad usque nostri sermonis ignaros nomen claris facinoribus propagaffe. Nullas denique reor excogitari poffe vias, quibus ingenium, fe, fuasque fortunas augere possent, quas non sagaciter nostri perquifiverint, confianterque tennetint. Mercature autem quod minime animum intenderint, recle ne facium fit, omitiamus. Res est ditu inter mortales disquista maximis utrinque argumentis, fed funt fui cuique Partize mores non improbandi. Magnos certe quaellus ex Principum obsequitis, que nostra mercatura est, percipere solebamus; atque utinam illam diu exercere polimus, illisifique exercendam relinquere. Hanc vero importandarum exportandarumque mercium rationem Nobiles nostri honestis quidem Civibus, non fui tamen Ordinis, reliquerunt, per quos sidelites liberaliterque traclatur, ut pars etiam hæc Civitati nostræ non deces nostratura.

Ceterum spectari muitos in Consessoriis etiam ludentes non inficior; fed minime turpi otio, aut avaritiæ adscribendum puto; quin potius defessis animis ob curas atque labores merito concedendum. Adde, ne si forte per itinera necessaria in aliquem locum devenirent, ubi ingenue luderetur, idemque, ut facerent rogati, ignorantia caufaretur, se inurbanos rusticosque dici injuria erubescerent, cum honeste ludere pars sit civilitatis . Nec loca hæc nostra somenta inertiæ, desidiæque haberi volo. Quin immo emeritorum Senatulum honefliffimum, in quo domi militiæque Magistratibus egregie perfundi, sua, alionumque decora recensentes, Principum, & Nationum mores, vias, atque artes, quibus varias per regiones parari gloria possit, Juventutem docentes, exemplorum stimulis instigant, æmularique audita cogunt. Longe plura dici possent; quæ arguerent, Nobilitatem Neapolitanam genuiffe , submitisse , hactenusque servasse laborem & industriam , non otium & inertiam, fedendo aut ofcitando, ut quidam etiam aufus est scribere, cujus ne manes exagitem, (decessit enim jam pridem) nomen supprimo. Unum est, quod non possum non stomachari, quando scribere non erubuit , sibi videri suam Gentem rectius quam nostram de Nobilitate fentire, cum sui Cives maxima ex parte lucciones, vilibus etiam mercibus quællus faciant, fœnufque, utpote rem honestam, passim, & impudenter exerceant, omneque prorfus virile officium, legitimumque laborem aversentur.

Dies foftan: a deo ne munda; « a ablinens fuir iffhace veltra Nobilita, ut non aliquando facinorofos ediderit: ? Profedo minime iflud afferere aufin, manorque praccipue delazionis quorundam, quam mecum exportialità, obseltaus prius, ut penes me continerem, neminique deferrem. Refipodi (rem tamen uttufuque nofitum auribus non infolfatam, amenti moletlam & ingatam aufiu). & times & pagiatrios non folium de quibus prac-

fens habebatur fermo, fed fimilibus, & longe foedioribus feeleribus deturpatos in nottra Gentilitate fubinde extitiffe, quorum non modo mores & vitam detellamur, fed etiam nomina oblivione delemus. Eorum tamen nequitia nequaquam reliquos fœdari folere, tu iple optimus Arbiter elle dignofceris . Nam fi Nobilitas aliqua est, quæ fanctis probatisque moribus vivat, vestram esse fatendum ell. In ea tamen aliquos patet flagitiofe, scelerateque, neque fecundum majorum inflituta vixisse, nec hodie, ut verisimiliter credi potest, etiam vivere. Nam etsi vestri Magistratus omni conatu prudentiaque fatagere non ceffant, ex tam bene culto agro damnofas pellilentelque plantas evellere, reliquorumque famam omni animadverfionis lilentio cultodire: non tamen cavere polfunt, quin vitæ exitus nonnullorum malefactis dignit perspiciantur, cum in carceribus strangulari, fluctibus obrui, & id genus extingui eos mandent. Non ergo mirum videri debet in tanta hominum copia, si qui sint perverse impieque viventes; probi etenim numero, honestifque moribus illos profecto obruunt, quibus etiam, ne nominentur, præflant; eademque pars eorum inter ingenuos, quali parum fæcis in arca capaciffima else folet.

Stemus igitur experientiæ, qua nihil certius fideliusque haberi potest. Novimus enim ex primis monumentis, quam rara, aut nulla fuerit focietas ex omni parte fincera. Societatem cum dixi, familiam, domum, cœtulum quemcumque intelligi etiam volo. Solari nos tamen potest in hac parte summi cujusdam Pontificis responsio, apud quem cum anxie quidam ejus gentilis quereretur, quamdam ex cognatione mulierem nimis impudice vivere non fine magno familiæ dedecore : Noli , inquit , mi fili , propterea triftari ; fed potius boni confule. Væ enim Familiæ illi , cui non funt viri aliqui perditi , feminæque vitiosa : quasi humilitatem damnans , ac gentilium paucitatem. Habes ergo quæ scribere ad te caritas Patrize me compulit, quæ quidem verecundiam & timorem ineruditionis & inscitize exegit, urgens etiam ad te talem virum hæc delegare, cui verius major, quam verborum cura est. Tu vero pro judicii tui rectitudine bona illa censebis , quæ ad optimum missa funt ; & quod mihi ipse persuasi , benigne fac præfles, ut si quando in oblatratores laceratoresque Neapolitanæ Gentilitatis incideris, offulis prudentiæ facundiæque tuæ fauces illorum obstruas, oraque occludas. Erit tibi profedo nobilissimo, Nobiles tutari, ingenitum decus, talemque ordinem patrocinio obnoxium tibi reddere. Mei tamen, cujus in te amori nil addi potest, memor sis, inque tuos non postremos adscribas. N

### RERUM NOTABILIUM,

### Quæ in hoc Opere continentur:

Lexander VI. Papa infen-A fus Federico Regi 'Neapolitano. 89.

Alphonfi I. Aragonum. Regis varia fortuna . 83. Alphonfus I. Aragonum, & po-

To flea: Neapolis Rena Johanna II. Regina Neapolis acelogicitus x 32. .!! auluren uro? Eam in arce oblidet . 34.

Fractus ejus exercitus a Sfor-" tia . 36. . . m Et erepta Neapolis . 28. 579

Ejus progenies: 149. flora Alphonius II. Rex Neapolis

Regnum Ferdinando II. filio relinquit: 52.

- Ejus infelices cafus 88. 10146. - NI IF 7 Andreas Caroli Hungarize Regis filius Johannam I; Neapolis Reginam uxorem du-

cit. II. A conjuratis interfectus. 13. Ejus mortis conscia uxor. 18.

Inoraus etpa Jo Setil- an Angeli Comitis Campihaffr for-Dejocus apor amais ?

Antonelli Petruccii qualis forma na in Regno Neapolitano -in 109.

Antonii Cenciliae Catanzarii Comitis fortuna varia: 102.

Antonius Caudola Dux Bari ejus fortuma . 100.

Aguinatum Comitum profapia , anndeleta. 99.

Aragonenses in Regem expetunt Ferdinandum Alphonsi I. Regis patrem. 143.

Arenæ Comites in Regno Nea--o. politano. 101,

C es ( Treff Allen B Aptillæ Caraccioli fortuna varia in Regno Neapolita Arno. 103. 10 3 .. is

Bartholomæus Caracciolus Scriptor Historiæ Neapolitanac . 5. . 4.T . . 10 7 cs sta

79, 197 1 C 117 24 115 Ampanilla gentis qualis foruna in Regno Neapolitai no a roy. Train of

Camponissa gens eversa in Regno Neapolitano I 101. Gántolma gens e Ducatu Socio in Rosno Nidi a shajabi 07.

Caracciolæ gentis antiqua nobilitas. I. Num in eadem Carrafa pro-

dierit. c.

#### INDEX

Sergiani Caraccoll vita.21/ Carolus N. Hifpaniae Rex in Hifpaniam navigare inftituit. 78.

Ingenti cum discrimine ilfuc appellit, 79/ 10 10

Carolus VIII. Gallorum Rex, · Neapolitanum Regnum fibi comparandum flattit. 51.

Quo potitin'. 72. Fractus in reditti ad Gal-

liam . 54. Carolus I. Andegaviæ Comes, Regno Sicilize, & Neapolis

potitus, quæ ejus proles, 134. Caroli II. Regis Neapolitani profapia . ibl . in I roiA

Carolus Martellus Caroli II. Regis Neapolitani filius, Rex

Hungariæ, ibl. Carolus Caroli Martelli filius Carolus de Pace Ludovici Prin-

cipis Dyrrachini filius. : 16. Neapolitano Regno potitur. - 163 gco / 17: 17:

Johannam I. Reginam de medio tollit . 18. 141. Carolus Vasconum Princeps, ex Tratre nepos Alphonfi L. A.

ragomim Regis, 84 in Suprema illius diesoibi . Carolus Roberti: Regis fitius Dux Calabriae , 19700

Coppulæ gentis formus qualis in Regno Neapolitano. 5107. Jaraccio at un mis antique nobis-Num eddem Cate a pro-

132

.1 . 7"

FEdericus Ferdinando II. Regi in Regno Neapolitano

fuccedit. 56. 148. Dejectus a Gallis & Ara-

gonenfibus . 57.

Varia ejus fortuna. 89. Ferdinandus , Alphonfi I. Re--: gis Neapolitani pater o 142,

Ab Aragonenlibus Rex conflitutus. 144.

Ferdinandi I, Neapolitani Regis, varia fortuna. B4-

-on Ejus infelicitas. 86. 1-- Et mors angore plena . 87. WE146. OR . BL

Ferdinandus II. Rex Neapolis Regno spoliatus a Gallise 12. -10 ... Illud recipit .: 54 mid

Ejus mors. \$5+ 8941147. Ferdinandus Hispanias Rex Catholicus Regnum Neapolita-. : hum cum Gallis dividit. 56.

Neapolim petit. 67. Judaos e Regno Hispaniae profcribit, 102.

Inquitationis Tribunal Neapoli slatuere decernit. 101. Ferdinandus Confaivus Hifpani exercitus Dux maximus. 58.

Ei adhæret Jo: Baptista Spinellus. 59. Gallorum exercitum bis fun-

digg 60.5 Ingratus erga Jo: Baptistam Spinellum. 62

Dejectus a Ferdinando Catholico Aragonum Rege. 68. Fortunze varietas deferibitur a . TriTriftano Caracciolo . 82.
Francisci I. Ssoriae Mediolanetilium Ducis varia fortuna.
90.

G

Aleatus Maria Sfortia Dux J Mediolani a conjuratis interfeftus, 91. Gambatefarum gens in Regno Neapolisano dejeda, 105. Grimadus ( Conllantius) Regius Neapoli Confliarius , laudatus. 3.

H

HOnoratus Cajetanus Comes Fundanus, quæ illius fortuna. 98.

I

JAcobus de Ratta Comes Cafertæ, varia illius fortuna. 99. Jacobus Caudola celebris militiæ dux. 100. Innicus de Guevara Ariani Co-

mes, Guallique Marchio. 106.
Inquificionis Sacrae Tribunal in
Hispania. 102.

Iliud Neapoli statuere decernit Ferdinandus Rex Catholicus. 102.

Ob eam causam seditio ibi excitata. 102. 125. 128. Johannæ I. Reginæ Neapolis Vita, a Trislano Caracciolo

fcripta . 7.

Ejus nativitas , atque educatio . 8.

Andreæ Caroli Hungariæ Regis filio nubit, 11. Tum Ludovico Principi

Tarentino 13. Regnum fibi ablatum reci-

pit. 14.

Jacobo Aragonio fefe in

Tum Ottoni Brunsvicensi Principi . 16.

In captivitatem adduda a Carolo de Pace, 17.

E vivis ab iplo lublata. ibi.
Cur in Andreae viri necem
conferilerit. 18.

Cur toties nupferit, ibi.
Ejus virtutes & vita quales, 19, 137.

Johanna II, Regina Neapolis Ladislao fratri fuccedit. 27. Cum Martino V. Papa pa-

cem statuit. 29. Coronam ab ipso accipit.

Bellum ei inlatum a Ludovico Andegavenfi. 31. Alphonfum Aragoniæ Regem ad fe invitat. 32.

Inter illam , & Alphonfum dissidia . 34.

A Sfortia Attendulo e captivitatis discrimine liberatur. 37.

. Ludovicum Andegavensem in filium adoptat. 38. In Serzanis Caracciost ne-

In Serzanis Caraccioli necem confentit, 39. Ejus aca. 141.

X a Jo-

### INDIEX RET

Johannes Hifpaniæ Rex . 142. Johannes Achajæ Princeps, Caroli II. Regis Neapolitani fi-T lius. 135. 139.

Johannis Antonii Martiani, Ducis Sueffae, varia fortuna. 95. Johannis Antonii Urfini Principis Tarentini, varia fortuna.

Johannes Baptifla Spinellus Cariati Comes, ejus vita a Ca-

racciolo scripta. 46. Scientiæ Legum addictus.

Legatus ad Maximilianum Cæfarem. 50. Venetos cum Ferdinando

II. Rege conjungit . 53. Federico Regi dejecto adhæret . 37.

Tum Ferdinando Confalvo Hispani exercitus duci . 59. In Hifpaniam profectus, 62. In odium Confalvi incur-

rit. 63. ... Fugit e patria, ac in Hi-Spaniam redit. 65.

Carfair Comes ereatis. 69. Variae illius legationes , & acta bellica. 71.

· Veronam tuetur. 74 Maximilianum Cælarem a-

Tum Carolum V. Regem.

78. Neapolim regreffus. 80. con confict, age. 34t . 1/2 11/3

Adislai Regis Neapolitani gella. 23.

Mariam Tarentini Principis filiam uxorem ducit . 24. Bellum ei inlatum a Ludovico Andegavensi. 26.

Ejus postrema dies. 27. Ladislaus Rex Neapolis, ejus acta. 141. Laurentius Valla vir doctiffimus.

110. Leonellus Celani Comes, varia

illius fortuna. 101. Ludovicus Caroli Martelli ne-

pos. Rex Hungariæ. 136. Andreæ fratris necem ulcifcitur. 136.

Ludovicus Hungariæ Rex Ca-Andreæ fratris necem ulturus Regnum Neapolitanum

occupat. 13. · Ab eo gella in illo Regno, 137.18.

Ludovicus II. Dux Andegavenfis betturn Ladislao Regi Neapolis infert, 26.

Deinde Johannæ II. Reginæ. 31. In filium ab ipfa : adopta-

tus. 38. 43. Ludovicus Caroli II. Regis Neapolitani filius, Episcopus, Tolofanus, vir Sandus. 134. Cura ab eo habita filiorum, Ludovici Sfortiæ Mediolanenfrum Ducis turpia facinora .

Qualis fortuna, ibi ...

Ludovicus Princeps Tarentinus in virum electus a Johanna I. Regina Neapolis. 13. Ejus postrema fata. 15.

M

M Arinus Martianus Roffani Princeps, que illius fortuna. 95. Martini V. Papæ eledio. 28. Pacem cum Johanna II. Regina Neapolis flauit. 29. Martinus Epifcopus Tricaricen-

N

fis. 26.

N Eapolis fub Johanna I. Regina floret. 15. 20.
Capta , & direpta ab Alphono. Rege. 83.
Ad feditionem commota
ob invehendum in illam facræ Inquilitionis tribunal. 822.
126.
Neapolitanæ Nobilitatis defensio

a Trittano Caracciolo feripta.
172.
Ejus fortiudo. 154
Neapo itanorum Nobilium elegans educatio , & varia munera. 157.
Nicolai Comitis Campibaffi for-

ma. 106.

0

Tto Brunsvicensis maritus Johannæ I. Reginæ Neapolis 16. Fradus a Carolo de Pace. ibi. 137.

7

Philippus Caroli II. Regis Neapolitani filius, Princeps Tarentinus. 135. 137. Pulcini Comites in Regno Neapolitano deleti. 103.

K

R Aimundus Urfinus Nolæ Comes , & Salerni Princeps, quæ illius foruna , 97. Regum mos in procliis , alterum Regiis vellihus induentiums, ut lateant . 26. Robertus Rex Neapolis . 135.

Ejus filii . 137.
Rufforum gens potens in Regno
Neapolitano , quot ærumnæ
paffa . 102.

S

SAnfeverinæ gentis, fortuna in Regno Neapolitano. 301, 301, 301, 302, Senticalli munus quale in Regno Neapolitano. 30, Sergiani Caraccioli Vita a Tri-Rano Caracciolo feripa a. 21, Ejus nativitas , & educatio, 21,

Avellini Comes constitu-

tus. 23. In duello victor. 25. Regali veste prœliaturus in-

duitur. 26.
Johannæ II. Reginæ con-

filis opitulatur. 27.

Pacem inter iplam, & Martinum V. flatuit. 29.
Magnus Regni Senefcallus, & Dux Venulimis creatus. 30.

Exulare coadus, & revocatus. 31.

In carcerem conjectus ab Alphonfo Rege. 34. Et libertati redditus. 37.

Quoulque ejus potentia creverit. 38.

In ejus necem Regina confentit . 39.

A conjuratis trucidatus. 42. Ejus mores. 43. Sfortia Attendulus ad Johannam

II. Reginam Neapolis liberandam accitus, 35.

Ejus victoria de exercitu Alphonfi Regis. 36. Pater Francisci I. Medio-

Spinella gens nobilis inter fa-

milias Neapolitanas. 41. Vita Joannis Baptillæ Spinelli. 48.

Thomse Caraccioli Marchionis fortuna in Regno Neapolitano . 104.

Triflani Caraccioli Opulcula Hiflorica primum edita. 1.

Hujus ætas & vita qualis. 2. & 3.

Que iple scripta reliquerit 3.

Tyrellus Caracciolus Archiep.

Consentinus, 23.

v

VEnetæ Reipublicæ fortuna qualis . 111.

Quae paffa fuerit a Ludovico XII. Rege Francorum

Veneti adversus Carolum VIII. Gallorum Regem felicitati

Eumdem in Gallias revertentem fundunt. 54.

Eorum bellum cum Ludovico XII. Gallorum Rege.

Verona a Gallis fruitra obfessa.

Vitalis Urseolus Episcopus Tor-

FINIS.

69. 72.

cellanus, 56.

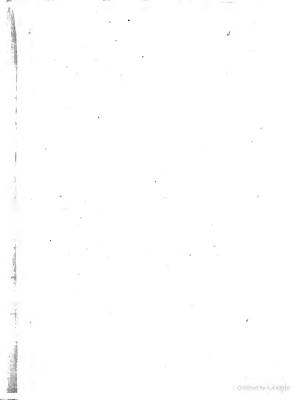

# CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS
DE BIS RECEPTA PARTHENOPE

# GONSALVIÆ

... LIBRI QUATUOR.

Præclarum ac perrarum Poema, impressum primo Neapoli anno 1506, nunc denuo excusum, multis mendis, quibus antea scatest, expurgatum, suoque prissino nitori reliturum.



# N E A P O L I

PIS JOANNIS GRAVIER MDCCLXIX,

Superiorum Facultate.

# IIJIJATAAC

The state of the state of

# RIVIAN D. J

LIBNICUATUCA.



N.E.A.P.O.L.I

and the Art St.

112 1 - 1 - 14

#### AMPLISSIMO

#### ET ILLUSTRISSIMO PRINCIPI

# ANTONIO CORDUBÆ

CARDONÆ

SUESSANORUM DUCI, ET HISPANIÆ REGIS ORATORE
APUD PONTIFICEM MAXIMUM.

#### JOANNES MARIA BERNAUDUS.

DEmardinus Bernaudus, Illustrissime Princeps, frater avi mei D germanus , cui tantum familia nostra debet., quantum perfolvere difficile est, cum multa pro suis Regibus Aragoneis, quibus totum fe addixerat, egiflet, ab Alfonfo, & Ferrandino, qui ejus fidem. & folertiam multis in rebus periclitati funt; millus ad Catholicum Regem invictissimum, ut labenti & inclinato regno subveniret, ita liberaliter a Rege illo exceptus est, ut non folum, quæ fuorum Regum nomine petierat, impetraverit, verum etiam perfecerit , ut Confalvum Hernandum Hispaniæ lumen, & militiæ decus ad illos transmitteret. Qui una cum Bernardino folvit ex Hispaniis, ac tanta inter eos conflata esl benevolentia, quanta inter patronum, & clientem conflari par est. Confaivus enim unum illum fibi eligit, cui omnia committeret, ac intimos fui animi recessus aperiret, plurimisque beneficiis ditaret . Bernardinus contra tantis audus ab eo & honoribus , & dignitatibus, Confaivtim unum observabat, & admirabatur, totulque ex ejus ore & nutu pendebat : cumque fuum diem obiret, hortatus est filium, & totam nostram familiam, tit nulli unquam fervirutem fervirent Principi, nisi Magno illi Duci, aut ejus fuccessoribus, unum Consalvum in ore haberent, in oculis gestarent, cui soli omnia deberent; quod a nostris summa cum religione observarum est, & observabitur, dum vivet familia Bernauda, non minus Magni illius Herois, quam tui nominis studiofa. Ego autem quum nihil a me proficifci sperem , quo animi mei propensio in familiam tuam clarissimam innotescat, aliunde mihi auxilium petendum putavi. Quare cum in manus meas per-

venerint Cantalicii Pinnenfium & Adrienfium Antillitis Poemata, quibus omnia, quæ Dux Magnus in Italia gessit, dilucide & breviter explicavit, typis cudenda, & nomini tuo inscribenda curavi . Nemo enim ex tot ac tantis scriptoribus , qui Consalvi gella literis mandarunt , ita omnia examuffim , & vere , & explicite complexus est, ac unus Cantalicius, qui rebus omnibus interfuit. Fuit enim ex Aulicis invictifiint illius Ducis, illumque in omnibus itineribus, & expeditionibus profequutus eft. Has autem tanti viri elucubrationes cui potins dicarem, quam tibi? cui potius debentur quam tibi? cum & proavi tui virtutum omnium genere cumulatifilmi laudes, & benefacta ita graphice depingant, ut oculis pene videnda proponant. Quod nullus, aut rari post Sallustii, & Titl Livir interitum affequuti funt. Cum Magni illius imaginem præfeferas, nec minor in te cluceat prudentia, rei militaris peritia, animi magnitudo, & benignitas pene fingularis, quam enituerunt olim in tuis majoribus; quorum omnium memoriam, & gloriam virtute tua ita renovas, ut nostra ætas tanto lumine esfulgens, milli unquam ætati aut Cæfares, aut Alexandros invideat. Hæc igitur, tanquam tua, tibi mitto. Quæ si grata tibi suisse perspexero, omnia mihi ex sententia obtigisse putabo, daboque operam, ut non indignus tibi videar, quem tu in tuorum clientium numerum adscribas. Vale feculi nostri decus . & Bernaudorum przesidium & ornamen-Cofentiae, Kal. Junii M. D. XCII. - the sur / Gest at 1973 - single

# JOANNI MARIÆ BERNAUDO

EQUITI PERILLUSTRI.

HENRICUS BACCHUS S.D.

HEroicum Poema Reverendissimi Cantalicii Adriensium & Pinnensium Antistitis de rebus in Italia præclare gestis a Magno Duce Gonfalvo Fernando, supra centesimum ab hinc annum in lucem editum, (quia a plerifque doctis viris magnopere exoptatur) dedi operam, ut typis denuo excuderetur, tibique, perillustris Eques, optimo jure dicare volui. In eo enim inter cæteros bellica laude florentes celebratur Bernardinus ille Bernaudus, Philippi Bernaudi proavi tui tilius, cujus in difficillimis rebus prudentia, confilium, folertia, fides, animi corporisque robur extitit fingulare: mitto legationes ad fummos Principes felicissime obitas; quibus virtutum ornamentis factum est, ut Fernando Regi Aragonio, ac Magno Duci Gonfalvo gratiflimus in primis fuerit. Neque vero Cantalicir tantum Mufa egregia Bernaudi facinora decantavit; fed ea Pauli etiam Jovit æterna historia immortalitati commendavit. Quid plura? in Hispaniarum quoque chronicis, atque adeo ultra montes Bernaudi hujus eximia domi, forifque virtus non vulgari effertur encomio; eademque (ut reliquos cum Historicos, tum Poetas taceam ) nuperrime Francisci de Petris egregio carmine celebratur. Cujus præclara Bernaudi vegistia posteri æmulati, non se degeneres, sed tanto stipite dignos paribus se se factis præstitere. Nam Ferdinandus Bernaudus patruus tuus Centurio fortiffimus Carolo Quinto Imperatori in multis bellis strenuam navavit operam; cujus quoque Ferdinandi Marchio etiam Valli, necnon Princeps Orangius militarem virtutem sæpius commendarunt. Insuper Fabius, ac Philippus Bernaudus fratres tui in expeditione ad Tripolim Africa fub Metinensi Duce, Sicilize tunc Prorege, avitum generis splendorem fortiter pugnando adauxere. In Melitæ quoque obfidione adverfus Turcas acerrime Philippus Bernaudus decertando se præstitit memorabilem. Verum, ut omittam alios quamplurimos Bernaudæ familiæ viros infignes , illustrissimum Ferdinandum Bernaudum Bernaudæ Ducem silentio præterire non patior, quem suis, vestrorumque majorum meritis invictissimus Rex Philippus peramplis honohonoribus exonavit. De te autem, Eques clarifine ; ne auribus uls fervire videar , nibil profero ; res enim ell perípeda , qualis, quantufque domi militiarque femper fueris. Accipe igitur libenti animo hoc muoufculum , in quo Bernardini Bennaudi, Philippi Bernaudi proavi tui filis , illultira falca commemorantur. Vive diu felix , meque in tuorum numero ferva . Neap. Kalendis Maiis 1607.

# CANTALICIUS

ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS EPISCOPUS

INVICTISSIMO CATHOLICI REGIS EXERCITUS IMPERATORI

# GONDISALVO FERNANDO S. D.

N li me fententia fallit, Dux omnium invictifime, nemo est mortalium, qui rerum præclare gestarum gloria, ac dulcedine non trabatur. Neque illi ipli tam celebrati Philosophi, qui de contemnenda gloria libros feripfere, eo defiderio caruerunt. Nam in eo ipfo, in quo prædicationem, nobilitatemque defpicere vili funt, prædicari, ac nobilitari maxime voluerunt. Virtus enim nullam aliam mercedem laborum periculorumque defiderat, præter laudem & gloriam . Ea detracta, quid est quod in tam brevi vitæ curriculo, ut Cicero ait, in tantis nos laboribus exerceamus? Themistocles ille vir fummus Atheniensis, quum interrogaretur, cujus vocem libentissime audiret, respondisse fertur, ejus a quo fua virtus optime prædicaretur. Alexander quoque Magnus, qui a rebus quas gessit magnis, quemadmodum Tu, Magnus est appellatus, rerum suarum scriptores permultos dicitur habuitle. Tamen quum in Sygreo ad Achillis tumulum conflitiffet: o fortunate, inquit, adolescens, qui tuæ virtutis præconem Homerum inveneras. Ac si diceret: Utinam ego rerum mearum scriptorem talem sortitus essem. Hic idem Alexander, qui ficut Tu, cum virtute fortunam æquavit, Theophanem Mitylenæum rerum fuarum feriptorem in concione militum civitate donavit. Marius Lucium Plotium vehementer amavit, cuius ingenio ea, quæ gefferat, celebrari posse putabat. Huic quoque incundiffimtis fuit Archias Poeta , quoniam adolescens ejus res Cimbricas attigiffet, Scipioni Aphricano propter res scriptas chariffimus fuit Ennius Rudiensis, ita ut Scipionum sepulchro confilmus fuiffe putetur. Quod fi antiquis Imperatoribus gestarum rerum scriptorum copia desuisset, idem sepulchrum, quod eorum corpora texit, famam etiam obruiflet. Sed fuit antiquorum hæc felicitas Imperatorum, qui non modo in fuis rebus bellicis, verum in fuarum laudum scriptoribus suere fortunatissimi . Nostris vero his temporibus tam rerum actores, quam feriptores pariter defunt. Immo, ut fatyrice Plinius ille nepos inquit, pollquam desivimus facere laudanda , laudari quoque ineptum putamus .

Attamen ne nostra hæc ætas omnino infortunata nominaretur quæ bellicæ artis, militarifque disciplinæ tantam inopiam patitur, Lii te unum nostris temporibus refervarunt. Quem nos non modo cunclis Imperatoribus, priscisque Ducibus æquiparandum censemus, sed præserendum elle sine adulatione contemimus. Illi enim secum fortunam prosperam comitem habuerunt: Tu sola prudentia res incomparabiles peregilli; & quod admiratione, ac laude magis est dignum, eas ita fore, ut successerunt multo ante quam succederent, prædixisti. Neque Tu, Ducum omnium invicliffime, adulatione aliqua eges in rebus tuis. Quippe tam grandes, veræque funt, ut neque eas invidia valeat diminuere, neque blandus laudator efficere meliores. Scriptores tantum tuarum rerum tibi deesse sine controversia consitemur. Sed quum sis cundis Imperatoribus, ac Ducibus incomparabilis, nec pares scriptores rebus tuis habere liceat; quid nobis agendum fuit, qui inter nofliæ memoriæ Poetas exiguos minimus omnium mereor appellari? Nunquid committendum erat, ut tuze res gellæ in tenebris suppresse jacerent? Absuit certe ab assedu nostro, qui tuarum virtutum gerimus mancipatum, talis ingratitudo. Maluimus enim anseris strepitus circa tuas laudes emittere, quam ingratitudinis er mine condemnari. Decebat præterea me tributarium Episcopum tuum tibi aliquid afferre tributi, quo posses immortalitatem fortiri. Qui Regnum hoc Neapolitanum folus Aragonenfibus noflris ex Gallorum mediis faucibus haud longa temporis intercapedine his restituissi. Ergo erunt æterna, inquis, quæ de me scripsisti? Erunt spero, non nostri poematis gratia, quod exiguum ac tenue esse non diffitemur, sed sactorum tuorum sublimissima excellentia, & nunquam audita hactenus stremuitate, Tama enim rerum omnium difficultate, tamque affidua varietate, ac tam mira temporis celeritate id bellum perfecisli, ut si poematis nostri compolitura lectori sit sastidium ingestura, materia ipla, bellerumque varietas maximam suggerat voluptatem. Non enim historia, quam de te secimus, a veritate discedit; quidquid enim gessisti. fuo ordine ac serie compositimus. Namque non habuimus itineris nostri coecum ductorem, qui nos diligentissime, ac sue invidia de tot bellorum textura candidiffimus informavit. Accipe igiur tui clientis, Dux invictifilme, non aureum, neque argenteum tributum, fed id, quod nifi fallimur, auro atque argento perennius erit : ubi te ipfum , faclaque tua eximia recognolces ; & quo se affectu & observantia prosequamur, ex scripus ipsis., & præcipue concionibus , quas locis suis tibi accommodavimus , clarissime judicabis. Vale,

CAN-



# CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS

# GONSALVIA

LIBER PRIMUS.

M Ilitis Hifpani canimus bis Marte receptam Pathenopem, Magnique Ducis res ordine gefas Et quo fiera modo Regnis expufic Latinis Gallorum rabies. Nobis dase plecifa Sorores Pierides, hederafque milhi fepanite: fas fit Nume faltem Aonia practingete tempora huro, Aufoniafque novas pugoas refonare per urbes. Et Tu, Hiffanorum faboles, memorandaque noftri Temporis atna faltus, populorumque unice vinder, Duxque dactum, mundique decus, bellique potefas Maxima, & altriferos tandem meriture genates, Gondifalve, fave, usa funt lace munera, corpita. Quem te, Magne, vocem: Cui se conferte licebis Heroum, quos fama canit et Tu Romala quiddiquid Progenati Hips clara virum, Tu Gracia quidquid

Pro

Promit, & quidquid Rhodanus, Rhenufque creavit. Tu Libyes quidquid dederat, Thebanaque tellus, Hispanique ini quidquid genuere seroces, Vincis & humani quæeunque est gloria Martis. Cæfaris imperio quondam, qui Gallicus axis Colla dedit, gemino veterana per agmina luftro Sensit Juleas leges, & frena Quiritum; Vincere Belligeri quanquam tune Martis mertes Pronum erat, & fubitos fic debellare furores Ille per & patrios civilia bella penates Evertit, violans divina, humanaque jura. Tu sed inaudita Gallos virtute subactos Pellis ab Italia binæ per tempora mellis; Nec minus ipse pius civilia bella coerces. Atque tuas frustra gens quæque recusat habenas : Quid fantum Argolicæ rerum fecere phalanges, Moenia quæ Phoebi decimum tenuere per annum? Vix per Dulychiæ fraudis fuperata rapinam Attidis, & furto vix debellata Minervæ? Quid fraternæ acies tantum? quid Regia Laji? Magna quid aut Macedo stirps tam celebrata Philippi? Quid tantum Rhodani gentes potuere? quid asper Rhenus? & inflabilis tantum fera dextra Jugurthan? Quid Nomadum tellus potuit ? quid perfida tantum Carihago? Tyriique Ducis frons lusca peregit? Quantum magna tuæ mentis prudentia rerum Gestit, & invidae miranda potentia dextræ? At nulla infidiis, nec fraudibus ulla per hofles Fit via, fed femper tibi Marte micatur aperto. Sic te magnanimæ stellæ circumfovet astrum, Et te felicem sic produxere parentes. Mille per Ægidem mendacia Thefea Cœlo

Fixit, & inferuit Græcorum fabula Divis; Scilicet ut Manes imos, prolemque biformem Edomuit, Thebalque ferox, gentemque bimembrem Vicit, & ardentem' Marathonis æquore Taurum; Et qui truncato maclifaverat hospite lectum, Quique viatores quolcunque aggreffus euntes, Impia cogebat miferos jejunia ferre; Et qui diversis repetentibus aera ramis

Distorsit sævis hominum cruciatibus ardus. Quid memorem Alemenæ prolem ? cui tradidit uni Pierii fe turba Chori numerofa canendo, Præpofuitque virum cundis mortalibus unum; Proque illum fictis meritis, monstrisque peremptis Astriferi demum Cœli super arce locavit: Quod monstrum Nemees animi virtute leonem, Mænaliamque feram , Dicaeique ora juvenci, Et Thracis Diomedis equos extinxit; & idem Augea purgavit commisso slumine regem, Stymphaliofque lacus parvi tinnitibus æris; Euxini vel quod progressus ad ostia Ponti, Vicit Amazonias acie comitante secures, Et triplices animas dederat cui Bethica tellus, Monstriferumque caput; potuit quod strenuus Orci Invifas penetrare domos, mundoque trifaucem Offentare canem; nec non pretiofa necare Hesperidum vigilem tutantem poma Draconem; Quodque novercales hydros collifit, & illas Suffocare animas tetras puerilibus annis; Quod Pharii cædes fævas punire tyranni, Sanguine qui humano coeli tentaverat imbres; Quodque Palæstritam Lybicis suspendit arenis, Elifitque animam procul a tellure levato; Et quod defesso validus succurrit Atlanti, Subflinuitque humeris Cœli convexa ruentis.

Histe fuos currus exercet Gracia campia, Atque fuos vates hace per figmenta fatigat. All ego non referam landum fimulacra tuatum, Sed uta fada camam, rotums quae nota per orbem Cernere vera liete: tibi nee venalis adulor Buccina. Sed cogit quantum tua maxima virtus, Berbera moi quanquam non vis ea præbita nobis, Ut mihi velle datur. Tu non mentia per orbem Monltra domas, nee mille feras terraque marique Conficâs fuperas, nee men frea terraque marique Conficâs fuperas, nee magni tecâa Tonantis Suppofita cervice tenes. Sed verus es utus Italiza affertor, quæ te jam vindice folo Sequantica tandem de gente redempta quiefcit. Rebus ab Aufoniis fi prinatum exordia lumana,

E

Et qua Parthenopes Regium virtute receptæ Eripis e mediis Gallorum faucibus unus , Det veniam nobis Hifpania , pofcimus , in qua Non spectata minus meruit uua dextera laudis .

Gallus Hyperboreas postquam superaverat Alpes, Italiæque fibi populos converterat onnes, Et visum est Superis generosam extinguere gentem; Cedere Parthenope, Regnisque coaclus avitis, Inclitus Alfonsus cari post fata parentis Ceffit, & auxilii quia spes jam nulla dabatur, Triftis ab imperio Siculas migravit ad urbes ; Exul ubi infelix, animo quum multa moveret Anxius, & mentem partes verfaret in omnes, Una hæc e multis placuit fententia tandem, Scilicet auxilio Regem tentare propinquum: Rebus Aragonidum fessis succurrere solus Qui poterat, folusque suos in Regna nepotes Siftere, & amiffis depellere fedibus hoftem. Ergo ad se fidum Calabrum in secreta vocavit Bernaudum, lateris comitem, terraque marique Semper Aragonidum fortunam utranque seguutum. Huic ubi, quæ voluit, dederat mandata ferenda, Protinus ad Regem properantem mittit Iberum.

Paruit imperio fidus mox ille parato Navigio, celerique fuga fuper æquora lapfus, Justa facit, Dominique sui mandata reponit. Ad te suppliciter venio, Rex maxime Regum, Milfus ab Alfonso, tua qui generosa propago Gentis Aragoneæ, Regnis, & fede paterna Ejedus, rogat auxilium : tu quæso roganti Affer opem, & millis succurre nepotibus armis a Aut fi tu nulla confanguinitate moveris, Saltem sublimis moveant te slemmata Regni, Atque imitare Deum, Regum cui maxima cura Magnorum, pariter Regum tibi cura minorum, Namque ideo rerum cellit tibi tanta potellas, Ut defensa tuis hominum sit vita sub auris Sic Bernaudus ait . Regum tum maximus ille , Surge, refert, dabimus jamjam tibi, furge, quod opus. Mox fimul invidum te, Gondifaire, fubire

Bella jubet, Regnifque unum fuccurrere vidis. Nec mora; Magnus iter deducia claffe paravit; Melfananque citus velocior attigit Euris; Quo modo Parthenopes confugerat urbe relida Alfonfi foboles Regis cum patre, quod hoftis Omnia jam Regni male prodita clauftra tenebat. Hoc giurt atno vido duclore, repente Ferdinande, tibi redirere in pediora vites, Amifii redirere animi; rediere colores, Cettaque [pes Regni fedes reparare paterni.

Extemplo advectas acies Dux Magnus Iberas Navibus impolitas Calabrum deducit ad oras; Rheginæque urbis muros expugnat, & arces Marte capit primo invadens; Gallique tenentes Moenia, vel fuso persolvunt sanguine poenas, Turpia vel trifles abeunt in vincula capti. Reddere sic nostris primum fortuna favores Coepit Aragoneis, flatulque referre fecundos, Successi ulterius Magnus Dux ire cohortes Imperat, & trepidos agitare per oppida Celtas Brutia, qui populos illos sub jura tenebant. Fit via Marte fero, capiunt castella, domosque: Diffugiunt, referuntque pedem, retroque recedunt Gallorum gens pulsa ducum, loca tuta petentes. Sed quæ tanta fitu funt mcenia tuta, vel arces, Ut non cuncta tuo subito sint pervia Marti? Nostrorum aspirat dum sic Bellona labori, Dum parvæ, paucæque acies tot millia fundunt. Invadunt urbem, faciunt cui Semina nomen, Tunc ubi castra sibi fortissima tixerat hostis. Confligunt acies pariter, pugnatur acerbe Undique, barbarico complentur fanguine muri; Donec Aragoneis demum dare terga coaclos, Proxima quæ fuerat, Gallos Nova Terra recepit.

Gallicus interea furiata mente Barutuss Vidtus Aragoneo penitus ne cedere campis Marte videretur, millo praecone repente, Promptior Hifpanas invitat ad arma cohortes. Fretus Aragoneus juvenis felicibus auris, Et duce tan magno te, Gondifalve, fuperbus, ...

Hæe

Hæc fuit ardenti tibi pectore verba locutus. Cernis, ut ad dubiam pugnam, Dux Magne, vocemur; Sed mea nunc verum fi mens præfaga ministrat, Fert animus turmas certus fugare minantes, Et Duce te penitus castris spoliare catervas. Non minus hac etiam certe victoria nostra est: Una hæc Parthenopes reddet victoria muros. Aut fi fata volent magis hic me perdere vitam, Magnanimis deceat Regent periisse sub armis. Tum Dux Magnus ad hæc: Juvenis fortiffime, non eft Pugnandi celerandus amor, mihi crede monenti: Sat cito pugnatur, bene quum pugnatur in hotlem. Quod variis acies auxit Dux Gallicus armis, Nos vocat ad pugnam; fed tu pugnare vocatus, Ferdinande, cave, donec meliora redonet Tempora Martis opus. Scis me non arma timere Gallica, scis fessis nunquam diffidere rebus; Sed conferre manus, mutareque castra volentis Hostis ad arbitrium, Ducis est dementia summa. Te Gradive potens, & te Tritonia Pallas Testor, in hoc bello vitare pericula nulla Nulla timere meis damnofa incommoda rebus, Dum te Parthenopes optata in fede reponam, Ille iterum magno fundit de pectore vires, Magnanimafque manus iam nunc mifcere fequendo Cernitur, & telo concurrere cominus hosti. Sermones fed enim referens Dux Magnus eofdem, Rurfus ab incoeptis Regem deterret iniquis. Sed fimul ardentem juvenem non posse teneri Conspicit, ipse acies ad prælia concitat omnes, Acceptantque parat Gallorum prælia pugnam.

Poll ubi terribilem eccinerant claffica Martem, Undique confligunt fortes, peditefque, equitefque, Pro fe quifque fuos hoftes invadit adhærens. He gedies, hie flemit equos, perti ille fagittis, Hie gladio, hie jaculis, perit hie vel robore clavæ, Hie male fulphureit præbet fun pedfora bombis. Inflat Aragoneus juvenis, perque agmina primus Gallica, barbarictum quod perdere inorte tyrannum Opta; & optaum facilis fortuna deditis.

Vota-

Votaque successent, nostro nisi forte suisset Ter juveni confossus equus : nam sæpe Barutti Fervidus invicta pugnans latus hauferat hasta. Explicat inde suos ardens Dux Magnus, & acer Ingruit, ut Regem valido servaret ab hoste. Qui numero major, multoque potentior, alas Struxerat; at noffræ, dum fic fit pugna, retrorfum Inclinant acies, nec jam fufferre ruentes Ulierius Brennos poliunt, nec flumina magni Torrentis, cedunt accepta strage repulse; Dux magnus veluti prædixerat ante futurum. Longius hinc nostris adverso Marte repulsis, Cedens fortunæ, collecto milite prudens Dux cito Rheginam Matris revolavit ad urbem. Cui cunctas rerum quum commissifet habenas Regius Alfonsi juvenis pulcherrima proles, Remigio Siculas iterum confugit ad oras, Tunc ubi vix vitam genitor mœrore trahebat.

Carolus interea validis prius undique Regno Præsidiis capto positis, conversus ad axem Cefferat Italia Venetis vix liber ab armis. Quiim jam Parthenope Gallorum exofa furores, Et desiderio Regum permota suorum, Sponte fua Siculis illos revocavit ab oris. Advolat amissam juvenis revocatus in urbem Nosler Aragoneus, Siculis genitore relico. Quum venit, exultant pueri, juvenesque, senesque, Nobilitas cum plebe simul, matrona, nurusque, Expanduntque alacres portas, & munera templis Magna ferunt , folyuntque facras pia vota per aras, Non fecus immensum viderunt Tartara lumen, Quum Deus æthereas patres eduxit ad auras. Ac tune Parthenope tenebris immersa profundis Splenduit, atque fuo lucem cum Rege recepit. Hæc dum Parthenope pulfabant gandia ccelum Maxima, quæ rerum fortes fortuna reverlat, Miscuit ingentes tam læta per atria ludus: Fata quod Alfonfum rapuerunt invida Regem, Ad fua qui reditum tunc Regna recepta parabat. Non tamen hæ tantum causæ valuere doloris,

Per-

Perdidit aut animos juvenis tune morte paterna, Quin penitus Regno depellere pergeret holtem. Qui poflquam populos Reges revocare fugatos Senfit Aragoneos, numore affilidus acerbo Concipit ardentes colledis gentibus iras, Atque Ducem Magnum contra movet agmina rurfus, Qui modo Kheginam confugerat adus in urbem.

Hic ubi jam Belgas in se videt ire ruentes, Obvius invidas acies educit, & hostem Strenuus invadit, donec procul ire repulsum Non fine multorum fugientum strage coegit. Nec minus infequitur fugientem, atque agmina turbat Barbara, per Calabros commiscens prælia fines; Haud prius abfiltens, quam fæva per arma reducat, Tunc fua magna nimis, populos ad jura rebelles. Huic Themelam Aufonii veteris monumenta coloni, Semina cui nostro mutarunt tempore nomen, Post Terinam, quam nostra Novam cognomine Terram Secula dixerunt, modo quod defecerat hosti, Diripuit, prædæque dedit, faccoque reliquit. Scyllaceum, Sybarimque capit, capit inde Crotonem, Mamertique lares veteres, Montemque Leonis. Gentibus his domitis Calabrum, populifque receptis, Cætera continua, quæ restant oppida cunda, Debellare parat, donec fibi Brutia tellus Omnis ad obsequium redeat; recipitque novato Marte Neocastrum, positis ubi constitut armis, Totaque præsentis transegit tempora brumæ.

Su nuerea auxilii Rex Ferdinandus egenus, Su nuerea quod ante oculos holis unc bella movebat, In quo Regnorum fuerat spes unica, Magnum Constituit revocare Ducem: rerumque suarum Bernaudum hace illi mitti mandata ferentem, Scilicet ut valeat quaqua ratione viarum, Parthenopen veniat properans, atque agmina jungat, Aut reum eventus pugna experiatur in hostem. Nam pater hune, Siculis prius ac morecretur in oris, Justent ad nati prudens modo castra reveru Qui primum ut venit, Magnum exhortaur aventer Castra movere Ducem, Regis vel ad. ora timentis,

# LIBER PRIMUS.

Er pugnando viam medios reperire per hostes, Aur palmam inceriam Martis tentare furentis. Advocat ergo suos Magnus, prudensque vocatos Consulit in rebus, quidnam videatur agendum; Signa ne fit melius fua fi convertar in hostem, Per loca qui infidias nostris diversa parabat, An se subsidio præstet conjungere Regi, Solus in ancipiti qui sceptra recepta tenebat. Una viris fuerat fententia certa, quod hoftem Ad mortem cuncli, peditefque, equitefque fequantur. Sed Dux Magnus air, finxit cui corda Minerva: Accipite o focii, quæ sit sententia nobis; Ni me fallit amor, nostra est victoria certe, Hinc iter incoeptum fi. castra movendo sequamur, Nostraque si nostro conjungimus agmina Regi; Parthenopes quoniam quifquis dominabitur urbi, Victor in hoc Regno certum diadema tenebit, Vicit sana Ducis sententia; protinus ergo Vere novo redeunte parat jam castra movere, Atque iter ad Regem: fed non yia tuta dabatur, Gallorum focias religuas nifi vicerit urbes. Itur in has: primumque tuos Cofentia vicos Invadunt, populantque domos line lege rebelles, Una dies illic Martis tria prælia vidit. Una dies triplicem peperit, Dux, illa coronam, Magne, tibi; triplicem dedit & victoria laudem ... Hinc Cofentinos avido capit agmine muros, Queis habuille fuam terricam non profuit arcem. Hinc populos densos fluvium, qui Cratida potant, Atque habitant gemino conclusam vertice vallem, Et cum Pandolia capit inde Triverticis arces, His populis abiens fidei sub jura receptis, Constitit ad dictum Villarum nomine Castrum, Inde fuis prudens paucis secum ipse vocatis, Tentat iter, nunquid penerrare liceret ad hostem. Dum bonus explorat discrimina magna viarum Et redit ad focios, secum quos ire pararat, Ruftica Murani taciti gens confcia facti, Interclusit iter, cingens latus omne malignis Infidiis; verum ille dolos quum fenfit, in illos

Trajechi Invento pér non sperata locorum, Infrair invaders, l'entitute ignoble vulgus, Muranunique piùs cum deditione sequenti Mane capit, reservate vius, qua pergat in hostem Inflabant fede cinin zerum discrimita magna Undique, collectis quod viribus hostis achizeres Chaudehat conjunctus ter, antumque timoris Feccata, ut tandem trepidis desiliere nollvis Mens foret incerpii, & vertere castra estrorsium. Summe Ducum, turpe est hostem singilie, sed ante Quam-widenams, erit multo deformus, inspire Pedoce qui stabili per tanta pericula rerum, Tune Oratorem Regis Bernandus agebat. Consilium laudars Magnus Dux, ire cohotes Imperat, & prudens l'une septorare virarum.

Haud procul hinc hosti præbebat castra Lainum, Brutio a Lucanis ubi dat conlinia tellus, Et Laus in partes geminas disterminat urbem. Hic manus Aufonidum fortiflima callra tenebant Partibus a Gallis, juvenum fortiffima pubes, Heroumque genus felix; si forte suillent Gentis Aragoneæ potius vexilla sequuti. Deflinat has Magnus Dux expugnare cohortes, Sit licet ampla manus, bellique experta juventus. Ergo-fnas acies noctu per devia ducens, Coepit iter, sociisque suo de more vocatis, Impiger his didis dubitantia pedora firmat. Monstrat iter nobis, socii, Bellona salutis, Et parat æternum landis vidoria nomen, Dummodo non animi defint ad coepta potentes; In quo nostra logo rerum sit summa, videtis .-Inclinant hoftes paffim, fimul oppida qu'eque Prima fuas nobis referant ad classica portas. Excitat ingenium Ducis exhortațio fruitra: In bello virtus animi cujulque profecto Tanta patere foles, quantam natura, Deufque Contulit; hane hodie, mues, tu pandere mecum Sis-memor, accendat tua te magis optima virtus. Quam mea verba potens circum præcordia languis Ferveat . & validas furgant in pedore vires .

### LIBER PRIMUS.

Parvula turba fumis, fateor, numerofier hollis: Ell animus nobis major, præfentia major, Causa etiam melior; solet & Mars julla sovere Prælia, & exiguis dare gandia maxima rebus. Quare agite, o fortes, jam nostra inccepta sequamur, Nunc dum cuncta filent, dum nox obscura favebit, Dumque putant hostes somno nos ducere noctem a Adfum ego vobiscum per cunda pericula primus, Et juvat hanc vitam nostro pro Rege pacifci. Una hæc, quam video, folum si palma sequatur, Galle, tuis penitus de rebus credimus actum, Aut si forte mihi lux crastina siniet horas, Pro justo imperio vitam exhalasse juvabit. Hæç ubi fatus erat , videas gellire paratos , Accenfolque animo focios; hinc ordine facto Corripuere vias alacres, hostigne propinguant. Aspice summa Ducis possit vigilantia quantum, Et quantum noceat bellis ignavia fomni, Orta dies suerat, sed adhuc per cuncta Laini Moenia fecuram carpebant cattra quietem; Nec prius imprudens venturum credidit hostem, Viderat opprellam quam fe, captamque juventus, Sic pecus ignayum paftor concludit ovili, Lanigeras pecudes quoties tondere paravit. Ocyus irrumpunt jam captis agmina portis Nottra fimul; juvenumque manus vix excita lectis Armorum tandem strepitu . & clangore tubarum Nuda fugit, sed quo fugiat miseranda locorum Non habet : arripitur fubito, manibulque revindis, Ante Ducem Magnum deductur. All ubi vidit Ille Severinam sobotem, reliquosque Tetrarchas, Voce pius placida fic est affatus inermes: Quæ, juvenes, pressit vobis infania mentem? Dicite, nunquid erat vobis spes certa triumphi? O vere nimium juvenes, expertia fani Pectora confilii; ieges hominumque, Deumque In vos bella gerunt, nobis Altrea ministrat Jura fuis, fovet & vires, palmanque refervat. Discite vos alias melius pugnare, nec unquam Nequicquam mileros stimulis illidere calces.

Non tibi reliquias fuerat cognoscere prædæ, Ut folet, hoc belli sieri sub tempore tali: Non bos, non fonipes, ibi nec pecuaria, nec fus, Armiger aut quisquam, non vir, non fœmina, non vel Illius acceptæ cladis qui nuntius effet. Protinus adduci jubet ad prætoria Regis: Tres & bis feptent domini, bene nata propago. De se captivi populis spectacula præbent. Tu tamen infelix fueras, qui Regulus horum, Trislius incoepti poenas, Americe, dedisti; Quippe inter pugnas, tantique pericla tumultus. Dum te improvifo desendis ab hoste, peristi. Hic modo dum cernit confossis vulnere mortem, Ne non confessus Stygias raperetur ad umbras, Bernaudum accerlit Calabrum, cui crimina fassus, Et vitam, & mores, solvi se rite poposcit. Anxius ille magis Regis de rebus agendis, Funde preces Superis, inquit, qui vincula solvunt; Et mihi cunda prius Gallorum arcana retexe, Quam deplorato refecent tibi flamina Parcæ. Ille igitur cunctis patefactis ordine rebus, Cessit, Aragoneis solvens de sanguine pœnas.

His ubi Dux nosler castris, atque arce potitus, Et præda infigni focios, spoliisque resecit. Qua queat ad Regem tutus penetrare requirit; Qui modo vix tandem fociis adjutus ab armis, Stremus Atellam tunc oblidione premebat, Quo velut ad tutum confugerat hollis afylum. Auxilio melius quo nullum, aut tanta favoris Aura fuit, nec amor toto reverentior orbe; Miserat ad Regem nam Pastor ab Urbe nepotem Sextus Alexander, dederat cui Borgia nomun, Inclyta progenies , Romanaque fancia galerum Curia purpureum, sed tune speciabilis armis Regis Aragonei lateri comes untis adhælit, Nam neque tam invenem fortis dilexit Achilles . Priamidæ cujus pedus jam perculit hafta, Nec tanto Pylades fuerat complexis Orestem, Euryalumque fuum-nec tanto Nifus amore Nec Siculi fratres ita fe eniti fallor amarunt

No

### LIBER PRIMUS,

Nec tanto affectu fe dilexere Lacones, Pignora jam Ledæ, quæ nunc funt Sidera nautis, Pirithous tanto nec deflagravia amore Ejus, qui filo labyrinthi teda resolvit; Inclyte Rex, quanto te Borgia juvit amore, Noce die tecum vigilans, tua castra sequutus, Sive opus ant pelagi foret, ant telluris agendum? Marté quidem magni multum poteraris uterque, Plus amor inter vos poruit tamen ille, fidelque. Ergo per anfradus Iongarum castra viarum Duxit, & ad Regem Duce te, Bernaude, venitur, Callebas qui folus iier, qui tota sciebas Corda tui Regis, & slemmata fidus amabas, ... Quo possquam ventum est, subito simul suraque castra Lætiria, plaufuque foriant, Dux noster ad astra Tolling, & Regi crescunt in pedore vires. Qui simul advenii, gentem non passus incriem In castris torpere suam, sed strenuus omnes Invalit, fregitque molas, non anie refringi Tentatas, quoniam bene se desenderat hollis. Immo etiam in castris, quum seditione coorta, Miles ad arma ruens in fe convertere ferrum Coepisset, subito prudens, ne sorie noceret Hollis, & interea nostros invadere posset, Pedore magnanimo fumptis mox ingruit armis, Ortaque rixarum certamina fæva diremit, Inter & Andinos, aique agmina gentis Ibera Hollilis fieret ne qua de parte tumtiltus. At Celtæ minuere animos, minuere furores, Et fubito infracti de conditione loquuntur. Illa sed hoc major prædixerat Urfa suturum, Ateliæ prudens qui protettatus afylum, Dixerat : heu nostræ causa est Atella ruinæ. Proh pietas! proh tanta fides! parere finistris Consiliis potius voluir, quant lædere fœdus, Atque moti potius, fidei quam frangere famam. Rex placidus, Rex ille pius, Rex ille benignus Accepta vidis mox deditione pepercit: Scilicet ut Regno gens barbara tota relicto, Ventis yela darent, quoquo fortuna vocallet,

Continuo Celtae frandent mare pavilus omnes, Et te, Partherope, nunquam vifenda falutant Ampline, atome vale, repentes fapius ibant: Tyrrentim pelagus partim, quos merfit euntes, Pars vel ad extremos fluctu depelitur Indos, Para vel Sarmatici glacialis ad offia Ponti, Pars vel Hyperboreas forfan remeavit ad Alpes. Hæc dunt per nostros felici Marte geruntur, Senferat in Calabris etiam nova bella renafci Nosser-Aragoneus, coramque e more vocato Ad fe confestim Magno Duce, talia fatur: O nostri columen Regni, sutelaque rerum Fida mihi, folum bona quem natura creavit, Strenuus ut polles tu debellare furores Barbaricos, sceptrumque mihi tu reddere solus, Solus & hanc animam defendere, folus honorem; Audio per Calabros etiam mihi bella novari, Imperiique jugum nondum cervice receptum. Vade age , carpe viam , bellum firue , coge cohortes , Utque foles; gere figna mihi, gentifque rebellis Perfida tecla doma : sed quæ redeuntia parent Sponte tibi; redduntque fidem, servare monemus; Quæ vero obliftent rapidis dabis omnia flammis. Post Dux noster ad hæc: Parce, o Rex inclyte, sidum, Parce tuem, quælo, sie commendare clientem. Non ea fors noftræ, nec tanta potentia dextræ; Verum Jumma fides, quæ si tua regna, tuosque Juvir; adhuc ardet pro te pugnare, tuisque Fortius vaccedam quo me, fortiffime Regum, Ire jubes, testorque enses, & prælia Marus, Nulla timere meæ pro te discrimina vitæ, Proque tals nullum rebus vitare laborem. Ibimus, & Calabros mox auspice Marte rebelles Ad tua suppliciter cogemus sceptra reverti. Dixerat, atque alacri vidricia voce cohortes Tollere figna jubet, Calabrumque reversus ad oras, Malvetum, atque Altimontis vi diffipat arces, Diripit aique foros, & non tractabile vulgus, Indominimque animos decnit frepare fuperbos-

### LIBER PRIMUS.

Jamque sub arbitrio populos Dux Magnus habebat, Reddideratque fidem, placidamque Calabriæ pacem. At tibi post aliud majus fortuna novavit Bellum, Parthenope, cui nulla potentia mundi, Non vis, non animus, non ipli oblillere magni Cælicolæ valeant, non ulla scientia rerum, Non Medicæ compertor opis Tymbræus Apollo; Non qui te afferuit toties Dux Magnus ab hoste . 5 Quippe ubi barbaricis fuerat erepta catervis, Hen; carum amittis infelicissima Regem. Ah scelus indignum nimium, facinusque nefandum! Non ne fatis fuerat, modo quod mors effera patrem Sulluleras? heu fæva nimis, nimis improba fata! Quid miscere juvat tanta inter gaudia luctus? Arque insperatam victoribus addere mortem ? Extemplo audita Federicus morte nepotis, Advolat, & Regni, populi clamore secundo, Sceptra capit propere, ne quid Fortuna malorum Innovet, atque illum cundi pro Rege falutant. Post ubi persedo defundi funere Regis, Cajetæque fimul per bella receperat arcem, Confulit in rebus quid fit Rex factus agendum . Stat Magnum revocare Ducem fententia prima: Rex foret-hoc uno velitti fine corpore mancus. Affuit ille cito, Calabris accitus ab oris, Invidas referens præfenti pedtore vires; Inde falutato lachrymas fic Rege refudit. Etsi non lachrymas, Rex optime, tempora poscunt, Hanc tamen immitem quis ficco lumine fortem Transeat ? aut lachrymis possit conferre dolorem ? Juro per æterni cœlestia lumina cœli, Perque toum; Rex, juro caput, Regnumque receptum; Nuntius infelix ubi primum contigit aures, Desecisse omnes gelido mihi frigore sensus. Sed quid agas? Fortuna alios oblita meatus, Vexat Aragoneos tantummodo periida Reges. Tu fed in his memoro fac fis, Rex optime, conflans: Diminuit quoniam patientia fola dolores, Pergam ego, quidquid erit, semper parere paratus Imperio, Regnum tibi fecimus undique puum,

Si quid adhuc rerum tamen est, quod restet agendum, Utere Marte meo, quantum valet: omnia pro te Prompuis agam, quoniam nihil est quod amantius optem,

Ad quem respondens placide Rex optimus inquit, Nota mihi tua vera fides, tua dextera quantum Possir: Aragoneis nota ell ac strenua virtus; Proque meo ardenter quam sumpseris arma nepote, Non modo ( ni fallor ) novit jam Gallia tota, Magna fed extremos tetigit jam fama Britannos. A te nos etiam multo majora meremur. Et si nostra suum mutat Fortuna tenorem . Digna tuis certe referentur præmia factis. Rellat, ut Olveti populos juga ferre negantes, Debellare pares, qui quamquam cunda lub armis Esse vident nostris, & habent exempla ruinæ, Esse aliquid tamen esse volunt, quæruntque timeri. Hos tu vel primo poteris devincere bello Solus, & Întegra mez reddere Regna quieti. Hæc ait, & propere Magni Ducis excitat arma, Iile gradu jusius celeri concessit ad hostes. Quos ubi circumflant acies, & mœnia cingunt, Auli magnanimo primum se Marte tueri, Viribus amissis, animisque ad prælia, tandem Suppliciter portas referant, veniamque petentes Julla Ducis Magni facinnt, pacemque reportant.

Julia Juess Magio acumit, pacengue reportant, Victor al fais populis quam jam Dax noller abiret, Palor Alexander Romana Maximus Arcis, Rebus Aragonesis qui tunc ex corde favebat, Hune pecaisus finnisis millo Oratore, rogavit Per clavor, facolóque pecles, mitramque beatam, Ur quia Panthenope parta jam pace qui eller, Se quoque, il posti ell, defondat ab hofie timentem; Intercepta dolis qui tune Tyrena tenebat Olits, de impolitis opprefils fraudibus Arces; Quin atlam appullas adula relinere biremes, Utibi importantes Tiberino gurgite merces; Unde ingens Romae fa calibastur egellas. Paret Appolicitis, abon feguiter ille rogatis, Percite de af Tiberts Colledo milite Lauces, Victius ut.a Laus depedance agree hieraus.

#### LIBER PRIMUS.

Hoc proprium Gallus nomen pirata tenebat, ... Post ubi jam portum cinxerunt signa Latinum, ... Explorat, luftratque locum Dux Magnus, & inde Quid cupiat pirata, petit, portum ne tenere Malit? an oblatis vidum fe dedere padis? Ille extrema pati potius, mortemque morari Velle refert, salvis quam sedem perdere rebus. Subridens Dux Magnus ait : te fallet inepte Augurii spes vana tui; sociisque vocatis, Vel tune quod fuerat divino flamine plenus, Ut folet, aut certe venturæ præscius auræ, Ruxfus ait: focii, vos hoc audite, quod inquam, Non valet hic postris obsistere viribus ullis. Jam jam finis erit belli, superabimus Arces Ocyus, in laqueum dabit & vestigia custos. Pectore vos fortes, animoque eftote fereno: Nec minus hæc aliis tribuet victoria laudis. Dixit, & hæc dicens, tempus prædixit, & horam, Et qua parte foret captam evalurus in Arcem. Ergo ubi certa dies, pugnandique adfuit hora, Juffus erat fubito qua muros scandere miles, Intrat, & attonitis cullodibus occupat Arcem, Datque manus supplex vindus post terga Menaus. O Ducis invicti, Ducis o prudentia summi, Qui bene dum pugnas, non folum vincere nosli, Sed prius ac vincas, prius ac tu prælia tractes, Sit non certa licet, sitque anceps alea belli, Victorem semper te prospicis esse suturum; Quodque magis mirum est, ac nullo tempore visum, Prædicis sociis, qua sis victurus in hora.

Olita jam fuerat polquaan Tiberina recepta,
Ire parat Sandam vidor Dux nofler ad Urbem,
Ut pia Pontificis facris daret ofcula plantis,
Duccret & capta quem prenderat Arce Menaum,
Sic alacres quondam nerino plaufere Quirites,
Quum debellaum viderunt. Perfea Regem,
It domitum tandem Romano Marte Jugunbam.
Ordine pracifant læto clamore cohortes,
Vidorrefque equites, invidaque fubnina belli;
Pone fequebatur noflir Tirindrius zwi

Gondifalvus ovans, cujus tunc ora ferebant, Infignis quanta niteat pietate, vel armis. Ante Ducem medius facie languente Menaus Ibat, mœsta gerens demisso lumina vultu, Squallida cui pectus, promissaque barba tegebat, Inque gemens animo suspiria longa trahebat. Inde per aspedus populi plaudentis, & ora, Ductus Apostolicae pervenit ad Atria Sedis. Tunc fua magnanimus Paftor penetralia Sextus Pandere cuncia jubet, nitidosque aperire penates, Grata simul cunctis venientibus ora daturus. Post ubi sacrata se rite in Sede locavit, Atque humiles alacris porrexit ad oscula plantas, Ora manusque pias deflexo poplite tendens, Talia magnanimo Dux Magnus ab ore profatur: Ecclesiæ qui claustra tenes, Sanctissime Pastor, Qui referas, claudisque fores cælestis Olympi, Quique vices Christi stabili temone gubernas, Qui regis & Petri fanctam proreta carinam, Et facis optatum nos tandem attingere portum; Ocyus auspiciis, Dii quod voluere, secundis Fecimus imperium, captamque recepinus arcem. Ecce sub arbitrio nostro est ac jure Menaus; Oui bene munitæ confisus turribus Arcis, Dum tuus hossis erat, juste pugnavit, ut hossis, Quamvis nemo tibi julle pugnabit, ut hostis, -Cujus funt Arces, cujus funt omnia Regna. At tu, Sance Pater, primum est ignoscere cujus, Da veniam , dedit hic animam fub fœdere nostro: Sit fatis, huic animam præter nihit effe relidum. Dixerat; ac pergit fe commendare Menaus

Vidus Alexandro, qui post lie Maximus inquit.
Sit felix fauttique dies, fint comia latu.
Non unquam latuit nobis tut auximus virtus,
Ac fincera fides tot jam celebrata per âmos;
Noum erat, & quamum valeat un dextera bello;
At unuc in noftris rebus ina gloria multo
At unuc in noftris rebus ina gloria multo
Clarius enituit, multoque decentius sur\u00eda est.
Nam quod Farthempe, duce te, jam capta, redempus est,
Er quod Aragoneco Reges in fede reponis,

Nobilis ista tui fama est. & gloria Martis. Sed quod pestifero sic nos servaris ab hoste, Restituisque pius nostris vada tuta carinis, Major in ætherei multo tibi gloria Cœli Sedibus intonuit, & non delebile factum. Nosque tui memores erimus quandoque daturi Præmia digna tuis, & tantis æqua trophæis. Interea nos posce aliquid: tibi cunda dabuntur, Cunda tibi fient, sic nam tua facta merentur; Sedibus his donec fediffe licebit, & ardus Rexerit hos animus, & coeli vescimur auris. At dic, onæ te mens tam dira, Menæ, coegit, Durus ut auderes per aperta pericula Sextum Terrarum tentare Deum? bellumque ciere Illius ante oculos? qui te, nifi fancta moneret Pastoris pietas, meritas expendere poenas Cogeret, & miseram sub Tartara perdere vitam. Sed nos pro sceleris culpa, tibi munera vitæ Reddimus: i tutus, libeat quocunque, relica Urbe tamen subito penitus, stultissime, postra. Dixerat hæc pofiquam grandiffima verba, receptam A Duce magnanimo tradi fibi postulat Arcem. Sed non ille prius concessit vota petenti, Quam populo impolitum dimitteret omne tributum, Solveret & strictas ad vectigalia naves. Læta quod ingenti pro munere Roma recepit.

Hac inter dum Roma fuos laciffima platifias Exerces, Sextigue Duci das gratis honores, Ille fui Regis juffa revocatus abivit; Ur Lernea caput modo quod reusovaerat hydra, Strenuis exulta timidum cervice fecaret. Nam furor infanus Guilelmas ceperat Arces, Sic ut Arasporei Regis juga ferre negarent. Infiruit ergo fuo Magmis Dux more cohortes, Vulgus & appofia premit obfidione rebelle. Afpera gem, fed enim paucis obfeffa diebus, Non ignara Ducis poterant quid claffica nofiti, Pada pavens fada cum deditione popofeit. Verum avidus prædie miles, fe velle fubire Fada negans, dum pugnat attox ad monsila, retro

Pul-

Pulfus ab inccepto, tune defrustratus abivit;
A Duce se nostro tunen expugnata quievit.
His etiam tuta pepulis in pace relicits,
Militibussque sins primis in successione designate designate services.
Providus ad Regis Federici vertitur ora Die, o Calliope, die maxima Virgo Sorotum,
Accepit rediens quantos Dux noster shonores,
Læraque Parthenope quantos dedit undique plausus,
Viderti aut quales selvi kur silla triumphos:
Nuine dexteram dextræ cupidus, nunc oscula jungit,
Explerique neguti mentem Federicus, in illo.
Mille per amplexus laudatur, & oscula mille,
Cunda per ora sonas, merio Dux Magnus habetur,
Marte Duces alios qui norit vincere solus
Ille autem tanto se non dignatus shonore,
Non sibi, sed Superis bonus impuat omnia vidor.
Nee minus interes res pertradabat leoras,

20

Solicitusque sui commissa negocia Regis, Ergo recedendi venia post ille petita, Protinus Ætneas prudens revolavit ad urbes Inde ubi , grae fuerant illic peragenda, peregit; Ocia non ducens, nec tempora longa moratus, Parthenopen repetit. Sed mox hinc ille vocatus, Dux pius ad Regis Federici castra tetendit, Qui tam difficili tunc obfidione Dianum Cinxerat, & populos rurfus fera bella moventes. Nosler ut inccepto Rex jam dishfus abiret: Hic ubi fama canit, quondam fub îmagine cervi Dente canum rabido Dominum periisse suorum Cujus adhuc fervat illic Adeona nomen. At pollquam lateri Regis Dux Magnus adhælit, Expugnata fuo Domino gens perfida cessita Inde fimul Regni fedatis undique rebus, Parthenopen repetunt plaufu victoris ovante. Ipfe Duci nostro, tantorum dona laborum,
Optimus innata Rex pro virtute benigna, Infignes merito populos, aique oppida donat: Plurima: feque ipfum, nec non commune futurum Regnum ait i Imperium servent modo Fata receptum. Ille igitur tanto palmæ decoratus honote;

Cessit, & ad Regem pelago transmist Iberum. Jamque revertentem quum non procul effe referret Nuntius, extemplo Rex, & Regina faventes Agmina regalis miferunt obvia pompæ. Dumque triumphales voces ad fidera tollunt, Iple quoque affurgens, tanta est clementia Regis, Cum conforte sua, procerum stipante caterva, Obvius occurrit, magnæque per ofcula dextræ Illum amplexantes, læti ad penetralia ducunt. Post ubi composita se majestate locarunt, Et Regina fuum primo laudavit alumnum, Rex pius, & placidus folio fic inquit ab alto: Donec luftrabunt Titania lumina Mundum, Dumque fuum rebus nox auferet atra colorem . Dum Thetis ampla superfundet vaga flumina terras, Inque suos eadem capiet remeantia fluctus; Nostra tuas dicet grandes Hispania laudes, Grata nec illa tuum nomen finet ire sub umbras Nos quoque, dum scepiri vivent hæc slemmata nostri, Tantum, Magne, tibi debere fatebimur uni, Quantum Regna fibi nostra omnia posse videntur, Te Duce, nostrorum regnorum gloria major Crevit, & Imperii per te decorata poteslas. Parthenopes generi reddis tu moenia nostro, Gallorum fervata feris e faucibus unus. Restituisque sua nostros in sede nepotes. Immo etiam reliquam nobis vehementer amatam Eripis Italiam, quæ quondam maxima rerum, Terrarum populis mundi Regina subactis, Serva jugum infelix Senonum jam facta ferebat; Fœdera cui nostri semper junxere parentes, Servaruntque fidem, cui lingua, & moribus iildem, Et non dissimiles facie nos attra crearunt. Nec minus in nostris gessisti fortia Regnis, Quum Maumetheo viventem more tyrannım Victimus, & tandem Granatæ cepimus urbem, Atque immane genus fanctis continximus undis. Tunc tua te virtus magnis patefecit in armis, Et qualis, quantufque fores, quantumque valeres Miles, in armifonæ vel Palladis arte quis esses.

Reflat , ut ampla tui capiant te digna labores. Præmia , & ætemas quas fert vildoria laudes. Hæc ubi finicart, urbes concedit , & illum Non parvi imperii dominum faeit: inde fuperbis , Eximifique ornat donis. Simul ore frementes Dida probant Proceres, laudantque decentia facta . Sie ille Hilpanos laudantum voce per omnes, Magnus habebaur quoquo vis dignus honore , Hispanizque novum decus, & fres unica gentis .

# FINIS PRIMI LIBRI



# CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS

# GONSALVIA.

LIBER SECUNDUS.

HAdems exados Reges, durofee labores
Gentis Aragoneze canimus, Magnique receptus,
Parthenopen virtute Duels; Cellafque repulfos
Turpiter, & noftre diffeoetre als othe condox.
Turpiter, ex noftre diffeoetre als othe condox.
Perejtte, Pegalides, eachen smovata referre
Prælia, perque iterum noftri Duels arma receptume
Parthenopen, quantaffque actes, que caltar diucefque
Fuderit, & ruffus Senones dare terga fubados
Ad gelidas folts remeare occeptiva Hpse.
Et tu quem canimus (prohibet nifi fuma, vel obflat
Livor edax ) noffrs inunquam moriture Cameenis,
Gondifialve favens, iterum da lintea ceptis.
Invida Aragonidum rebus Fortuna fecundis,

Invida Aragonidum rebus Fortuna secundis Ssortiadis belli sceleratam immisit Erinnym, Sic ut ad accessum patefactis undique claustris,

Tra.

Itala barbaricas acies in Regoa vocarent. Sed tamen Infubris Coluber per sparfa venena, Iple fibi exitium morlu, Dominifque paravit. Nanque ubi Parthenope dejedus Gaffus abiyir, In Mediolanum convertitur oninis Erinnys Barbariculque foror; Regnique nefanda cupido. Vix impressa vias Celtarum castra feruntur, Quom fua Sfortiadæ trepidantes Regna relinquint Inque fuga miferam tantum posuere salutem. Hollis ut andivit defertani barbarus Urbem, Advolat & tanto Imperio fine Marte potitur, Sed dun Brennorum rabies, & fæva libido Canda per immanes mores odiola profanat, Nascitur interea poll tempora parva tumultus, Sforriadaque fiam fubito revocantur in Urbem At postquam ejectus reparaverat agmina Gallus, Anguigerique suas acies, & castra novarunt, Obviaque infestis opponere pectora tells Constituere Duces; collatis undique fignis, Continuere manus non æqua forte phalanges. Agmina nam multa, melioraque caltra tenentes Anguigeri, in quovis fortiffima pedora bello, Nondum pugnantes fatis capiuntur iniquis Teutonicæ gentis decepti fraude maligna. Ergo quis dubitet Coclo regnare Tonantem? Quis neget aut jullas animis Coelestibus iras? Ac scelerum cundos merito punire reatus Judicio ? O Divum non intellecta potellas! Hoe fuit affines juvenes depellere Regnis, Hoc fuit infidirs Alphonfum perdere Regem. Scilicet ut fævis fervata ex gentibus alma Parthenope Celus Insubria Regna subessent Jam quibus hand majus terrarum viderat orbis . . Heu quanto melius, quantoque decentius effet, Servare Insubrem propriis in sedibus Auguem! Pollentem imperio super omnibus anguibus Anguem. Ouam dare barbaricis fic Itala Regna rapinis, Et nollro immanes faturalle cruore catervas! Hase ubi fama mali Federici perculit aures

Anguigeros victos, fusosque, & vincula passos, Et Mediolani captam cumque arcibus urbem, Horruit, atque eadem metuens fibi rurfus ab iifdem Hostibus, hoc payidis prospexerat ordine rebus. Anxius ad Regem Legatum mittit utrunque, Unde sibi fuerat Regno spes sola, timorque. Missis abit Galli Calaber Bernaudus ad aures, Credita qui semper secreta negocia gessit, Fidus Aragonidum, quo non folertior alter Regis ad obsequium, rerumve capacior alter. Qui data tam prudens Domini mandata peregit, Ut si res omnes, velut ille instruxerat, issent, Tutus in his Regnis, Rex o Federice, maneres. Sed tibi quod mentem tunc eripuere finistra Numina, seu miserum tua sic te fata serebant, Quodque lupum dubius dextra, lævaque tenebas, Heu Regem infelix hostem tibi reddis utrunque. Hinc te ad Hyperboreas vertebat filia partes, Quam tibi apud Gallos dederat Lucina marito; Hinc confanguinitas Regis revocabat Iberi.

Interea alpestres populi, gens Bætica bellum Moverat, & nostro defecerat horrida Rege; Ouæ modo Christicolum vix debellata sub armis, Ad Maumetheas leges, moresque reversa, Infid:is tidos populos vexabat, & armis. Has etiam contra gentes a Rege vocatus, Mittitur instructo Dux noster in agmine primus Ante duces alios, quotquot jubet ille parari. Ocyus alpestres turmas, gentemque nefandam Aggreditur Dux noster iens, turbatque potenti Pectore Maurusios, & non tractabile vulgus Diffipat, infringit, flernit, cogitque reverti Ad pia Catholici subito diademata Regis. Qui cum Sfortiadas cecidisse in retia vidit. Insubresque omnes populos, urbesque subactas; Ac magna Italiæ Celtas jam parte potiri . Ulterius ne tanta timens sic crescere pessis Pergeret . & Rhodani torrens ne forte refufus Vortice Campanas iterum pervaderet urbes; Justit, ut Æmeas renovata classe rediret D

¥7.43

Unica pernicies Senonum Dux Magnus ad oras: Atque ibi tantisper validissima castra teneret, Donec sciret atrox quo verteret agmina Gallus.

26

Dum rerum eventus, venturaque bella moratur Noster, & in Siculo speculatur littore pugnas, Et Mediolani dum fic fors omnia mutat : Cerberea in Venetos rabies truculenta refævit, Maumethisque manus Christi depasta cruorem, Igne, fame, ferro, tormentis, fulphure, bombis Acriter evictam capit oblidione Modonam. Mecnibus & cellis munitam turribus urbem. Captaque funt rapidis partim data corpora flammis, Mersaque, proh sacinus! partim periere sub undis. Quod scelus haud solum Venetos, illumque Senatum Terruit, & populos terra, pelagoque paventes, Ipía fed hoc fuerat deterrita Roma flagello. Quas igitur Veneti peterent pro tempore tali Suppetias? facerent vel quo se vindice tutos? Iter ad Alcidem nostrum, qui vincere monstra Solus, & horriferas norat qui vincere gentes. Qui fimul & facros monitus, & justa recepit, In Maumetheum fua transvehit agmina Regnum. Qua veteris dives Pelopis tenet Infula pontum. Sed nifi Trinacrio tenuissent littore classem Adversi Æoliæ flatus, & fuscina Nerei. Servasset miseram prius obsidione Modonam. Illius immanes caperent quam moenia Turcae. Sed quum nulla malum jam possent arma ievare, Junxissetque suas Veneta cum classe carinas. Ipfe Cephalonios animofo remige portus Aggrediur , Venetasque serox ulciscitur umbras. Nanque Cephaloniam tractis super ardua montis Tormentis, scandensque alacris (mirabile factu ) Fortibus oppugnat munitam mœnibus urbem: Pulverulentus abit subito Vulcanus in iras, leaque terrificum dant propugnacula cafum. Siant tamen immanes invido pedore gentes, Tune oftingenti, qui custodira tenebant Moenia, Christicolæ sitientes sanguinis undas. Inflant pugnantes nostri vario agmine contra,

Inflaurantque novas pugnas noclefque diefque; Cunclarum rerum quos tanta premebat egestas, Ut daret herba cibum, potum daret unica lympha

Viderat in fomnis, dum captat forte quietem, Noche per effossos cuneos exire cateryas, Turcarumque manus in se Dux Magnus euntes: Vos, ait, o focii, jam vos estote parati, Nanque per elaplæ noclis fera bella quietem, Per cuneosque foras venientem vidimus hoslem; His didis, cava crypta fonat venientibus illis, Ore per infidias facto; fed protinus omnes Sulphure semineces tunsi ceisere retrorsum. Postera sed postquam radiis Aurora resultit, Sævius obsessos exercet machina muros, Quos ubi jam fractos diversa in parte videret, Atque datos aditus, Magnus Dux ore cohortes Excitat, & scalis intro jubet ire ruentes. Ac veluti celeres e vallibus alta columbas Prendere teda vides, segetum quum semina pasta Turmatim redeunt , complentque examina turres:-Sic Hispana manus, desertis ordine fossis, Justa Cephalonios circum capit undique muros; Victaque Christicolum Maumethica turba sub armis, Cæsa vel invisum partim concessit ad Orcum, Vel fuit exiguo pretio divendita partim. Sicque redempta fui Marci vexilla recepit Terra ferax rerum, nec non ditiffima cocci. Protinus hine mira didum de nomine Junei. Et nunquam audita portum virtute redemit. His populis Veneta jam sub ditione repostis. Pro meritis Magnus Dux noster honoribus audus, Pro reditti venia post talia facta petita, Ad Siculos victor conversa classe redivit.

Interea Gallum quum rufus caftra movere, Molirique iterum redius, ferrumque novere Parthenopes in Regna fuze, totamque moveri Italiam contra Federici flemmata Regis, Atque illum varia titubantem mente videcet Catholicus Rex; arma fuis, aque agnina fupplet, Augerique acies, & te fimul elle paratun.

Gondifalve, jubet Sicula tellure morantem : Ancipites donec videat, quo perfida rerum Sors vehat eventus, & quorsum se ferat hostis. Sed metus hic quoniam Regem pulfabat utrumque, Illum ne nostra pateretur ab urbe repulsam, Hunc ne Campani Regni fibi debita jura, Gentis Aragoneæ tanto quælita labore, Perderet . & penitus Regnis exclusus abiret; Rumpere paulatim coepit discordia lites, Et tacita inter se iunxerunt sœdera Reges: Scilicet in partes juste ut divisa manerent Regna duas, effetque fuo contentus uterque. Parthenopen Gallus fuerat fortitus amoenam. Atque Laborinos præpingues ubere Campos, Aprutiique omnes gentes, populosque feroces. Appula cum Calabris fortitur notler Iberus

Ast ubi te contra rursus. Federice moveri

Bella vides ( Kegum quoniam te pacta latebant, ) Ad tua Bernaudum fidum fecreta vocasti, A Gallo fuerat modo qui tibi Rege reversus. Hunc Magno mandata Duci jubet ire ferentem. Arbitriique omnis cum libertate suprema; Ut si ferret opem Regno , solitosque sayores , Non arces, non ulla illi castella negaret. Non ullum imperium, non ipfam denique totam Parthenopen . Molitur iter Bernaudus, & albam Navigat attonito portans a Rege papyrum, Cunda quidem large, quæ posceret ille, daturus. Quum venit, exequitur mandata fideliter; & fic Hoc bis ad arbitrium potuit disponere Regnum . Ouid faceret Dux nofter ad hæc? se posse negavit Castra movere loco; nam Regia iusta morari Dixerat, & Regis cundis fe in rebus Iberi Facturum imperium; fi jufferit ille, repente Parthenopen de more suo se velle tueri, Onantum cura sui permitteret ultima Martis. Spe fed ut advertit vana non effe morandum Bernaudus ( cernébat enim jam conscia Regum Confilia), ad Regem fine conditione redivit. Has ubi Dux Magnus res intellexerat omnes.

Clarius aque animi Regum patuere duorum, Omnia, quæ dederas tibi, Rex Federice, remifit Oppida, cumque fuis populis caftella, vel arces. Sed tu pro innata munus pietate refirmas, Ouem tibicunque minax cafum fortuna dediffet.

Ergo ita divisis Regnis, parat agmina Gallus Parthenopen versus, Romanaque mœnia tutus Intrat, Alexandri fuffultus numine Sexti; Oui modo Gallorum, mutatis Maximus auris, Arma fovebat amans, eupiens ut Regibus illis Neuter haberetur; tamen altera castra sovebat: Et poterat quævis defendere castra sovendo. Itur ad exitium Federici Regis iniquum, Parthenopes iterum dulces maculare penates. Perque furor populos nullo adverfante Latinos Fertur, & ad Capuæ muros fine Marte venitur; Huc ubi Aragoneæ gentes fua castra locarant. Egregialque acies, & fortia castra cohortes. Queis animus fuerat, vel bello perdere vitam, Gallica Vulturni vel deturbare sub undas Agmina; quod certe victrix Bellona dediffet, Marte resovisset Gallos nisi Borgia Cæsar, Et si Fabricium non gens Campana Columnam Noche fesellisset per inertia pacta, dolosque, Hoslibus introrsum varia de parte vocatis. Sed miseras tanto folvit pro crimine poenas; Nam velut imbre citus decurrens montibus amnis Obruit arvorum segetes, vel flantibus Euris Flamma vorat pingues, vifu miserabile, messes: Impia paulatim fic gens ingressa per Urbem, Savii in oppressam nullo discrimine plebem, Ac populi necat omne genus: fed fexus uterque Polluitur , perdit vi deflorata pudorem Virgo fuum, paucas vix templi fervat afylum, Atque Severini Calati inlignis honeflas Et quam credo tuo, Lucretia, fanguine natam, Virgo pudicitize ne perderet una decorem, Raptorem fugiens, se præcipitavit in undas. In prædam rapitur civis data cunca suppellex, Thefaurique omnes Arcis rapiuntur aperti ,

Can.

Cunctaque surreptis franguntur scrinia gemmis , Barbaricamque famem sentit Bacehusque Ceresque: Sanguineas videas Vulturni fluminis undas Ire per infertos exaudo vortice campos . .

At vero e nostris qui se eripuere periclo, Parthenopes repetunt properantes tecla trementis, Rex ubi jam fracta Federicus mente manebat, Incertufque animi vitam cum morte trahebat. Qui postquam attonium populum conspexit ad arma Surgere nolle, parat Regno per pacta relicto Cedere : deinde abiens turba comitante suorum, Triflis ad Inarimes portum se classe recepit. Nostra Columnenses suerant qui castra sequuti Fabricius, Prosperque Duces, duo clara Columnæ Lumina, & ille fimul, cujus fulgentia Præful Tempora purpureo rutilant decorata galero, Ocyus Hispani vertuntur ad atria Regis, Hesperus unde illis per mubila cæca refulsit. Mox duce Rex Calabrum Nato remanente Tarenti, Navigat , Inarime ventis dans vela relica, Gallorumque mifer Regem Federicus adivit; Illius ut justu Regnis aliquando remissus, Sedibus Italiam repetens frueretur avitis. Ille fed ut venit, parvo fpe plenus honore Acceptus; didicit quæ fit constantia amoris, Gallorumque fides, & quæ fit cura decori. Profuit ergo nihil fic se submittere, necnon Illo pro Regem fic posthabuisse propinguum. Heu crudos Gallorum animos! heu pectora certe Non hominum, fed dura magis præcordia ferro! Non ita clementes olim fecere Quirites, Ejedum Ægypto quum suscepere tyrannum; Verum amplexantes illum Populusque Patresque, Munere donatum magno ad fua Regna remittunt . Tu qui Regna tenes Regnorum maxima folus, Ouique crucem portas, supremaque nomina Christi, Nosler Aragoneus sua dum tibi Regna reposcit . Dum te bellorum pacem, veniamque precatur, Rege vel illi etiam jam fuffragante propinquo, Expediare jubes; nec te Rex Galle, resolvis,

Infelix donec mœrore affumtus acerbo, Extremaque mifer macie confedus obivit. Illis heu nobis poteras quem reddere vivum, Offa fui faltem, fi fas eft, redde rogamus.

Interea Dux Magnus adeft, Calabrofque per omnes Vertitur, & Regis partem capturus Iberi Nemine partitos populos obstante recepit. Inde Tarentinam greffus intendit ad urbem Quam puer ingenuus, Federici maxima proles, Cunca fui jussus fervans mandata parentis, Nonnisi difficili capiendam Marte tenebat. Quo prius ac veniat Magnus Dux, omne Mileti Reddidit imperium Domino, quoque jura redonans Cuncia Severino, pariter fua reddidit illi Qui Bisiniani reddi sibi regna petebat : Quæ modo perdiderant Federico Rege creato, Quod male descissent, tune Gallica castra sequentes : De vel Aragoneis nullt fua jura negavit, Hanc quoniam toto peramabat pedore gentem. Dum sic Dux Magnus premit obsidiorie Tarentum Ecce Ravallantes Classi Præsectus ad oras Appulerat Calabrum, Gallorum a Rege profectus, Ut daret auxilium coeptis, Regemque fugaret Parthenopes; fed quum jam non opus effe videret, Cessaret a Regno quoniam Federicus adempto, Jussius erat fociam Venetis adjungere classem, Maumethisque genus bello infestare profanum . Quod mare quum invalisset Tritone sinistro. Turpiter evicti fugientes terga dedere, Nudatisque suit vix sas contingere terras. Hunc quum accepisset noster Dux, largus in omnes Venisse ad Calabrum littus, miseratus egentem, Maxima dona jubet ferri, rebulque juvari Jactatam pelago classem, sociosque, ducemque Veste resocillat, sed multo largius auro, Quadrupedumque pius numero dignanter honorat. Sic ille ad Gallos relevata classe redivit. O Ducis invicti constantia maxima, semper Temporibus servata suis , semperque benigni Dextera grata viri! tu' non fine vefle, nec auro

Dum

Dum vera Maumethis vicisti Regna, redisti, Nanque Cephalonios superas quum milite muros, Dives opum plena socios cum classe reduxti.

Venerat at pollquam Dux noster ad arva Tarenti, Invasit puerum placida obsidione relicum; Ouippe per inducias multis ea bella diebus Distulit, egregius donec puer urbe relica, Sponte sua Regem prudenter adivit Iberum. Ante tamen noser Dux hanc quam prenderet urbem Ouod minus acceptae contentus limite partis Gallus erat, fideique datæ non vincula curat, Rumpere tentavit, vetitos transcendere fines, Ut caperet Trojam , Garganique oppida Montis , Appuliæque caput , Lucanaque fubdolus arva: Ouod non hæc inter fedti diferimina Regni Connumerata forent. At nofter providus artes Ut videt Alcides, conceptis fraudibus obslat, Præveniensque hostem, fimul occupat ante Sipontum, Atque fui Regis constanti pedore Regnum Protegit, & partes, potioraque jura tuetur. Nascitur ergo ingens propter discordia fines Ancipites; fed ne franganmr foedera bello, His populis dantur Regum vexilla duorum, Neuter ut ex illis dubias contingere terras Interea, donec res fit decifa, valeret. Convenere Duces; hinc & Dux Magnus; & inde Gallorum Regis qui jura, vicesque gerebat, Hi simul Atellæ dum tanta negocia tractant, Auxit discordes odiosa Megera furores: Namque Hifpana cohors fibi pro flatione Tripallam Dum petit, inveniunt Senonum jam mœnia plena Omnia, & obsessos prærepta sede penates. Præmisere prius ingentia jurgia; sed post Commisere manus, factoque per arma furentes Extrusere foras Hispani turbine Gallos. Advolat auxilio, fuperataque bella fuorum Gallicus inslaurat pejori sorte Baruttus; Quippe ita succubuit pugna devictus Ibera, Tres equites ut quisque pedes post terga revindos Duceret Hispanus, prædaque rediret onustus.

At fine Impolito post prælia sæva duello, Dum præscripta foret, suspensa Tripalla remansit; Hospitium ut Gallis sic interdicta negaret Illa, nec Hispanis posthac habitanda pateret.

Convenere Duces iterum de pace loquentes, Atque suas partes non æqua lance tuentes. Quippe ubi Duk Magnus productis testibus amplis Et per scripturæ veteris monumenta repertæ Appuliæ latis fub finibus arva teneri Ilia , quibus fuerat discordia nata , probavit ; Atque illi, quorum semper sententia magno Pectori fana fuit, nostro pro Rege loquentes, Implevere fuas ibi jura per omnia partes. At Dux barbaricus quæ fas & jura negabant Impius ampledi violenta per arma paravit Ingentesque simul slimulos ad bella dedere Tunc Calabri Satrapæ, imperium queis undique pullis Reddiderat Dux sponte sua modo Magnus adempuim; Arque alir Proceres per Daunia rura rebelles Suggeffere ignis cumulato fomite flammas Heu heu perfidiam! quam non immensa tonantis Dextra Jovis punire queat, non fæva flagellis Verbera Teliphones, Stygius non ipfe trifauci Cerberus ore latrans, & tetri janitor Orci. Mox ubi fracta videt, violataque fœdera pacis. Et non æqualem se conspicit hostibus esse, Contemplatus item Dux Magnus pondera rerum, Considuit socios, ubinam sua tuta requirens Siflere castra queat . Fuerat sententia multis, Ut fe Lucanos intra, fuaque arma tenerent, Collectasque acies; quod si sors sæva tulisset, Inceepti, Dux Magne, tui spes vana suisset. Sed quia te nunquam latuit prudentia rerum. Et quia tu semper tibi prospicis ante sutura, Tuta magis Baruli tibi moenia parva petifti, Atque ibi cuncta videns, fortissima castra locasti.

Gallus ut hæc fenfit, collectis millibus, una
Appuliæ adjunctis Satrapis, Calabrifque Tetrarchis,
Protinus Hifpanos contra movet agmina noltros,
Invadunque avido Canufinos milite muros,

Dum vagus Herculei torrentia terga Leonis Phoebus adit, fentitque æflus dum caumata tellus. Hic modo, qui fuerat peditum cum parte relicus, Præsidio Navarrus erat, cui debilis prbis, Et commissa loci suerat custodia parvi. Sed tamen a muris gaum feandere nititur hoftis Turpiter est povies Hispano Marte repulsus. At quia parva manus numerofis hoftibus impar Debilia haud poterat defendere mœnia, pactis, Quæ tractabantur, prudens Navarrus adhæfiti Scilicet ut salvis sociis, & rebus, & armis, Et coram tanto fervatis agmine fignis, Et quæcunque foret de nostris machina belli. Moenibus his igitur Canufinis tile relicits. Ad fua, quæ slabant Baruli, se castra recepit. Non fuit hoc vinci, fed vincere fortiter hoftes: Qui quantum Hispani valeant didicere micantes, Millia Gallorum contra biffena ducenti: Oppida funt aufi quoniam non amplius ulla Oppugnare, manus quæcunque Hispana teneret. Vincere qui solitus fueras animose fugando Nunc hoflem fugiens victor, Navarre, fuilli

Jugiter interea Gallorum exercinus auclus. Confifus numero, pariterque rebellibus armis-, Callra movet propius pollrosi, Barnlique penates Oppugnare parat, necnon, fi fata tuliffent? Expugnare Ducems noftrum, favaque peremptum Morie animus fuerat difcerptum membra per agros Spargere, ut Abfyrti sparsit foror impia fratris, Urere vel fævis fectum per fruftula flammis. Pinguia vervecum tellis velut exta cremantur. Ille fed innumeris quantitis foret hollibus impar, Exit in adversos animoso pectore major Atque propinquantes hoftes conturbat, & acri Marte premit, pugnatque : ferox Hifpana juventus. Sternit equos, flernitque viros, vertitque retrorfum Millia Gallorum , quot duxerat agmina Xerfes, Donec clade prius procul absceffere recepta, Sic de more suo pugnantes Marte smiltro Ad fua Dux Magnus modo post in callra reversus, 203004

# LIBER SECUNDUS.

Exiguac quamvis intra fe teda teneret Urbis, & angullo premeretur cardine rerum, Attamen illæfam fervavit ab hoflibus Andron, Non procul a Baruli distantem moenibus urbem. Immo nec illam ausi Senones invadere bello, and Sit licet ille fitus, ac debilis undique murus, Dedecoris memores quoniam paulo ante recepti, Quum Canulinates cinxerunt milite muros, Perdiderant animos, atque obfidione cavebant.

Sed quamquam nostros prædura premebat egestas, Non tamen illa Duci depressit pedora Magno; Verum ut palma folet melius confurgere ad auras, Pondere pressa grayi s sic ille animosior inter Res ita difficiles, furgebat ad omnia fortis; Non modo castra sovens Baruli, sed gentibus illis Miserat annonam pelago, quas Brutia tellus Fortis adhuc nostræ fidei sub jura tenebat; Cumque Tarentinis etiam munium Hydruntem Gallipolimque fimul, ne rumpere fœdus egeffas Cogeret, aique malis urgens injuria rerum. Sollicitant Calabros Dominorum perfida turba, Sirpis Aragoneæ gentis invifa propago ... Sed Calaber Bernaudus adeft, firmatque labantes Ipfe fuos Calabros, scribens nam sæpe monebat, Ut memores servare sidem super omnibus essent, Et fore nostrorum vidricia figna putarent. Nam pollquam Italicis Federicus cellerat oris Nescio qua paries Gallorum mente sequinis, est Fidus Aragoneis quia semper rebus adhæsit, bas mussell Ipfe fuo ad Gallos non est cum Rege profedus: Confilii focium ne fe gens prava putaret, Quodque expertus erat Gallorum mobile pectus, Sed fibi prospiciens melius , lativaque remansit; Post apud Inarimen Reginæ gratus egenti Obseguium prællans solito de more sidele; Hinc Calabros repetens, patriis fe reddidit arvis, was a mark A Duce mox nestro revocatus, cunda gerebat a sala a sarri 

Dum sic interea belloque fameque laborant, and and and Venit ab Ætneis terris Cardonius Ugo access terrail in an and E 2 - Bat 1

Infita cui Martis virtus, & pectore tota Bellica Pallas erat, invidaque dextera bello. Hic ubi jam Calabris Dux strenuus appulit arvis, Fessis ad hospitium Locrensia tecla petivit. Inde quater peditum centum legione feroci Protinus adversus Dominum parat ire Mileti, Teda Novæ Terræ qui tune modo capta tenebat, Necnon parebant cui Principis arma Salerni, Et cui junctus erat socius Galeotus, & ille Spiritus Infuber; cui spiritus ossa reliquit. Quippe ubi coepit iter versus Cardonius urbem, Atque propinquus erat, dudores capta tuentes Mœnia profiliunt portis, atque obvia miscent Prælia, fed fatis committunt illa finistris. Nam fimul adveniens victricibus ingruit armis Aggreditur fuos acer Cardonius hotles; Non fecus ac fi qui invadunt armenta gregelque Prædones, quum quassa metu diversa per agros Exagitata ruunt, fugiuntque, caduntque, necanturque: Ex illis pariter, pariter vel multa latescunt. E medio pavidus se Marte Milesius aufert Cum fociis: hortans inflat Cardonia proles; Militibulque luis, fi qua est dubitatio, tollit, Pleraque pars cecidit fugientum, captaque multa est, . Delituere alii, sed non miser ille latere Spiritus Insuber potuit, quum membra reliquit Spiritus, & ( dominum quod jure coegit in iram ) Ipfe fua amifit Princeps vexilla Salerni. Hoflibus expulsis, Cardonius urbe potitur, Sed bene non tutus mox providus inde recessit. Et Castri Veteris loca sunc meliora petivit Ecce autem rurfus, hoc discedente, Mileti, Ex qua pullus erat, Dominus revolavit in urbem. Magnarum ignarus rerum, bellique fuuri,

Poft etiam, Hifpanis fuerat qui mitfus ab oris, n. Appulit Emanuel, ducers fortilima fecum Pectora militiz, peditunque, equitunque catervas. Hic apud adveniens Rhegiazm conflitit urbem, Ac primo Dominum contra movet arma Miletti, In fua qui fuerat trepidus modo regna reverfus,

Obfef-

Obsessus fua nimium miser urbe latebat; Donec Principibus mox succurrentibus illi Cum Duce Grignino, liber fuit; inde receptam Ad Confentinam cullos transmittitur urbem, Ouam tamen excepta Senones tunc arce tenebant, Huic Solis fera bella Gomes, qui celfa tenebat Moenia Manthiae, movet, & non fegnior illo Agmina Celtarum turbat; castrifque paventes Exuit, interimit; flernit, fundique, feritque, Obtinet & populos, fimul oppida multa receptat; Et Confenting pariter post subvenit arci. Quam Galli objessam capta prius urbe tenebant. Arque equitum, peditumque manu bis mille potenti Munierant; fed castra Gomes metatus ad arcem, Munitam ingreditur per tempora noctis in urbem Exulibus junctis, qui quod vexilla sequati Gentis Aragoneæ, fuerant ex urbe fugati. Hic quoque pars belli tanti, Francisce, fuisti, Jam bene quum pugnas Martis, Bernaude, per artes. Hos post successus alibir victoria nostros

Extulit, arque alias cumulavit gloria laudes. Claufus erat ductor Pignerius urbe Crotonis Candida Baptillæ fulgent cui pedtore figna, Et circumventus Rollani Principis armis : Qui frustra obsessa dum se putat urbe potiri Fallitur, & fatis commiscuit arma smistris. Auxilio adjutus peditum bis mille ducentis, Bellica quæ Siculis fuerat transmissa juventus, Quos Aquilera potens armis, & pectore magno Duxerat adveniens, cuius prudentia tantum Tunc valuit, quantum discrimina tanta petebant, Qui fubito exiliens portis parat arma reclulis, Et procul obsessis a moenibus effigat hostem, Infequiturque fugam fugientis, & undique fundit; Belcastrumque capit, captum quoque tradidit igni, Sævior & mifera madefecit cæde penates. Principis accentum poliquam jecur artit in iram, Excivere Duces fe fe ad certamen uterque. Sed quem convenient Tacina prope fluminis undam Et collata fimul lituo funt figna fonante.

De te das hosti rursus, Rosane, triumphum, Amissis nam victus equis, pedibusque, vel armis, 3 Solus amata tua Rosani ad tecla redisti.
Sic conversa Duces Bellona refecit. Beros.

Quo pavefada novo jam tota Calabria bello Poscit opem, rebusque suis diffisa tremiscit. Ocyus auxilio fociis fuccurrere vidis Constituere Duces, qui Daunia nura tenebant, Atque Ducem Magnum contra fua castra locarunt. Ergo duas faciunt gentis tot millia partes; 1500 to 1 Nam Senonum Regis qui jura, vicesque tenebat Mansit in Apolia, regioneque fortis cadem, Sic sua castra Duci fixus tenet obvia nostro Fortior, & gentis magna cum parte Barutus La 120. In Calabris laturus opem ; populosque per illos Nuntia fama venit, bis fex centena parari 120, affam con 14 Millia Gallorum , Calabros ventura per agros , was agraf. Et finem tantis bellis politura supremum, and to the supremum At vero Hispani, quae nuntia sama ferebat, and the same same Ut sensere Duces, quo tunc Novaterra timentes, and mist Urbfque fimul junctim de Semine dica tenebant, Ad loca tuta magis, non tuta sede relida, a solution and Cautius ire parant, unde omnis nurba videri Celtarum ventura queat; nanque agmina pugniz de recursos Si non æqua forent , fuerat mens Marte cavere : Aft acies fi forte pares concurrere telis proposition ? Et glomerare manus steterat sententia firma

Gallicus at fubico verfura mente Banutus,
Ne quota turba fores, neu quantus in ordine miles,
Scire queant, nodu per non confuera viatum.
Improvifus adela y e quum Titoria conjux
Fulferai, aggredirus, qui tunc fua focote movebant
Caltra, Duces nollros orius clangore tubarum
Caltra, Duces nollros orius clangore mobarum
Caltra, Duces nollros orius clangore tubarum
Caltra, Duces nollros orius clangore mobarum
Caltra, Duces nollros nollros orius clangore
Caltra orius clangore

Oui postquam Hispanas videt inclinare cohortes, 10 15 Posset ab hoste serox ut se servare, suosque, di Quo vehitur, descendit equo ; cui crure reciso, Ne spolio Hispano Gallus poteretur opimo Tela, vadumque capit, foret hac ne transitus hosti, ... Sectatus miras Romani Goclitis artes; Atque ibi tantisper pugnaciter arduus obstat, In loca tuta fuos donec videt elfe receptos. Ipfe quoque evadens per dura cacumina montis, Perque nives gelidas, perque hæc diferimina fospes Cum ducibus fociis Bublinam venit ad arcem. Inde magis tutos deducunt agmina Locros, Ne quia pugeirant adverso Marte, rebelles Locrenses sierent; quamquam hæe victoria Gallis Sanguinolenta fuit , belli jacturaque major : 100 Quippe inter pugnas, atque afpera prælia Gallus Armipotens dextra cecidit Grigninus Ibera Atque alir Senonum Proceres, plebeaque turba, Quorum jam Stygiis funt nomina feripta fub antris. 5 . 50 1 His ita dispulsis, converso milite Gallus In Confentinum, fubito divertitur agrum Efferus; ac primo populatur tecta Paterni, Gentis Aragoneæ nimium triftata ruina. Sponte fed adutum referat Cofentia portas, Non oblita fui toties ingrata kiroris Nam Solis cui bella Gomes Bellona ministrat Suspedam nimium jampridem liquerat urbem, Inde Neocastrum capitur, capiturque Miletum, Inclusi sugrant ubi viliter ante Tetrarchæ Conflitit inde abiens Bublinæ ad moenia Mottæ; Atque Duces nostri Locris fua caftra locarunt, Dum bis terque frum complerat Cynthia cornu.

Maxima Pieridum Calabris pia virgo telidib.

Ad Magnum jam-piedra Ducem, qaleemque referre.
Sis memor, & quiedquid gerat file per Appula rum ,
Die o Calliope. Calabris quum lapit partumper al
Bella refedilient, Baruli refecateul Martis
Cernere nata fuit y que prufurain Hifpania, infiquain'
Gallia, ne gelidis vidit Gernania terris.

Hispa-

Hispania, Gallique simul se lædere acerbe; Utraque gens odiis jampridem exercita magnis . -Jurgia jactantes inter fe fæpe folebant. Non procul a Barulo quum Gallica castra manerent Gallus equo ignavos miles jactabat Iberos , " " Et tantum faciles Martem tractare pedeftrem: Hispanus Gallos nescire probabat usrumque Sic male jam tories dichis parinque remiffis, Alter ad alterius fe prælia fæva vocarunt. Postquam autem pugnæ funt tempora dica, locusque, Ære micans undena cohors, Hispana juventus, Scandir equos, atque arma gerens, & tela feroces, Ouzecunque accepta fub conditione tuliffent. Ouos, quia Dux Magnus pugnæ confenferat illi, Sic affatus ait, prius ac certamen inirent: Gallia gentili nunquam fatiata furore. Non femel experta eft, quantum omni Hifpania bello Præfler, & ingenio valeat fortiffima quantum. Id quoque vos hodie memores oftendire cuncti. Dextera conferto quum jam mucrone fonabit', Spero equidem, Coeli faveant fi Numina justis, Magna hodie nostris acceder gloria castris Ite igitur fortes, bello spectata virorum Pedora, Gradivi numeris, & Paltade dextra. Sic abeunt alacres tecti fulgentibus armis Spectantum votis, ac fupplice voce precantum, Ognaies, ac Tofta ferox, Segura, Morenus, Didacus, atque acer Garfia, Georgius, atque Pignamus, & fortis Gonfalvus Arevalus, atque Didacus antiquo didus cognòmine Vera, Gonfalvulque alter, nec non promptillimus ibat Nomen honoratum tribuit cui Paliadis arbor, In campum Hifpani mox descendere priores, Huc ubi certamen fuerat tam infigne futurum Ecce autem totidem Senonum de parte parati, Accinetique fuis telis; ac fortibus armis Adventunt: delecta cohors, & torva juventus. Lelepa, Nebrofonos, Theron, Hileus, Hilador, Pamphagus, Ichnobates, Pterelas, Napus, atque Lycifca,

Et pleno irarum cum pedtore fævus Aellus. Ergo ubi commissa senserunt classica pugnæ, Hispanum, ac Senonum duplici spectante corona, Congrediuntur equis, sed non & viribus æquis Conferuere manus; fubito nam fortis Iberus Nebrofonon Gonfalyus adit, Pterelamque Morenus, Didacus Ichnobaten, Brennum Garfia Lycifcam, Pignamus Hileum , Gonfalvus Hiladoris alter Confodit enfe latus; fed Tosta animosus, & acer Roboribus clavæ duris collidis Aellum: Idus Seguræ fuccumbit Lelepa dextra, Ognates Therona manu diverberat acri, Pamphagon aggreditur faciunt cui nomen Olivæ, Atque Napus valido quatitur mucrone Georgi, Jamque novem Senonum victis, quibus omnibus ictus Stratus erat sonipes: sustentant prælia tantum Vix duo, quadrupedum qui se post terga jacentum Strata tuebantur. Sed nox obscura diremit, Quæ jam durarant certamina quinque per horas, Invidaque integrum nostris truncavit honorem. Sed bellatorem tune Gallia novit Iberum, Vincere non tantum certamine scire pedestri. Verum etiam pugna quod vincere sciret equestri. Ad Ducis inde fui redeunt tentoria Magni, Lætitia, ac plaufu resonantibus undique castris.

Mox Senones, qui caftra Rubis vicina tenebant Monia, dedecoris accepti muper ob iram, Mon procul a Baruli fuiolo milite portis Excurrant, apiuntague vias, & compita cingunt, Si qua bollem extradum valeant offendere muris, Amiflumque nova pugna reparare decorem. Exilit emiflia dudor Mendozius urbe Didactis arma gerens, & non penetrabile pedus; Quale ducis Privgii fuerat, polfquam arma recepit Tardipedis fabricata manu. Micat ille per foftes Confipciendus equo pugnantis pedore digno, Et qualis deceat genus alto e languine natum: Humani generis facie cui credimus ullum. Non fecit natura parem, neque viribus ullum. Maganatimos hie ergo fuos bortauts Iberos,

Confodit, Interimit, flemit, necat, obruit omnes, Tartareas uno. vix evadente fub umbras. Heu Senomum igurais mentes (juibus Altra patentes Cunda minabantur, necnon elementa ruinas, Mars quoque non dobis figgis, adverfaque Pallas Succellus minutere fuos pugnantibus illis.

Dis tamen adverfis Superis bellantur, & imis; Inque fuos ardus fectos veitur Hydra refurgunt.

Nam potiquam populo fuerat plaudente reverfus Didacus ad Barulum spoliis oneratus opimis Ada recenfebat dum maxima prælia vidor Inter laudatos tollebat ad aftra Latinos Qui captivus erat Princeps quum talia Motta Audiret, flomachoque tumens, ac gutture fævo, Parcere non potuit, quin talia diceret, iræ. Facta quid immensis sic Itala laudibus effers? Vicerit Hispanus, fateor, sed vincere Gallum Italicus pugnando nequit ; gens Itala nanque. Si mihi res feçum Martis tractanda fuiffet, Hic me captivum non fic, Hifpane, teneret . Hæc quum jactaret fic Gallus ab ore fuperbus. Inter captivos victus licet effet, & hoftis Increpuit Gallum placido tam vana loquentem Indicus ore Lopes, ex fortibus unus Iberis. Difce, rogo, meliora loqui; gutturque fuperbum Comprime, nam dabimus jam nunc ad bella paratos Italica de gente viros, deque ordine nostro; Qui tibi cum Gallis certamina nulla recusent, Quique probent nobis nimium to vana loquutum. Ille ait : accerfam noftra de gente parata Corpora, certantes eritis quotcunque daturi 42 18 18 18 Dicta probant omnes nostri; Gallique citantur. Effe flatim Senones fe respondere paratos . ... Ad quacunque velint Martis certamina nostri

Belliger armérum pater, o Gradive, potentum, Tuge ferox Bellora foror , dichate camenti Przelia fulo cocho nunquam commilfa Latino: Dicite quanto animo , quantaque libidine belli Conflixer pares numero , quove ordine pugass Exhibuere graves , & qua virtute repente

Aufo-

#### ATTRER SECUNDUS.

Aufonidæ Celtas debellavere furentes. Ergo inter partes ubi jam convenerat ambas Exercere fimul dubit certamen honoris, Instruit, atque armis se quisque micantibus armat, Expediatque diem fimul, & data tempora pugnæ. Ad fe delectos magno Dux noster honore Advocat Italicos equites, & talia fatur: Grande decus patriæ, juvenes, quocunque sub illa Sidere vos genuit , necnón quocunque creati Sanguine: felices qui vos genuere parentes; Ecce iterum ad magnæ pugnæ revocamur honores, Nosque ultro Bellona vocat, Mars porrigit enses, Sponte favens nostris accindus ad omnia votis. Vos igitur clari fi nominis ulla cupido est, Fortia magnanimo præcingite pedora ferro, Atque animos conferte fimul, virefque potentes Promite vos hodie, mecum quibus omnibus ufi Temporibus belli per sæva pericla fuistis; Et vellræ Italiæ memores ellote decoræ, Vincere cui semper, necnon cui fata dedere Fortia quæque pati, quoties tractare pedesfris Seu Pollucis erit, seu Castoris arma necesse. Et quia sponte neci caput objectare nesandum est. Quod belli eventus dubios fors improba verfat, Martis ad hoc clarum jubeo yos ire duellum, Utque decet, vestræ desendere gentis honorem. Sic ait . Italici , femper memoranda juvenius, Cuncti alacres animo, pariter clamore frementes, Verba Ducis Magni laudant, ac justa capestint. Nobilis e numero post sit delectus equorum, Bistoniis quales scandit Gradiyus in arvis, Sæpe recognoscens urbes, populosque superbos. Jamque accinda cohors, tres & bis quinque frequentes, Ibat in extructo Martis spectando theatro Ex humeris pendente fago, quod splendida circum Signa colorabant vario dillinda colore, Qualia Catholici Regis landiffima confors Jusserat extolli, quoties sua castra moverent. Ibat in his Hector Campanæ gloria gentis, Cui Fera magnanimo tribuit cognomina Musca,

Qualis eras quondam Priami fontifiuma proles; Et quem Parthenopes genuerunt moraina, Marcus, Cognomen nitidae cui jam fecere Corolle; Inde ibant pariter magnae tra ilumina Romee, Cum Bracalone ferox, & Poquaetifiimus Hedor, Et non inferior urroque Capceina armis; Necnon audentes hinc Albamonnius, indenti, Hinc & Aberabolus ibat Campanus, & inde Ibat magna fui Marianus gloria Sarni; Invitoloque gerens animos Pamphulla itiperbus, Atque ardens Meales; hinc Romanellus, & carti Conspiciendus equo Parmeeris Riccius ibat; Indomitum cundi Martem fimul ore canentes. Dum fie unanimes, populique ante ora feruntur,

Vota viri, matresque piæ, teneræque puellæ, Atque preces faciunt, junctis ad sidera palmis. Qui regis o superi cælestia numina Cœli, Imperiumque tenes solus, terræque, marisque, Si pia te possunt convertere vota precantum, Sique laborantem misere serroque sameque Respicis Italiam, quae tot lacerata per annos, Omnibus amillis tenues vix fullinet arctus: Hos pius a tantis juvenes defende periclis, Daque illis validas vires, animosque potentes, Ut cum barbaricis opponent obvia telis Pedora, & adversos contundent idibus idus, Hoslibus evidis, spoliis potianiur opimis, Et vos, o juvenes pariter feliciter omnes; lte reversuri dextro pede, & alite dextra. Omnia non noceant, magici nec carminis artes, Impediant ullæ nec prælia vestra volucres; Sed fua vobifeum quum conferet arma, manufque, Deficiant hosli vires, ac pedora cundis Exanimata cadant ; & quisquis perditus optat Vincere tam crudos populos, gentemque nefandam, Flumine Tartareis jaceat dejestus in umbris. His igitur votis ibant, precibulque fruentes Italici juvenes ad talia przelia læti. Hinc Senonum juvenes totidem, de more parentum

Pe-

Department on the

Pedora vincendi nimium Spe plena gerentes, Conveniunt, comptique suis insignibus adsunt. Harpalos, Agliodos, Lasfros, Dromos, arque Melampus, Sæpius Italicos qui detredare folebat, Pemenus, aque Lacon, necono cum Tygride Leucon, Dorceus, ac Ladon, Calabris «fiseus in oris Temporibus pacis raptas abducere pezdas; Inde ferox Alcon, & fortis Orybasus ibant, Reddere qui semper bellum pro pace solebant, Er fregisse sidem, qui reddere jura putabant.

Ergo ubi belligeri venere ad fepta theatri, Constituerantque simul jam decertare parati, Utraque pacta cohors, ne quis dum fævit in hostem, Sterneret acer equum, fimul & convenit utrinque, Victori centum victus numeraret ut aureos. Post ubi pugnandi dederat cava buccina signum, Ocyus inteniis concurritur undique telis. Impetus implicitos patrio trahit ordine Gallos, Seque per infidias fallaci pedore nostros Vincere posse putant; melius sed vincere docta Nostra cohors, veluti celeres quum septa leones Plena boum invadunt, prædam capit ore cruento Quisque suam, tauri cervice potitus adepta. Confertim pariter nollri glomerantur in hostes, Injiciuntque manus cundis, capiuntque, ligantque Quisque sum, ancipitis servato munere vitæ. Excitat infignem facilis victoria plaufum ; Immo etiam magnos medio de corde cachinnos a Quippe fibi victor dum præmia pada popofcit, Ingenue Gallus se solvere posse negavit; Nam velut ad certam veniens gens barbara palmam Illa minus fecum pactum portaverat aurum. Ergo ad castra Ducis trahitur per vincula Magni Gallorum captiva manus clamore fecundo .-Hinc exaudiri plebis ludibria magna, Et manuum turpes crepitus, & turpia verba, Arque pedum strepitus, necnon opprobria sannæ. At vero extollit certatim gioria nollros. Atque in se populi convertunt lumina euntes. O decus, o rerum nunquam spedacula visa!

Romule, quis laudet mihi te, qui vincis Acronem? Teque Fidenatem faperas qui, Coffe, Laerten? Vel te, qui Gallum vincis, Corvine, fuperbum? Vel te, qui Gallum vincis, Corvine fuperbum? Romaque tergeminos celebras quid Martia frattes? Te quoque quid memorent fee, Æmiliane, quod hoflem, Qui ubi certabat, dedit Intereatis vidum? Et tuos friptores fileant, Dentate, labores, Bis quater hoc fueras qui jam certamine vidor. Cur ita flucephalus, magna cur bellua Pori? Cur qui jam Rutulo caput tenus abdidit enfem? Curve Palerfittes Lybicis elfius arenis? Cur qui delituit propriis Achelous in undis, Vidus ab Acide, magicas converfius ad artes, Implerint veterum tam miro nomine chartas? Hac nitil ad iuvenum quondam certamina nofirum.

Qui Ducis ad Magni postquam sunt ora reversi, Inter honorantes, plaudentiaque ora virorum, Captivolque hilari facie dum Magnus honorat, Accipit atque lares inter jucundus apertos; Quid juvat o toties iras tentare Deorum Turpiter, ac semper sic inseliciter? inquit, Parcite jam miferi stultos simulare lacertos, Scandere quum nequeunt tectoria plana ruentes. Astra, fretum, tellus, æther, nox, ventus, & imber, Albaque lux, tempus, manesque, & Tartara Ditis Bella movent vobis, majoraque prælia nostris. Vos tamen Hispanis, quorum victoria certa est, Succubuisse pudet; verum ut vicisse decorum est, Sic eff, quim pugnes, infamia maxima, vinci Sic ait: inde jubet Celtarum corpora fessa, Atque fatigatos animos potuque, ciboque Egregio relici. Prius at non Celtica præda Cedere tunc potuit, quam pactum folveret aurum. Inde redempta suis pedibus bissena remissa est: E numero quoniam fuerat qui promptior unus Fuderat in primo miseram certamine vitam, Deque actis Gallis Plutont nuntius ibat. At quanto plaufu rediens in castra recepta est, Gallice dic Mayors, vel in dic Gallica Pallas. Hæc inter teritur dum per certamina tempus,

Venit

Venit Hydrunteis properanter missus ab oris Nuntius ad nostros, illic quoque Marte favente Cunda geri , & ventis procedere vela fecundis. Castellanetum mutasse viriliter auras, Præsidioque omni Gallorum turbine capto, Erexisse Aquilas, vexillaque Regis Iberi; Et, modo qui Magni fuerat Ducis ordine miffus; Lescanum Hispanæ ductorem classis ovantem Confregisse suo Gallorum remige naves, Utque mifer Jannes vix Presbyter isfet Hydruntem, Quæ quia neutra fuit, miseris urbs secit asylum. His ita compertis rebus, parat agmina Prorex, Castellaneti scelus exulturus, & arvis Protinus Appuliæ movet excita caltra relidis. Ipfe quoque interea ne duceret ocia noster. Sæva Ducem contra molitur bella Palizam Haud procul a noffris qui tunc fortiffima habebat Castra Rubis, equitumque manus, peditumque potentes, Deque fagittifera numero bis gente ducentos, Ergo ubi dispositas acies videt esse suorum, Phoebus in occiduis quum jam caput abderet undis, Dux prudens fimulavit iter, quo callidus hostes Redderet ancipites, nec quo trahat agmina scirent, Vel tormenta ferat; fed tandem noche peracta, Prima luce Rubos, tunc non ea bella timentes, Acriter invadit: pugnatur, at illa per omnem Pugna diem trahitur, donec iam Sole cadente Urbe manu forti noltri potiuntur adepta. Diripitur, prædæque datur gens Gallica tota, Cumque fua vidus capitur Dux gente Paliza, Tota per Aprurii populos qui Regna tenebat , Quique Ducis fecum gellabat figna Sabojæ.

Sed quæ tanta locum pottiflent arma tueri ,
Quum fecum Italicos Magnus Dux nolter haberet
Tot fortes, clarofque Duces 4 duo clara Columnaæ
Lumina pugarant ilite , quos dicere fas eft
Pectora Scipiadum : fimul & clariffimus armis.
Thermulus Andreas , cuius pugnando timorem
Nefcit dextra Ducis , fuerat nam tempore in ililo
Rege fib Alfonto teneris nutitus ab annis ,

Hic

Hic etiam, nequeat quem vincere Pelias halla, Restainus Cantelmus erat, qui fecerat ante Celtarum cædes multas, flragesque frequentes. Quin etiam infignis ductor Mendozius ille Didacus, armorum possis quem dicere lumen, Uno omnes dempto qui sternere noverat hostes. Hos inter primus Sances Franciscus adhæsit, . Strenuus, atque acer, muris infignia primus Intulit, & fociis aditus referavit apertos. Tu quoque Parthenopes pugnans, Morimine, fuifti Gloria magna tuze, qui desuper hoste furente Moenia magnanima prensas sublimia dextra, Et conjecta super tot vertice tela repellis: Judicioque tuo melius mutata repente, Hoftibus oppressos diffregit machina muros. Hic Loffreda fuam quaffans non fegniter haflam Margariton, meruit per fortia prælia laudem, Inter Parthenopes juvenes non infima fama. Exportata Rubis igitur quam maxima præda Ducitur ad Barulum: tergis it magna revinctis Mortalis captiva manus : hinc tollitur ingens Armorum spolium, numerus quoque magnus equorum, Et pecoris quicquid fuerat, Bacchufque, Cerefque, Et quæcumque fuit victis ablata suppellex. Hoc est esse viros, hoc est & vincere scire, Obsessi ducant si de obsidione triumphos.

Certa Ducis Magni fuerat fententia , iam tunc Ulterius proferre, gradus, hollefque profedes, Proregemque fequi, qui figna minantia contra Caltellanei tune memeia verfa ferebat. Sed tenuit permagna Ducem fecundaque præda, Ne qua inter nafcens dificordia tot caligatos, Verteteti ni rikas vidrícia calfar fuorum. Qua tamen invefa Baruli intra mocnia, multo Fada fuit major, exterifique increvit egefas, Ob numerum ingentem, qui fe affluxit, equiorum, Poth Jacc argenti pondus, fullytque metalli Miritura a Callis, equites ut mille trecentos Captivos redimata; produdris legibus adi Froderis inter fe. Sed quem Tritonia finxit,

Dux.

#### LIBER SECUNDUS.

Duxque Ducum Magnus fieri lioc debere negavit; ald quoque militiz veteri de jure probavit. Utile quod noftirs fiit; & laudabile fadum; Quale fuille fernnt, cujus tam fams fuperfles Nomen habet; dixt fibt quod portantibus aurum. Parcite, non auro dominor, fed fashentibus aurum. O duesi invidi conflantia pectora nofti! Quo magis haud ventis quercus jam annofa refallit, Nec. magis aut pelago rupes immonta procellis. Teruarunt animos: fcopulis fletti ille Sicanis Fortior; & Scythicis, qui pelore lligmata portate Catholici Regis, nunquam delbile figuma.

Ecce superveniunt certi manifesta favoris, Claraque figna Deum; nam fic dum caftra laborant Undique nostra same, septem frumenta vehentes Adveniunt pelago naves, quas maximus ille Rex Regum Siculis fapiens mittebat ab oris. Jam quibus appullis, lætus ferit æthera clamor Nauticus, atque ingens plaufus permixtus urrinque: Unde exempta fames caltris, & reddita vita; Efurienfque diu pariter plebs tota revixit Subventumque aliis populis, queis corde manebat Confervata fides, finceraque cura decori. Ipfe fed interea partito munere prædæ, Arma recognoscens, acies, vexilla, cohortes, Atque omnes equitum turmas, peditumque maniplos, Majus opus rerum prudenti meme volutans. Donec in optatis felix fe proferat hora Tempor is , expedit , castrique moratur in iidem ;

# FINIS SECUNDI LIBRI.



# CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS

# GONSALVIA.

LIBER TERTIUS...

Epierat interea Didari cornus Tauri
Phoebus, & opiatas Zephyris fipirantibus auras
Celferat acris hiems, & formolilimus annus
Vere relaxarat gelidas redeunte pruinas:
Belliger hiberus quum Mars renovare relidis
Caltra folet, ferroque acies armare recenti
Uticicique incue, if quos habet, holibas holfes.
Ergo fua hine Magnus flatuit jam caltra movere,
Er profere novas acies, Daruloque relido
Latius indomitum Martem exercere per holfes.
Convocat egegias ad fupplementa cohortes
Prazifidi caula valido cuilode locatus
Utribus in notiti nuper, Calabrumque per arces.
Tunc quoque, quem dederat fervans Beliona favorem,
Prazbuit eventus certifians figna fituri:

Nanque

Nanque Tarentina Navarrus ab urbe relica Verfus iter Barulum quum jam revocatus haberet, Forte Bituntino suspecta per arva Tetrarchæ Obviat, accim Proregis callra petenti; Qui fieri a nostris quam supplementa videret, Ipfe suas etiam decrerat jungere gentes. Cognovere hostes ubi se, sit clamor utrinque, State viri; nec tempus erat per jurgia bellum Conterere, aut levibus pedibus vitare periclum, Conflictusque truces: fuerant nam cognita pollquam Signa Bituntini , propius Navarrus inhærens , Ac Herrera movens animola Loylius arma, Qui cum Navarro pariter revocatus abibat, Per loca nunc hostem pugnantem cuncta sequuntur; Qui quantum licuit, dextra tutatus honorem; Corripitur patrui conspeda morte perempti. O præda, o spolium plusquam victoris opimum! Cum quo capta fimul Sophize funt munera quæque, Musarumque chori, necnon divina Platonis Dogmata, & in chartis quidquid Stagirita reliquit, Et qui docendi superavit in arte Pelasgos, Et qui dicendi superavit in arte Latinos, Et Chrysippeæ numerofa volumina chartæ, Et Medicas tempus qui contrivere per artes, Perque Mathematicos numeros, & sidera Coeli. Cur non, Phoebe, tuum fervafti ex hofte clientem? Se potuit servare tamen, tutusque redire; Maluit ipse capi per aperta pericula vitæ, Et non æquali tunc fe committere Marti, Quam piger, & lentus, Martifque ignavus haberi Sic igitur tanto spolio decoratus, omissum Profequitur Navarrus iter, victorque revertens Ad Ducis ora fui, seque ad vexilla recepit.

Tunc quoque Lucanis Praful Podericus in arvis
Actiret oblefüls, nullo terrore minantum
Territus, extremam, circumdatus holle, coaflus
Ferre famem, munquam defecti ab Arce fidelis,
Dum Laurenzani tenuit fe mocnibus, obitans
Bellorum affiduis incurifibus, immo reprefit
Sarpius oppiduit Gallorum ex arce farores,

Atque

Atque Duci nostro cundas fraudesque dolosque, Hoftis & infidias cannis patefecit iniquas. O verax populi paftor, Puderice fidelis! Oui tibi commissium ne forte periret ovile, Sæva fidem fervas per mille pericula mortis. Ecce etiam interea ne quid Bellona favoris Deneget, Arclois missi de gentibus adsunt Alpellris peditum legio, quæ nomine magni Cæfaris auxilium tandem opportuna ferebat: Horrida gens, mortem nunquam confueta timere, Queis pudor incolumes magnus discedere bello, Et patrize dulcem vitam fervaffe nefandum est. Horum audus numero pofiquam se gentibus esse, Viderat effe parem, Baruli Dux Magnus ab urbe Castra movet, campoque suas mox explicat alas. Tunc etiam vulgo serpens invaserat urbem Perniciosa lues, multo quæ tabida morbo Læserat Hispanos, ut scires Astra, Deosque Jam nostris, Magnoque Duci servare triumphos. Et quia castra tenet Canusinis moenibus hostis, Non procul ipfe fuo Cannis confedit ab hotle; Hic ubi Romanas acies ferus Hannibal olim Fregit, & Æmilio Romam exanimavit adempto. Inde Cirignolam versus jubet ire cohortes, Altera ubi Senones a nostris bella timentes Agmina przelidii non inferiora tenebant

Noverat hæc poltquam Proregis cura fidelis,
Emittit califis acies, aque ordine curdas
Centurias, peditunque globos, bellique magilros.
Undique conflictus videas, limulacen futuri,
Inter turofque Duces, necnon vidoris utrofque
Spem gerere, & certos ex hofte referre triumphos.
Dumque iter inteceptum fequitur Dux Maguas in hoftem,
Indiga lympharum tellus, & torridus acer
Mitiribus nodris, nimium milerabile vifu
Lethiferam fecere fitim, confedaque puffin
Ælfibus immenlis animania multa cadebant;
Ante omos Alpha madus, que in frigore nata,
Non poterat tantos ælus tolerare labores.

STULA

Pensiciem miferans, peeson ut corpetat, holtem
Pergeret aggrediri, julit Dux Magnus, ut omnes
Clane fairgait preflo veherentur equorum:
Quilque fuum accipiat, equites, polt terga fodentem,
Ut jubeo, peditem, donce quo tendimus itur.
Dixit, & in primis, iferi quod julferat ipfe
Sponte facit, pariterque omnes ea juli capelliut.
Sicque fociliaits per tanta pericula felfis,
Ante Citrignoles fua collocat agunina portas.
Parva loci fedes, quam circuit Appula campt
Planites, Euri fpedans a veriue Cannos,
Afculique videt Zephyri de cardine muros,
Atque die medio Canufinam vergit ad urbem,
Maufiredi Scynhico profpedat ab orbe Sypontum.
Impedit e muris metari caftra parantem

Machina, & horriferis circumtonat undique bombis, Ille tamen Magnus, veluti gestetur in umbra, Circuit obsessam non unquam territus urbem Inclufusque vias varie meditatur ad hostem, Dumque ita pro castris inter tormenta laborat, men Cernit & inflructas alia de parte phalanges, Proregifque acies in le per aperta venire. Iple luos etiam lætus jubet elle paratos, Intentofque omnes, flatuitque in fronte cohortes Italicas, nostrosque Duces: latus ordine utrumque Hos curare jubet, fimul & de more meri; Atque fuas Aquilas , Hifpanaque figna maniplis Munit, & accinctos diversa parte tribunos, acubes. Subfidiumque suo firmum locat ordine solers. (1) purplication (1) participation (1) Præcipit, utque suo bombis intenta locetur pero para la successiva Machina quæque loco, depulfatura ruentes un musto na, regeral Celtarum cuneos, & depressura furores. Circuit accindos equites Dux ordine Magnus, Promptaque magnanimas hortatur ad arma cohortes. Proximus hoftis adeft, jubeo vos pedore forti and Effe, ait, o focii, procul hine formido, vel horror: Hic hodie cundos faciet nos parta perennes andre andre Gloria: res geritur, de queis vos bella moventes de many ac Sæpe triumphastis, spolissque Feretrius auchus Lætus agit templis, vellroque superbit honore, some

Gallia

Gallia perdiderit primo si Marte furores , Segnibus armatam potes hanc devincere pugnis. Vos magis hortetur victoria, quam mea verba, Atque hostes faciles vinci; nec terreat; oro, .... Nunc quod in his castris gemino circumdamur hoste; Hofe erit evido duplici vidoria major: Italiæ, Italici, memores estote subadæ, Cujus erat gentes mundi fub lege tenere: Vos quoque, qui soliti quondam regnare fuistis, Turpia servitii tandem juga rumpite vestri; Nanque hodie Imperit fedem reparare licebit Signaque mœflitiæ, longas deponere barbas. En ego, nec mortem nostro pro Rege recuso, Si volet hic hodie flata fors me perdere vitam. At nos vidores erimus, fcio, pellite fegnem, Si quis adest, quatiat qui pestora vestra, timorem Invida fi fuerit nobis fortuna cavete, Hic hodie vestrum ne quis moriantr inultus, ... Talibus inflammans alacri monet ore cohortes Sponte fua unanimes, quæ tum mucrone paratæ Hoftem expedabant, non ulla pericla paventes. Nec minus ecce fuo properans agit ordine clattles Barbarus, & nostris ferus admovet agmina castris:

· Jamque dies confumptus erat, laffulque bibebat Occiduas Pyrois aquas, noclemque vehebat Vespra, sideribus Phoebo cedente reductis; Agmina guum Senonum folito correpta furore, Sulphuris invadunt furiofo turbine nostros, Concurrentque fuo collatis ordine fignis . Acriter obsistunt adverso pedore nostri : Incipiturque atrox pugnæ conflictus, & atri Mayortis facies; reboat quoque non minor alter Bombus ab Hispanis : passim cadit idus utrisque Plurimus in castris miles, dum prælia miscet, Exercetque manus : fed dum furibunda per hoftes Ingruit, atque globo fado gens Gallica magno Occupat invadens, qua machina nostra sedebat, Sulphureusque niger pulvis, qui forte paratus In tenues abiit totus correptus in auras. Gallicus exultans, spolioque elatus inani, Callin

Victorem haud dubie palma se sperat adepta. Magnanimus fed enim Dux hae incendia cernens, Vicinus, exclamat, fimul accipit omina flammæ; Inde fuos hortans, geminas diducit in alas, Binaque confertini per comua circuit hollem, Intrepidulque volans, veluti per nubila pressum and Fulmen, adit medios hoftes: ipfumque fequutæ Profligant Gallos violenta per arma cohortes, Arque maniplares acies, peditumque ruentes Centurize superant trepidos, victosque trucidant. Turpiter inclinant Senones, pedibulque falutem Imposuere suis : fuit at spes falsa salutis. Ouippe ubi cœca hosti, conversaque terga dedere, Tunc adventantis per fera crepufcula noctis Commisso male Marte cadunt, passimque relinquant Exanimata diu paflura cadavera corvos. Nam Prætoritiam ducens, Dux magne, cohortem, Primus ibi ante omnes firido mucrone corufcas, Et profternis equo; quæcunque est obvia, turbam. Æmathijs qualis vidor jam Cæfar in arvis, 7 Quum generum fato caltris spoliavit iniquo; Arpinas vel qualis erat, quum sceptra Jugurthæ Fregerat, aut Latio Superaverat agmine Cimbros; Qualis erat vel qui Spartanos vincere primus Jam docuit, quum se morientem vivere dixit. Hinc ruit invictam quaffans Mendozius hastam

Didacus, & folitas firages facit agmine fulo-Quantus erat Tufeis quondam Peteretus in agris, Quum male juratu: male depetiere cohortes. Ille etiam, titulos cui dat Meffana Prioris, Bellatoris agens animolo pedore partes, Bellatoris agens animolo pedore partes, Impiger haud aliter nunc hine, nunc inde cruentat Indicus arma Lopes, non parvula portio Martis. His & magnanimus partier fulgebat in armis Francifcus Sances, qui tido pedore Regnt Difpenfator erat, reliquis per fingula major, Et pro fubfidio caltorum in parte locatus Extrema, folers ita fe fervavit ab holle Cum fociis, agitque fusa per Celtica partes

Agmina,

Agmina, ut innumeris fusis, litatifque micando, bas Miscuerit fortem prudens fine vulnere dextram. Verum ubi Navarrum fenferunt terga pvementem Barbara gens, pedibus celeres superaddidit alas parod a 1 1 Quippe ubi le peditum validi effudere manipli, Et cupei Hispanis, maduit tepesacia tudentis more maduit tepesacia tudentis Sanguine gentis humus, campique perhorruit æquor Card bus innumeris Divorum Numine factis, we Præna quis referat, gessir quæ Pacius? aut quis tale Crederet in fibris quod gellet homuncio Martem? Quis pedus, quis crura putet, quis colla, manufque, Monstriferumque caput, gibbosaque terga, pedesque, m Posse suoties devincere cogitat holles? Orba velut tigris catulis Hircana remotis, Circuit omne latus, nuncque hos, nunc impetit illos, Conturbatque hostes omnes, Galiosque paventes 1 41 Enfe forat ffricto y duro vel robore clavæ Verticis infringit galeas: neque cernitur acri Dum vehitur tantillus equo, fellaque corufcat Dum minor ipfe fua, portatque in pedore bellum; Nomen Pacis babens a fequitur quem Pacius alter Carolus, invicta de gente creatus eadem, Equalifque animi: Lectare Hispania felix, Tantorumque Ducum , Regumque invida creatrix . Inde suas partes peragunt duo clara Columnae in Lumina, jam quales fuerant, quibus Africa quondam Tradidit geternum domita Carthagine nomen Proximus hos fequitur ejufdem gloria gentis, Marcus agens equites Antonius agmine tales, Aufoniis quales Marcus Marcellus in arvis , Britomatum Eridani quando obtruncavit ad amnem . Nec minus inde fua valida comitante caterva-Thermulus Andreas hoftem premit, urget, agitque, Acer, eos animos gestans, quos umus & alter Ad Capuam juvenes jam monstravere Latini, Irrupere fimul Tyrii quum castra tyranni. Parte ferox alia fugientum terga flagellat Magnanimo Cantelmus equo, galeaque tremendus, Moenia jam qualis Lirnessia cepit Achilles / Aut quantus fuerat bello Thelamonius Ajax :

Primus enim intrepidus pilum inclinaverat idem a Primus & invasit reliquis tardantibus hostem. Quem sequitur forti Princeps Montorius hasla Cui comes hærebat pugnax Aquilana juventus. Providus hine Princeps Nojæ quatit agmina pallim Celtica, proflemens male non inglorius hoftem. Conferit inde manus Feramufca nec impiger Hedor, Haud illi dispar, qui jam pro sede paterna In Danaos fuerat jaculatus gnaviter ignes. Strenuus hinc geffit Antonius arma Marinus, Qualis erat Latiis Rurulus furibundus in arvis. Quem sequitur Zurlusque serox, fortisque Turaglias, Alphonfo charus miles, dum Regna manebant, Et qui dum pugnat, quia cominus impetit hostem, Perdidit accepto defossum vulnere lumen Margaritonque suas partes Loffreda peregit. Hos inter memorans non te, Morimine, filebo, Nec te laude tua fallam, Trojane, merentem; Quippe inter Gallos ita te geris ære corufcus, Ut qui restituit patrize sua signa Camillus, Atque suos vetuit pavidos migrare Quirites. Sed folitus Turcas duplici superare duello, Non mirum est Gallos si nunc , Morimine , scidisti.

Jamque ita pars atræ bellis transacta cruentis Pleraque noctis erat , Gallorumque undique ferro Conciderat pars ica truci, pars vincula palla est, Portio parva pedis celeris anodifque favore, Quas potuit, tutas fugiens evalit ad oras, Ex quibus adjunctis suffultus Alegrius alis, ( Pacius haud longe Petrus quod terga premebat ) Vix ad Parthenopes pervenit meenia tutus, Unde ad Cajetæ pavidus se contulit arcem. Arfius atque tremens Venufina Loifius intrat Moenia, non falvæ procul a discrimine vitæ. Milite disjecto, traduntur castra rapinæ, Raptaque ad Hispanos abeunt tentoria nostros. Qui simul & mensis, Galli quas forte pararant, Quam prius accensam cecinissent classica pugnam, Vescumur, recreantque alacres confeda labore Corpora: post nocis, quæ restat, parte quiescunt.

Postera post nocem postquam lux alma reversa est, Tum pietatis amans fortem miferatus acerbam, Corpora cæforum tumulanda requirere campis Imperat, & matri Dux Magnus reddere terræ. Dumque igitur numerum per denfa cadavera quærunt Agnoscunt faciem Proregis, & ora perempti; Ouippe fuos inter , veluti Catilina , jacebat , Sævus adhuc fitiens nostrum per labra cruorem. Sensit ut hoc primum, cordis Dux Magnus ab ime Ingemuit, tumulique illum dignatus honore, Imperat exeguias fieri, funusque superbum. Ocyus imperio parent, corpulque feretro Imponunt, decorantque fuper Proregis honore; Atque illum miferans Dux invictifimus, inquit : Infelix, nostris tandem superatus ab armis, Galle jaces, ponisque tuos miserande surores Et cœnare hodie mecum qui, Galle ; volcbas, Sic me decepto, menlas Plutonis adifti. Inde jubet Barulum turba comitante cadaver Deferri, ac fandum fieri, condique fepulcro; Tale super tumulo nection superaddere carmen, Iple libi justit quum jam spoliatus obiret : Gallicus hac claudo Dux offa Nemorfius urna. Armeniachque Comes, qui quum modo bella moveret Gallorum Italiæ Rex , jura vicesque gerebam, Vidus ab obsessis 'iacui', quis credere possit? Crede mihi, Hispanos poterit tune vincere Gallus, Quando mihi fuperas remeare licebit ad auras,

Teruit hac alias fibito vidoria gentes Vulgo per Appilias fines, ultroque trementes Ad fidei reducti violtas figna rebelles.

Atamen imperii fervahat Melphius arecs Regulus, augurii quadam fpe finitus inaii; Sed Ducis invidi quum fe videt agmine cidum, Imperio, fada mox deditione, receffit.

Quam faciles ad vota Del; 'quam cunda benigni Contribunut, fi reda petas, fi julia requitas!

Quam male bella fovent, ea fi non julia ferantut!

Nam pritu hac Calabros fiterat modo parta per agros Altera vix otdo laplas memoanda dichos

Igno-

#### ALBER TERTIUS.

Ignorata Duci penitus victoria nostro. Hanc etiam nobis faciles dicate, Camcena, Et celebrate Duces, quorum virtutibus omnes Ad se tunc Calabros Hispania nostra recepit. Noster adhuc Baruli Dux Magrius castra tenebat, Ouum Calabris Portuscarrerius appulit oris Fortia qui secum peditum sex, millia ducens, Atque quadringentos equites , a Rege recenter Miffus erat nollro, fatis appulfus iniquis; Ouippe ubi Rhegina primum confedit in urbe, Mortuus est paucis correptus febre diebus. Hic pollquam vita fic defrustratus obivit, Voce Ducum unanimi Dux est Andrada creatus Auspicibus Superis cunclis, & Marte secundo, Non minor antiquis Ducibus, nec fegnior illo, Tunc non immerito cujus successerat armis. Immo pares focios, fortiffima pedora, fecum Illinc Emmanuel, illic Cardonius Ugo, Illic Hernandus, illic Caravaglius, illic Albaradus erat , illic Gonfalvus Avallus , Hic erat & Leivas Antonius, & Ficaredus: Ductores omnes, quales jam Cæfar habebat, Ille vel in Latium qui gessit bellua luscus, Vel cui nec fat erat, quem debellaverat, Orbis.

Ergo ubi perstructas acies Andrada decoras Viderat esse suas, slatuit jam castra movere, Atque hosti faciem jam demonstrare, manusque; Sicque iter ingressus, Themelæ consedit in arvis. Hostis apud Terinam, quæ nunc Novaterra vocatur, Indomitalque manus, & fortia caltra Baruttus Atque suos animo jam formidante tenebat. Qui de more suo, venturæ nescius auræ, Ad pugnam Hispanos misso præcone vocavit. Prælia magnanimus non hæe Andrada reculat Immo etiam in votis nil fe magis inquit habere Suum belli eventum Rhodani cum gente aliquando Tentare, & fortem dextram committete pugna. Talia, qui millus fuerat, responsa reportat, e de altraines en la Dicitur ergo dies pugna conceptus utrinque , sages The Bar

Signatusque locus, qua parte Petraceus amnis Labitur, & latis invitat prælia campis; Hic ubi jam Alfonsi victa est speciosa propago, Pedore magnanimo nimium confisus, & armis. Jamque micabat Dux telis propinquus uterque, Nec revocare gradum jam structo Marie licebat, Strenua guum legio peditum Cardonia bellum Abruit, atque negat tali se credere pugnæ, Ni prius accipiant mercedis præmia paclæ. Magnanimo fed enim focios Cardonius omnes Talibus aggreditur non ficco lumine verbis. Ouæ vos fegnities, quæ vos formido moratur, O fortes focii ? quæ pedora vellra retardat Vilis avaritia, & nummi tam fœda cupido? Usque adeo immemores vellri vos ellis honoris, Exigua ut vobis pro non mercede soluta, Non hodie pudeat manifestam perdere palmam? En ego, ne dubia vos pro mercede laboris Pugnetis, vobis mea sit quaecunque facultas, Depono, necnon fuerit quæcunque fupellex. Sic ait; ac velles omnes, & quicquid habebat, Imperat efferri, fimul & de pedore torquem Eximit iple suo, sociis quæ cunda sidele Depositum esse jubet: dextra mox accipit hastam Magnanimam, pedibus decertaturus in hostem. His ita fedatis animis, Andrada cohortes Instruit, atque suo jubet ordine signa moveri, Et proferre gradum', donec prope conslitit hostem ;

Sed fimal Hifpanas confpexerat ordinis artes, polipónifaque acies, animo nimbante Banutus: Vincimur hic hodie, focil feio, turpiter, inquit; Sed. tamen ad pugama fortes ellote parai! Quippe mori potius mihi flat fententia bello, Quan fugere, stope hodi convertere terga fequenti Ste, att, & rurfus feçios hortatus ad arma, Noftraque grafiatur furiofus, & agmina-qualfat. Protinus at noftrt collusis ordine lignis Pectoa pedoribus committunt, telaque tetis. Hine Andrada furit, furit hine Gonfalvus Avallus, Inde acet terjetos urgent Cardonius hodies;

Illine

# LIBER TERTIUS.

Illine Hemandus, illine Benavidius, inde Albaradus adel, illine Caravaglius, illine Conturbat Senonum fortis Ficaredus acervos; Hine: Leiva attonitos Antonius undique pulfat. Polt aliae fubeunt equitum, peditumque catervae, Ac concluía velur mandris armenta gregefve, Sic circumventus Gallorum exercitus omnis Sternitur, aut rapitur, vel compilatur, & onne Dat fpolium infelix vidori vidus opinum; Cumque Severino Alfonfo cepere Malerbam, Atque Severino fratterm, evadente Barutto, Qui celeri confifis equo, comitique fidelis Auxilio, Angitulam fofpes configir ad arcem; Capus subi elt paucis prenfa polf arce debus.

Cesserat imperio postquam Dux Melphius omni, Clade Cirignolæ qui liber Alegrius ibat, Relliquias victæ collegerat undique gentis, Rebus adhuc sperans se reddere posse salutem, Jam quibus omnino fuerat spes nulla relicta. Sed quia magnanimus fugieniis terga premebat Pacius, ille gradum trepidus celerabat, & alas Induerat; tandem fugiens, ad moenia Nolae Non fuit admissis, sed portis pulsus abivit, Regis Aragonei quod Nola tenebat amorem. Inde ad Parthenopes devenit moenia, & inde Pedore Cajetam semper trepidante petivit. Ouin etiam interea Tetrarcha Bifinius ibat Illorfum fugiens, Regni quoque fede relicta, Sarcinulasque ferens, turba comitante suorum. Sed mifer occultæ veritus ne confcius effet Forte viæ, quem tunc trepidabant, Pacius, omnes; Sarcinulis cunciis rerum, mulisque relictis, Ad mare vertit iter trepidus, remoque parato Ad Cajetanas vix tandem elabitur arces. Protinus Averfam, Capuamque Loifius urbes Principe cum Noiæ missus Herrera recepit.

Rebus ab Hifpanis fic tam feliciter actis, Et Senonum victo deletis milite cafris, Finibus Appuliæ tandem, Calabrifque reliciis, Dux alacris noller, spolifique refertus opimis,

Strenua castra movet, Samnitum constitut arvis.

Unde Oratorem misit tibi, dulcis amica
Parthenope, per quem toto te corde rogavit,
Ad vetus imperium, necnon ad sceptra benigne
Pristina Aragoneza gentis fine Marte redites.

Usque animos populi magis ad sia vota moveret,
Fidium a fecretis, velqui per cunda folebar ;
Bernaudum accessit, placidis quem implere papyrum
Imperat, ac blandis vezbis, notique benignis.

Ilie igitur feribens, Scythicas qui sfectee cautes,
Atque etiām poterat scopulos mollire Sicanos,
His ad Parthenopen scriptis unc yocibus inquit.

Inclita Parthenope , Regum fludiofa tuorum , Sanguine Aragoneo quotquot natura creavit, Nomine te Magni Ducis hinc falvere juhemus; Atque intermissa fidei te ad sceptra reverti Hortamur, rebulque tuis revocare quietens. Cernis enim, nobis quantum Lellona favoris Præbeat, & quantum foyeant nos Aftra Deique, Ipfa nec ignoras; nec te Castella, nec Arces, Quam tenet aut hostis, nec te Cajeta retardet; Nam licet afflicis Gallis nunc præflet afylum, Illa erit elaplis non multis nostra diebus. Sis memor antiquæ , tibi quam pia tempora pacis Jam dederant, quum tu fueras fub Regibus illis Semper Aragoneis felix, ornata triumphis; Sub quibus has nostras cundas Astraca per oras Læta vagabatur, veluti quum fecla fuerunt Aurea: fumma quies paffim pax fumma per omnes Tunc merat populos, necnon tutissima sedes; Qualibet extorres jerant regione latrones, Nulla viatores aliquos formido tenebat; Fas erat & dulces sub qualibet arbore somnos Ducere, & in primis tutos habitare penates. Bacchus ubique dahat large fua dona, Cerefque Luxuriabat agris, perque oppida cunda, per urbes, Ut quondam ante Jovem ; justumque , piumque vigebant, Nufquam fracta fides, nufquam, violentia, nufquam Conjugis amillæ deflebat damna maritus. At nunc barbarici quia sic voluere surores, Legibus amiffis lacrymat Campania tota Preifa jacens, Calabrumque folum, gemit undique tellus Daunia, Peligni, Marfique, Æquique fubacti, Non ulquam pallor, non ulquam tutes arator, Villicus aut ulquam, parvi nec cultor agelli: Ulla viatori non est tutela viarum. Qualibet invadunt nunc in regione latrones: Belgarum in prædas abeunt armenta gregefque Deque viri rapitur mediis complexibus uxor, Et patitur suprum castissima virgo nesandum. Et ne quid desit, leges siluere Latinæ, Nusquam justitize, nusquam pietatis honores, Quod tu si redeas; eadem tibi fancta redibunt Secula, & eiectis non amplius obvia Gallis Moenia; fed priscam faciem, vultusque resumes, Eja age, in amplexus, formofa, revertere noftros, Nec line barbaricos tibi lædere colla facertos, En tua qui toties tutatus moenia fervat Qua tibi Dux Magnus vis conditione pacifci Omnibus in rebus laxas promituit habenas . Si vero est animus defendere moenia bello, Nempe dolet cogì violenta per arma nocere His, quibus auxilio foleat poscentibus este. Longius haud vehimur: tu respondere rogatis Ne differ, prudensque tuis cito prospice rebus. Protinus his miffis, talique tenore tabellis, Progreditur fua caltra movens, Urbique propinquat, Littera Parthenopen pofiquam recinata per omnem

Talis crat, fubito videas excisas renate
Murmara katities, veterique ad feeptra reverfum
Imperii populum: mox èx Confelfibus unum
Concilium cognut cumfit, quo deinde condo
Decretum faciant non difloordante Senaru
Haud expedant portis ur Marte reclufi,
Sponte Ducern Magmum miffo Oratore receptent,
Acque ia Confelfius de quolibet ordine bini,
Et duo de numero plebis firmul fre fubernur,
Obvia Aragoneia Regis qui finga ferentes,
Cum Duce quæ wellent, componere pada valerent.
Verum perfidir ne crisiena turpe fubirent.

Sic,

Sic, prius ac irent, hominefique, Deofique, Deafque, Regia aqud Scribam Gallorum nomine, Magnum, Teliati fuerant, quia fipes jam nulla daretur. Effe opus affidis ita nunc fuccurrete rebus. Dux jam Parthenopes, vicinus adhaferat utbl. Et fius non longe deducerat agmina Magnus, Huc ubi Caudinas utlerat gens Martia furcas, Et ipus fiunt paffi amitum probrofa Quirites. Et qui bifleni populi mandata ferebant, In caltris fuerant tæta jam fronte receptit, Ex quibus eloquio fuerat qui promptior unus, Ante Ducem Magnum placido el fli cor e loquiusus.

Nos quoque, belligeræ Dux inviclissime gentis, Nomine te nottri populi falvere jubemus, Præfentemque tibi rerum fortuna tenorem Server, ut optamus, ac felix acta fecundet; Ouodque siet fauslum, nostra nunc jura fidemque, Cumque suo populo nostram tibi reddimus urbem. Nostraque cum totis referamus pectora portis. Quare age, in amplexus veteres, gremiumque recepta, .-Gentis Atagoneæ Dux invidiffime alumnus; Nam tibi, quando voles, ad nos intrare licebit: Reddimus ecce tibi, quam reddere possumus, urbem. Tu tibi, quæ reslant, reddes castella, vel arces, Est cui sorte datum devincere Marte, quod optas. Nos unum oramus, fub conditionibus illis Ut firmare velis, felici tempore læti Quas tulimus quondam, quando melioribus annis Stabat Aragonidum Regum generola propago.

Dixerat. Arridens hie Magnus fronte Ierena
Dux ait, ampledens, necnon imul ofcula prabens;
Et vohis medio de pedore reddo falurem,
Effeque felicos cupio, perague omnia grates,
Reddimus, atque vices tamb pro munere, Cives,
Anxius ancipiti preflus modo mente verebar,
Partheropen contra ne funete cogerer atma;
Pro qua jam totles non ulla perich tuenda
Extinui, non mille arbus, non mille labores,
Gaudeo, quod melius Dii profpexere benigni,
Vos igitus Perarre licet, Doct credito velito;

Quid-

#### LIBER TERTIUS / 2

Ouidquid in arbitrio nostri est, ac pedore Regis. Poscite, nam dabitur: limen pulsate, patebit: Vestra nec incassum sundentur vota, precesve. Quam. datis, accipimus urbem; castella, vel arces Dii quoque restituent paucis, ut spero, diebus. Nil erit a nobis de conditione refedum, Quam sub Aragoneis tenuistis Regibus olim. Et rata scripturis ( fuerint quæcunque ) jubemus Esse, vel ex vero sabilimus pectore cuncta. Vos quoque quæ geritis, rogo, festinate, morasque Tollite, quæ reftant, nam nos ad bella vocamur, Illi ita dispositis rebus, veniaque petita, Parthenopen redeunt, populoque ad rostra vocato, Civibus exponunt , libi quæ mandata dediffent, Quo confecta modo, vel qua ratione fuissent. Ergo expectatur jam jam Dux Magnus ad urbem Venturus: pars tecta parat, pars strata viarum Instruit, & pompam populi, pars agmina cogunt Obvia, & Hispanæ pandunt vexilla volucris. Quumque propinquaret, videas prodire ruentes Protinus e portis, ultro quas effe reclufas Dixeris, & nulla dextra referantis apertas. Tandem acies inter speclandus, & arma decorus Expedants adeft, veluti quum Cæfar ab urbe Pompejo fugiente fuit: fugere rebelles Et qui perfidire non curavere pudorem. Ipfe autem toto populi plaudente Senatu Ingreditur, cunclos facie arridente falutans, Plebejumque gregem, necnon juvenesque, senesque, Matronas, puerolque fimul: clamore feneftræ Personuere omnes, & gestivere Penates, Artificumque alacres cundorum ad fidera voces Certatim exultant, tanquam fi Magnus uterque Alfonsus redeat, vel si Fernandus uterque, Vel qui Gallorum partes fectatus inepte. Parthenopes abiens Regnum, vitamque reliquit. Ergo urbe infigni fic iam plaudente recepta Qui Turres, Arcifque Novæ castella tenebant, Quamvis illa manu non expugnanda tenebant, Quaffabant dubium tamen in formidine pedus;

Nam quale ingenium, quantum & virtutis haberes, Et quos militiæ focios, Dux Magne, sciebant; Et quod nulla tuæ, licet alta, refistere possunt Oppida, nec portæ, nec propugnacula dextræ. Confulit in rebus quidnam Dux effet agendum More suo, nunquid celsas vi militis Arces Expugnare paret, vel fi, Cajeta, repente Te petat, atque aumm diffringere quærat afylum. At quoniam reliquam prins hinc expellere pestem Visum erat utilius, motus ratione salubri, Qua melius valeat, pervadere cogitat Arcem; Quam tunc prompta manu Gallorum turba tenebat Et procul excelsos servabat machina muros -Plurima, qualis erat Superi qua Regna tuentes, Enceladi vires jam confregere tremendas. Ergo datur tanti Navarro cura laboris, Non modo cui fibræ vivunt in pedtore Martis Sed quem Dædaleas etiam natura per artes Instituit, rerumque simul longissimus usus. Hic onus impofitum quum fuscepisset, habendam Ingenii nervos totos intendit in illam. Stat munita fitu, murifque arx fulta profundis, Quam Reges dixere Novam, seposta parumper Dulcem Parthenopen Solis qua spectat ab ortit, Deque die Infernum medio videt ardua pontum, Tyrrhenumque fretum, placidumque in littore pulchris Molibus observat portum: videt inde superbum Diffinctum fossis a Sole cadente virectum: Delicias dulçes Regum , dum fata volebant . Atque inter primos muros, iplumque virectum Ingens foffa jacet, pelagi quæ tendit ad undas. Contra erecta mari cui flat Vincentia turris, Hanc ibi quæ fossam duplici de parte tuettir, Ne fine morte queat contingere mornia quifquam. Surfum inter primos muros, Arcemque superbam Altera fossa cavo præceps cassella per altas Circuit ambages, conjunctaque ponte ligatur, Quo supra stat Porta, vocant quam nomine Ferri. Moenia fed post hunc fimul aspicis altera pontem, Cumque triumphali confurgit fornice Porta

Regia, quæ Alfonsi prisci monumenta sigurat; Qualis Septimii tellatur in Urbe trophæum, Aut ibi quale decus demonstrat Flavius Arcus, Felix porta quidem, Boreæ quæ cernit ab axe, Montem apud Erasmi, cineres atque Maronis. Quinque etiam acri circumstant vertice Turres Mœnia castelli , quas ex adamante tenaci Dixeris extructas, ac factas Palladis arte. Ex quibus una maris prospectat, & altera fluctus; Luciferi rofeo quarum altera furgit ab ortu, Parthenopenque suam semper miratur, & audit, Quodque bibit pontum, Turris Bibirella vocatur; Hæc etiam a tergo felix adjungitur Aulæ, Altera, qua non est unquam speciosior, immo Altera, qua non est toto felicior orbe. In qua personuit casta jam voce Thalassis, Legitimique tori pugnas Hymenæus habebat, Clara peroptati quoties subifict alumna Gentis Aragoneæ consortia virgo marlti. Altera contiguas pelagi quæ respicit undas, Jam quoniam argenti fervabat pondus, & auri, Jure fibi fulvo nomen contraxit ab auro. Tres alize pariter, quæ vertunt serga profundo, Partim Campani nomen de nomine fumunt Partim de Mediæ dicuntur nomine Portæ: Quid referam nitidos splendenția tecta penates? Quid Reginarum thalamos Regumque decoros?' Quid quæ contiguum spectant coenacula pontum? Cernere ubi fas est concha Tritona canorum, Et virides Thetidis natas, pelagique potentem Regnatorem ipfinn curru, fceptroque fuperbum. Quidve pium Templi cum majestate decorent, Quidve chorum memorem? tales ubi plurima voces, Et tam dulcifonos meditatur Musica cantus, Qualia mergebant Siremum carmina nautas Interiora domus quid dicam cetera ? quidve Atria, & ære suo stridentes cardine portas?

Hac igitur circumpolita oblidione paratur Qua ratione capi possit Vincentia Turris, Quae tormentorum callelli oppressa trementis

Celfa tuebatur transversis meenia bombis. Ergo expugnandi qui ceperat ordine curam, Confilio instructus Magni Ducis, atque Minerva, Facta ex naviculis Navarrus classe, timentem Invafit Turrim per fufa filentia noctis: Ocyus atque holti fic improvifus adhæfit. Ouod non auxilio potuit vis ulla parari. Immo nec ipfa fuos emittere machina bombos, Unde ita præventum dum se circumspicit hostis Navarro Turrim cum deditione religuit. Hac capta, auxilium muris, Gallifque furentes Defecere animi, spesque inclinata retrorsum, Capta quod extemplo tuti funt fepta viredi, Quod modo bomborum Vincentis turbine Turris Accessum prohibens ictu feriebat amaro. Hoc tormenta loco Navarrus tuta locavit, Atque apud Erasmi radices, unde videri Porta potest clari de nomine dida triumphi: Custodem ut melius hoslem sic læderet Arcis Tutius, & muros posser penetrare sub imos: Quod meditatus erat prius ac tormenta locaret. Effoffis igitur cuneis qua parte supernum Scanditur ad pontem, Portam qui parrit utramque, Tandem multorum non absque labore dierum Pervenit ad primos muros, quibus arte cavatis, Pulyere sulphureo cuneos, & fasce replevit; Qui, superinjedo mox igne, repente ruinam Cum fragore trahunt, murorum parte revulfa, Cumque fimul facta multorum flrage virorum, Qui fuper aflabant, & propugnacia tenebant. Murorum extemplo pariter falligia fumma Diruta: scandit ovans velox Hispana juventus, Ruderibus fubnixa pedes, & calce ruinar, Evaditque ferox stricto mucrone per hostes, Pro clypeis gestans tunicas animola finistris. Obstant ardentes Galli, fortesque repugnant, Sed tamen inclinant miferi, nollrique fequentes Nugnus., & asluti Navarri Dædala dextra, Didacus & gentis dictus cognomine Vera: Dixeris aspiciens ternos quos esse leones,

# LIBER TERTIUS:

Quo super incubens stat serrea Porta, propinquum Corripiunt pontem, quem sustentare paratus Dendatus medios, imitatus Coclita, in hofles Conflitit, & pugnans vitam cum ponte reliquit. Inde alium propere, nullo remorante timore, Carabis invadunt pontem quem torta levabat Atque ibi scenobates unus repente per hastas Sublatus, scandit subito, sunesque recidens, Cum ponte a superis suspensus ad ima redivit. Occupat hunc Hirpana manus, superantque cadentem Navarrus compos voti , Nognufque Ducampus. Nec spectatorem tum se Dux Magnus inertem Præbuit, aut tantæ procul a discrimine pugnæ; Verum inter primos correpta convolat halla, Et qua continuis feriebat machina bombis, Inferit intrepidus se se samaque decora Hortatur focios folito de more fideles. Devolvent lapides ingentes turribus altis, Ferventifque olei conchas fuper agmina Galli, Ignitosque simul cineres, queis pressus iberus Plurinus obruitur, longe miserabile vulgus. Territa verum animis nostrorum Gallica turba, Munimenta licet tunc Arcis maxima quæque, 4 1 3 Et quod deficeret nullis in rebus, haberet, Pacta Ducem tandem cum-deditione popofcit; Atque ita Regali Magnus Dux Arce potitur. Unde slatim Senonum gens expugnata recessit, Ireque concessium, quo vellet, sospite vita, Sed tamen ante suis rebus, nostrisque relidis.

Ecce autem claffa, fed futtra, luce fequent
Affluit , auxilium callello Gallite portans.
Nam quibus auxilio veniens influeda potenti
Succurliura fuit , prareguas reperit Arces .
Ego iter acceflu verit fruftrata retrorbium ,
Inarimenque petit , notlamque in littore claffem ,
Obflede , & fervis circumvenit undique bombis ,
Fortior & numero , remifique potentor urget.
Parthenope Gallis pullis , aque Arce recepta,
Expugnatda manu , vel per comenta famenwe ,
Reflabant etiam Megaris Cafellas pullis .

Posteritas aliud posuit cui nomen ab Ovo: Infula circumfluo pelago, quæ fullinet arcem Post Arcis castella Novæ; tenet illa repostum Monticulum, rupemque cavam, fontemque perennem, Dulcis aquæ quondam vivaria amœna Luculli, Et nunc Parthenopes requies placidissima nostræ, Altior e contra cui stat Falconia Turris, Planities ubi parva jacet, qua nostra sedebat Machina, in obselsam Megarim missura ruinam. Hæc quoniam defensa freto, murisque superbis, Et quod adhuc valido lese custode tenebat, Et quod multorum fuerant inccepta dierum, Traditur hac etiam Navarro cura relifto. Qui fibi jam expertas iterum converfus ad artes Et nova per cuneos emissa tonitrua bombi, Ante revertentem quam Cynthia cerneret orbem Hanc pariter cepit violenter providus Arcem. Ipfe ad Cajetæ Dux Magnus pergit, afylum, Gallorum ut nostra divertat classe carinas Et reliquos Regni detrudat finibus hoftes

# FINIS TERTII LIBRI.

the second second



# CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS

# GONSALVIA.

LIBER QUARTUS.

D'Erge novum Vait curmen didare canenti,

Arque laborantem valido (ine remige poppina
Tandem ad Cajetar redo fer trumite portum,
Callicpe, facilefue meis da invibia autras,
Et in, Najadum decut, o speciola fororum
Unica, quae Liris frueris complexibus almis,
Diva fave, s bella canamy quae singuine ripas
Insecere tuat, & ponubus anxia magnis
Complicuere tui, ne curreret, ora mardri.
Diean acies, dicamque Duces, dicam horrida utrinque
Pratia, dicam animos, & pedora Martis liberi,
Reddita Aragoneis quibus est Ænela nutrix.
Sarva Cirigolica vicili post stata horrorei;
Justa extemplo Magnus Dux ire receptum
Apmuti amistis populos, gentesque relegies.

Qui justi suerant, pariter mox agmine facto Strenua castra provent, populosque urbesque prosecti Terrificant omnes, diversaque murmura miscent. Fabricius, qui Marte fuo tam clara Columnæ Firmamenta jacit, quæ non vel bella, vel holles, Nulla vel a magno venientia fulmina cœlo. Et quæ non ævi poterit delere vetultas: Restainus Cantelmus item , quo Pelias hasta Non fuerat major, cecidir qua Troius heros: Necnon magnanimus Princeps Montorius ibat, Obfequitur merito cui nunc Regina volucrum Quique-Amiterninam gentem temone sub uno Atque in Aragonei Regis confervat amore. Ergo Fabricio pollquam Dux Magnus habenas, Arbitriique vices, necnon & jura per omnes Aprutii gentes concesserat, ille triremes Proximus afcendit, peditum comitante phalange, Ocyus & pelagi fulcatis protinus undis, Navigat Aprutium versus, remoque secundo Optata potitur terra , Vallumque receptat , Atque ibi tantisper vigilanti mente moratur Donec Reflainus, modo quem revocarat, adeffet, Cui postquam conjunctus erat, sic terruit omnes Climatis illius gentes; atque oppida quæque, Ut jam sponte sua portantes undique claves, Obstructas facili referarent cardine portas.

Sed Marrucina totà cum gente reverium Extulit in prints Hipanica figna Theate, Magnanimo rebus fie profijelicine propheta , Qui Marrucine gentis quia mazima profes Dives opum patriti folta regit omnia terris , Atque Aragonenfem femper fervavit amorem , Fabrictiunque ipfum mos in fia teda vocavit , Lanitiaque virum magna , plaufuque recepit. Vetlinique mei pariter fecere volentes , Cafilionenfes quoniam , qui figna tuentur, Semper Aragonei , me diffellerer rebelles Regis ab alichu: cunstos hine inde labantes Ad foliti imperii populos vexilla per tubes Magnanimi fubito concordi voce citarus ;

# LIBER QUARTUS

Confine que Urbes aliæ, tottifque Vomani ausib us 11 Accola, & Aterni quicunque ell accola ripæ, Ad fidei faciles redierunt jura relica. Post a Pelignis misso præcone vocatus, Nafonis patriam nostra ad vexilla reduxit. At quoniam Aprutii volucrum Regina fub alis Una quatit reliquos populos, hic parte relicta Gentis, abit prudens subito, gratusque per omnes Albenses intrat populos, recipitque Petrosam, assurante la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la Quam dixere, puto geminis a cotibus urbem. His igitur populis ullo fine Marte receptis, . . . . . . . Atque ex Pelignis revocato milite aquolis; il (115) Protinus invadens Aquilanum pergit in agrum Instructasque acies Medianam sistit ad arcem: Hic ubi confliterat multo numerofor hollis sanundo as al Conseruitque manus, atque aspera prælia secit.

Junxerat interea qui se Montorius ante Fabricio, populos alia de parte propinquos Vexat, & aggreditur torum castella per agrum; on the same Si qua negant fignis portarum limina nostris. a appl ... / Cantelmulque suos Populenses, hoste sugato, : Imperiumque vigil nocturno Marte recepit. Sic Æquis nostræ fidei , Marsisque reversis . . . Reflabat tantum, quæ jam præbebat afvlum-Hollibus admiffis volucrum Regina fugatis; Cujus ubi populum præviderat ire labentem, Noche Severinus secessit ab urbe Fracassa, Partibus a Gallis qui tunc ea bella gerebat: Bellipotens, prolesque patris generosa Roberti : 25 : 10 11 2021 Sed quid tunc poterat, quum fidera, pontus, & æther, ann) Terraque Aragoneos resonarent undique Reges ande Sic Aquila, ad gelidas quæ se converterat Alpes, ad ...... Ad nos cum læto mutata favore reversa est, and and an A

Mittitur ad nostros animosa Columna Ducales Julius, ut revocet: læti rediere repente, Gens Aragonensi semper gratissima Regno : 151 07 p.m. il mandi Atque super cundos perquam dilecta sideles, or 1939: a la positi Non est Cantalycos opus hie memorare leones 24 , 2000 2.11 Quos Aragonenses coclum, & natura creavity anilii 1300 ta 19 Infe Hos

Hos ego cur dicam nostra ad vexilla reversos, A quibus unanimes nunquam ceffere rebelles? Fugerunt Reges Regnis, sceptrisque relictis, Mansit Cantalycis tamen omni tempore nostris Internerata fides: referat: Campania tota Tecla novis dominis, Gallorum pressa timore, Inclita Parthenope vocat intra moenia Regem . Vera fides Calabros non est servata per omnes Pauca in Aragoneos gens credidit Appula Reges, Intra nulla fides Regnum, nifi nostra remansit: Non urbes aliquæ, non oppida fida, nec arces, Præter Cantalyci fidiffima teda popelli.
O patria, o veræ fidei firmiffima fedes! Tu quoque Aragoneze custos studiose Coronze Ad veteres dominos fubito, Martine, redifti; Ouem vicina tulit nobis connexa propinquum, Clarior est gelidis quo nemo in montibus illis; ..... a spiu. Aut aliquis nostræ constantior affecta partis: 111921 : . Inclita tu quamvis semper vexilla sequetus ( 16, 20) Illius a studio nunquam mutatus abisti. 1 autilo .... Aprutii pollquam Provincia tota quievit, 7 8 1 1 6 Hispanæque Aquilæ viêricia figha per omnes Extulerant populos, collecto milite victor Iple lui imperii populos, arcelque revisit, Carfeolofque fuos, dones Dux Magnus abire Justit, & ad fauces illum properare Casmas. Interea Dux notter iter, Martemone seguntus

Cajetam mox ire parat, quo Gallia tota Se tulerat, passis vix sustentata ruinis. Sed prius aggreditur Montein, ropelque Calinas Quem coeir mimemores (18c religionis inertes) q .. Lop a. Et penitus tanti Divi ratione neglecta, Opprellum Senones foreta pietate profati ; DE . E . .... Atque inflar flabuli Czenobia fancta renebant i Com miss acti . A Illicet invali veniunt ad pada, potuntque, Ut si intra spacium certorum mitsa dierum Subfidia haud veniant capiant fibi protinus Arces. Out.A. Pro quibus accepto Magnus Dux oblide castra 1 13q il Hinc movet, Artuso Regni hac in parte relicto, Br Quem jubet illius curam regionis haberes so ogarh cos) Hos

Ipfe antem elatis fua colligit agmina figuis; Fregellasque petit, Pontem quem patria Coryum Turba vocat, vocis fecors ignara vetula. Hac ubi transgressus, sibi copulat altera caltra, Ilia Columnentis illic, quæ clara tenebat Prosperitas, necpon cui Mars dedit arma severus, Thermulus Andreas, Alfousi verus alumnus. Queis ita conjunctis, Phœbus Dux Magnus Eous M Quum primum illuxit, Gulielmam valit in Arcem, all sais Ad juga quam fubito Gallo fugiente reduxit; i min strog air " [ Prælidiique locat vires; mox inde profectus, mutatong as and Cajetam oppugnat, quamquam cultode potenti Se tenet, & nostris triplici de parte relistit Dudorum ingenti numero munita, Ducumque, in Sulphuris atque frequens idus jaculata minaces and obem niem) Attamen Hispanus molitur scandere mutos, attool auriga with . . .) Obsessamque urbem parat expugnare potenti mun led egos, ell Pedore, vel clasos animam expirare per adus, possiniT . 1 . 2014 Fit Sacramentalis confessio, singula fiunt - in 11 on line: 1.5 1 Testamenta viris, ne si vixisse negeture pul man i chara sione l Culpam inconfessi, tetrum mittantur ad, Orcum . 1 1010 Dum tam lethiferis opponere pedora bellismik must s -ay-O Magna parant, vox est acies audita per omnes: Parcite pugnare, & convertite figna retrorfum, ( ) Seu vox mortalis fuerit, sive illa Deorum; . : 571 %. Nondum comperta est, & adhuc incognita restat. Talibus admonitis Dux nother; caftra retrorfum is start to Nostra parumper agit, capti qui teda suburbi Depopulatus erat, & primo Marte penates; Ugo ubi bombilero cecidit Cardonius idu, ima Gente miler noftra fic deploratus ab omni, estis entre ou . 4 Ut Brutum veteres deploravere! Quirites , b , 5516 vet ma; . . . . ) Pro patria afferta quem conspexere jacentem, de ag., m.) Præcipue Dux iple pius deflevit ademptum Præter vota virum, præque omnibus unice amatum,

Jamque apud Inarimen upper que noftra peribat.

Libera claffs cart, Gallorum manque carime, est o ità, il
Cajene auxilium tulettant i que cinda potenti quan il puni
Milite fic ficerat; quod fi non iderati ad ultim, il ri tò
Ferre minus noltra ciquai tumo posucre trigenes; il ri C2 a.i.

Machina , Cajetæ tunc confumata fuiffent Prælia, & evicit tamo fine fanguine muri. Sed quod ad oblessos pelago venere recentes Suppetiæ interea, paulum cedentia nostri Castra Molæ fixere Ducis vexilla parumper. Hoftibus hic nunquam dum concessura morantur. Perfidiæ folito Senonum fludiofa furore Infidias Arx arte fua Gulielma paravit; Nanque Ducie pravier quamquam referaffet eunti Limina portarum nuper, Gallofque fugaffet, Aufa est præfectum fallax tractare necandum Triflanum Cugnami; quo nemo fidelior alter. Qui celebri de gente fatus; virtute fuorum Inligni haud voluit tunc degenerare parentum; Quem modo præteriens Dux Magnus in Arce locarat. Clamque igitur fociis feeleris de nocle vocatis, De grege Gallorum i qui Cajetana tenebant status sto. Moenia, Triflanum capiunt; fed protinus Arcem Dum prenfare parant, defenfa est illa feroci Pectore tanto trium, facinus frustrata malighum. Quod scelus ut nostri Magni Ducis attigit aures, Ocyus ire fuum Navarrum ex tempore justit Ulturum infidias invideo Marte mefandas: Oui de more fao cutti primum venit ad hoftem Ingruit, & reparat, fuerant quae perdita; carlis Hostibus, & propier poemas dare facta coactis ..... Additur huic etiam post multo gloria major & Altera: vos etiam precor, hanc memorate Camocnæ; Nanque manus Senogum, facinus quæ tale peregit. Perfidice vindex prius ac Navarrus adeffet po a mored veri Præfidio gentes alias, atque arma vocarata où subett roller are a Quæ rerum ignaræ, dum jam ad reparata venirent i municia id Omnia, prospedo præter spem milite nostro, stad s sitt Retraxere pedem, fimul & surpiffina præbentigt xul o'. 2 Terga fugæ; veluti qui filvis node viator; muniv ascr tert Carpebat, fecurus iteran fraforte latrones and 4 borts supm. Prospicit occultos, calcem celer instruit alis) Et fugit in præcepsisquaqua fert impetus illum, de tod Sed dum fic tutos fore fe: fugiendo putarint; Ex Scylla in mediant fe contrufere Charybdim; 430 K 3

Barbara gens quoniam quum confugiffet ad Itrum Tota ibi , non ullo fervato , præda remansit ; Fœminea detenta manu: proh dedecus, omni Morte quidem pejus, & non delenda cicatrix!

Sic dum nostra Molæ victricia castra morantur. Atque infigne ferox perpella ell Gallia probrum, In Cajetano classis se Gallica portu. Nostra Molæ partim; partim se tuta tenebat Parthenope, major multoque valentior illa: Atque aliquantifper Bellona quierat utrinque . Interea superi Cocli qui claustra tenebat Et Vaticani mundum terrebat ab arce . Sextus Alexander vitales reddidit auras. Quo fundo, Italiæ facies mutata repente, Mutatique animi, mutataque Regna, fuafque Mutavit fortuna vices; Dominique repulif. Ultra Sarmaticas quos ille ejecerat oras : 10 all & o. : In Regnum rediere fuum. Nam Borgia Cæfar Cujus adhuc vires orbis latus omne pavefcit. Quum male tunc subita correptus sebre jaceret, Siflere non potuit tantarum pondera retuin . Cinxerat ille tamen florentibus undique caltris, Et Vaticanum fic Sede Vacante tenebat Ut non Cardineus Conclave fubire Senatus Et non auderet folito de more creare Pastorem Ecclesiæ, niss cederet Urbe relicta Ille prius fanca, tota cum gente decora, Militiaque sua, cui par non ulla potestas Tunc erat. Impediat qui ne suffragia facra, Mollitus precibus Nepefinam ceffit ad urbem Atque animi dubiuscillie fua castra locavit. Donec Apostolica non discordante Minerva; Ille Pius vere cepit diadema Senensis ; Auspice qui tantum fati brevitate creatus, 2000 . Quanta erat , haud pottuit Pastor pietate nitere . Nam claufurus erat referati templa Quirini : Nec poterant aliter tam ferrea tempora, vera Quam pietate mori: jacuit, non fedir in alta Sede, in qua Lunæ nondum compleverat annum . 15 3. 157 Sed tamen ante diem, quam clauderer ille dolendum ? 100 mm. DOM:

Communi affenti farrofindit , & voce Senatuken; e maniferi Borgia Caffe crat tota cum gene reveribe.
Dif melius , fed enim Roma fi forte relida , Flaminiz imperium tota cum gene petifict ,
Quam fibi devotam fido cullode tenebat ,
Catholici Regis vel fi vezilia fibilifet .

Morte Pii cæpit fandum diadema Secundus, Et suis ornabant titulis quem. Vincula Petri, Fertque per auriferas Saturnia tempora glandes. Hoc itaque assumpto, vario quum scinderet hamo Pedora, confusus variarum turbine rerum, Ultro militibus veniam concessit, ut irent, Effet quo libitum, cundis mercede foluta Largiter, ut solitus suerat tractare decoram Militiam, gratæ lætatus nomine dextræ. Ocyus Hispani , poslquam concessa potestas Pergere quo vellent, Ducis ad tentoria Magni Cuncti abiere Duces, Ducihus queis Borgia Cæfar Usus erat semper magnis in rebus agendis; Et quorum imperio fuerat virtute potitus. Ex his primus erat nofter Moncatius Ugo. Lux patriæ, & juvenum, quoscunque Valentia terra Protulit; atque mei domini sobrinus, honore Cardineo quem Roma colit, cingitque decorum-Purpura læta caput, frontemque merentis obumbrat: Magnanima hic ardens equitum comitante cohorte, Ibat equo, fimilis illi, quem fledere quondam Sola parens potuit, premeret quum Marte Quirites: Strenuus, ac forma præ cunctis fplendidus, atque .... Limpidus ore nitens, qualis quum mane fereno Lucifer ortus adelt, vel qualis Cynthia claro Signa minora fuo defufcat cætera vultu Pontificum cujus quondam generofa propago Nobilitavit ayos, titulisque ingentibus auxit: Nunc Calabros placida populos ditione gubernat, Inde facrum nomen qui gestat Olorius, atque-Præfulis Helnensis germanus frater abibat. Non minor ingenio, quam pedore firenuus alto: Germano æqualis, pariter si forsitan infe Tempora purpureo geilaret, compta gaiero.

Quod

Quod non ignorans Sextus, nec Borgia Cæfar,

Magnus uterquei virum meritis provexit utrumque. Nec minus a Magno Duce nunc veneratur uterque. His quoque conjunctus Franciscus Matfa petebat Magni castra Ducis, vexillaque Martis Iberi; Magua fagittiferum cui vis parebat equorum, Cui vires, animique pares, cui pedus, & aflus Ingenii, cui vera fides, & recla voluntas. Cumque hoc magnanimus Loifius agmine Discar, Castrensisque Petrus, duo qui fortissima belli Pedora, Catholici Regis fimul arma petebant, Et Duce pro Magno prompti deponere vitam. Immo etiam exilium nuper perpeffa nefandum, Ad patrios tandem tunc tunc revocata Quirites, Inclita Parrhasia, quæ nomen sumpsit ab Ursa, Nescio, quo fato Belgarum signa fenunta, Stirps ad Aragoneos veteres conversa redivit Gallus, ut ereptum fibi viderat undique Regnum, Cajetamque Duci non polle refistere nostro, Infubres, Ligurefque fimul, fimul armat Etrufcos, Estensesque Duces, necnon cui Felsina paret; Bentivolum , magni: Populi , nummique potentem : Armat & Andinos, quorum Gonzaga creatus Dux erat , illustris , ac fanguinis alta propago ! Quo tamen instinctu, dic o Gradive severe, ( Nec pudeat queso ) quo jure, aut lege, vel arte Debuit in Regnum , quod jam defenderat ante, Sanguinis ire fui ? non est in gentibus utilis Tuta fides, non flant confangumitatis amores. His igitur contra collectis gentibus, ille-Cajetam molitur iter, spe ductos, ut illam Non folum auxilio foveat, fed fuce fementi tel ser ... Parthenopes media victor cognafet in Arce, H mist, . : Fatidicæ Mantus fruttra contifus in arte Unde vetus nomen tibi, Mantua, tradidit Ocnus: Inscius Hispanas multo meliora per artes Bella movere Ducem, melioraque prælia Magnum, Qui nova cum primum perfentit cathra moveri, Atque in se gentis tot millia credit itura

O focii, tandem jubeo sperare saborum Ultima: bella ferox, hydreague germina monstri En renovat Gallus, ac mortua corpora vitae Reddere forte parat . Sed nos ad prælia laudis . Æternæ celeremus iter : ferat obvius hoftis Pectora, Dii faciant, nec quod mens cernit; & optat, Fata negent : feret ecce novas Hispania laudes . Hæc ubi fatus erat , juffit vexilla levari , Deservitque Molam subito, repetitque Casinas Magnanimus fauces, fanctique cacumina montis, 9 Quem modo concella sub conditione subactum Liquerat. O Cœli miracula fancta fuperni, °
Atque ibi qui colitur, Divi vindica beati! Nanque fidem dederat Gallus, qui tecla tenebat, Ceffurum, paucis illine nisi forte diebus Suppetiæ veniant; fed fraudibus ufa, dolifque Impia gens fancias tanti violaverat aras Numinis, & tacita fub proditione manebat. Ergo expugnato quamprimum monte furenti Ense cadunt Senones capii, meritasque profani Dant fractæ fidei poenas immaniter Orco. Inde locum castris statuit, Martenque decorum, Venturosque hosles ex tota mente moratur.

Junxerat Andinas jam Dux Gonzaga cohortes, Erruscasque acies equitum, Ligurumque catervas, Teutonicalque manus Gallis, quibus una fugatis Caieta hospitii tantum præstabat asylum. Ergo focillatis animis, armifque refumpris, Optatoque novi Ducis exaltata favore Celtica turba furit ; renovataque castra refarcit . Et conjunda Ducem contra movet agmina Magnum: Arque Arcem in primis oppugnant ordine Siccam, Præsidio quam Hispana manus, Martisque per artes Prompta tuebatur; fed Gallia Marte finistro Proque suis meritis adverso numine Divum, Auguriifque malis, accepta clade nefanda, Turpiter incopto noctu frustrata recessit. Mox hinc ad patriam noftri Juvenalis . Aguinum Deveniunt, figunique pedem, fistuntque parumper Caftra Duces Galli, jamjam quos fama ferebat 4.1.1

Pertentaturos fauces penetrare Cafinas, Atque urgere Ducem nostrum dare terga sub Indos. Ille fed invidus non folum ad bella moratur, Sponte sed ad pugnam misso præcone vocavit. At trepidus Gallus renuit, pugnamque reculat-Territus, & subito convertit castra retrorsum. Quæ per Fregellas ubi mox transgressa suere, Venere ad Fundos, necnon ubi dulcia Liris Noche, dieque suz complectitur ora Marsica: Scilicet illac se pariter transire putantes Parthenopen verlus, sceptrumque resumere Regni, Atque Ducem Magnum mediis concludere belli Fludibus, & vidum partis spoliare triumphis. Sed spes falsa fuit, votum quoque Martis inane; Illa quod indomito loca milite tuta tenebant Servabantque suo solito de more fideles, Fabricius præclara gerens vexilla Columnæ, Et qui Pacis habet nomen, victricia semper Bella parans, animoque ferox, creberrima Gallis Pernicies, Magnique Ducis gratissimus armis. Infe etiam Dux Magnus ea regione relida, Advolat, & magno ducens fua castra viarum Circuitu, se illis conjunxit, & omnia citra Contra hoslem fluvii sua collocat agmina ripas. Bombifer interea creber refonabat utrinque Terror, & affidya quaffabat castra mina. Stat Turris munita loco, muroque tenaci Ardua, fipitimi despectans fluminis undas, Impositus custos quam conservabat Iberus. Hanc cum præsidio Senones cepere subestam, Deditione famis magis, an formidine victam. At vero Hispani cedentes Arce relida, Turpiter admilli pacem, veniamque precantes Confugiunt ad castra Ducis, culpamque fatentur, Illam expurgantes, tanquam timuisse coasti. Jamque Ducis veniam dederat clementia Magni; Sed retinere manus clemens, ac tela fuorum Non potuit, quin illa daret sub vindice poenas Foeda manus juvenum; quae sic desecerat omnis Ulque adeo infandum facinus, crimenque putatur mudo

Sic apud Hispanos Martis sine nomine vinci. Maximus interea torquebat gentis utrinque Regia castra labor a rerumque premebat egellas. Nottra magis multo, quibus exceffere frequentes, Quos prædura fames, rabiefque coegit edendi : :-Cedere, vel faltem Cererem fibi quærere feffis: Viderat ut Magnus vix jam durare cohortes, Posseque nec tantos, & tot sufferre labores, Concilium vocat, & focios de more coactos Talibus alloquitur: quænam fententia vobis, O Socii, clasique Duces, num greffibus ultra, . . . An nos retro pedem ferimus? manifelta pericla " Sunt prope: magna fimul, nobifque æterna paratur? Gloria, fi virtus vili non vestra timori Cedat, & occumbat : mihi Mars fit testis, & illa . . . . . Diva, patris medio quam dicunt vertice natam, Aut ego Liriacis vidus rumulabor arenis, Aut prius ac pleno coeat fibi Cynthia comu Ipla etiam venies nollris; Cajeta, fub armis. Dixerat; aft alii titubantes undique muffant, an mali Subdubitantque Duces y quod dura urgeret egellas, I at to Quodque forent tanti manifella pericula belli . . . . . . Censentes satius, greffin convertere retro, Et mutare locum, fedes quo tutior effet. Ille autem , quo nemo fait prudentior unquam , ... Majorifque animi, nec Marsis in ordine major, il .... Magnanimo rurfus hanc fundir ab ore loquelam. Magna quidem in rebus, fateor, prudentia veltra est, At diversa mihi nunc stat fententiar cordi ( ) Ulterius malim nouti pro parte fepuleri sa o mag and Paffibus ire tribus, quain cedens vertere terga, Annolamque senis Pylii Superare fenedam, boo in 14 0 7 15 Cæfaris o dignam Komani pedore vocent mag in a 151 ,711 f Illius aut totus cuf 'mon' fufficerati orbis ( an las b Maria and ) Illius aut vitam cui fullulit annulus ille ; mst . . . . . Unicus absorpti Romani languinis ultor! O Ducis invidi noftri conflantia i qualis ina e maga e per a . . . Illa Leonidæ fuerat prædara Laconis, b sili ning til. in c. 4 Impia quum Xerille am civibus arma trecentis ver autora 3505 Strenuus obtinuit fied quum fe exinde videret achti oabs aucht.

Deceptum a populis, nec posse evadere mortem, oppetere exoptans potius, quam castra movere Inde, ubi justiq eat patrine per justa manere: Prandete, o focii, non segni pestore dixit, Post apud informum concentura juventus.

Urgerent nostros dum sic discrimina rerum, Et teritur tempus dum confultando, paratur Transitus a Gallis, confecto ponte per amnem. Illicet occurrit illis, atque agmina contra Dux bonus opponit, decus immortale Columnae Fabricium emittens castris, properantibus armis, Ductoresque alios, & te, Morimine, decorae Parthenopes speculum, necnon fidissime custos Gentis Aragoneze, qui nulla pericula vitans Pugnasti toties cundis pro Regibus illis Egregiæ quorum fueras virtutis alumnus, Et nunc pugnanti percuffit fæya lacertum Machina, quum Ilricli capulum procul abstulit enlis, Affuit e nostro trepidans ex agmine miles, Gallorum referens jam trajecisse catervas. Cui Dux Magnus ait: parcas o quæso timorem Incuffife mihi, quum fis tu fortis, & audens. alsq .... Non potuit melius pedius firmare timentis, Deque suis castris vilem ejecisse pavorem Cinxerat oppolitas Gallorum plurima ripas Machina, tormenti denfe, longeque fedebat Trans fluvium contra postros genus omne paratum. Sederat hic ferri, quantum non protulit Ilya, Et quantum Temele nec protulit hansla metalli, 3. ... Nec Brontis quantum ferientis dextra laborat, Hæc ita terrificis pulfabant æthera flammis; Crederet ut tellus, congesta mole superbos ga ter ... Affectare iterum Jovis atria cella Gigantes. His igitur freti Galli, patrioque furore Adnixi, capiunt pontem, Martemque sequuntur, Transque ipsum celeres strido mucrone seruntur, Hispanasque manus correpta per arva trucidant . 21 Dum videt Andinus nostros Gonfaga fugari, Dixerat ad Gallos: hi funt qui Gallica fortes Vincere castra solent; o magna ignavia gentis!

At notifi unanimes acies Ducis agmine magno Rejecios holfes animofo Marte repellunt, Expugnantque feros Gallos, partemque ruccidant, Pars in profituvium fubjedit mergitur amnis. Tunc fie Gallus ait, modo quem Gonfaga rogarat: Hi funt qui Regno modo nos, Gonfaga, fugarunt, Quin etiam Hi/pani fluvium tranfire natantes. Aufi, exportabant Gallorum ex agamine praedas. Notiraque captivos multos in cafta urahebant. Futlitati incepto Divotum numine Celtes, Tranfire extructum pontem non amplius aufi, Fortunam expectant, intra fe caltra tenentes, Et fua fic fult mediantes linquere caftra.

Dux igitur noster cernens sibi tempus adesse Tempora vincendi, quod non successerat hosti, Tentare aggreditur, libi num fortuna negaffet: Scilicet imposito fluvium transire Maricae Ponte super, mediosque acer penetrare per hostes, Hisque manum extremam, finemque imponere rebus; Quamvis addubitent focii, multafque morandi Innectant causas, & aperta pericla recusent. Ecce autem palmæ ne quid Bellona futuræ Deneget, atque favor ne deneget ora favori, Adfunt Urfinæ clara de gente decoræ Regis Aragonei repetentes castra cohortes. Quarum militiæ fulmen Microcofinus, honorque Dux Livianus erat, populorum terror, & aura, Ingenio haud major, quam viribus omnia vincens, Atque moræ impatiens; qualis jam ad claustra Metauri Claudius Afdrubalem fimul, & collega fuperbum Germano auxilium detruncavere ferentem. Pone sequebatur , galeæ cui cona terebant Nondum vestitas tenera lanugine malas, Urfinus Fabius , fimilis quos abflulit omnes Fortiter una dies, vel quem voluere paterna Justa mori, injustits quoniam devicerat hostem. Quem nisi sorte mala rapuissent impia fata, Marte futurus erat nulli virtute fecundus. Heu crudele nefas ; Lirifque invifa fluenta! Plus uno in Fabid conjux formole Marica:

Con-

Contrahis invidize, Cremerze quam ripa trecentis. Inde suos equites ducens, fimul arma ferebat Illius proles animola Petilus Urlæ, Quæ nunquam occiduis cellum caput abluit undis, Et nunc magnanimo prudens temone gubernat Militiam Urlino Veneti fub Marte Senatus. Nec minus egregiis ibat spectandus in armis Francottus juvenis, pariter præclara suorum Progenies, gestans splendentia signa rosarum, Invidumque animo pedus, moresque viriles. Ursmæque domus veterum lux clara parentum. Hinc & Agillinæ Princeps fortiffimus urbis. Victrices faciunt merito cui nomina Lauri, Gallica delectam ducebat in arma cohortem. Strenuus inde etiam sub signa Vitellius ibat. Tota Tifernatum cui gens addicta regenti Obsequitur, paretque libens, germanus adempti Illius, extindum quem nondum Terra timere Undique, nec pelagus, nec totus definit Orbis,

Excipit hanc gentem Dux Magnus fronte ferena. Certior effectus cum tanto milite palmæ. Est locus ad Lauros ibi, quem ratione probata Indigenæ appellant . Tota cum gente profesta Hic magnum contra Microcolinum collocat hoftem, Confiliumque aperit, se iam statuisse per undas Ponte superstructo trepidos penetrare per hostes. Ocyus ille loci lætus capit omen, & inquit: Summe Ducum, qui cunda vides ex omnibus unus. Noster ad hoc bellum nobis fit fortior hostis Jugiter, & crescit, majoraque castra refarcit. Iple nec ignoras, quantum nos preffet egellas, Nostraque se minuant desesso milite castra. Hic si forte magis mora jam nos longa tenebit, Vel si castra retro convertimus, omnia retro Et nobis ibunt; at si transibimus amnem, Hostis terga sugæ dabit, & Cajeta reducet : Ad tua sceptra manus .: Igitur laudoque proboque : Confilium, Dux Magne, tuum: procul omnis abefto Jam mora, nam cernes breviter, mihi crede, quod optas, Subdubitant, pavitantque Duces : pars castra retrorsum

Con-

Convertenda ferant, pars illa in fede morandum, Pars ad Parthenopen, pars confulit ire Suessam. At quibus in rebus mens est præsaga futuri, Carafus Andreas; acies cui plenior Argo est, Dantque Severinæ titulos cognomina Sandæ, Semper Aragonei verus fedator honoris Et foris, atque domi cujus prudentia mira est; Et qui tam celebris gaudet cognomine Tufi, Et veluti pelagi rupes immota procellis Obstat, & adversis non inclinatur ab Euris, Preffus Aragonei tot Regni fluctibus annos, Proposito nunquam sidei discessit ab alto. Justitiæ columen firmum, custofque decori. Integra pernicies scelerum, vindexque severus Pertidiæ, rigidique tenax servator honesti, Dida Microcolmi pariter laudantque probantque Atme Ducem Magnum cohortantur talibus aufis Id vero ante omnes hortatur noster & urget, Pedore nil cuius tam fido in pedore vivit Præter Aragoneos, folers Bernaudus, & inflat, Transitus ut fiat, nullo remorante pavore; Pro meritis quem nulla latent secreta, nec unquam Intima Catholici lamerunt pedora Regis: Arbitrio cuius toties Kex Magnus uterque Hoc disponendi Regnum commisit habenas: Nocle die facilis cujus facundia dextræ Tot populos, gentelque regit, tot caltra, tot urbes, Atque Duci nostro sic nunc comes unus adhæret, Sicut erat Phrygio Regi jam junctus Achates . Ergo Microcolmo fertur provincia pontis

Dux inde afferir longe julet provincia pottus.

Dux inde afferir longe julet iple carinas

Curribus appolitis aptas, lapfuque rotanum,

Jam quibus advetlis, mirandoque ordine jundis,

Imperat imponi miras tabulata per artes,

Subjedafque amnis turinque ut comprimat undas;

Ponteque conflernat: qualem fuper aquota Kerles

Extruxit, Rhodani vel quali Julius undas

Cinxerat, has gentes debelhamrus coldem.

Polf ubi jam fuerat moles fabricata fuperbi

Pontis, è ad Gallos jam fpem dabat altera ripa,

Ocyus

Ocyus ipfe fuo flatuit Dux jungere Magnus Castra Microcosmo, simul & de more sidelem Bernaudum alloquitur: Soleo fi dicere verum Semper, & illud idem tibi nunc, Bernaude, fatebor. Cunclipotens nobis nisi deneget ille favorem, Nempe dies terras nondum bifdena fubibit Moenia fub nostro quum Cajetana videbis Imperio, & Celtas convertere terga per Alpes. Dixerat, & tolli justit vexilla, movetque Callra Microcofmum verfus : ruit arduus æther Nubibus imbriferis, priscasque ferentibus Austris 10 Deucalionis aquas: refonant quoque grandinis irae Condensumque cadit nivium per inania vellus. Convertit Dux Magnus iter, miferatus euntes; Diluvies quoniam torrentibus undique nostros Sæva retardabat, fossisque retenta peribat Pleraque pars gentis, pars apparente periclo Fessa recedebat, justinque redire Suessam. Ex quo fama fuit , Magnum formidine captum Vertere terga Ducem-, timidis nec fidere rebus. Atque ideo Olvetum motum hoc rtimore rebellat : Regis erat cui nulla fides in pedore noftri Mittitur ad poenas animofa Columna rebellis Fabricius gentis e fimul & Rofa protinus ille Strenuus Alfonfus, cui mille in pectore Martes, Mille aftus, parvo vires in corpore magnae, Confilio cujus, Cæfarque fidelibus armis Borgia jam felix Populonia moenia cepit. Qui simul ad gentem quum pervenere rebellem, Expugnant, prædæque fimul dant mobile vulgus Inde Ducis pariter repetunt tentoria nostri, and

Gens ub pracepit fibricatom Celtica possem and a construction of the construction of t

Ni

Ni mihi vestra foret per tanta pericula Martis, Notaque jain virtus per tot perspecta labores, Talia non aufim vobifcum incoepta, fidelės Suscipere o Socii; sed res nulla ardua tantum, Nec tam difficilis, tam dura, nec aspera tantum, Seu sit opus pelagi, seu sit telluris agendum, Ouin factu facilem sperem, credamque futuram; Vestra mihi in mentem veniunt cum sacta, animosque Dum repeto vestros, per quos superavimus hostem, Stravimus & nostris, fuerint quicunque, sub armis. Temporis, o fortes, memores ellote peradi, Hoc ego quum vobis Regnum auxiliantibus unus, Nondum fexta luas complevit mellis ariflas, Faucibus eripui Senonum, Regnisque paternis Reslitui ejestos juvenes, sceptrumque recepi Parthenopes, nostri Regis tutatus honores; Necnon & gentes quum Batica Regna profanas, Sævaque Catholico renovantes bella repressi; Ouumque Cephalonios animolo pedore muros, Et Matimetheos quum debellavimus hoftes, Et Calabros toties nobis fera bella moventes. Mœnia quid noctu dicam expugnata Laini, Totque Duces pariter vigilanti milite captos? Diraque quum Baruli quamvis urgeret egeftas . Duximus obsessi, varios ex hoste triumphos,, Aspra Cirignolæ referam quid prælia? per quæ Tartareas toties pugnantes vidimus umbras. Circa difficiles verfantur præmia caufas, Nulla est in levibus vincendi gloria rebus. Est hoc difficili bellum cum gente gerendum, Nostraque non dubiis se objectat dextra periclis. Has vero unanimes nos fi transibimus undas, Non via sufficiet Gallis sugientibus ulla, Non celeres calces, rapidus nec cursus equorum. Quare agite, o focii, pontem jam fcandite læti, Virtutis memores vellræ, cundique timorem Magnanimis pariter vilem depellite fibris.

Dixerat. Accingunt focii fimul ocyus omnes: Prima Microcofmi fcandunt vexilla per amnem, Quem fequitur generofa acies Urfina, potentes

Cor-

80

Corde gerens animos, & non celliura timori Pectora militiæ, quamquam modo mocila perempuun in Defferet juvenem, mifero cui forte fagitta

Longius abstulezar transmissa per authera frontem. Inde manum ducens peditum Navarrus Iberam ; and an all a Transliit invido conscendens perfore pontem, 2 10 47 11 Non modo magnanimo Gallos qui Marte folebat Vincere, veruur etiam vidus pellindabat hollem. Impiger hos fequitur, qui gellat pediore bellum, Nomen Pacis habens, cui fusca Pyracmonis ardus, Et Brontis, Steropisque manus jam lassa labore, Infulaque ignivomis finxit Liparea caminis Hi pollquam audentes ripæ ulterioris ad oras Evalere Duces, fubito mora nulla feroces Expugnant Suium montem, capiuntque fugatis Hollibus: ultra amnem fuit hæc victoria prima, att ; and sal Inde Columnensis revocatur ab urbe Suessa Dux, cui Prosperitas tribuit meritissima nomen. Cui primum, ut venit, Dux Magnus protinus inquit: I, recipe imperium fortis tibi, Prosper, ademptum : Exilium fas est ipso te vindice tandem Ulcisci, tua jura sove, cape lætus & ipse Pontis iter, tua res agitur. Tunc ocyus ille Justa facit, pontemque fubit, transitque volenter Dum manus ad pontem peditum furiofa ruebat Præteriens miles, Magni Ducis illa loquentis Forte fagum traxit capulo mucronis adhærens. Cur trahis? en venio, quo tu vis ire, libenter, Dixit, & accepit dicis cum talibus omen: Éxin Teutonicae veniunt fera turba catervae,

Ouas expectabat fecum Dux Magnus ituras .

Jam guibas appulfa, particoque ordine pontem
Ipfe eiam tranfire parar, librifique reclufis,
Redorse de medio Divoque; Desique precatur,
Vos. o Celicoke, fandas pientis, de equi
Cullodes, verique patres; vos ora favete,
Si pia me femper tenuit reverentia redi;
Bellandi fii julia milit dat canafi abnores,
Atque mel Regis fas elf, fi jura tueri,
Si pius & famptis filum redigiofins ito armis,

Si me cuique fuum juvat exhibuifle petenti, Veraque de vobis fi tellamenta fatentur, Que legimus, veftis fi hura imponimus aris; Hunc precor incolumem vos me tranfinitere pontem, Et finite oppolitos falvum penetrare pet holles, Et tandem opatre victorem reddite palmae; Oras idem, tenditque finas ad fidera fupplex Barbara turba manus, gembufque influex precatur.

Finitis precibus, trans pontem exercitus omnis Mittitur : iple fuis pedibus fubrixus , & hafta Præterit ante omnes , pergitque decorus in hoslem . Ac primo Castrum vocitant quod nomine Forte, Cum Sino exuperant subito, Celtisque repulsis, Victor ibi vigili transegit pedore nodem Interea Ductor Fregellis forte revertens Gallicus, immissis remeabat Alegrius alis, Præsidii causa fuerat qui missus ad urbem. Hoc ubi Dux Magnus præfenferat, obvia mittit Agmina, ut invadant, peditum, nochemque per ipfam Ire jubet : vigilanfque manus transmissa moratur, Expediatque ardens, venientemque opprimit hollem. Invali Senones fugiunt hinc inde paventes. Fit spolium, captosque trabunt, pers capta retenta, ... Cum Duce pars fugit nocis defensa tenebris; Immo etiam Hifpanos quum jam transife, per omnes Fama fuit, Gallos, quos in statione tenebant, Diripiunt populi, spoliant, pellurique, necanique; Necnon Italici fuerant qui figna fequuti Gallica, ad Aufonios multi fugere penates,

Inde renaleente prime Dux Magnus Eco, Caftra movet, ilatteris holles rivadere calfris, Invidafque acies endiur , & explicat alas. Sed fera factbariet calfris percular relifet, Cefferat , Inque pedes declérat fe tota repente, Transgrefiti accepto final de tentoria canda Cum tormetorum todiori pirte relinquenta canda Ufque adeo fugus fuecat preterrita, partem Ufque and presente de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del

Pars

# EIBER QUARTUS.

Pars cum remigibus periit demerla fub undis. Tu quoque quos inter, dum per vada Liris abilli, Petre jaces Medices, Duce quo male recla sub uno Colinica progenies, mulli toto Orbe Tecunda, Tantarum cecidit cello de culmine rerum Nam fi dum Rhodanus torrentis sparserat undas, Claustra Fluentinae clausiffes providus urbis Majorum imperium cum nobilitate teneres, and main end. of Nec sic Campanis nunc piscibus esca jaceres. Ipfe pedetentim fugientem victor in hollem

Intendit Dux Magnus iter . lærulque fideles ... hat a september 1 Hortaur focios, Cajetæ moenia versus moenia versus Convertens oculos : jamjam victoria palmam Porrigit, o focii, fas est distendere pectus Lætilia: fecura quies, mercelque propinquat. At dum magnanimus Microcolmus, & alta Columna Prosperitas, Martemque omnem qui pedore gestat, Pacius, in Gallos alia de parte feruniur, Fluminis ad pontem, rapida quod labitur unda, and la labitur unda Deveniunt, ubi magna manus fimul agmine facto Constiterant holles, fluvium, pontemque tenentes : Biv idi lana A Incipitur magnus pugnæ conflictus utrinque, ... ... Hinc quoniam pontem, fluviique repagula nostri Expugnare parant; illinc sera turba repugnans, Fortier oblillit, fævitque cruoris amatrix, Hispani, Gallique cadunt, non parva micantum Portio , nostra licet suit hæc victoria tandem . Res haud mira tamen, nam quæ non vinceret arma Prosperitas, que signa gerit tam sirma Columna, Atque Microcolinus, cui par non ulla vironum Dexteritas? primo quorum mucrone repressus parentes Hollis, ab obsessi pontis statione recessit. Lux peditum juvenis, nechon & Parius alternational ni- de a qua Carolus, Hispanos inter non parva maniplos author adulto au and Gloria, Chaonine veluti qui falco columbas monte manoprise de l' Territat, & timidas pedibus circumvenit uncis? sidus sopranula Non minor hos inter Gulielmus Tacca per hoftes 1 1 1 1 1 1 M 2

45.7

# Ingruit, atque vias potitis referavit operias, Discoituue hoftes frendens, ut dente latrantes

Marfus aper filvis folet exagitare Moloffos: A Sicula veniens juvenis teliure, faturque Gente Syracufia , Emilis qui ad bella Ticini Scipiadem eripuit vidore ex holle parentem Hortari interea reliquos dum pergit, ut adfint, Iple fuos Magnus Dux, & feltentur honores; Fama Molæ fixisse pedem denunciat hostem; Atque ibi jam noffros valida flatione morari Molifique novam revocato milite pugnanti. Ire Molam-statuit converso milite, & illue Mox acies ducit, quamquam tunc Jupiter imbres w .... Mitteret, & crebro quateretur murmure Ceclum. 3 119.5 Dumque equitat, cecidit madelacta per aequora terra Illius fonipes tellus nos diligit ecce. Sic ait amplectens , focii gaudete , benignas " Continuat Bellona vices. Sie fatus, eumdem Incolumis conscendit equum , lænsque resurgit J 150 160 Et munire Molae quam mecnia cerneret hollem, 103 2 Ht >. Atque ibi vida prius rurlus componere callia , alla componere callia , Providus Hispanas peditum jubet ire phalanges, Ut fele opponant montifque per alta propinqui Circumdent urbem placilis ne deur auro Exitus tre vias host, quem cedere portis Non' dubitat, noffris' & turpia terga damrdin, an in in 11 Quos ubi prospiciunt Senoires ex ordine cuntes, lor com lor Quam prius Hiffbant capitant lauts onme viarum's in him band and In pedibus tanuin miferum politere falutem and cop , water Fit timor, erumpunt portis fugitiva juvenus amiliano sin: Gallica: concurrent noftri lert obvia mileo p coming saine. Pedora pedoribus ; pars maxima cuela remanlit il do de short Pars abit in spoliuny; pauci evalure offed illis proj numbed yn L Sævus adhuc pedus quaffat pavor undique mortis adiH ...... Tormentorum autem facta eft quam manima præda sel so Municiant urbis Senones quels mornia capta , mus & mixi ( At noffra affidue fuglentes agmina Celtas Exagitant, capillint, perimura, perduntque, fugantque, Donec Cajetæ ventum elt ad tecta fuburbi i Et que de reliquis lueres fervata rapinis por ion somme ne. 1

534

Pra-

Præda etlam infignis tunc, Machina tota, fuifit.
Verum ibi quod anolfis non permodare dabatur,
Gentis ob ingentem numerum, pluviafque frequentes,
Ipfe Molam rediit deferram Magnus ad urbem,
Cum palma & præda, fpolifique referrus opinis,
Sed quoniam deerat cundarum copia terum,
Inde quod exilium Bacchufque Cerefque ferebant,
Nochem illam exgeti - ejenina ferre coadus.

Ut primum exortis radiis Matuta reversa est, Luciferique dies furgens Oriente refulfit, Moenia Cajetæ mox expugnanda petuntur... Galli ubi confectas acies videre, repente Perculsæ pariter turmæ, trepidæque relinquunt Orlandi indigenæ, quem appellant nomine Montem: Aspra suos toties ubi jam Bellona cruores Sparferat, & fævis terram tepefecerat haftis. Sed cur non tantas acies, vexilla; cohortes, Et tantas equitum turmas, tantofque maniplos, Totque alas, cuneofque fimul, peditumque catervas Ductores, tantofque Duces, tot montibus æquos Quadrupedes, celfas criftas, galeafque comantes, Gallia ab Hispanis toties evicta timeret? Monte igitur capto omox exanimata fugatis Pedore corda cadunt Gallis , animique protervi . Deficient miferis vires , nervique, manufque, Paclaque jam poscint de deditione logientes; Qui vix Cajetæ muros, Arcemque tenebant : Scilicet abjecto Monarcha furore Saluzus, Et qui jam toties fugitarat Alegrius hostem. Et qui Teutonicæ ductabat castra catervæ, Bayilus, atque alii pariter non justa petentes. -Oui primum ut ventunt Ducis ad tentoria Magni, Spe belli amiffa , rerumque falute fuarum , Promittunt Urbem tandem fe sponte daturos . Cajetæque Arcem, fibi-fi captiva filorum Reddatur non parva manus. Non abnegat ifta Magna Ducis pietas, fed quæ non julla petebant, Omnia per fluctus ventis portanda recufat. Atque die exacto, nochis venientibus umbris In montis medio concellit membra quieti . ...... sainter a

+0E/)

M2-

Mane autem exorto, repetit deterrita Magnum Gallia pacta Ducem, nam rurfus Alegrius idem Justa magis primis rediens mandata reportat; Oblidibulque datis, Urbis pro pace remisse, Reddendæque Arcis tandem defecta favore, Gallia, captivos fic debellata recepit. At fi callra Ducis nummis non orba fuiffent, Gallia adhuc tenebris etiam detenta jaceres. Sic itaque ad nostros tandem Cajeta reversa est, Gallorum spoliis ex omni parte referta, Argenti, atque auri, Cereris Bacchique redundans, Unde recedendi subito sit gratia victis: Scilicet ut liceat spoliis abrisse relicis, Et dare Tyrrhenas pavitantia vela per undas, Pars igitur naves mox ascendere paratas, Neptunoque animam demandavere profundo, Pars cepit telluris iter, passimque per agros Interiere faine, ferro pars cæsa cruentas Implevere vias, pars intrat maxima Romam Invelles olidoque fimo, miserabile vulgus, Squalentem vultum, nudataque terga recondens. Heu quoties fueram plebem miseratus inertem, Corpora cum Romæ sic tam miseranda viderem !. . . Sed meritas dederant sceleris pro crimine pomas. At nostri Italici, suerant qui castra segunti Gallica, pro meritis vinclis gens capta retenta eft, Disceret ut Regnis quid sit descire Latinis Et pro barbaricis exponere corpora rebus. Quod cum magnanimus fore jam Gonfaga videret, Cesserat inccepto causaus multa relido, Immo etiam in causa, sas est si vera fateri, in suposa. Contra Parthenopen pugnare putabat iniquum , 19 min. Strenuus egregiis modo quam desenderat armis, and and

Dicar Apollo, Ducís nolfri tune quanta fuerunt faudic, de julidem diferenti pedora quanta fuerunt Laritiu, & quantis fonuerunt plaufibus ædes. Sed majora forent ut gaudia tanta triumphi, Tempora purpireo cindos radiata galero, Nuntia Parthenopen palfim vaga fama per omnes, prontifices ventile ducis atrarqiti Ibetos.

Ouodque magis mirum est, eadem per tempora palmæ, Exhausit populi quorum præsentia plausus, Talis & adventus alacris capit omina Magnus. Quorum alter, genuit quem tam generofa propago, Borgia noster erat, cujus si carmine mores Infignes memorare velim, vel pedora clarus Quanta gerat juvenis, quæ sit constantia mentis Quam facilis, quam munificus, quam largus amicis, Religionis amans, quam fit pietatis amicus, Quam Ciceronis amans, quam sit sermone disertus; Non ego si biberim totas Aganippidos undas . Ulla ex parte queam. Noster quoque, nec minus alter Surrentinus erat, cujus prudentja quemquam Non recipit miranda parem, facundaque virtus, Cujus ab experto quævis fluit ore facultas. Religione Numam vincens, gravitate Catonem, Accipit hos magno pariter Dux noster honore, Extemploque hilaris nitidos habitare penates Parthenopeque jubet secum gaudere recepta.

Sed restabat adhuc tanti pars ultima belli,

Clade Cirignolæ qui vix ereptus amara; Arfius aufugiens Ventilinam ceperat urbem Dumque tot armatus Liris fera bella videbat, Jugiter augebant & Gallica castra cohortes : Spe magna fretus reparandi amissa, propinquós Semper atrox populos vexavit, & oppida cepit Plurima, & Hispanos afflixerat undique pugnans, Qui loca dispositi varia statione tenebant Proxima, Celtarum jam prælia nulla timentes. Mittitur hunc contra folers Microcofmus, ut illas Reliquias Senonum extinguat, velut ille Chimæram Qui domnit, cinclam flammis, dirifque colubris. Urfinas igitur fecum jubet ire cohortes Juffus, & extemplo Venufinum tendit in agrum Quælibet inccepti non fegnis ad arma paratus, Unicus alta gerens expertia cordia timoris. Territus tit primum contra se viderat iri Arfitts, Urfinæ veritus vexilla cobortis. Incceptum subito, Venus naquetecta reliquit. Quo fugiente, fimul cultos cum civibus arcis

Reffi-

Restituunt urbem cum conditione recepta, Et tormentorum spoliis sugientis onustam.

Pergitur hinc etiam Rofiani ad tecta tyranni, Fortis adhuc patrize sedis qui tecta tenebat, Exulibulque aliis sociantibus arma Tetrarchis; Oppida qui, necnon arces, castellaque multa, Et varios populos sua tunc sub jura tenebant. Justis in hos equitat semper vidricia Solis. Arma Gomez geltans, quo mox adeunte, popolcit Pacta levis populus sub deditione coactus. Quin eriam pariter duræ cervicis & iple Marzanus capitur, merito quoque tradus in Arcem Parthenopes, quoniam fancto modo foedere factas Fregerat inducias, dudus levitate, verendas. Vanus Hydrunteos vexabat, & Oyra campos Fordere contempto, fibi quod Rex magnus uterque Sanxerat, inducias fimul afpernatus eafdem. Mittitur hunc contra, qui gestat pedore bellum, Nomen Pacis habens , primo qui Marte coegit Cedere, & inducias illum non spernere sanctas. Sed prior his cundis, qui bella Capaquius aspra Gesserat, imperio cessit, propriosque penates Non expedato Martis terrore reliquit. Tunc etiam fidus Vasti Monarcha relicta Indicus Inarime, victrici classe recepit Sulphureum, sed enim facili obsidione Dicarchum; Dux etiam Baruli dum Magnus castra tenebat, Erexit volucres, vexillaque Martis Iberi. Sævague transmissus post ad Castella Salerni. Restituit nostris obsessam protinus Arcem, Vanus Aragonei numquam defertor amoris,

Polt ubi finierat tantos Bellona furores, Atque fatigatis populis, terraque, marique Parta quies fuerat tandem, penitulgue repulfa Gallorum vefana fames, Dux Magnus amonam Parthenopen repetit. Vos, o pla tunba Sororum, Huic etiam extremo, precor, alpitate-labori; Illa reverenti quantos influtuist honores, Quaye triumphales pulfarunt æthera voces, Intera laurigeras facies tam pulchra cohortes

Ouum

Ouum rediit, qualis qui ditem Persea quondam a ind Duxerat edomitum celfa ad Capitolia Paulus, Atque catenatum tota cum prole Tyrannum; Vel qui Romanas Aquilas inscripsit, & inquit: En veni , vidi , vici , plaudentibus illis, Stirpis Juleæ qui dilexere nepotes; Duxerat aut qualis lusca de peste triumphum Restituit Latio qui jam cunctando salutem, Annibalisque vasros nodos, ansasque resolvit; Ant qualis rediit plenus popularibus auris, Barbaricum domuit qui post tria prælia Regem. Quum primum meriti lux tam expedata triumphi Affuit, in primis mutat fe vellibus omnis Parthenope nitidis; fimul & per strata viarum Erigit extructis, passim tabulata theatris, Unde triumphantis liceat speciare serenos, 1 Atque alacres vultus , redimitaque tempora lauro . Templa coronantur variis redolentia fertis; Necnon dispositi juvenes, delectaque pubes, Qui curent, laxentque vias, baculifque repellant Obstantem turbam, facilis quo transitus esset, Ac tantæ pompæ melius via lata pateret .

Jamque triumphales turmæ per límina portæ Lætantes ineunt populi cum plaufibus urbem: Primaque Belgiacae fada est transmissio prædæ, Delaumque ingens spolium, galeæque comantes, Plurimaque ab lerfi ferri splendentia tela Armorum omne genus, pharetræque, ocreteque micantes, Thoraces, pelte, mucrones, frena, fariffæ, Spicula, pila, arcus, vestes, aulæa, tapetes, Scorpio, baliflæ, clypei, tentoria, vela, Pilea, loricæ, brachæ, vexilla, galeri, Pocula, crateres, mensa, ledica, lebetes, posse Plurima, perque graves delata est machina currus, Belgiacis contra nostros fabricata caminis, Quadrupedumque ingens numerus, pars maxima prædæ, Exin transmissa classes, turbæque pedestres, Invicti juvenum cunei, leclæque phalanges Hispani generis, Martisque perita juventus. Inde tribunerum clariffimus ordo fubibat,

## CANTALICII GONSALVIA

Cumque fuis equitum validis ductoribus omnes, Atque cicatrices facie monstrante cohortes Vulneris accepti nostri pro Regis amore. Iple Duces inter medius Dux Magnus amatos Omnibus arridens, spectantibus undique circum; Vedus equo incedit, quali flirps illa Philippi Infedit, quoties acies ad bella movebat, Ad latus hærebat comitum unela fidelis, Scribarumque chorus toto notiflimus orbe. Post magni proceres ibant, generosaque turba, . . Infignifque virum feries comitata labores Eellorum duros, fævique pericula Martis.

Ergo triumphalem quum sic tam læta per urbem Pompa ferebatur, refonabant plaufibus ædes Undique conspicuæ, populique per ora frequentis Vox erat unanimis, qualis prodivit ab umbris Infernis vox illa Patrum, quum dextra Tonantis Maxima Tartareæ confregit limina portæ. Magne redemptor ades, Dux invictiffime tandem, Servasti tandem rabidis e faucibus almam Parthenopen, tandem in vultus fervata priores Te Duce læta redit, tandem lugubria ponit, Squallentesque habitus, tandem ocia grata resumit: Dexter ades , felixque veni :- sit Corduba fausta , # - I Quæ te doda tulir, & qui genuere parentes, Hæc juvenes referunt pariter dictata; fenefque, Cumque fuis pueris spectans matrona senestris, Et quæ de forma certant cum Sole puellæ . . .

Post ubi Nobilium Confessus ducta per onnes 9 9 8 80 - 6 Pompa-fuit , vicosque Urbis spedata nitentes, . a land signed Arcis ad excelfos regalia tecta penates y mand, more and Scanditur, & Superis extreligione litatis; A com to share Debita thuriferas folyuntur vota per aras . Bayers outrog . Emilia Inde triumphalis dimittens agmina turbae Atria Dux tandem fe Magnus in ampla recepit, and the Nunc ubi Regali compostus sede quieseit, - " se im part ... Et pro Catholico fuflentat flemmata Rege, 13 41114 Dona ferunt populi, gentefque tributa merenti Certatim apportant, placida jam pace fruentes:

## LIBER QUARTUS.

Nil nili voce tuun, Dux invidifine, nomen, Virmitique tuxt laudes ad idera judant. Accipe multiplices, Dux invidifine, honores, Quoque nites vultu, iteus cape dona tuotian. Sed tibi Cantalicus Vates que dona parare Digna potesti quem parva domi, tenuisque lapellex Palcit, & omnion magni affectibus oblata. Nempe tuis nomen gellis, vitanque perennem multiplication de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del comp

T. DAM ...

### FINIS GONSALVIA

N a

CAN

## CANTALICIUS

## ADLECTOREM.

B Is duo, pluíque, puto, tenuerun luftra Maronem, Dum caneret Phrygif fortia fada Ducis; Quum tamen illius refecarent flamina Parcæ, Seque laborantem cemeret ille mori; Tefatus juffi sandari carmina flammis, Ne non corredium perlegeretur opus, Ipfe per odenas complevi carminta lunas, In manibus quæ ut, candide ledor, habes; Unde videbuntur tibi di fortaffa inepa, att. Da veniam, brevitas temporis illa fuit,

### CANTALICIUS AD DUCEM MAGNUM GONDISALVUM.

PRifca Duces Magnos habuerunt tempora binos, Itala terra fuum, Græcaque terra fuum eff tua fors melior, Dux invidifime, gaude, Non ego fum laudis buccina vana tuæ. Magnarum rerum dederat qued fana duobus, Cognomen nofto tempore folus habes.

## CANTALICIUS AD LIBRUM.

I Liber a nobis gentes vifutus Iberas,

Sed potes Hifpanis quavis ratione placere,
Gella quod Hifpano prælia Marte canis
Forlian & rollti duceris ad atria Regis,
Et tibi forte fuam porriget ille manum. He tibi fi tatutum contingat, & ofcula destrae
Si dare tan magnæ non odiofa potes,
Ne trepida; Hifpanas tibi nam fic ire per urbes
Fas erit, & rolltum fic refonate Ducem.
At fi liminious tantis patiere reputlam,
Qualibet arrepta clalle redire potes,

CAN-

### CANTALICIUS AD LECTOREM.

O Uicunque hoc cupies Poema, ledor, Ipium te monoc cavere, partis faitem, Ipium te monoc cavere, partis Ne fis affecta forfam Agnoma; Nam hudat liber hic Aragonente, Nec mendacia vana, net rumotes Inness gerit ore blandienti; Quanwis talia qui facti Poema, Vidiricas fequium, colitique partes.

## PETRI GRAVINE.

I Nelita fi egregiou comitatur fama Poetas, Le fola interitu carmina culta vacant, Cantalicus vietu ventura in facula Vates, Vivet & Hifpani gloria fumma Ducis. Eleratum Eneis fecti divima Maronem, Argo etiam Flacci nomen ad altra tulit, Lucanumque annos Pharfalia fervat in omnes, Semper erunt Stij Punica bella femis. Cantalicum fic cilva fitum Gonfativa tollit, Tertius hoc felix carmine Magous eth.

## PETRUS PRISCUS AD MAGNUM DUCEM.

Ouis Phrygios cineres, curfus quis notlet Ulyflis, Maconides magnum ni eccinillet opuse?, Trous Æneas fufar fub notle pacere, Jam nifi grandiloquis Mufa Maronis erat. Cæfarls Annæus caneret nifi prztia Vates, Cognita non ulii Cæfaris arms forent. Tu quoque, fumme Ducum, fueras fub notle premendus, Euccina Cantalieiri ni tili Vails erat.

# I N D E X

## RERUM MEMORABILIUM,

Quæ in toto Opere continentur.

## LIBER PRIMUS.

PRopositio .
Invocatio .
Præponitur Dux Magnus antiquis Ducibus .
Consutatio .

Capta Troja per annos decem, & fraudolenter.

Bellum Thebanum fabulofum. Bellum Punicum.

Gesta Thesei sabulosa. Gesta Herculea sabulosa.

Laus Magni Ducis a veritate.

Narratio.

Mittitur ad Regem Hispan. Bernardinus Bernaudus ab Alsonso. Oratio Bernaudi ad Regem Hispaniae.

Mittitur Dux Magnus ad auxilium Regis Alfonsi. Dux Magnus in Calabriam.

Capitur Rhegium primo prælio . Vincuntur Galli in Brutiis .

Capitur urbs Seminaria

Confugiunt Galli ad Terramnovam . Verba Regis Ferdinandi ad Ducem Magnum .

Responsum Magni Ducis ad Ferdinandum.

Prælium Gallorum, & Aragonensium in Calabria, ubi vidi A-

ragonenies.
Confugiunt Aragonenies Rhegium.
Difeeflus Caroli Regia ab Italia.
Exicacum Rex Fedrianadus a Neapolianais.
Exic ex Rhegio Dux Magnus, & Gallos conturbat.
Fugiunt Galli.
Recipitur Calabria.

Themefa, nunc Seminaria. Terina, nunc Terranova.

Dux Magnus apud Neocastrum hyemat.

Verba Magni Ducis ad Socios de se conjungendo Regi Ferdinando. Marie Control

Invadit Dux Magnus Confentinum agrum;

Capitur Cofentia.

Capitur Vallis Gratis. Castrovillarum.

Bernaudus.

Lainum oppidum. Oratio Magni Ducis ad Socios.

Mors Comitis Americi

Conjungit se Dux Magnus Ferdinando ad Atellam.

Cardinalis Borgia cum Rege Ferdinando .

Dux Magnus ad Atellam.
Virginius Urfinus.

Faciunt deditionem Galli apud Atellam.

Oratio Ferdinandi ad Magnum Ducem.

Responsum Magni Ducis ad Regem Ferdinandum. Adventus Federici audita morte Ferdinandi

Verba Ducis Magni ad Regem Federicum de morte Ferdinandi. Respondet Federicus Magno Duci

Recipitur Olvetum.

Rogatur Dux Magnus ab Alexandro Pontifice, ut Offiam Tiberinam recipiat.

Menaus Gallus Oftiam occupat .

Recipitur Oflia capto Menao

Ducitur Menaus captus ad Alexandrum Pontificem, Recipitur ab Alexandro honoratiffime Dux Magnus

Verba Ducis Magni ad Alexandrum Pontificem, Responsium Alexandri.

Alexandri verba in Menaum .
Recipitur Ars Gulielma . \*\*

Redit Dux Magnus Neapolim. A 1 - 1 5% असा ४३% है Dianum .

Adeon.

Dux Magnus in Hispaniam redit. 1800 3

Rex, & Regina obviam exeunt Magno Duci, Verba Regis ad Magnum Ducem. ing a short bir Dat was a

LIBER SECUNDUS.

Capitur Mediolanum a Rege Gallize.

Redeunt Sfortiadæ Mediolanum Capiuntur Sfortiadæ fraude decepti. Veritus Federicus , ne Rex Gallide: contra le rediret , ad eum mittit Bernaudum Oratorem. Lupum auribus Federicus tenebat. Rebellant Granatenfes, contra quos Dux Magnus. Ouzerunt Veneti Ducern Magnum contra Turcas. Dux Magnus Cefaloniam oppugnat . Vescitur herbis Dux Magnus in Cesaloniam rerum penuria, & potat aquem . . Somnium Magni Ducis... Expugnat Dux Magnus Cefaloniam , & restimitur Veneris, Recipitur Portus Juncus a Duce Magno pro Venetis. Redit Dux Magnus in Siciliam . Timor utriusque Regis. Concordiæ Regum per Regni divisionem . Divisio Regni in partes duas. Mittitur Bernaudus ad Ducem Magnum a Federico. Revertiur Bernaudus ad Federicum fine fpe auxilii, Galli Romam intrant. Capta Capua, & direpta. Direptio Capuap, Discedit Federicus relicto Regno. Columnenses ad Regem Hispaniæ. Federicus ad Regem Galliæ, sed frigide receptus. Clementia Romanorum in Ptolemæum ejectum. Dux Magnus venit divisi Regni partem accepturus pro Rege Hispaniæ, Restituit Imperium Dux Magnus Principibus. Ravastantes Gallicæ classis Præsechus. Munificentia Magni Ducis erga hoftem,

Dux Calabrite ad Regem Hifpanias relicto Tarento. Principium difordiae inter utrumque Regem. Difordia orta praticale inter utrumque Regem. Prælium Hifpanorum, & Gallorum apud Tripallam. Convenium Luces ex utraque parte. Principes Calabrite difordiam rerum accenderum. Dux Magnus confuiir quid agendum rupm jam pace. Dux Magnus apud Barulum le collocat. Galli Caufulum oppugnant. Navarrus apud Canufulum obfidentr.

Facit deditionem Navarrus cum fuo honore maximo. Discedit Navarrus relicto Canusio.

Laus Navarri

Tentant Galli Barulum oppugnare, & Ducem Magnum laniare. Fugantur Galli ad Barulum a Duce Magno.

Constantia Ducis Magni.

Bernardinus Bernaudus.

Ugo Cardonius ex Sicilia in Calabriam venit.

Cardonius Ugo contra Dominum Mileti, Vincitur Dominus Mileti cum Sociis a Cardonio

Fugis Mileti Dominus cum Sociis. Adventus Emanuelis Benavidit in Calabriam .

Solis Gomez Gallos profligat. Succurrit Solis Gomez Castello Cosentiae obsesso a Gallis.

Franciscus Bernaudus. Pignerius apud Crotonem Principem Rofiani fuperat.

Aguilera.

Capitur Beleastrum, & incendirur. Vincitur Princeps Rofiani a Pignerio ad Tacinam fluvium: Petit auxilium Calabria a Gallis.

Dividunt Galli exercitum in duas partes.

Discedunt Hispani ex Terranova, & Seminaria, audito adventu Baruni.

Aggreditur Barutus Hispanos abeuntes.

Superantur Hilpani, & fugiunt. Ugo Cardonius mirifice pugnat. Cardonius fimilis Horatio Cocliti Romano.

Hispani ad Locros confugiunt.

Mors Grignini Dudoris Gallici. Barustus in agrum Cosentinum.

Aperiunt Cofentini portas Barutto. Solis Gomez ad Manthiam relicta Cosentia

Galli ad Mottam Bublinam . Hispani ad Locros.

Revocat Musam Poeta ex Calabria in Appuliam.

Singulare certamen undecim Hispanorum, & totidem Gallorum, Verba Ducis Magni ad Hispanos pugnatur.

Nomina XI. Hifpanorum. Nomina Gallorum pugnandorum.

Conflictus.

106 Redeunt Hifpani ad Ducem Magnum cum majore parte vido-Exeunt Galli ex Rubis ad Barulum. Exit ex Barulo Didacus Mendozius, sternitque omnes Laus Mendozii. Unde ornum est certamen Gallorum, & Italorum. Indicus Lopes. Oratio Ducis Magni ad Italicos pugnaturos. Nomina pugnatorum. Habitus Italicorium prignatorum. Nomina Italicorum XIII. Oratio populi ad Superos pro victoria Italorum; Gonveniunt Gallici pugnatores totidem . Vidi omnes Galli primo congressi, & ligati. Certamina antiquorum fingularia his inferiora. Verba Ducis Magni ad victos Gallos. Defectio Castellaneti ad Hispanos. Classis Gallorum deleta a Lescano. Hispana apud shum Hydrunteum. Discedit Prorex ex Appulia contra Castellanetum. Dux Magnus contra Ducem Palizam nocu proficifcitur apud Rubos . Pugnatur ad Rubos acriter. Capitur Dux Paliza. Ductores Italici apud Rubos. Columnenfes. -Dux Thermularum . Restainus Cantelmus, Didacus Mendozius.

R Evocatur Navarrus a cuflodia Tarenti Barulum.
Occurrit Navarrus Bituntino, & fit pugna. Loisius Herrera.

Franciscus Sances Regius Dispensator. Trojanus Moriminus Neapolitanus. Margariton Loffreda Neapolitanus. Præda Rubis habita Barulum portatur. Septem naves frumentarize ex Sicilia ad nostros. Capitur Biumtinus, Ducitur Bituntinus Barulum. Adventus Teutonicorum ad Magnum Ducem. Exit ex Barulo tandem Dux Magnus. Prorex apud Canufium, Dux Magnus apud Cannas caltra locane. Pestifera sitis orta in exercitu Ducis Magni . . . . Commiseratio Ducis Magni erga milites æstuantes. Dux Magnus apud Cirignolam castra locat. Situs Cirignolæ. Oratio Magni Ducis ad Socios apud Cirignolam. Movet castra Prorex Gallorum contra Ducem Magnum. Invadunt Galli castra Hispanorum in crepusculo noctis. Capiunt Galli machinas Hispanorum, & pulvis crematur. Vincuntur Galli, & figiunt turpiter. Strages Gallorum, Cæfar . Marius. Epaminondas Thebanus Didacus Mendozius. Prior Messanæ. Indicus Lopes. Franciscus Sances: Navarrus . Pacius Petrus. Carolus Pacius. Columnenfes . Dux Thermularum Andreas; Reflainus Cantelmus. Comes Montorius Aquilanus, Princeps Noiæ. Hector Ferramusca. Antonius Marinus, Zurlus, Turaglius Neapolitani. Margariton Loffreda. Trojanus Moriminus, Alegrius, & Loifius Arfius evalerunt. Castra Gallorum direpta. Hispani Gallorum mensis vescuntur. Prorex Dux Nemorfius interfedus. Verba Ducis Magni super cadaver Proregis.

Sepulcrum Proregis apud Barulum .

Epitaphium Proregis .
Facit deditionem Dux Melphius .
Alia vidoria Hifpanorum in Calabria .
Adventus Portucarrerii ex Hifpania .
Mors Portucarrerii .

Andrada Dux exercius creatus in locum demortui Carrerii. Hispani ductores in Calabria, Duce Andrada.

Themela, nunc Seminaria:
Terina, nunc Terranova.

Invitantur Hispani a Baruto, & acceptant.
Recusant pugnare pedites Cardonii.

Recufant ptignare pedites Cardonii.

Verba Cardonii ad Socios pugnare recufantes.

Prælium Hispanorum, & Gallorum in Calabria, in quo viĉi Galli, & profligati

Alfonius Severinus, Malerba capti. Evadit Baruttus ad Turrim Angitulam.

Alegrius ad Cajetam elabitur. Recipitur Capua, & Averfa a Loifio Herrera.

Recipitur Capua, & Averia a Lonio Herrera.

Dux Magnus apud Samnites confiflit, & Oratorem Neapolim deflinat,

Litterze misse ad Neapolitanos a Bernaudo justu Ducis Magni.

Laus temporis Aragonensis.

Miffi XII. Oratores a Neapolitanis ad Ducem Magnum. Propinquat Neapoli Dux Magnus cum exercitu. Verba Oratorum Neapolitanorum ad Ducem Magnum.

Responsim Ducis Magni ad Oratores Neapolitanos. Ingressis Ducis Magni in urbem Neapolim. Datur cura Navarro expugnandi Castelli novi.

Descriptio Castelli novi.
Turris Vincentia.

Maronis cineres.

Capit Navarrus Vincentiam Turrim. Expugnatio Castelli novi.

Nugnus Ducampius. Navarrus.

Navarrus. Didacus Vera.

Dentatus Neapolitanus în ponte pro Gallis pugnans strenue cadit. Resistentia Gallorum

Faciunt deditionem Castelli Galli superati.

Claf- .

Classis Gallica postridie cum subsidio ad Castellum frustra venit; Megaris Infula , quæ nunc Castellum Ovi. Descriptio Casselli Ovi.

LIBER QUARTUS.

Fabricius Columna ad Aprutii Provinciam recuperandam

mittitur. Cantelmus Reflainus, Comes Montorius Neapolitanus. Navigat Aprutium versus Fabritius, recipitque Vallum. Theate. Propheta Theatinus.

Vestini. Castilionenses.

Sulmo . . Aquila .

Taleacotium. 1/11/11

Tenditur in agrum Aquilanum.

Montorius ex altera curat recuperare fuos populos; Cantelmus fuos.

Fracasta Severinus. Recipitur Aquila. Julius Columna. Ducales populi.

Cantaliciorum fidelitas fingularis

Fabricius ad fauces Cafinas a Duce Magno revocatur. Faciunt deditionem Galli apud Montem Calinum. Fregellæ oppidum, Ponfeurvus a vulgo diffus;

Conjungit se Dux Magnus Prospero Columnæ, & Duci Thermularum apud Fregelias.

Hispani testamentum faciunt, & confessionem, exponentes se poriculo. . third of the state of

Vox auditar in castris Hispanorum. Ugo Cardonius moritur.

Dux Magnus ad Molam paulum retrocedit Triftanus Cugna.

Proditio Gulielmæ Arcis contra Præfectum Triftanum, Mittitur Navarrus ad ultionem Artis Gulielmae

Capiuntur Galff ad Itrum a mulieribus. Mors Alexandri Pontificis

Cæfar Borgia.

Cedit ab Urbe Caelar Borgia.

Creatur Pontifex Cardinalis Senensis, Pins Terrius.

Mors Pii Pontificis .

Reverfus Cæfar Borgia in Urbem.

Creatur Pontifex Julius Secundus. A Ducem Magnama Ductores Hispani a Cassare Borgia dimissa ad Ducem Magnama

Ugo Moncada .

Cardinalis Borgia and surrature A sergo ... A. 1

Hieronimus Olorius

Loifius Difcar, Petrus Caftrenfis.

Ursinorum reditus ad militiam Aragonensium.

Novus exercitus Regis Galliæ ex Italicis gentibus ad Cajetam miffus.

Gonfaga Mantuæ Princeps Dux exercitus Italici.

Manto virgo, Ocnus Rex, unde Mantua.

Oratio Magni Ducis ad Socios novi exercitus adventu.

Redit Dux Magnus ad Montem Calinum.

Oppugnatur Turris Sicca a Gallis, ubi erat præsidium Hispano-

Galli ad Aquinum confugiunt.

Invitat Gallos ad prælium Dux Magnus.

Galli ad Lirim fluvium veniunt. Fabricius Columna, Petrus Pacius.

Dux Magnus ad Lirim se Fabricii castris conjungit cum toto exercinu.

Capitur a Gallis turris apud Lirim cum præsidio Hispanorum.
Vocat Socios ad concilium Dux Magnus, & loquitur.

Verba Ducis Magni ad Socios censentes retrocedendum esse.

Verba Ducis Magni ad militem mentiantem, jam Gallos transiffe, Præparatio machinarum a Gallis ultra ripam fluvit.

Parat Dux Magnus ipfe transire extructo ponte.

Adventus Ursinorum in castra Ducis Magni Duce Microcosmo

Liviano, Microcosimus Livianus, idest Bartolomeus Alvianus.

Fabius Urfinus. Filius Comitis Petiliani.

Fran- "

Francottus Urlinus. Laurentius Ceretanus; Julius Vitellius . Vitellotius. Locus ad Lauros: Verba Microcosmi ad Magnum Ducetn, Andreas Caraphas . Joannes Tufius . 1 -Bernardinus Bernaudus. Daure cura Microcosmo faciendi pontis. Bernaudus. Dux Magnus ad Microcosmum tendit. Dux Magnus ob pluviam ad Suessam redit. Rebellat Olvetum, Fabritius Columna contra Olvetum; Alphonfus Rofa. control college Jungit se Dux Magnus Microcosmo. Oratio Magni Ducis ad Socios . 1 1 . n = 1 Repetit Dux Magnus res a se gestas. Transitus Hispanorum per extrudum pontem. Microcofmus. Navarrus . Petrus Pacius. Profper Columna adeft a Sueffa. Verba Magni Ducis ad Prosperum Columnam. Verba Ducis Magni ad militem , qui illum implicito fago enfis capulo traxit. Adfunt Teutonici transituri cum Duce Magno. Oratio Magni Ducis ad eos, dum transit, Transit Dux Magnus cum toto exercitu. Capitur Callrum Forte, & Sujus Mons. Invaditur Alegrius Cajetam revertens a Fregellis,

Profequitur vidoriam Dux Magnus.
Fugiunt Galli reildis machinis, & tentoriis.
Petrus Medices.
Verba Ducis Magni profequentis vidoriam.
Pugnatur afpere apud fluvii pontem a noftris contra Gallos.
Carolus Pacius.
Scalata.
Guilelmus Tacca.

Dictum Magni Ducis equo cadente, quem equitabat.

Fugient Galli ex Mola visis Hispanis. Tenditur ad expugnandam Cajetam . Capitur Mons Cajetæ. Monarcha Saluzus. Faciunt deditionem Galli tradita Cajeta cum Arce. Restituuntur captivi Gallorum ex pace traditæ Arcis Cajetanæ: Conceditur Gallis liber discessus. Discellus Mantuani Monarchæ ex Gallorum castris. Arfius Venufium tenebat, unde pulfus. Microcofinus contra Loifum, Arfium, qui tenebat Venulium. Paciunt deditionem Venusini fugiente Arsio. Solis Gomez contra Principem Rollant ... Oyra. Petrus Pacius contra Oyram Hydrunteos agros infellantem. Capaquius Princeps cedit relicto Imperio. Indicus Vasti Princeps. Vasti Dominus Dicarchum, seu Puteolos recipit, & arcem Sa-Magni Ducis triumphalis reditus. Cæfar . Cajus Marius.

Pompejus, Triumphalis pompa. Tranfinifiio fipoliorum. Triumphalis militum ordo. Vox populi ad Ducem Magnum transeuntem.

FINIS.

. F

## I S T O R I E

D I

MONSIGNOR

## GIO: BATISTA CANTALICIO

VESCOVO D'ATRI, E DI CIVITÀ DI PENNA

Delle guerre fatte in Italia da Confalvo Ferrando di Aylar, di Cordova, detto il Gran Capitano.

Tradotte in lingua Toscana dal Signor Sertorio Quattromani, detto l' Incognito Accademico Coscentino.

A RICHIESTA DEL SIG. GIO: MARIA BERNAUDO.



## NAPOLI

NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIEM
MDCCLXIX.

Con Licenza de Superiori.



ALL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGN. E PADRONE MIO OSSERVANDISSIMO

IL SIGNOR

## D. ANTONIO

DI CORDOVA E DI CARDONA,

Duca di Sessa , Ambasciadore del Re di Spagna appresso il Sommo Pontesice .

Cono molti anni, che mi capitò nelle mani l'Ifloria di Monnignor Cantalcio , che tratta delle gourre, che fece il Grant
Capitano in Italia; e perchè mi parve, che fulle affai ben dettata, e che dipingelle ogni cofa più vivamente, e più particolarmente di quanti ne hanno mai ficitto, e che fulle molto vetace in tutto quello che ci raccorat, feci fubito penfero di faia riflampare, e di farla anco recare nella noltra linguar da un
valente uomo, e mio grande amico. E fecine tradurre alcuni
fogli, per vedere, come fulfe indicita cosò fatta traducione, e
mandaigli in Napoli ad alcuni miei parenti. Ora avendo il Sig.
Gio: Giacomo Bernando mio cugino contratto una affai domeflica fervità con la felicifina memoria del Sig. Duca di Selfa
zio di V.E., e per cagione dell' antica offervanza, che hanno
fempre avuto tutti i noltri alla fua Illustriffina Cafa, per cagio-

ne della Poesa, e della caccia, nelle quali cose il detto mio cugino è alquanto avanti : quel Signore il menò feco a Selfa. dove si trattennero molti giorni in diporto, ed in ragionamenti piacevoli e dolci; e venendo a ragionare delle glorie del Gran Capitano, mio cugino gli mostro quei pochi sogli, che io avea fatto tradurre, e piacquero tanto a quel giudiziofo Signore, che non si potea saziare di leggergli più volte s ed ordinogli , che vedelle in ogni modo di far compire quella traduzione, perchè gli sarebbe stata assai cara , ed avrebbela letta assai volentieri . Feci io poi due anni sono ristampare l'Istoria Latina, e dedicaila con una mia lettera a V. E.; ma perchè mi parve allora troppo piccolo duono rispetto alla sua grandezza, restai di presentargliele, con pensiero di sar compire detta traduzione, per mandare l'una e l'altra, come fo ora, a V. E.. Il che fo tanto più volentieri, quanto che in leggendola mi è fommamente piaciuta, e vi fono anco flato inanimato da alcuni miei amici, i quali sono molto intendenti di quello mestiere, ed hanno afficurato, che questa è una traduzione assai buona, e che ha in se ogni fina parte. E perciò io vengo ora a dedicarla a V. E., ed a publicarla fotto il suo felicissimo nome , perchè renda sempre testimonianza della molta divota affezione, che tutti noi Bernaudi portiamo, ed abbiamo sempre portato a lei, ed a tutti i Signori Illustrissimi della sua Casa. Piaccia a V. E. di riceverla volentieri, e di rimirare più tofto alla grandezza del defiderio, che abbiamo di servirla, che alla picciolezza del duono, che le si manda. Che pur che ella mostri un picciol segno di esserle stata a grado, la illustrerà di tanto lume, che non potrà essere offesa dall' ombra dell' oblivione . E degnisi di avere nella sua protezione i Bérnaudi tanto fuoi affezionati, ficcome hanno fempre avuto tutti i fuoi Eccellentiffimi predeceffori . E con ogni riverenza le bacio le mani , e prego dal Cielo tutta quella felicità , che meritano le fue alte virtà . Di Cofenza il primo di Novembre 1594.

Di Vostra Eccellenza Illustriffima .

Affezionatiss. ed umiliss. servitore

Gio: Maria Bernaudo.

LET-

## LETTERA TRADOTTA DALLA LATINA DI GIO: MARIA BERNAUDO.

### ALL' ECCELLENZA DEL SIGNOR

## D. ANTONIO DI CORDOVA E CARDONA,

Duca di Sessa, Ambasciadore della Maestà del Re Cattolico appresso sua Santità.

BErardino Bernaudo , Illustrissimo ed Eccellentissimo Principe , fratello del mio avolo , al quale la famiglia nostra ha tanto obbligo, quanto non fard mai bastante a poterio pagare, avendo fatto molte cose in servigio de' suoi Re di Aragona , a' quali egli si era unio dedicato, fu mandato dal Re Alfonfo, e dal Re Ferrandino, i quali aveano fatto molta esperienza della suu fede e della Jua diligenza al Re Cattolico invittissimo, perche avesse impetrato soccorso al Regno di Napoli, che era in estrema necessità. E fu così benignamente accolto da quel Principe, che non solo ebbe da lui ciò, ch' egli avea chiesto, ma l'indusse aneo a mandare in questo Regno Consalvo Ferrando, ornamento della Spagna, e lume della miligia; il quale parti insieme con Berardino da Spagna, e fu tanta l'amorevolezza, che si contrasse fra questi due, quanta può mai contrarsi fra servitore fedele, e padrone amorevole. Imperciocche Consalvo si scelse fra molti quest uno solo per avvalersene in ogni suo affare, e per commettergli tutti i suoi più interni segreti, ed arricchillo di molti doni e di molte dignità. Berardino all'incontro, accresciuto di tanti onori e di tante maggioranze, e tutto per liberalità di quel Principe, si diede tutto in ammirare ed in offervare le grandezze e il valore di Consalvo, ed a pender susso dalla bocca e dal cenno di quel Signore. E venendo a morte, lasciò ordinato al sigliuolo, ed a tutta la sua famiglia, che non servissero mai altro Principe, fuorche il Gran Capitano , e i suoi successori ; e che non avessero mai altro in bocca , fuorche il nome di Consalvo; e che a costui solo si rivolgessero , lui solo amassero, e lui solo osservassero: dal quale aveano a riconoscere tutte quelle fortune, ch' erano in loro. li che è stato offervato da' nostri con ogni fedeltà , ed offerverassi eternamente, mentre si terrà in piedi la famiglia Bernauda, non meno affezionata della memoria di quel grande Eroe, ohe del

nome di V. B.. Ora io non trovando cosa in me , con la quale io potessi mostrarle qualche segno della molta affezione, che io porto a tutta la sua Illustrissima famiglia, e del desiderio, che io ho d' impiegarmi ne' suoi servigi , sono ricorso agli ajuti stranieri . Il perchè essendomi pervenute alle mant le Istorie di Gio: Batista CAN-TALICIO, Vescovo di Cività di Penna, e di Atri, scritte in verso Latino eroico, nelle quali egli spiega con molta brevità e con molta chiarezza tutte quelle onorate azioni, che fece il Gran Capitano in Italia . ho penfato di mandarle in luce , e di publicarle fotto il nome di V. E. Imperciocche fra tutti quegli scrittori, che hanno disteso in carte il nome del Gran Capitano, non si trova niuno, che abbia abbracciato cost a pieno ogni cofa, e che fia cost fedele, cost inchero, e cost distinto in suo dire, e che discenda a tante particolarità, come fa un solo Camalicio. Il quale fu presente a ciò, ch' egli racconta , perchè fu della Corte di quel Capitano invittiffimo , e seguillo in tutti i fuoi viaggi, ed in ogni fua spedizione. Ma tutte quefte onorate fatiche a chi hanno a dediearft, fuorent a V. E.? poiche descrivono in maniera le imprese e le victorie di quel suo bisavolo, cost eccelfo e cost generofo, che ci fanno quafi vedere ogni cofa con gli otchi : il che pochi, o nimo ha mai adempito dopo Salluftio, e Tito Livio ; a poiche V. E. in ogni fua parte fa ritratto di quel grande nomo , e non è purso inferiore così nella prudença e maestria della guerra, some nella grandessa dell'animo, nella corresta, ed in ogni altra virtà a miuno de fuot anteceffori y e rende così viva e cost verde la gloria e la memorta di sutti quel grandi nomini cel raggio del suo valore, che questa nostra età illuminata da tanto lume, non ha do invidiare all'altre i fuoi Cefari, e i fuoi Alessandri. Adunque io he prese ardire di farle un duono di queste Istorie, le quali se is conoscero di efferte flate grace, mi parra di effer giunto al sermine d'ogni mie defiderio, ed ingegnerommi da pul innanzi di adoprarmi in maniera, che io non fia giudicato indegno di affere ammello nel munero de fuoi fervitori. Stia fana V. E., e per enere di questo secolo, e per fostegno ed ornamento de firei Bernaudi . Di Cofenza il primo di Giugno 1592.

## RESPVESTA DEL DVQVE DE SESSA

### A Iuan Maria Bernaudo .

I A carra de V. S. de 10. de Marqo ha Hegado un tarde a mis manos, que no he podido refonder antes a ella, que recebi de Geronimo Moli, con los libros , que he effunedo am mocho, y quedo con el reconocimiento, que es raçon del cuydado, y diffigencia, que V. S. ha puello en hazerios traducis, y eltampar , y embiaramelos , como mse en particolar lo heculos V. S. de ver en las ocafonos, que fe offrezan del favelcha V. S. a que pueda acudir. Dios guarde a V. S. De Roma adde Abril 1596.

El Duque de Seffa .

#### LO STAMPATORE A LETTORI.

TO non vi fapret , amorevolt lettori , affegnare qual fuffe la L cagione, per la quale il Sig. Sertorio Quattromani di felice mem, mentre egli ville, non volle, che nè alla prima, nè alla feconda impressione di quelto libro vi fusse posto il suo nome, ma che uscisse alle sampe sotto nome dell'incognito Accademico Cofentino, effendo egli stato colui, che ha tradotto quella Istoria dal Latino in lingua pura, e Toscana, con stile cosi leggiadro ed acconcio, che non si può desiderar cosa, che qui non si vegga adempita; salvo se egli non avesse avuto riguardo a'Traduttori antichi Toscani , i quali fuggivano di porre i loro nomi nelle Opere, che recavano ne' loro linguaggi, o pure, che trovandofi egli involto in alti penfieri , stimava fra non molto tempo col mezzo delle sue gravi e dotte composizioni far trapassare la fua fama infino all' estreme parti del mondo, come per certo farebbe avvenuto, se non ci susse così improvvisamente stato tolto di vita , mercè della fua robusta e vigorosa natura , per tutto che fusse già entrato negli anni della vecchiezza. Ma appena spirò , che i suoi scritti surono dispersi , pervenendo non so come in potere di diversi , ed io mi ricordo di aver veduto un libretto fra gli altri di belliffime imprese con le regole, con le quali si debbono fare, ed un comento al Petrarca, un altro

al Cafa, ed un altro al Bembo, che avrebbono apportato a'letterati uomini non picciolo dileno ed utilità. Ora per ritornare al presente libro, il quale su dall' Autore nuovamente riveduto e corretto, ecco che vi si porge in questa terza impressione asfai più vago e più bello di prima, e col nome in fronte del Sig. Sertorio, sì per ornamento del libro, come per memoria di un tanto virtuofo gentiluomo , del quale non si vede oggi altro delle sue opere, che un trattato sopra la Filosofia del Sig. Berardino Telesio ristretta in brevità, e scritto in lingua Toscana. flampato in Napoli , il quale apre la strada , e fa molto lume a quelli , che vogliono abbracciare la Filosofia del Telelio , e riusci così maraviglioso, che su sommamente lodato e commendato da tutti ; e perchè mai non vi mancarono de' maldicenti ed invidiosi, sorse in quel tempo voce, che l'opera non fusse fua, ma tradotta dal Latino del Telefio. Il che diede cagione al Sig. Sertorio di farne una lunga querimonia, come si vede in una sua lettera scritta al Sig. Gio: Maria Bernaudo, che io ho avuto da un mio amico, che ne sta facendo un raccolto per darlo alle flampe, la qual lettera per chiarezza del vero viene flampata qui fotto; oltre che molti che ora vivono, ne potrebbono far piena tellimonianza, e fra gli altri il Dottor Latino Tancredi, uomo di molte lettere, ed in si fatta professione singolarissimo, col quale communico ogni cola più di una volta; e quello basti. Intanto vivete sani e selici.

## Lettera del Sig. Sertorio Quattromani al Sig. Gio: Maria Bernaudo. A Cofenza.

Hi ha detto a V. S. che dubita, che questo mio Trattatello sia Chato tradotto dal Latino del Sig. Telefio nostro, mostra d' insendersi assai poco delle qualità degli stili ; perchè se fusse tradotto dal Latino del Telefio, non farebbe riuscito tale quale si vede, e quale è giudicaso qui da' primi di questa Città. E mostra anco di conoscere assai poco le qualità mie, perchè non sarei mai stato di animo così malvagio, che non avessi anco ornato questo libro di questo fregio, e che non avessi scriuo al titolo, Tradotto dal Latino del Telefio, siccome l' ho ornato di parole, che sono tutte in lode del Telesso, ed in pochissima lode di chi l'ha scritto e composto. Perchè io amo più gli amici morti; che altri non ama i vivi, e non ho cercato qul aliro, che di far servigio alla memoria del Sig. Berar 10. Il che se ard fatto, non cercherd più oltre. Adunque dica a callai, che non senia così male di me , perchè non sono tale quale egli mi dipinge , e la cosa sta molso altramente di quello , chi egli si crede . Io non cerco loda niuna di questo libro, e vedast che non ci ho posto il mio nome, e procacciarò di averne per altra via, se io potrò : ma non vorrei, che altri me no biasimasse a torto, e per congettura, perchè non è giusto, ne ragionevole, e sarebbe renduto assai mal cambio alle sanse mie fatiche, ed amorevolette. Ma dov' è questo libro Latino? chi l'ha lesso? chi l' ha veduto? chi l' ha pur udito nominare? Trovasi persona, che ne abbia novella o sentore? Come non è comparso in santi anni? come il Telesio non l' ha mai mostrato a suuno ? come non l' ha mai sonferito con niuno, o parente, o amico, o conoscenie, o famigliare? e come non l'ha mai rivelato a niuno de suoi? E' possibile, che un libro sale, e di santo pregio, siccome dicono alcuni , che è questo , sia stato in così poca stima appresso un uomo di tanto giudizio? come fu composto così alla cieca, ed alla muta, che niuno ne avesse notizia? chi l' ha trascritto? chi l' ha posto in volume? e chi l' ha registrato? Scese forse dal Cielo come lo scudo di Numa Pompilio? Perchè non si trova egli con gli altri libri del Telesio? Il Sig. Duca nostro ha tutti i suoi Trattati, e non vi è pur carta di questo libro. Il Sig. Mario Galeoto ebbe tutti i suoi scritti, e sono ora pervenuti in mano di un Cavaliere, e non vi è pur riga di questo libro, Il Sig. Latino Tancredi ha quanti componimenti gli sono usciti di mano, e non vi è fillaba di questo libro. Il Sig. Vincenzo Bom-

bino ha veduto tutti i ripostigli del Telesio, e non può dire di aver veduto jota di questo volume. Il Sig. Giulio Cavalcanti era ogni di col Telefio, ed ha cerco e ricerco più volse le nascosaglie delle sue scritture, e non ha veduto ombra o segno di questo libro; anzi ha veduto nascere molti di questi capi , e mi ha ajutato a formargli , ed a fargli più vaghi e più belli . Il Sig. Peleo Ferrai è stato al parto di tutto questo trattato, e l' ha veduto mutato in molte forme, e ne ha ragionato più volte coll' istesso Telesso, il quale si maravigliava come io avessi potuto formare un libro cost fatto. E un giorno fra gli altri il Sig. Peleo più tosto per innalzare le cose mie, che perchè fusse vero, gli disse: Vale più un solo capo di questo trattato, che tutta la vostra Filosofia; e il Telesio mostrò di allegrarsene assai, e poi si do!se del Signor Peleo. Quante volte il Telesio l' ha letto e rilet. to, e fattone le maraviglie e le feste grandi. Quante volte ne ha ragionato col Sig. Duca, e con altri Signori, i quali per grazia di Dio sono sani e vivi. Quante volte ha lodato l'ordine, e la disposizione, e la locuzione di questo libro, e quante volte ha detto, che io il lascio a dietro di molto spazio , e che quelle cose , che egli non sa dire ne' suoi lunghi volumi, io le dico felicemente in questo pieciolo volumetto. Potrei addurre molte altre prove di ciò , ma vo', che queste mi bastino. Tacciano dunque questi uomini, & non mi appongano quelle cose, che sono tanto lontane dalla mia natura, e dalla mia usanza, e da' miei costumi. E poiche veggono la modeflia grande, che io uso in questo libro, e la molta umiltà, e la molia carità, ch'io porto alle ceneri dell'amico, non mi diano occasione, che io abbia a pensirmi delle ore e del tempo, che io ho consumato in distendere questo trattato, e in darlo fuori con tanta mia spesa e fatica, e senza esferci io nominato. Marco Tullio formò il suo Orazore a Quinto suo fratello dalla Rettorica di Aristotele , e l'Oratore a Bruto da Demetrio Falareo , e la sua Filosofia da Aristotele, e da Platone; & pure intitola i suoi libri dal suo nome, e non dal nome di Aristotele, o di Platone, o di Demetrio . Orazio forma tutta la sua Poetica dalla Poetica di Aristotele , e ce la vende come sua, e non fa menzione niuna di Aristoiele. E perche io non ho fatto cost, e ho ufato in ciò umiltà, sono lacerato e trafitto, e i miei cittadini stessi investigano delle chimere per darmi addosso, e per abbattermi corara ogni ragione. Sia ringraziato Iddio di ogni cosa. Ma facciano pure quanto vogliono, che non m' indurranno mai a dire, o a pensar cosa, che non sia convenevole. Pure

Pure lo wo prendere le parole in buon fenimento, e wo credere, che colui ha voluso dire, che l'opra è così buona, che par che fia trata dal Latino del Eleffo. Se cost è, lo il ringratio, e nello eccafioni farò altrettanto per lui. Ma troppo omai mi fono diffelo in cofa, che mi preme affai poco, e della quale lo fo prohifima fitma. E le bacio le mani, e le priego dal Cislo ogni fulicità. Di Nagoli a 14, di Febrajo 1590.

## EX LIBRO BERNARDINI MARTYRANI

## DE REBUS CONSENTINIS.

Exoranu ciam patriam filendore corufo
BERNAPDI, infignet armit, valuaque decoro,
Et mesum unanimi conjunit fadere amorit.
Hot BERNARDINUS Repm fidifiima cura,
Alfonfo gratus, Fernamit, & Federico,
Et Gondifalvi Hernandi part altera magni,
Eloquio clarus, telli, pasifigue minifler,
Evebit ad calum, magnoque imperit honore,
Divitifique beat multis, & robore firmat;
Hine pars Selethum illuftat, pars altera Chratim,

#### Tradotta dal Latino.

DI splendor senza par, di gloria ardenti
Chiari nell'armi, e nel sembiante adorno,
E meco uniti in sempiterno amore.
Quelli è quel B E RNAR DI NI, che vide aperti
I pensier de' suoi Re, che su si caro
Al grande Alsono, e a due Ferrandi eccelsi,
Ed al gran Federico, e che su annora
Parte miglior del gran Consilvo invitto;
Gl' simatza al Cielo', e d' infiniti onori
Gli empie, ed accresce di ricchezze immense.
Onde parte di lor presso al Sebeto
Le piagge indora, e parte in riva a Crati
Spiega i suoi raggi, e i stetu colti illustra.



L E

## ISTORIE

D I

MONSIGNOR

## GIO: BATISTA CANTALICIO

LIBRO PRIMO.

TO intendo di raccontare per ordine i fatti di Confalvo Fer-I rando, detto il Gran Capitano, e come Napoli fu tolta due volte a' nemici per opra de' foldati Spagnuoli, e come i Francesi furono in tutto scacciati dall' Italia. Ma come potrei io innalzarmi tant' oltre, se non sono sollevato dall' ajuto divino? Siaremi, o Cieli, larghi de' voltri doni, e concedetemi almeno, che questa sola volta io possa ornarmi le tempie di alloro, e che faccia risonare per tutte le contrade dell' Europa le guerre illu-Ari e memorevoli, che sono occorse ne' tempi nostri. E tu, o felice lume di Spagna, che scendesti fra noi per illustrare le tenebre di questa nostra età , e per camparla da' molti perigli , che le sopraslavano, unico vendicatore de' nostri danni, e solo fostegno de' popoli nabissati ed assitti, Capitano fra tutti il più, savio, il più franco, ed il più fortunato, ornamento del nostro Mondo, folgore e tempella di guerra, che con tanto defiderio sei aspettato dal Cielo , perchè sia stellificato insieme con gli altri Eroi, mostrati benigno e savorevole a questa mia impresa; e spirami tanto del tuo savore, che io possa portare il tuo nome per tutte quelle parti del Mondo, che sono aggirate e scaldate dal Sole. Ma come ho io a chiamarti o grande fopra tutti i grandi? A quale degli antichi Imperadori ho io d'agguagliarui?

## LE ISTOR. DI MONS. CANTALICIO

tì ? Tu folo vinci e trapassi quanti uomini gloriosi ha prodotto mai Roma, quanti ne ha ingenerati mai la Grecia, e la Francia, e la Germania, e quanti ce ne ha mai dati l'Africa, e la Città di Tebe, e la tua onorata Spagna, e tutte quelle contrade , che hanno avuto in pregio le azioni grandi ed illustri . . Cefare fottopofe all' Imperio Romano la Francia, e domolla in ispazio di dieci anni : ma su leggier cosa a vincer quei popoli, che non erano allora molto sperimentati nell' armi, e che non aveano niun' arte di guerreggiare, co i fuoi foldati vecchi, ed esercitati , e di molto uso nelle guerre e nelle battaglie . Ma contaminossi poscia le mani nel sangue de suoi cittadini, e spogliò la patria della libertà, e posela in eterna servitù, e scompigliò le leggi umane e divine. Ma tu abbatti i Francesi, nazione ora feroce e guerriera , ed ammaestrata nelle armi e nel guerreggiare, e caccigli in tutto dall' antico poffesso dell' Italia in spazio di due soli anni; e non meno ti mostri pietoso e prudente in frenare le discordie civili, che pronto ed ardito in vincere con le armi le nazioni barbare e straniere. In maniera che tutte quelle genti , che fuggono di ubbidirti , fi affaticano indarno, e mostrano poco senno e poco giudicio. Or che cose di maraviglia secero le Falangi Greche, se nella tunghezza di dieci anni non presero fuor che una sola città è e se appena ebbeno forza di vincerla, tuttoché fi fuffero avvalute delle frodi di Uliffe, e de' tradimenti di Sinone, e degli ajuti e configli di Minerva? Che atti memorevoli fecero intorno a Tebe i due fratelli, e i popoli di Lajo? E che cofe grandi ed ammirabili fece il Grande Aleffandro cotanto celebrato da tanti ferittori . e così Greci , come Latini ? Che azioni chiare ed eccelfe secero mai le genti Francesche, o le Germane, o la siera nazione di Giugurta? Che cosa sece mai la terra d' Africa, o la tante volte rompitrice di fede Cartagine, o la possente spada di Annibale, che possa agguagliarsi pure ad una sola delle tue tante prodezze? le quali tutte fono opra della ura mano, e della tua prudenza. Ma tu non ti hai mai fatto la strada fra i nemici con insidie e con inganni, ma sempre hai combattuto a battaglia aperta. Così ti ha fatto magnanimo il Cielo, così nafcefti prode e genexofo dal wentre della tua madre, così fosti altamente allevato fra i Re ne' Palaggi Reali, Le favole Greche col mezzo di mille menzogne hanno innalzato Tefeo intino alle flelle, ed hannolo aggregato al numero de' Semidei ; e finfero ch' egli avelle penetrato infino agli abiffi, e che avesse abbattuto il Minotauro nel Laberinto, e i Centauri nella Tellaglia, e il Toro ne campi di Maratone, il quale infestava tutte le contrade di Atene, e svenato Scisone, che balzava da un alto monte gli uomini in mase , e Procuste , che facea crudeli stragi de fuoi forastieri ne letti, e che abbia estinto quell'empio e scelerato micidiale, che facea mozir di fame tutti quegl' infelici e malnati , che gli capitavano in mano, e che abbia anterrato Scini famolo ladrone, che abbassava in terra i rami di due altissimi pini , e legavaci gli nomini ignudi , e poi gli rimettea in alto , perchè i mileri avellero a sbranarsi in più pezzi. Che dirò io di Ercole, i cui fatti fono cantati a prova da tutti i Poeti ? il quale è preposto da tutti gli scrittori a tutti gli altri uomini, per cagione di alcune fue prodezze piurtoflo favolofe, che vere. Che abbia uccifo alcuni mostri , e che indi sia stato posto fra' segni celesti ; che abbia vinto il leone Nemeo, ed il cinghiale del monte Mepalo, ed Acheleo converso in tero; ed i cavalli di Diomede, che si pascevano di carne umana; che abbia purgato le stalle del Re Augia, e feccato i laghi dell' Arcadia al fuono d'uno istromento di rame; che sia trapassato infino all'estreme parti del mare Eufino, e che abbia riportato vittoria delle Amazoni ; che abbia vinto Gerione in Ifpagna, che avea tre capi, e tre cuori, e tre anime , e ch' era meffiero di acciderfi tre volte ; che fia disceso all' Inferno, e che ne abbia tratto Cerbero; che abbia accifo il Dragone, che guardava gli orti delle Esperidi, e ne abbia colto i pomi dell' oro; ch' effendo ancor fanciullo, abbia firangolato i due ferpenti, che gli furono mandati incontro dalla madrigna; che abbia posto a terra Busiri tiránno di Egitto, il quale fi procacciava la pioggia dal Cielo con facrificar gli uomini a Giove; che abbia riportato vittoria di Anteo gigante, con follevarlo dal fuolo, perchè come figliuolo della Terra, in toccarla, sempre ne racquislava forza e vigore, e stretto fra le fue braccia; e perchè abbia ajutato Atlante a fostenere il Cielo con le spalle. Per questo la Grecia gli ha istituito onori divini, e tutti i Poeti , non folo Greci e Latini , ma di qualunque nazione si sono affaticati in celebrare così fatte finzioni. Ma io non canterò di te ombre e favole , ma racconterò i tuoi veri fatti e le tue vere glorie, delle quali si sa memoria per tutte le regioni del Mondo abitabile , e che sono chiari e manifesti agli occhi di ognuno. Nè io vengo a lufingarti, per aver da te premio

#### LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

mio o guiderdone delle mie menzogne, ma tanto io ferivo di te , quanto io fono costretto a scrivere dalla verità , e dalla ma virtù, la quale è grande sopra tune le altre; quantunque le sorze del mio ingegno non fiano di gran lunga eguali al mio defiderio. Tu non vinci i mostri savolosi , che si raccontano avet prodotto la Terra, nè quelle fiere terribili, che hanno finto i Poeti, così in mare, come in terra, per ingrandire le azioni di Ercole, e degli altri loro guerrieri; nè sostieni il Cicio con le spalle, come si scrisse favolosamente di Atlante, e di Ercole. Ma sei il vero liberatore della Italia , la quale per cagione di te folo , e della tua invitta possanza si è riscossa dalla servitù de' Francesi, e posali ora in una quiete felice e tranquilla. Ora se prenderò il principio delle niie Istorie dalle cose, che tu har fatto in Italia, e con le quali hai ricuperato al tuo Re il bel Regno di Napoli, perdonimi la tua Spagna, nella quale tu non hai fatto cose meno lodevoli e memorevoli , nè men degne di poema, e d'isloria, che in queste nostre contrade d'Italia; perchè io non farei ballante a portare ambidue quelli peli, nè i tuoi Scrittori Spagnuoli sosterranno, che quelle cose, che tu hai fatto nelle loro contrade, e nella lor patria, abbiano ad effere effirite dal filenzio e dalfa oblivione.

Già i Francesi aveano superato le Alpi, e trasco rso la Italia; e tutti i popoli di quella infelice Provincia erano foggiogati e abbattuti, e parea, che i Cieli inchinassero ad estinguere una nazione così magnanima e così generofa. Già il Re Alfonfo di Aragona fecondo di quello nome, dopo la morte del Re Ferrando fuo padre, era flato costretto a fuggirsi da Napoli, e di abbandonare quei Regni, ch' egli avea ereditato da fuoi maggiori. E perchè non avea niuna speranza di sollevarsi, se n'era trapassato. dal fuo Regno in quel di Sicilia . Quivi niello e addolorato, piangendo l'amaritudine del suo eliglio, e la perdita di tante sue maggioranze, e di tante sue dignità, rivolgea vari pensieri nel fuo animo, ne fapea trovar cofa, che gli foffe o di ajuto, o di prolitto, o che gli apriffe la via a poter ritornare al suo Regno. Finalmente dopo molti pensieri, che gli fi aggiravano per lo capo, propose fra se di ricorrere al Re di Spagna, e di pregarlo, che come Signore d'animo generoso e grande, e d'uno illesso sangue col suo, gli susse stato correse di qualche ajuto in così estremo periglio. Imperciocchè egli solo era possente ad opporfi alle forze Francesche, ed a riporre in istato, e figno-

fignoria i fuoi Re d'Aragona, che con tanto strazio erano stati scacciati da i Regni loro. Adunque chiama a se segretamente, Berardino Bernaudo, uomo di molta fede, e di molta sperienza ne' grandi affari, il quale non si allontanava mai dal suo Re, e in ogni fortuna avea sempre seguito i suoi Signori Aragonesi ; e scuopregli ciò ch' egli intendeva di fare, e mandalo al Re delle Spagne, e dagli affai ampia facultà da poter trattare e disporre ogni cofa a fuo modo, Ubbidifce il Bernaudo fedelissimo sopra ogni altro a quanto gli fu imposto e ordinato dal suo Re, e vallene con' ogni velocità. Monta in galea, trapalla in Ispagna, e giunge al Re Cattolico, e parlagli in questa forma. O maggiore di quanti Re fono oggi al Mondo , io ricorro umilmente a voi mandato da Alfonso Re di Napoli, il quale, e come nato dal voltro fangue chiariffimo , e come rampollo della reale schiatta di Aragona, e come scacciato dal suo Regno e dalle fue case paterne, e da quegli slessi nemici, che hanno ardire di opporti alla vostra possanza, chiede il vostro ajuto e la vostra difefa : Degnifi la vostra pietà di mostrarglisi benigno e savorevole, e di effer prefla a soccorrerlo con le sue armi invincibili e fortunate. E fe V. M. non fi muove dalla vicinanza del fangue, e dal nome, e dalla parentela, ch' è tra voi, muovali almeno per non vedere a terra un Re così valorofo, e di così alto lignaggio. Siegua in ciò i velligi del grande Iddiò, il quale non rifiuta di accogliere nella fua protezione i Re grandi ed eccelfi. Cosi voi, o Ke eccelfo e sublime, prendete in voi la disesa de' Re, che sono minori di voi, e che ricorrono a voi , e che hanno mestiere del vostro ajuto e favore, perchè, niuno ardifca di affalirgli e di sopraffargli. Che perciò Iddio vi ha concello fignoria fopra tanti Regni, e vi ha arricchito di tanta potenza, perchè voi abbiate ad impiegarla in difensione delle vite e delle fortune di quegli uomini, e di quei Re, che fono fcacciati dalle loro case, e che ricovrano all' ombra della vostra pietà, perchè non siano ossesi ed oltraggiati dagli altri, che sono più potenti di loro.

Così dice il Bernaudo; e quel Re maggiore di tutti gli altri Re così, rifponde: Levati su, e fla di buona voglia, , che noi ti daremo ciò, che tu chiedi in nome del tuo Re. E così detto, ordina, che Confalvo Ferrando Capitano incieto, e fperimentato nelle guerre di Granata co' Mori, fi eleto capo di quella imprefa, e che fenza indugio fe ne trapaf-

## LE ISTOR. DI MONS. CANTALICIO

si a Napoli a riporre in islato i suoi Re. Consalvo, senza metter tempo in mezzo, apparecchia subito un' armata di molti legni, e di feimila fanti, e di feicento cavalli leggieri, e con ogni velocità se ne trapassa a Messina. Quivi trova il Re Alfonso, e il Re Ferrandino suo figliuolo in molte angustie ed affanni, i quali fi erano ricuperati in quell' Ifola, perche i nemici aveano occupato tutti i loro Regni. Come il Re Ferrandino ebbe veduto quel grande nomo, fu in tanta allegrezza, che non potea fostenersi in se stesso ; e in un momento rassereno il viso , rinvigorì l' animo, ed empissi di certa speranza di avere a ricuperare il suo Regno. Il Gran Capitano, imperciocchè così su nomato Confalvo, com' egli giunfe in Italia, fenza perder momento di tempo sbarca le fue schiere Spagnuole ne' lidi della Calabria, e ponsi all'assedio di Reggio, e senza molta fatica mette a terra le mura di quella città, ed entravi per forza, e prende anche il callello : e tutti i Francesi , ch' erano alla difesa di quei luoghi, o fono possi a fil di spada, o sono menati in prigione. Così la fortuna comincia a mostrarsi savorevole a' nostri Aragonesi, e dà loro speranza di più lieti successi. Consalvo preso cuore di così selice cominciamento ordina, che le sue compagnie trapassino innanzi, e che vadano ad assalire i Francesi , i quali aveano occupate le terre della Calabria , è teneano fotto il for giogo tutti lor popoli . Fansi i nostri la strada col ferro, insignorisconsi di molte terre, e di molte castella, e i Francesi se ne suggono, e tornano in dietro, ed i loro Capitani cacciati dal valore de' nostri procacciano di ricovrarsi in luoghi chiusi e licuri . Ma quali fortezze , o quali castelli sono così gagliardi e così muniti , che non siano subito abbattuti e penetrati da' foldati Aragonesi ? Mentre la sortuna, seconda le azioni de' nostri , e mentre così picciole schiere mettono in rotta così innumerabile moltitudine de' nemici, i nostri mettono l'assedio a Seminara, dove i Francesi si erano afforzati ed uniti. Fansi battaglie orribili e memorevoli , combattefi oslinatamente da ogni parte, tingonsi i muri del fangue così de' barbari, come de' nostri . Alla perfine i Francesi sopraffatti da maggior sorza , fono costretti a suggirsi, ed a ricoverarsi alla prima terra, che

Intanto Eberardo Efluardo di nazione Scozzefe , detto per soprannome Monsign, di Obegni , Capitano di molto ardire , e Governadore della Calabria , accelo d'ira e di segmenta della Calabria per segmenta della Calabria de

imperverla, ed ondeggia, e sbuffa fuoco per le narici ; e perche non paja, che egli fia vinto, e che ceda punto il campo agli Aragoneli, fa un raccolto di tutti quei Franceli, ch' erano nella Calabria, e nella Bafilicata, ed in molte altre parti del Regno , e formane un efercito molto forte e gagliardo , e manda un suo trombetto a ssidare i nostri a battaglia. Ferrandino, come giovane, preso cuore da questi suoi primi successi, confidatofi nel valore del fuo campione, e de' fuoi foldati, fi volge a Consalvo, e così gli ragiona. Non odi tu, o invitto Capitano, come noi siamo provocati a battaglia ? Se io stesso non to inganno a me flello, noi porremo in isconfitta tutta questa moltitudine di barbari, che ci minacciano così orgogliofamente, e spoglieremogli eziandio de' soro presidi, e de' loro propri alloggiamenti, e così acquifteremo vittoria in quello fatto d'armi, come l'abbiamo acquiftata negli altri , è faracci di tanto momento, che ci condurrà fin dentro le mura di Napoli. O fe i Cieli mi concederanno, che io abbia a riportarne vittoria, oh come mi morrei volentieri, fe io avelli a morirmi in cost gloriosa giornata? E dove meglio può morirsi un Re, che sotto le armi, e combattendo da valente tromo ! A queste parole così risponde il Gran Capitano. O Signore valorolissimo sopra ogni altro, deh per Dio non affrettiamo di venire a battaglia. Credi a me, che ho qualche sperienza dell'armi, che chi combatte bene, combatte ben toflo. Il Francese ci ssida ora a combattere, perchè è accresciuto di puove sorze, e di nuovi ajuti, e di foldati sperimentati ed armati. Ma tu, o Signore, non far conto di quello invito; che non è molto favio chi combatte ad islanza dell' avversario. Guardati di venire alle mani co' nemici, infino a tanto che il tempo non ci porge migliore occafione. Tu fai , che io fo poca ftima dell'armi Francosche. Tu fai che io non mi sgomento punto eziandio nelle imprese perigliofe e malagevoli. Ma il combattere, e il mutare alloggiamento a richiesta del nemico, non par savio conseglio de' Capitani. Io chiamo in tellimonio il Cielo, e la Terra, che io in questa guerra non sono per suggir periglio, o per schivar danno, o fatica niuna, purchè io polla riporti al tuo feggio reale.

Il giovane torna di nuovo a fargli istanza, e non vede mat l'ora di estere co'nemici, e pargli di avergli fconfitti, e di seguiargli. Confalvo ripetendogli le istelle ragioni, s' ingegna di nuov vo di rittarlo da così dannoso pensiero. Ma come vede di non

## LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

poter raffrenare la baldanza di quel giovane troppo ardito, e troppo caldo ne' fuoi defideri, egli stello l'inanima, e chiama le fue schiere a battaglia, ed accetta volentieri lo invito de' Francesi, e mette in ordinanza il suo esercito. E giunto sul siume di Seminara, detto anticamante Metaurus, ed ora Petrace, pone ful corno finistro la fanteria , e distende tutta la cavalleria sul como destro a somigliaaza d'un ala, e dietro a costoro pone una buona parte de' fuoi Italiani, ed aspetta, che i Francesi abbiano a valicare il fiume. Obegni mette a fronte alla fanteria Spagnuola gli Svizzeri, e i Guasconi, ed alla cavalleria nemica quattrocento uomini d'armi, ed ottocento cavalli leggieri, e mette al retroguardo il foccorfo de' foldati amici, e parte de' fanti e cavalli Italiani, che feguivano le fazioni Angioine. E come i Francesi guadarono il fiume, si attaccò un fatto d'armi il più terribile, che fusse mai veduto fra gli nomini. Danno all'arme le trombe, fanno empito l'uno nell'altro, e vanno tutti offinatamente ad incontrarfi, e non potendo nè l'una parte, nè l'altra avvalersi dell'artegliaria, si strinsero insieme con molto ardimento. Quivi ciascuno assalisce il suo pari, costui abbatte i fanti , colui mette in scompiglio i cavalli , questi è percosto da factia, quegli da dardo, e quegli da lancia, quegli è posto a terra da una mazza ferrata, e colui è trafitto da uno scoppio. I cavagli Spagnuoli, perchè non erano così bene armati, nè in tanto numero, come i Francesi, si ritrassero alquanto, e girarono dalla parte della battaglia per unirsi co'nostri. Il che scemò grandemente l'animo a' nostri, ed accrebbe l'ardire a'nemici; perche gli uni e gli altri fi credettero, che fi fuslero posti in fuga. Obegni infieme con Monfignor di Perst fuo fratello fi avventa addosso alla fanteria , e ssorzasi di sconquassarla e di abbatterla; ed i nostri si disendono francamente. Il giovane Aragonele li fa strada con l'armi , e cacciali innanzi fra i primi ; perchè brama di vendicarsi de' suoi nemici, e di chi ha avuto ardimento di spogliario delle sue case paterne. E già avrebbe adempiro i fuoi defideri : le tre volte non gli fuste stato ferito il cavallo, ed alla fine sventrato e morto; perchè egli avea fatto gran pruove della fua persona, ed erasi avventato fin dentro le ordinanze de Franceli, e più volte avea percollo il fianco con l'affa a Monfig. d'Obegni. Cadde egli a terra, e farebbe già flato morto dalla moltitudine de' nemici ; ma fu rimesso a cavallo da Giovanni di Capua, fratello di Bartolommeo Conte di Akavilla, il quale amò meglio di morirli, che di veder morto il fuo Re. Fassi innanzi Consalvo, richiama i suoi, e per difendere il Re si balza dove 'le schiere de' nemici sono più solte , e più armate. Ma il nemico avea maggior numero di foldati, e gente più eletta e più esperta nell'armi, ed avea ordinato le sue schiere con molta maestria ; e perciò non potè Consalvo penetrare più oltre. Rannodanfi i noffri di nuovo, e combataono con molta offinazione e con molto ardire. Ma non possono più sostenere l'empito di una tanta moltitudine, che cadea loro addosso, come un torrente, quando egli è accresciuto da molta ploggia; e piegano indietro, e lono rotti e sconsitti, e procacciano di falvarli, Così appunto avea predetto il Gran Capitano, il quale senza punto sbigottirs, raccoglie le reliquie del suo esercito, e se ne trapassa a Regio. Pentissi il Re Ferrandino, e parvegli di avere mal fauo , e di avere commello un errore da non poterglisi così agevolmente perdonare. Chiama il Gran Capitano, e commettegli sutto il peso della guerra ; ed egli sene trapassa di nuovo in Sicilia. Quivi trova il Re Alsonso, che appena traeva lo spirito, tanto era egli angosciato da suoi affanni continui.

Mentre si guerreggia così francamente in Calabria, il Re Carlo, perchè si era fatta una gran Lega contra lui da molti Principi Cristiani, e dubitava di non essere intrapreso, avendo ben presidiato le sortezze del Regno, e lasciando in suo luogo Gilberto Borbone, detto Monfignor di Monpensiero, se ne trapassa in Francia per forza d'armi ; per tutto che i Veneziani , e i Collegati tentaffero più volte d' impedirgli il paffo . Intanto la Città di Napoli, e perchè avea molto odio ne Francesi , e perchè ardea di vedere i suoi Re ne' suoi propri Regni, e ne' fuoi feggi Reali, mossa da una tenerezza di affezione a manda infino a Sicilia a chiamargli. Come il Re Ferdinando ebhe così felice novella , lascia il padre in Sicilia , e vassene volando a Napoli , e racquista in un momento la perduta Città , Fanno fella i fanciulli , i giovani , i vecchi , i nobili , i cittadini, e il popolo minuto, le matrone, e le pulzelle. Apronfi allegramente le porte, rendonsi grazie a Dio, e portansi i voti a' tempi. Ma la Città di Napoli , che infino a quell' ora era stata immersa in una prosondità di tenebre, cominciò a rischiararsi, ed a risplendere di nuovi raggi, ed insieme col suo Re ricevette il suo diporto, ed il suo lume. Mentre i cittadini-

### 10 LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

di Napoli sono involti in così fatte felicità , e con le loro allegrezze toccano le più alte parti del Cielo, la Fortuna, che rivolge le cose umane a suo senno, ecco che meschia ogni cosa di angoscia e di pianto. Imperocche il Re Alsonso, mentre egli, fi apparecchia di ritornarfene a Napoli , fe ne paffa all' altra vita. Ma questo dolore non sgomento in maniera il giovine Aragonese, ch' egli avesse a dimenticarsi di scacciare i nemici dal Regno. I Francesi come udirono, che i Popoli aveano chiamato a se i loro Signori , arsero tutti di sdegno e di rabbia, e raccolfero le loro genti, e molfero con grande empito contra il Gran Capitano, Erali coltui fermato alla Città di Regio, e come vede, che i nemici gli vanno incontro con tanto orgoglio, che credono d' inghiottirlo, incontinente muove le fue schiere, ed assaltagli con tanto vigore, che gli colleinge a tornarfene a dietro, e con molto lor danno gl' incalza e perfegue infino a' loro alloggiamenti. E fa ogni di nuove battaglie con loro no fini della Calabria . Ed in poco tempo toglie a' Francesi Seminara .. e Terranuova . e ponle ambedue a ruba ; prende anche Squillaci, e Simbari, e Cotrone, e Montelione, e Martirano, e molte altre terre e castelli . Vinti tutti questi Popoli , e ricevutogli nella fua fede , fi apparecchia ad espugnare le altre fortezze, che rimangono in mano de' nemici, e determina di non partirsi da quelle contrade, infino a tanto che non s' infignorifce di unta la Calabria. Affedia Nicaltro, e prendelo , e quivi fi ferma , e invernavi infino alla nuova flagione . Ma avendo il Re Fernando messiere di nuovi ajuti , perchè Monfignor di Persi con le sue fanterie, e con buona parte degli uqmini d'anni Francesi era passato da Calabria in Napoli, e i nemici erano grandemente ingroffati e cresciuti , e saceangli guerra in su gli occhi, e in quegli slessi luochi, dov' egli avea riposto unte le sue speranze, determina di chiamare a se il Gran Capitano; e commette al Bernaudo, che gli dica in fuo nome, o che egli se ne trapassasse a Napoli con ogni celerità, e per quella via, che gli parrà più spedita e più corta, o che egli procuri di far fatto d' armi coi nemini , e di vincergli .

Troyavafi allora il Bernando a Napoli, perché il Re Alloulo, prima che fi, moriffe in Sicilia, gli avea ordinato che fe ne fuffe tornato a' fervinti del Re Ferrandino, e che mon fi fuffe ana alloranano di fuoti comandamenti. Citange il Bernando a Confairo, e cofortale con ogni calcerza a paffariene con:

ogni suo ssorzo al suo Re., perchè egli slava, in mol to rischio e terrore, e che o veramente egli si saccia la via coll'armi per mezzo i nemici, o procacci di venir alle mani con loro, e di riportame vittoria. Chiama dunque Confalyo i fuoi Capitani, e come favio-cerca da loro, che fia da farfi in così fatto accideme : se egli è il migliore, o voltar le armi contra nemici, i quali tengono occupati tanti luochi nella Calabria, e che fono cost nojoli e così infelli a tutti quei popoli, o fe egli è di più profitto di passare al Re, e di unirsi con lui, il quale è in molto rischio, ed ha molto mestiere di gente e di ajuto. Tutti quali furno di un parere, cioè, che avellero a leguirli i nemici in Calabria, infino a tanto che fuffero tutti abbattuti e fconfitti . Ma il Gran Capitano , ch' era savio oltre ad ogni altro , differ O compagni, udite quel che io fento di ciò; se io non sono abbagliato dal troppo defiderio, che io ho, la vittoria fie noflra, purchè noi feguiamo lo incominciato cammino, e che congiungiamo le nostre schiere con le schiere del Re. Imperciocche chi lara fignore della Città di Napoli, farà anche fignore di tut-

Parve a tutti il parere del Gran Capitano il migliore di tutti gli altri. E già all'apparire della nuova Primavera i nofiri si apparecchiano di passarsene a Napoli. Ma non potea trapaffarfi ficuramente, se prima non fi batteano quelle terre, che impedivano il cammino, e ch' erano della parte Francese. Vassi a queste terre con grand' empito, e prima si assalgono alcuni villaggi di Cofenza, e mettonfi a ruba, perchè aveano feguito le parti Angioine; ed in un folo giorno il Gran Capitano fece tre battaglie; ed ebbe tre vittorie, e guadagnossi tre corone trionsali . Quinei fe pe trapaffa a Cofenza , e prendela . Ne giovò a' Francesi, che avessero in poter loro la rocca, perchè in un momento furono spogliati di quella Città. Ebbe poi Castelfranco; ch' è fituato fopra tre monti , e tutte quelle terre e castelli , che sono posti nella samosa valle di Crati, ch' è chiusa fra due monti. E ricevuti tutti questi popoli nella sua fede, si ferma alquanto in Castrovillari; e sceltosi alcuni de' suoi, segue l'incominciato cammino, e tenta di penetrare a' nemici. Mentre egli esamina i passi, ed i perigli, e le malagevolezze delle strade, e torna a' compagni, ch' egli si avea elesso ed apparecchiato i contadini di Morano gli chiudono il passo, cingonio d'ogn' intorno di agguati, e proccurano o di prenderlo, o di ucciderlo

### 12 LE ISTOR. DI MONS, CANTALICIO

Ma avvedutofi egli di quell' inganni, fe ne trapaffa per via non conofciuna, e ha empito iri quegli , e nompegli , e la legigentumatuina ebbe Morano in fino potere. E fu tunto grande la nobili di del fino antimo, che non volle prender vendetta di quel rubelli. E apreti le vie d'ogni parte, ed ingegnali di trapaffare a' nemici. Ma perche ci fovrafisvano anche di molti ritchi e di molti prendici, conciolifaccioche i nemici avveano unlut le loro forze in un gruppo, ed aveano prefo i paffi, i nofifi erano si fortemente ignomentati , che più volte determinarono di lafciare l'imprefa, e di tornarfene in dietro. Ma il Bernaudo, il quale in tante malagevolezze non avea mui abbandonato le parti del fuo Re Ferrandino, ed era Ambafciadore per lui apprefio il Gran. Capitano, fi volfe a lui , e dilegli E: De Gota forza, o Signore, fuggire i nemici: ma è molto più fozza fuggirgli prima, che li veggano.

Loda Confalvo il Bernaudo , ed attiensi al suo consiglio; e comanda, che le genti pallino avanti , e manda persone esperte a spiare i cammini. I nemici non molto lontani da' nofiri , fi erano accampati a Laino, dove fono i termini della Calabria, e della Bafilicata, e dove il fiume detto anticamente Laus, divide quella terra-in due parti : ed eravi una buona quantità di soldati Italiani, e molti Cavalieri di molta sima, e non meno nobili, che valorofi nell' armi, e felici anche , fe per avventura avessero seguito le parti Aragonesi; e fra gli altri vi erano molti della fazione Sanseverina. Determina il Gran Capitano di affalire quelle genti , e di abbatterle , tuttochè fia una gioventu di molto numero, e di molto ardire, e molto versata nell' armi: 'Parteli adunque di notte tempo , e per vie malagevoli, e chiuse, e non molto usate; e prima che parm, inanima i suoi soldati ad assalire arditamente i nemici, e parla loro in così fatto modo : O compagni, i Cieli ci mostrano la via della falute, e la vittoria ci apparecchia un nome eterno-e memorabile per tutti r fecoli, purchè non vi manchi l'ardire in feguire il preso cammino. Voi vedete in che termine ci troviamo, i nemici si piegano in dietro, e le più segnalate terre di quefle contrade ci aprono le porte, lo so, che chi non è spinto dal suo onore, che non sarà mai mosso dalle voci del Capitano, e che quello ardire , che non ci è dato dalla natura , malagevolmente fi può acquistare con l' arte. Ma io so-, che voi non avete altro oggetto, che il voltro onore, e che il voltro ardire

è grande, e senza termine. Quesso cerco io ora da voi i ricordatevi di spiegarlo tutto in quella battaglia, ed accendavi più il vostro valore, che le mie persualioni. Scaldisi il vostro sangue, bolla il cuore di desiderio di gloria, mostri il voltro petto le usate forze e l'usato ardimento. lo confesso che siamo pochi a tanto numero, e che i nemici ci avanzano in quantità: nondimeno noi gli ayanziamo di maestria di guerra, e di prontezza di animo, ed abbiamo miglior causa della loro. E suole Iddio favorir femore il dritto e la ragione . e porre in grandi allegrezze le cose picciole e travagliate. Or via, soldati, seguiamo i noltri cominciamenti, perche mentre le cole stanno in filenzio. e mentre i nemici credono ; che noi trapaffiamo la notte in dormirci , l'ombra della stessa notte ci-presterà agio, ed "ajuto , Ecco, che io fono il primo ad entrare con voi in ogni periglio, e spargero volentieri questo sangue per servigio del nostro Re. Se noi acquisteremo quella sola vittoria, i Francesi caderanno in maniera, che non potranno più follevarii. E se pure mi toccherà domattina di finir quella vita, mi gioverà di averla a finire per fignoria così giusta e così meritevole. Com' egli ebbe detto quelle parole, tii avrelli veduto i foldati accenderfi tutti di allegrezza, ed apparecchiarsi tutti al combattere. Partonsi quietatamente, e chiusi nelle tenebre della notte si avvicinano a' nemici. O quarito è giovevole la vigilanza de' Capitani, e quanto apporta di nocumento il distendersi sulle piume del letto in tempi così dubbiofi 1 2 43.

Già il giorno è-fuori, e i foldati, che fono a Laino, dormono tutti un fonno tranquillo e profondo; n'e prisma credono di avere i nemici a lato, che fi veggono affaiti e prefi. Così appanto il pafore chiude le pecore nel fuo
ovile, quando egli è per totate. Le nofte felirer perandono le
porre, uccidono le guardie, e caccianfi dentro con empito e
con ardire; ed i nemici appena fi fivegiano al romore, dell' armi
e delle trombe; e feaglianfi ignudi dal letto; ma non hanno ove,
appitatarfi, e fono fabito accerchiarti, ed aggiunti; e fatti prigiori, e con le mani legaca, alle rati fono tutti menati innarzi
al Gran Capitano. Quel Grande, come vede Americo Sanfeverino, figliano di di Guiglienno, e gli altri Baroni già prefi, fi
volge a loro, e così ragiona, ma con volto amichevole e doice: O giovani, e qual follia vi ha tolto il lume dell' intellettot.

Ditemi, fulle voi mai in ifperanza di vincera l'O pur soppo

### 14 LE. ISTOR. DI MONS, CANTALICIO

giovani, e poco avveduti ne' vostri disegni!" Le leggi umane e divine vi fono contra, a noi ci fono favorevoli la giullizia e la ragione, e ci fomministrano forza ed avvedimento, e promettonci vittorie e trionli. Imparate da qui innanzi a combattere con più accortezza, e non vogliate dar di cozzo nel muro. Tu non avresti potuto conoscere le reliquie di questa preda, come si conoscono in così satte rotte; imperciocche non vi rimale ne cavallo, nè bue, nè altro animale, non foldato, non uomo, finalmente nè donna, che poteffe recar novella di così fatta rovina, che tutto non fusse preso. Consalvo ordina, che senza indugio tutti i prigioni fiano menati innanzi al Re . E diciassette Signori di molto pregio, e di famiglie affai chiare ed onorevoli, riffretti tutti in un groppo, fanno miferabile spettacolo di se a tutti coloro, che gli riguardano. Ma tu, o Americo infelice, ch' eri capo di tutti quelli giovani, folli più aspramente punito, che tutti gli altri, e pagafti la pena della tua follia col sangue della tua vita . Perciocche ne' rumori dell' armi , mentre tu ti difendi dall'affalto improvvifo, e procacci di non pervenire in mano de' nemici, cadi a terra mortalmente ferito. Costui mentre vede morirsi, chiama a se Berardino Bernando, e pregalo ad interporfi col Re, petchè gli abbia a perdonare le offese, che gli ha satto. Il Bernaudo desioso di servire il suo Res Rivolgiti, disse; a Dio, chiedi perdono a kui, ch' egli ti laverà da ogni macchia, e rimetteratti ogni pena. Ma sculoprimi quel che intendono di fare i Francesi , prima che tu giunga all' estremo della tua vita, che farai servigio a Dio, ed al tuo Re; i quali tu hai disservito con accostarti a' nemici. Colui gli spiega ogni cola minutamente, e partefi da quelta vita, e non fenza rammarico de fuoi , e paga la pena de fuoi misfatti,

Confaivo, com ebbe in fuo potere la rocca, e gli alloggiamenti de nenici , e che ritilorò i compagni con a sicchezza di unta preda, cetra come possa penerare al Re Ferrandino, il quale fin era passino da Napoli in Basiliciasa, e quantunque fusti aima to da molti suoi sanici, appena potea accerchiare Arclla di affetio, dove e nenici erano rituggiti, come in luogo ficuro, e dove eggi ricevette di molti segni di amorevolezza de Papa Alefandro. Impericocche gli mando fin da Roma il Cardinal Borgia suoi minoso ficura de la papa Alefandro. Impericocche gli mando fin da Roma il Cardinal Borgia suoi minoso si proporti di considera de la papa Alefandro. Impericocche gli mando sin da Roma il Cardinal Borgia si possa si particolo della considera di considera d

l'amore di Peritoo verso Teseo, nè quel di Lelio verso il suo Scipione, quanto fu l'amore, che il Cardinal Borgia portava al suo Re Ferrandino, e seguivalo in ogni sua impresa, o che fusse mestieri di farsi per terra, o per mare ? Perciocchè l' uno e l'altro era valorofo nell'armi, e costumato, e gentile; ma l'amore scambievole, ch' era fra loro , era maggiore d'ogni altra cofa . Camminali dunque per vie malagevoli e torte , e con la scorta del Bernaudo si perviene al Re, imperciocchè egli folo avea intiera notizia di quel cammino, e sapea ciò, che il suo Re intendea di fare , ed era molto follecito-ne' servigi de' suoi Signori Aragoneli. Come il Gran Capitano, e le sue genti giungono al Re, incontinente l'uno e l'altro efercito mostra segni grandi di allegrezza. Odonfi i gridi e gli applaufi per ogni parte, innalzali il Gran Capitano infino alle fielle, ed il Re Ferrandino cresce di sorze e di ardire ; ed egli stesso in persona accompagnato dal Borgia Legato del Papa, e dal Marchese di Mantua, Generale de' Veneziani, ch' erano in lega con Ferdimando, fe ne ando ad incontrare Confalyo, e ricevettelo a grande onore e con molte accoglienze.

Come il Gran Confaivo giunge in Atella, non soltie-

ne che i suoi soldati si marciscano in ozio negli alloga giamenti; e' fa un grandiffimo fatto d' armi con gli Svizzeri ; e co' Gualconi , e con la Cavalleria Francesca , ed occidene una buona parte, e perseguegli fin dentro la Terra, e toglie loro il fiume, ed i molini, dove ricorreano per acqua, e per macinare i lor grani. Ne contento di ciò, egli stello innanzi a tutti gli altri affalta arditamente le mura ed i ripari della Terra, e rompegli fenza molto contrallo. E nondimeno: le genti di Ferrandino appena prima aveano avuto ardire di ten-. targli, perchè i nemici fi difendeano francamente, e teneanle lontane dalle loro difefe. Ma effendo nata diffensione fra i nostri, e stando unti per uccidersi, il prudente Consalvo, perchè i nemici non potessero avvalersi di questa occasione, ed assalissero i nostri posti in discordia, prende l'armi, e corre al rumore, e con la fua autorità spenge quelle faville, ch' erano per accendere un gran fuoco , ed ordina in maniera le cofe , che non possano più nascere cagioni di odi fra Spagnuoli , ed Italiani. Ma i Franceli mancano affai di ardire, e scemano molto di quel bollore, che gli fa cosi terribili in ful principio ; e fubito cominciano a traltare di arrendersi. Ma Virginio Orsino avea pre-

### 18 LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

veduto unte quelle sventure, e chiudendosi i nemici in Atella : come in luego da non poter effere abbattuto da' nostri , avea chiamato in testimonio i Cieli e la Terra, e detto palesemente, che Atella sarebbe stata la espressa rovina de Francesi. O amor grande di Cavaliero verso il suo Principe lo sedeltà inestabile di quell' uomo! poiche volle piuttoflo ubbidire a' cattivi confegli de'. Francesi, e mettersi in rischio o di morirfi, o di esser preso. che lasciar di seguirgli , e porre in sospetto in parte alcuna la fina fede ed il fuo onore. Il Re piacevole e di natura benigna rimette volentieri ogni offesa a tutte quelle genti , che gli fi erano arrendute, ma con condizione, che i Francesi abbiano a sgombrare dal Regno di Napoli , e tornarsene in Francia , e che i nostri promettano di essergli sempre sedeli ed ubbidienti. I Franceli incontinente fanno vela , e vanno via , e con molti sospiri, e salutano più volte. Napoli , come certi di non averla mai più à rivedere. Di quell' infelici parte se ne sommerse ful mar Tirreno, e parte ne fu trasportata infino alle Isole nuove, e parte ne corse insino al mare della Tana, e parte sorse ne ritofno a'loro paesi. Morivvi di disagio e di affanno, o come vogliono altri, per mangiar molto frutte, il Monpenfiero, Generale dell'efercito, e molti altri Signori Francesi, e quattro Capitani di Svizzeri, e molti Tedeschi, e molti Italiani; e Virginio Orfino fu pollo in prigione in Napoli, e moriffi anch' egli fra non molti di.

· Mentre le cose nostre succedono con tanta felicità. s' intende. che cominciano a rampollare nuove guerre nella Calabria, laonde il Re chiama a fe il Gran Capitano, e parlagli in quello modo. O sostegno e difesa del nostro Regno, il quale fusti prodotto dalla natura , perchè avelli ad abbattere l'orgoglio de barbari , ed a rendermi i miei Regni ficuri e tranquilli, io odo, che nella Calabria fi muovono miovi rumori, e che quelle indomite nazioni non ubbidifcono al nostro Imperio. Or via, mettiti in viaggio, ed ordina le tue schiere, ed apparecchiati a nuove vittorie, e riportami, com'. è tua usanza, le insegne de nemici, e metti il freno a quelle genti, che hanno avuto ardimento di ribellarii da noi. Ma ricordati di conservare quelle, che ubbidiscono volentieri, e che si danno a te senza aspertare di essere assalite; e metti a sangue ed a suoco tutte quelle, che avranno ardire di contraftarti. A queste parole così risponde il Gran Capitano; Deh per Dio, o Signore, non innalizate con si alte lodi un vostro servo: non sono io cost

fortunato, non fono io così valorofo, come voi, vostra mercè, mi dipingete; posso ben vantarmi di esservi affezionato e fedele so-. pra ogni altro. Imperciocchè non è sede, nè affezione al Mondo , che possa agguagliarsi alla mia verso voi , la quale se su mai di qualche profitto al voltro. Regno, ed a'vostri sudditi, ora s' impiegherà tutta ne' fervigi di voi, e di tutti coloro, che dipendono dalla vostra mano; e trapasserò arditamente, e senza risparmio ovunque voi Principe generolissimo sopra quanti Principi sono mai stati al Mondo, comanderete ed ordinerete. E chiamo in testimonio Iddio, e gli uomini insieme, che io non schiferò periglio niuno, nè fuggirò fatica o dilagio, purchè io possa essere di qualche giovamento o a voi , o alle vostre cose . Sarò volentieri, dove voi m' imponete che io vada, e con l'au-, ra del voltro favore m' ingegnerò di fottoporre al voltro dominio tutti quei Popoli, che vi fi sono rebellati nella Calabria, e. collringerogli a venirvi a piedi, ed a cercarvi perdono e mifericordia. Così diffe Confalvo, e comanda, che fi muovano le fue schiere, e mettesi in via. E giunto in Calabria, sa ciò, che gl' impose il suo Re Ferrandino, e riceve nella sua fede i Popoli , che gli fi danno , e castiga i colpevoli ed ostinati. E prende per forza Malvito, ed Altomonte, ed infegna a quei Popoli feroci ed indomiti ad effer fedeli ed ubbidienti, ed a lasciarfi frenare.

E già avea foggiogate tutte quelle contrade, e ridottele al'a loro antica devozione ; già la Calabria era tutta in pace ed in tranquillità. Ma la fortuna, o Napoli, ti apparecchia un' altra guerra affai maggiore di questa; alla quale non può far relistenza nè potenza, nè forza umana, non grandezza d'animo .: non arte, non medicina, non quello istesso Campione, che tante volte ti ha difeso e liberato da' nemici armati, Perciocchè non così tofto uscisti dalle mani de Francesi, che ti su tolto il tuo Re. O crudeltà grande, e da non sostenersi! Or non bastava alla morte di averti tolto il Re Alfonso, che ti volle anche torre in ful fiore de'fuoi verdi anni il tuo Re Ferrandino. Federico come ode, che il suo nipote se n'è passato a miglior vita, incontinente se ne passa a Napoli , e con l'ajuto de' Popoli , e, fenza metter tempo in mezzo ( perche la Fortuna non gli faccia de'firoi scherzi ) prende il possesso del Regno, e tutti il ricevono come Re e come Signore. Fanfi poscia le elequie grandi e magnifiche al Re Ferrandino; ed il Re nuovo prende in,

### 18 LE ISTOR. DI MONS. CANTALICIO

suo potere la fortezza di Gaeta; e consigliasi co' suoi Consiglieri, com' egli abbia a portarfi negli affari dei Regno ; e unui fono. di parere, che abbia a richiamarfi il Gran Capitano : perciocchè il Re fenza lui , farebbe come un corpo fenza braccia , e fenza mani. Viensene colui da Calabria , e mena seco quell' istesso valore, e quell' istessa prodenza, che non si fcompagnavano mai da lui, e dopo aver fatto riverenza al Re, e pinto alquanto con lui la morte di Ferrandino, cost ragiona. Quantunque, o Signore, in questi tempi ci sia più mestiere d'altro, che di pianto, nondimeno chi fi può rattenere di non piangere quelle sventure? o chi può agguagliare un tanto dolore col pianto? Io vi giuro per quell'amore, che io vi porto, e per cotello capo, che mi è caro fopra ogni capo e per quella dolcezza che io fento di aver tratto quello Regno da mano di Barbari, che come quella infelice novella mi percosse gli orecchi, io caddi a terra tramorato, e fenza fentimento. Ma che abbiamo noi a fare ? la Fortuna par che abbia lasciato ogni altro suo affare, e che intenda solamente a mettere a fondo i Signori Aragonefi . Ma tu, o Signore, mostrati forte e costante in cost fatti infortuni, perche la sofferenza feema în gran parte i dolori. Io feguiro tuttavia în fervirti, per quanto io potrò, e per quanto la vita mi batterà, e farò fempre apparecchiato ad ogni tuo cenno. Noi ti abbiamo renduto il Regno d' ogni parte ficuro : fe ci refla a far cofa veruna , ordina , che farai fubito ubbidito ; perchè non è cofa al mondo, che ie faccia più volentieri, che i moi comandamenti. A coftui essi rispose il Re. Io so quanto è grande la ma sedoltà e manto è ammirabile il valor della tua mano, e la virtis tna è nota a tutti gli Aragonefi; e quel che tu hai fatto in fervigio di mio nipote, non folo il fa la Francia, ma fanlo ancotette P estreme parti del Mondo. Ma noi per la molta afficaione, che ti portiamo, aspettiamo da te maggiori cole di quelle. E fe Dio ei darà forze, ti fi renderanno quei guiderdoni , che non faranno in tutto indegni delle tue alte fatiche. Reflaci ora, che tu ti apparecchi a dibellare i Popoli di Olveto in Abruzzo. i quali hanno alzato il capo, e riculano di fare i nostri comandamenti ; e quantunque veggiano , che noi abbiamo vinto ognit cofa, ed abbiano innanzi gli occhi le rovine degli altri ribelli , nondimeno flanno indurati nella loro offinazione, e vogliono mostrarsi capi di fazione? Tu potrai abbattergli al primo incontro, e porrai questi miei Regni in quiete e tranquillità. Così dice il Re.

Il Re., e accende grandemente il valore del Gran Capitanos. Valiene egli volando s' nemici, e mette fabito in opra auti ti comandamenti di Federico. Gli Olvetani come veggiono accercinati intomo dalle noftre fichiere, fanno cance a le flefi, e diferatori faccamente, e quantunque fano molto foemati e di forza; e di ardimento i, noodimeno non fi figomentano. Alla petine non effendo uguali di gran lunga a tunta forza, approsa tunilmente le porte, e chiedono mifericordia e perdono, e fano ciò, che ordina til Gran Capitano, e riportanne pance e percono ciò, che ordina til Gran Capitano, e riportanne pance e percono.

dong . Appena avea Confalvo fornito di conquistare questi Popoli , che Alessandro VI. Pontefice , il quale allora faces fembiante di esser molto savorevole verso i Signori Aragonesi, il prega, che per la molta riverenza, che portava alla Sedia Apollolica, posciache avea cosi bene rasscuato le cose del suo Re, che imprenda anche a difendere il Vicario di Cristo. Perciocche alcuni Corfaii gli aveano tolta ad inganni la rocça di Oflia, e teneanla occupata con molto fuo dannaggio e sospetto; nè contenti di ciò, aveano anche allalito e rubato i legni, che approdavano in quel luoco, e che portavano le vettovaglie e le mercatanzie a Ripa ; laonde la Città di Roma era in molta diffalta di ogni cofa necessaria. Ubbidifoe il Gran Capitano, inanimato in ciò dal fuo Re Federico, fenza molto indugio a comandamenti del Pontefice e vallene ad Oftia con le compagnie de' fuoi foldati , con pensiero di cacciarne quei ladroni , che se n' erano infignoriti. Imperciocchè Menaldo Guerra Navarrele, Corfale molto famoso in quei tempi, avea occupato-quella rocca, ne volea in conto alcuno partirfi. o renderla al Pontefice. Come le schiere Aragonesi accerchiarono il porto d'Ostia, il Gran Capitano rivede con diligenza ogni cofa, e fa intendere al Corfale, s' egli è per arrendersi, o se intende di aspettare l'assalto, Risponde il Corsale, ch' egli più tosto è per soffrire ogni estremo, e per morirfi di fame e di fete, che rendere quel luoco. Rife Confaivo di ciò, e diffe: o sventurato Corfale, e come ? inganni ne' tuoi vani difegni . Intanto chiama i fuoi guerrieri, e ancontinente fenza metter tempo in mezzo ( o perche egli allora fusse pieno di spirito divino, o perchè, come esperto prevedelle ogni cosa prima, che avesse a succedere) dice: O compagni, notate quel, che io vi dico; costui non potrà difendersi dalle nostre armi ; già saremo vincitori , ed in poco tempo pren-

### LE ISTOR. DI MONS, CANTALICIO

deremo la rocca, e quel mainato farà costretto a dar de calci al rovajo. Mostratevi animosi ed allegri, che questa vittoria non vi apporterà meno di gloria, che vi abbiano apportato le altre passate. Cosi dice, e segna il tempo, e l'ora, che avea a pigliarfi la rocca, e mostra il luogo, per lo quale aveano ad entrare. Come venne il di e l'ora della battaglia, che su tre di dopo, che giunfero in quel luogo, il Gran Capitano ordina, che da un lato si bartano le muraglie con le artegliarie, perchè si tengano a bada i nemici con quello spavento, e che dall'altro siano poste le scale, e che i soldati s' ingegnino di montare in su la rocca. Montano senza indugio gli Spagnuoli, e dall' uno e l'altro lato, e con molto ardimento, e con tanta velocità, che mettono in rotta ed in iscompiglio i Francesi; e parte ne gittano a terra, e parte ne ributtano indietro; ed entrano per quell' istessa parte; che su loro additato, che avessero ad entrare ; e malgrado di tutte quelle genti, che la guardavano, s' infignoriscono di Ostia, e della fortezza. Il Menaldo, tardi pentito della sua ostinazione, è menato preso innanzi al Gran Capitano, ed inchinali a lui supplichevolmente. O prudenza grande di Capitano, il quale non folamente fai vincere quando combatti, ma fai anche prima, che entri in battaglia (, quantunque i successi delle guerre siano incerti e dubbiosi ) prevedere quando hai a vincere, e per qual via ... Ma quel ch' è di maggior maraviglia, e che non è mai stato udito fra gli uomini, è, che tu fegni quell' istesso giorno, e quella istessa ora, che su hai ad esfere vincitore.

Già Olia è prefa, ed il vincitore fi apparecchia di pafare a Roma per baciare i piedi al Ponteine, e per memangli legato il Menaldo, che aver prefo in quella fortezra. I Romani moftrano tanta allegrezza di quello fatto, che appena riblegarono tanto, quando; videro dibellato il Re Perfeo, o domato Giugurta. Entra in Roma con grande apparato, ed andavangli innarzi in bello ordine, e con motta pompa le fihiere de Cavalieri, ed i Capitani Spagmuoli, ed Italiani, che pareano unti folgori di battaglia; feguiva dietro a coltoro il gran Confaivo, muovo Ercole di noftra età, con fembianza allegra; e piena di gravità, e nontravali endivo non men grande; che piacrole. Innarazi al Gran Capitano andava il milero Menaldo, fopra un ronzino col volto languido e melto, e con giì occhi chianti a testa, con bazha foqualida e fermigliata, e così lun-

ga, che ne copriva tutto il suo petto; e traeva così alti sospiri dal profondo del cuore, che mettea compassione di se a chiunque il vedeva e udiva. Seguiva ultimamente un gran numero di foldati ce d'altre nobili genti, che accompagnavano il trionfo del Capitano, L' infelice Menaldo, effendo prima menato dinanzi a Popoli, che faceano di ciò molta, fella, finalmente fu condotto al Palazzo Papale . Comanda allora Alefsandro, che fiano spalancate le porte ; e che tutte le case di Roma sacciano di ciò trionfo ed allegrezza. E ciò era affai manifesto fegno, ch' egli in quel giorno era per mostrarsi a tutti piacevole ed arrendevole. Ma com' egli si assise in sù la Sedia Pontificale, ed in atto di Maestà, il Gran Capitano si distese in terra, e baciogli umilmente i piè, ed il Papa il follevò, e baciollo in fronte. E Consalvo così comincia a parlargli. Passore Santissimo, il quale fostieni la Chiesa di Dio, ed apri e chiudi le porte del Cielo, come a te piace, e che se' qui in terra in vece di Criflo, e reggi la Nave di Pietro con temone stabile e sermo, e che ci conduci a quel Porto, ch' è tanto bramato da noi : Noi abbiamo fornito tutti i voltri comandamenti , e con quella celerità, che per noi si è potuto maggiore, abbiamo preso il Menaldo, e la rocca di Oftia. Ecco qui il Menaldo, che noi tel meniamo preso e ligato. Costui considatosi nella fortezza della rocca, mentre ti fu nemico, combattè come nemico, e con molto ardimento ed orgoglio : e forse che per ragion di guerra potrebbe in alcun modo effet degno di qualche fcufa; quantunque a niuno sia lecito di contrattare a' tuoi divini comandamenti , il quale hai fignoria fopra tutte le forze , e fopra tutti viventi. Ma tu, o Santo Padre, al quale appartiene più che ad ogni altro di perdonare e perdona a quello fventurato i fuoi falli ; perchè egli fi è rimesso nella mia sede , ed è molto pentito di averti otleso. Ballici, che non gli fia rimafo altro , che l'anima . Così diffe Confalvo , e Menaldo si prostese in terra, e bació i piedi al Papa, e chiesegli mifericordia.

Il Pontefice , flando tutti întenti ad udirlo , feioffe la voce în quelto fuono: Sia benedetto quelto giorno, fia fei-lice , ed allegra tegni cofa . Noi , o Capitano invitiffiamo ; non fiamo mai, flati în dubbito della tua molta fede , é della tua ineffibile virtù , che fono celebrate per ogni parte ; e fappiamo quanto è grande la poffanza della tua mano. Ma il lu-

### LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

me della un gloria si è mostrato più chiaro in questi nostri travagli', che in qualunque altra tua azione. Perciocchè, che tu abbia trano il bel Regno di Napoli da bocca de' nemici , e ripoflo i Signori Aragonesi nella lor fedia, per certo ch' è slata impresa degna del tuo valore ; ma che tu abbia difeso questa Santa Sedia da un nemico cosi pestilente, e renduto il porto di Ostia sicuro a' nostri navigi, è stata azione sopraumana, e te n'è riserbato eserno premio al regno del Cielo, e noi saremo sempre ricordevoli d' un fatto così pietofo e così memorevole, e daremui guiderdoni, che non faranno inferiori a' tuoi meriti. Intanto chiedici ciò, che ti aggrada, che non ti si negherà cola, che su voglia da noi, tanto sono grandi i tuoi meriti verso noi. E mentre noi sederemo in questa Sedia, e mentre piarera a Dio di tenergi in vita, non farerno mai per dimenticarci di te, e della 14a verso noi affezione. Ma tu malnato Menaldo, dimuni, e qual follia ti ha indotto a tentarci ? qual ardire ti ha spinto a contendere con colui, che ha dominio sopra ogni cosa, e che è Vicario di Dio in terra? qual poco avvedimento ti ha trasportato a farci guerra in sulle porte di Roma? Per certo, che se io non fussi ritardato da quella pietà, che si richiede a chi sostiene il luogo di Cristo in terra, e se io non avessi riguardo a i prieght, che mi porge per te quello grande uomo, che io or ora ti farei morire di quella morte, che merita così grande scelleraggine. Ma ih pena del tuo ardimento ti rendiamo l'ulo della vita. Vattene ficuramente ovunque ti aggrada, e fotto pena del capo sgombra immantinente della nostra Città di Roma, e dileguati da tutti i nostri paesi. Com' egli ebbe detto così alae parole, chiese al Gran Capitano la rocca d' Ossia. Ma colui ricusò di voler cio fare, se prima non facea per dieci anni franco e libero d'ogni gravezza il popolo d'Oslia, e tutti i legni, che vi approdavano. Il che Roma ebbe in luogo di sovrana grazia.

Mentre si famo così fatte allegrerze in Roma, ed il Pontofice sa così grandi accoglicure al Gran Capitano, il Re Federior richiama il sino Conssivo a Napoli, perchè egli avesse a trocare i capi dell' Idra, che nuoramente cominciavano a rampollare. Imperciocchè Roccaguglicima avea impalate se corna, e
non era per statti fotto il dominio de' Signori Aragonesi. Vienfene egli con ogni celerità accompagnato, da tutte se sino con
ce fenza metter tempo sin mezzo, mette affestio a quella forterza,

che si era così follemente ribellata. Ma quelle genti , quantunque aspre e guerriere; non possono sostenere un alledio cost grande ; e conofcendo quanto fusse incomparabile la possanza del Capitano, e dell'efercito, dopo gleune picciole difele, fi arrendono, faive le persone e l'avere. Ma i soldati ingordi della preda niegano di volere offervare i patti, e corrono per motterla a ruba; ma fono arreflati dal Gran Capitano, e non è persche ardisca di muoversi, e di farne preda. Così la Terra fu prela, e non follenne oltraggio o danno da noltri. Confaivo , lascrando unti questi popoli in pace ; e posti i suoi ad invernare nelle guarnigioni, e provveduto ogni cofa necessaria, se ne tornò a rivedere il fuo Re Federico. O quanti furono gli onori e gli accoglimenti, che fece quel Re al Gran Capitano: quante furono le allegrezze, ché fece Napoli nella tornata di quel grande uomo: quante finono le pompe ed i trionfi, che fi viddero in quel giorno: Federico ora il prende per mano, ed ora Pabbraccia, ed ora il bacia in fronte, ne può faziarli di rimirarlo, e di ragionargli, e non lascia d' innalzarlo infino alle stelle : Nè solamente è lodato das Re . ch' è commendato anche da tutti gli altri. Egli folo vola per bocca di tutti, e non ci è perfona in tutte quella Città, che nol proponga a quanti Capitani furon mai. Ma quel Signore cuoprendo ed adombrando le fue virtù con la fua infirita modestia , mostra di non esser degno di tanti onori , ed attribuifce ogni fua gloria al fuo Iddio , ed al fuo Re. Tratta intanto con ogni follecitodine i negozi, che gli avea commello il Re delle Spagne ; o mettegli tutti in affetto . E preso commiato dal Re Federico, se ne passa in Sicilia, per accomodare le differenze grandi - ch' erano nate fra i Siciliani e fra Giovanni Nuccia Vicerè di quell' Ifola. E com' egli ebbe raffettato e composto tutte quelle discordie , e fornito tutte quelle bisogne, ch' erano a fornirsi in quel Regno, senza metter indugio al fatto, fe ne torna di nuovo al Regno di Napoli; e vaffene con ogni preffezza a trovar Federico, che fi era accampato in Bafilicata . ed avea cinta di affedio la terra di Diano . che fi era di nuovo ribellata dal fuo Re ; dentro la quale rico» verava Antonello Sanseverino Principe di Salerno . Ma trovolla così ferma nella fua offinazione, che il Re Federico non confidava più nelle fue forze, ed era già per lafeiar l'impresa, e partirfi . Questa Terra è finuata in quel luogo , dove si dice volgarmente, che Atteone prefe forma di Cervo, e che fu firac-

### 24 LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

ciato da' propri cani , e chiamasi ora il campo di Atteone : ed . è posta su un monticello. Come vi giunse il Gran Capitano, ed unissi col Re, quella fortezza cominciò grandemente a vacillare ed a temere; nondimeno perseverò nella sua prima ostinazione, ed aspettò molti assalti, e difesesi assai francamente. Ma come vede accerchiarsi d'ogni intorno, e battersi dalle artigliarie, comincia a rallentare il suo ardire, ed a chieder patti ed accordo ; e rendesi salve le persone e l' avere ; e sa subito i comandamenti del suo Re. Ed il Principe di Salerno, non sidandosi molto nella parola di Federico, se ne trapassa a Sinigaglia, e quivi si muore in assai picciola fortuna. Pacificate e tranquillate le cose del Regno, se ne tornano insieme trionfanti a Napoli, Ed il buon Re Federico dona al Gran. Capitano due Città, e sette Castella in guiderdone delle sue onorate fatiche, e. intitolollo Duca di Sant' Angelo ; e fagli anche dono di se steflo, e promettegli, ch' egli avrà eternamente comune, con lui tutto il Regno di Napoli , purchè piaccia al Signore di confer-

vargli lungamente il suo imperio.

· Consalvo ricco di molte vittorie e di molti trionsi , se ne torna al suo Re nella Spagna. E udendo quei Principi , che il loro Campione tornava da Italia , e che non era molto lontano dall' albergo Reale , incontinente gli mandano incontro buona parte de' Grandi , e de' Signori della Corte. Corrono tutti a vederlo, come a cola non più veduta fra gli nomini, ed innalzano i gridi infino alle stelle. L' islesso Re ( tanto è grande la magnanimità di quel Principe ) accompagnato dalla Regina Isabella, e da tutti i suoi Baroni, gli va incontro, e l'onora. Egli s' inchina riverentemente all' uno ed all' altro; ed il Re e la Regina l' accolgono con ogni maniera di amorevolezza, e menanlo a' Palagi Reali. Mettonsi poscia in maestà nelle lor Sedie Reali, e la Regina lodo grandemente il suo allievo; e dopo lei parla il Re in questa maniera: Mentre il Sole darà luce al Mondo, e mentre la notte torrà il suo colore alle cose, mentre i fiumi usciranno dal mare, e torneranno al mare, la nostra Spagna innalzerà sempre le tue lodi , nè sosterrà , che il tuo nome abbia ad oscurarsi dalle tenebre della oblivione. Noi anche, mentre si terranno in piè questi Regni, confesseremo sempre di esser grandemente tenuti a molti , e grandi , e fegnalati fervigi , che tu hai fatto a quella Corona. Tu con la forza del tuo valore hai ingrandito la Maeftà del noltro Imperio, e diftefo i termini della nostra gloria infino all' estreme parti del Mondo. Tu hai tratto di bocca a' Francesi il bel Regno di Napoli ; tu hai difeso il nostro sangue dagli affalti de' barbari ; tu hai rimeffo i nostri conforti e parenti nella lor Sedia Reale. Anzi tu hai tolto il giogo della fervitù alla bella Italia, tanto a noi cara, e tanto amica del nollro fangue. La quale un tempo fu Reina delle genti, e fignoreggiò con tanta fua gloria per tutte le parti abitabili , ed ora era cofiretta a vivere in fervitù, ed a sostenere l'orgoglio de' Francefi. Con la quale i nostri hanno spesso fatto lega ed amicizia, ed hannola inviolabilmente offervata. La quale ha quali l' isteffa lingua e l'istesse usanze, che abbiamo noi; e produce le genti, che non fono molto diffimili dalle nostre. Nè surono le tue prime azioni men lodevoli di quelle , quando noi ebbimo così gloriofa vittoria de' Mori , i quali aveano tenuto oppresso tanti anni il Regno della Granata, e che tinfimo con l'onde del Battelimo così innumerabile moltitudine d'infedeli. Allora la tua virtù nel fiore de' tuoi primi anni fe palefe al Mondo quanto ella fusse per riuscir grande nelle armi, e quanto tu fussi per fovrastare a tutti gli altri Capitani , Ora è convenevole , che le tue onorate fatiche fiano altamente guiderdonate, e che i tuoi fatti fiano celebrati con eterna memoria. Così diffe quel Principe, e immantinente fe dono al fuo Confalvo di molte Città, e di molte Castella, e di non picciole giurisdizioni; e fegli anche di molti prefenti. E tutti i fuoi Grandi Iodano ad alta voce ciò che il Re dice, e ciò ch' egli fa in onote del Gran Capitano. Così quel grande uomo è celebrato per ogni parte, e per bocca di ognuno. Nè fu persona in tutti quei Regni, che nol giudicasse degno di maggiore onore, e di maggior dignità. Ed è chiamato da tutti follegno della nostra età, ornamento della milizia, e gloria della fua Nazione.

FINE DEL PRIMO LIBRO;

D



L E

## ISTORIE

D 1

# GIO: BATISTA CANTALICIO

LIBRO SECONDO.

Nsino a qui io ti ho raccontato, come i Re d'Aragona surono spogliati de' loro Regni, e come sostennero molti affanni e difagi ; e come Napoli per virtà del Gran Capitano fu racquistata, e renduta a' loro Signori; e come i Franceli surono dissipati e dispersi, e scacciati in tutto da quello Regno. Ora io intendo di raccontarti le molte guerre, che sono avvenute di nuovo in queste nostre contrade; e come Napoli un' altra volta su tolta a' Francesi per opera dell' istesso Consalvo; e i molti eserciti, ch' egli ha rotto e posto in sconsitta; e le moite sortezze, che ha superate e aperte; e i molti Capitani , che ha preso e abbattuto; e come più volte ha costretto i Francesi a suggirli dal Regno, ed a trapaffar l'Alpi, ed a tomarfene a' loro paesi. Ma come potrei io effere bastante a tanto peso, se io non fono follevato dal mio ufato fostegno ? Tu Consalvo, che sarai per vivere eternamente nelle mie carte, se tanto possono promettersi i miei scritti, e se l'altrui malvagità non mi torrà che io abbia ad intessere la Istoria delle tue lodi , spirami di nuovo il vento favorevole della tua grazia, perchè io possa raccontar di te quel, che la fama suona per ogni parte.

La Fortuna invidiosa alla felicità de Signori Aragonesi in-

torbidò la tranquillità loro con le tempelle, che commosfero i Signori Sforzeschi, i qual Chiamarono le armi Francesche in Italia. Ma i ferpenti Sforzeschi a questa volta rivolsero i loro denti in se stessi, e tutto quel veleno inondò sopra il lor capo. Ecco, appena i Francesi sono appressati a Milano, che essi abbandonano le lor case, e procacciano di fuggirsi; e i barbari come odono, che quella Cinà è vota di difenfori, fanno fretta a se stessi, e senza oprar colpo di lancia o di spada, s' insignorifcono di tutto quello Stato, ch' era forfe il migliore, il più fiorito, che fusse in Italia. Ma perchè i Francesi ssogano ogni lor rabbia ne' Cittadini , e mettono fottosopra le cose umane e divine, si muove subito un tumulto grande fra i terrazzani, el foldati; e i Signori Sforzeschi sono richiamati a Milano. I Francesi rinnovano il loro esercito, e gli Sforzeschi accrescono le loro schiere, e diterminano gli uni e gli altri di combattere a bandiere spiegate. Ma gli Svizzeri, i quali sono al soldo de' Milanesi, non intendono in modo alcuno di voler combattere; laonde gli Sforzeschi, che aveano miglior gente, che i Francesi, ingannati dalla molta sede, che avevano in quei barbari, senza stringer ferro, furono dati in preda a nimici. Or chi negherà, che Iddio non regni in Cielo, e ch' egli non vegga tutte le azioni degli nomini ? Chi negherà, ch' egli non fi accenda a fdegno, e che non prenda giufta vendetta di tutte le nostre sceleratezze ? Credette lo Sforza di scacciare i Signori Aragonefi da'loro Regni, e di mettere a fondo il Re Alfonfo. con inganni e- con tradimenti, e chiamò in Italia i Francesi; e tutta quella rovina al fine venne a cadere in danno e struggimento di se stesso. Perchè Napoli su difesa da quella suria, e i Francesi presero Milano, e i Signori Sforzeschi si quali erano in così alta fortuna, che il Sole non vedea più felice Cafa della loro) furono cacciati in Francia, e dannati in perpetuo carcère. O quanto farebbe flato il meglio, che gli Sforzeschi si avessero conservato nel loro stato, ch' era così grande e così potente che chiamare i Barbari ad infignorirsi d' Italia, e a saziarsi del nostro fangue!

Conte Federico fu percoffo da quella novella, e intede che gli Sforsefchi e tano flati vimit e feonfitti, e menati prigioni in Francia, e che Miliano era in poter de Franceti, fi fgomento tutto nell'animo; e temendo a fe fteffo quelle ifteffe tovine, e dagl'ifteffi nemiei, manda fubito Ambafciadore al Re

di Spagna, e pregalo e di configlio e di soccorso in così estremo bilogno; imperciocche Lodovico Re de' Franchi era unito e legato con Veneziani, e con Alessandro, e affrettavasi con ogni fuo sforzo di trapaffare a Napoli, e di mettere fottofopra ogni cola. Udi volentieri Ferdinando quelle ambasciate, e prese in se la difesa di Federico, e ordinò, che sussero posti in ordine foldati armati, e galee, e altri legni di carico, e che fuffero subito inviate in ajuto del Regno di Napoli. Ma Federico dubitando, ch' egli non fusse prima sopraggiunto dall' esercito Francese, che giungesse in Napoli il soccorso di Ferdinando, ditermina di ricorrere al Re di Francia; il che offese si sortemente l'animo del Cattolico, che tutto quello amore, egli portava al Re Federico, si rivolse in odio ed in sdegno, Federico manda in Francia Berardino Bernaudo, il quale sempre avea trattato i più segreti negozi de' Signori Aragonesi, ed erasi sempre. moltrato fedele in ogni suo affare, ed era così intendente delle cose del Mondo, che forse non avea pari in Italia. Costui trattò con tanta destrezza i comandamenti del suo Re, che se le cose fussero state portate con quell' ordine, ch' egli avea divifato, tu Federico, ti staresti felice ne' moi Regni. Ma, o perchè i Cieli ti togliessero il senno, o perchè tu non sapessi dove appigliarti , ti portalli in maniera , che tutto quel diluvio venne ad inondare sopra i tuoi tetti. Perchè l'amore, che tu portavi a tua figliuola, che ti nacque già în Francia, e la molta paura, ché tu avevi dell' esercito Francesco, ti ssorzava a trapassar le Alpi; e il parentado, ch' era tra te, e il Cattolico, e i molti obblighi, che tu avevi alla fua cortefia, ti richiamavano in Ispagna; e mentre l'ingegni di guadagnarii gli animi di ambedue, ti procacci l' odio dell'uno e dell'altro.

. Intanto i popoli della Granata , che abiasvano i montri, fanno colpirazione , e muovono guerra al fuo Re; ed appena erano fiati debellati e foggiogati , che tomano di movo alle fiperfizioni e fozune di Macometto, e mettono in terrore tutte le contrade vicine , ch' erano amiche e fedeli « Crifliani. Chiamafi di movo ii Gran Capitano e mandafi a quefla imprefa, e cori un grande eferetio; e con quegli flefi Capi, ch' egli iflefio fi avea eletto a fua feclta ; perchè aveffe a domare la fiperbia, e la poca fedeltà di quei popoli barbari ed effinati. Affalifeggli, e immantinente gli fompigilia ed abbatte; e collingggli a tornate alla divozione del fuo Signore. Il Re di

Spagna come ode, che gli Sforzeschi sono caduti a terra e menati prigioni in Francia, e che tutti i popoli della Lombardia fono abbattuti e foggiogati, e che una buona parte della Italia era per venire fotto il dominio de' Francesi; temendo, che una cotal pestilenza non passasse più oltre, ordina al suo Consalvo, che apparecchi una nuova armata, e che torni di nuovo in Sicilia, e che si ritenga in quel Regno insino a tanto che intenda dove hanno a voltarii i Francesi. Giunge il Gran Capitano a Mesfina, e mentre egli attende gli apparecchi de' Francesi, e prevede fin da i lidi della Sicilia ciò, ch' è per farfi in Italia: Bajazette Re de'Turchi; che poco anzi avea fatto un' afora strage di Cristiani, comincia di nuovo ad incrudelirsi contro i Veneziani, ed affalifce la Città di Modone, e prendela; per tutto che fusse accerchiata di forti muraglie e cinta di torri altissime: e de'prigioni, parte ne danna al fuoco, e parte (o crudeltà inaudita!) ne fa mazzerare e fommergere in mare. Il che non fofamente pose in terrore la Città di Venezia, e i popoli, che fono foggetti a quello dominio, ma spaventò anche la Città di Roma, e tutto il rimanente dell'Italia. Ma dove aveano a ricorrere i Veneziani ? A chi aveano a chiedere ajuto in così fatti perigli? Chi aveano a chiamare, perchè avelle a vendicargli de' molti oltraggi, che aveano sofferto da i Turchi ? Vassi al nuovo Ercole, cioè al Gran Capitano, il quale folo fapea vincere i mostri, ed abbattere le genti feroci e terribili. Costui com' ebbe il comandamento del suo Re, se ne trapassa co' suoi legni e con le sue schiere a rittovare i Turchi nella Morea. E le i venti contrari e le molte tempeste non l'avessero rattenuto ne' porti della Sicilia , avrebbe liberato Modone dall'affedio: e i Turchi non l'avrebbono pollo a fangue ed a fuoco, come già fecero. Ma non potendo por rimedio a quelle rovine, ch' erano già succedute', unisce i suoi navigi co' legnt de' Veneziani, e Senza metter tempo in mezzo affalta arditamente la Cefalonia e non lascia senza vendetta l'ombre de Modonesi. Fa condurre le artigliarie su i monti, che sovrastanno alla terra, e battela gagliardamente, e, cofa mirabile a dirfi, affale d'ogni parte quella fortezza, ch' è polla ful monte, e ch' è cinta di muri e di torri, e guardata da gente non meno offinata, che terribile à Caggiono a terra le cortine delle fortezze, ed ogni cofa rimboinba di suono, e lampeggia di suoco; e pondimeno quei soldati che sono dentro, e che appena aggiungono al numero di ettocento, flanno faldi ed immoti, e non moftrano pur um fegno di voterfi arrendere; anzi fi difendono francamente, nè moftrano almo in vito, che rabbia ed orgoglio, e con deliderio grande di fucchiarfi il fangue de Critiani, I noftri diviti in più fichiere, tingno la Città d'ogni intorno, de dannovi di moti raflati; nò ceffano nè di di, nè di notte di tempellaria e di fatteria. Ma fono oppreffi da così gran fame, che appena poliono folleneffi; e fono coffretti a nudriti di radici d'erbe e di frondi, ed a be-

re acqua pura per molti giorni.

Ma mentre il Gran Capitano sopraffatto da tante malagevolezze, abbassa gli occhi per dormirsi, vede in sogno i Turchi , ch' escono a schiere , a schiere d' una cava , che banno fatto fotterra , e che affaliscono d' improvviso i noflri ; e grida ad alta voce : sù compagni , deflatevi , prendete l'armi , ecco i Turchi ; apparecchiatevi al combattere ; perchè io ho voduto i nemici, ch' escono di una mina per alfalirci. Appena avez egli espresso queste parole; che la grotta incavata cominciò a rimbombare dello strepito; che faceano i Turchi per uscir suori , e per dare addosso a' nostri . Dassi subito fuoco alla contrammina, ed i Turchi se ne tornano indietro presse che morti e bruciati. Ma come il nuovo di fu fuori, si tentano i muri con nuove macchine e con nuovi ordigni. I quali come il Gran Capitano vede rotti in più parti , e che davano luogo a'foldati da potervi penetrare, fa animo a'fuoi, ed ordina, che vi fiano poste le scale, e che ciascuno de'suoi guerrieri procacci di avventarfi dentro la Terra. E come fanno i colombi, quando fono pasciuti, che muovono tutti insieme da qualche valle, e volano fu i loro tetti, ed in un momento cuoprono tutte le cime delle torri co' corpi loro; così fanno i foldati Spagnuoli, escono da' fossati, e slanciansi su i muri della Cesalonia, e cueprongli mui co corpi e con l' armi . I Turchi fopraffani dall' ardire de Criftiani, piegano indietro, e procacciano di fuggirfi; e parte di loro ne fono uccifi , e mandati ad alloggiare col Diavolo nell' Inferno, e parte ne fono prefi, e venduti per piccolo prezzo, Così i Veneziani racquistano le insegne, ch' erano state tolte a San Marco, e trionfano della vittoria. La Terra produce di molte cose, ma sopra ogni altra è abbondante di scarlatto. Paffano poi a Portogiunco, che fi dice ora il Porto di Navarino, ed affalisconlo, e prendonlo. Il Gran Capitano avendo ridoro mui questi Popoli al dominio de' Veneziani, determi-

ma.

di partirfi, e di tomarfene in Italia; e prefa licenza dal General Pefaro, ebbe da lui molti doni, e di molta valuta, e fu altamente ringraziato a nome della Signoria. Confalvo difpenfa tutti quei doni a' foldati, e ricco di onori e di vittorie fe ne

torna con la fua armata in Sicilia.

Intanto il Re Cattolico veggendo; che i Francesi aveano fatto di grandi apparecchi , e che tornavano di nuovo ad infestare il Regno di Napoli , e che tutta l' Italia era in armi e scompiglio, e che il Re Federico era in molta confusione e travaglio , assolda nuove genti , e comanda al Gran Capitano, che se ne stia con le sue genti in Sicilia, infino a tanto che vegga dove hanno a percuotere così fatte minaccie. Ma perchè l'uno e l'altro di questi Re era in timore e sospetto; quel della Francia, perchè non gli susse chiusa l'entrata al Regno di Napoli; quel delle Spagne, perchè non gli fusse tolto quel Reame, che gli avea a ricadere, e ch' era flato acquistato con tante satiche da' suoi Aragonesi : l' uno e l' altro per tor via le discordie, che potessero nascere fra lero, si miscono insieme col Papa ; e co Veneziani a danno di Federico, e del Duca di Milano. E i patti furon questi ; che il Re di Francia , e il Re di Spagna avessero a partirsi il Regno di Napoli ; che si rendesse Cremona a' Veneziani ; che il Duca Valentino sposasse una nipote del Re di Navarra, e che con l'appato dell'armi Francesche s'insignorisse della Romagna, e del Ducato di Spoleti. Partonsi il Regno i due Re; e il Re di Francia ebbe la Città di Napoli , e i felici campi di Terra di Lavoro , e l'Abruszi, e la Ducea di Benevento: e il Re delle Spagne fi ebbe la Calabria la Bafilicara, la Puglia, e Terra d'Otranto; e come Napoli fu capo dell'un Regno, così Colenza fat capo dell'altro. Ma come , o Federico, ti perviene agli oreca chi la novella, che di nuovo ti fi muovono guerre, perche non hai contezza niuna degli accordi, che hanno fatto fra loro i due Re in tuo detrimento; ti chiami segretamente il tuo caro e sedele Bernaudo, il quale pur allora era tornato dall' ambalceria della Francia, e comandigli, che vada al Gran Capitano, e che gli profferifca in mo nome tutte le tue Terre, e Fortezze, e finalmente l'istessa Città di Napoli , purchè si disponga a darti il suo ajuto. Partefi il Bernaudo, monta in galea, e paffa volando im Sicilia. Trova il Gran Capitano, e prefentagli carta bianca in nome del fuo Re, e promettegli, quando egli determini di fa-

### 32 LE ISTOR. DI MONS. CANTALICIO

vorare le parti di Federico , di porgli in mano ciò , ch' eglichiedesse. Così il Bernaudo ebbe due volte potestà di poterdisporre di questo Regno a suo arbitrio. Ma che potea sare il. Gran Capitano ? o che potea egli rispondere a così satte ambascerie ? Si ristrinse in se stesso, e mostro noja e dispiacere di non poter ajutare il suo Re Federico; e sece toccare con mano al Bernaudo, che ciò non era in sua potestà, perchè egli non potea muovere da Sicilia fenza ordine del fuo Re. Se il fuo Re comanda, ch' egli vada a soccorrere Federico, vi andrà voientieri, e con ogni velocità, ed ingegnerassi con ogni ssorzo di difender lui, ed il fuo Regno, ficcome ha fatto più volte; ma se gli viene ordinato altramente dal suo Re, egli è costretto di ubbidirlo. Come il Bernaudo ebbe così fatta risposta, o perchè anche avesse qualche sentore dell' accordo, che aveano fatto fra loro i due Re in rovina del fito Signore, conobbe, che non era di niun profitto ne al suo Re, ne a lui il consumare più il tempo appresso il Gran Capitano; e tornossene al suo Signore fenza niuna conchiulione, e fenza speranza niuna di aiuto. Confalvo come fu certo di quello, che aveano ordinato fra loro i due Re, ed ebbe i comandamenti del suo Signore di quel, ch' egli avesse a fare, mandò a rendere a Federico tutte quelle castella, e tutte quelle fortezze, ch' egli avea avuto in dono da Ma il buon Federico mosso dalla sua innata cortesia, ridona di nuovo a Confalvo ciò, ch'egli gli avea donato, e comunque le cose avessero a succedere, volle, che tutte quelle terre fuffero eternamente di Confaivo , e de' fuoi fucceffori ,

Manda il Re Lodovico un elercito di mille lancie, edi dieci mila fanit ra Gualcioni, e Svizzeri, e buona pare d'Italiani, a prenderi la metà del fuo Regno; edi Capi furono Francefoo Sanfeverino Conte di Capizzo, e Monfignor di Obegni, e nell'itale tempo invia un' armata per mare fotto Filippo Ravafano di nazione Fiamengo, e Governatore di Genova, con tre Carracche Genovefi, e molte navi, e da lutri legni di carico, tutte piene di fiuterite. Marcia il campo Francele alla dell'unione di Federico, e di Napoli, e trapafla come un folgore per tutte Campagna di Roma, e giungo fenza contrallo alle mura di Capua. Quivi erano le febiere e di tennila fanti, e di alcuni pochi cavalli-leggieri, e de aveano per lor Capo Fabricio Colonna; quali tutti gegoto femato nel fono anini, o di morifi in quel

luogo, o di mettere in rotta i Francesi e di affogargli al Volturno. E certo, che sarebbe riuscito a'nostri ogni dilegno, se Franceli non fullero flati aiutati da Celare Borgia figliuolo di Alessandro, il quale, essendosi alquanto mutata la fortuna, si accoslava più alle parti. Francesche, che alle Spagnuole; e se le molte genti foraftiere, ch' erano ricovrate dentro Capua, nonavellero in quella notte ingamato Fabricio Colonna, ed aperto una porta, e chiamato dentro i nemici, facendo accordi vanie di ninn momento. Ma quelli miferi infieme con gli altri innocenti portarono la pena di quella loro follia; perciocchè come un torrente, che scende da' monti con grande empito, accresciuto dalle soverchie piove, inonda i campi, e distrugge le biade, o come un fuoco ajutato dal vento divora le melli e le floppie: così quella moltitudine crudele, e scossa da ogni umanità entra in quella infelice Città, ed occide tutti i mileri cittadini, fenza far differenza di età, o di fesso, o di condizione. Prendonfi i malchi, e le fernmine infieme, e fottopongonfi alla sfrenata libidine de foldati ; le pulzelle infelici fono tratte dal grembo delle madri , e sono spogliate della loro verginità , Appena alcune: poche , che sono risuggite a' tempi , sono sicure di non essere. contaminate e fozzate infieme con le altre, appena la pietà del Conte di Cajazzo può disendere alcune samiglie; appena i chiostri e le chiusure sanno schermo alle sacre Vergini: tanto: è grande la infolenza di quei barbari . E una verginetta fra l' altre, la quale io credo, che discendesse dal sangue di Lucrezia Romana, per non perdere il pregio della sua opestà, e per. fuggire il nemico, che la feguia, si scagliò arditamente nel fiume , ed aflogoffi nell' onde. Ma questo non è da lodarfi, perchè fu più atto da Gentile, che da Cristiana. Fassi preda de mileri cittadini , tolgonli i loro arneli , spezzansi i sorzieri , e cavansene i tesori ; prendonsi i drappi preziosi , e le perle, e le gemme, ed i valelli dell' oro, e dell' argento, e ciò che si trova in tutta quella infelice Città. Ma i Barbari ardono di fame e di sete, ed il fiume Volturno corre tutto di sangue, ed infanguina i campi con le fue onde. E quei pochi che campano da questo periglio, fuggono tutti a Napoli, e così impanniti ed atterriti, che ancor tremano della paura; e trovano Fosi derico in tanta confusione, ch'era quasi suor di se stesso, ed appena si sostenea in vita. Il quale come vide, che il popolo spanrito non facea i fuoi comandamenti, e che non intendea di pren-

### LE ISTOR. DI MONS, CANTALICIO

der le armi per difenderfi da nemici , abbandona il Regno, efec da Napoli, monta in galea, e vallene con tuti i fuot ad Ifchia, e pieno di angofcia e di mal talento, 1 Colonnefi, cioè Prospero, e Fabricio, due chiari lumi della famiglia Colonna, reanli ricoverati ad Ifchia insteme col Re, e Giovanni Cardinale, i quali tutti erano a' fervigi del Re Federico; edopo di aver pianto lungamente le fventure del lorto Signore, veggendo che le cose di quel Re erano senza rimedio, e uon volendo pafare in Francia con Federico, perché Monsignor d' Obegni avea arso Marino, e molte altre Terre de Colonnesi, ed il Re di Francia favorava i loro nemici, se ne pallano-al foldo del Re di Spagna, e sono assa anona di amorrevolmente accotti dal Gran Capitano; a Capitano; a cono assa mono a dia amorrevolmente accotti dal Gran Capitano; a

ed hanno da quel Re molti onori e molte degnità.

Federico, veggendoli in estrema necessità, lascia Ferrando suo figliuolo maggiore alla guardia di Taranto, infieme con D.Giovanni di Guevara Conte di Potenza, e con Fra Leonardo Alesso della Città di Lecce, Cavalier di Rodi, e con molti altri uomini esperti nelle armi ; ed egli monta in galea , lascia Ischia , e vallene ai Re di Francia, perché muova tanta compassione in quel Re, che col fuo ajuto e favore fe ne possa tornare a ripigliarsi i fuoi Regni paterni. Ma come giunfe in Francia, fu ricevuto da quel Re con affai poche accoglienze; e caduto da quelle speranze, che fi avea impresse nell'animo, conobbe affai tardamente, e con suo gran danno, che il più de' Francesi sono inslabili nelle loro amicizie, e poco amaiori del dritto e del convenevole. Adunque il sonomettersi a quel Re, e sar più capitale di lui. che del fuo istesso fangue, non gli fa di niuno giovamento in tanta sua calaminà. O crudeltà inaudita degli animi Francesi ! o petri non di nomini, ma di scogli ! o cuori senza pierà, e cinti di ferro e di felce !- Non fecero così ne' tempi antichi i Romani , quando il Re di Egitto ricorfe a loro ; ma l' accolfero con molta amorevolezza, e così i Senatori, come i popoli, e con molto suo onore il rimisero in islato. Tu, che signoreggi così gran Regno, e che hai nome di Cristianissimo, mentre l'infelice Re di Napoli ti priega con tanta istanza, che tu il rimetta in fuo Regno, mentre ti fi proflende a' piedi, e-chiedeti ajute e foccorfo, e per ricorrere a te lascia di ricorrere ad un fuo parente, e dell' istesso suo sangue, e dell' istesso suo nome; tu ordini, che non abbia fretta, e che indugi, e che attenda, e non ti ditermini a dargli qualche conforto, infino a tanto che

non

non si consuma di dolore e di affanno, e che non si muore inestrema miseria. Ma quel che tu non ci hai voluto rendere vivo, rendisoci almeno così monto; perchè noi possiamo consolar-

ci, in avere almeno le offa del nostro Re.

Intanto il Gran Capitano parte da Sicilia, e aggirafi intorno alle terre della Calabria, e prende senza contrasto il possesso di tutti quei popoli ch'erano toccati in parte al fuo Re. E ciò fatto, fi mette in assetto per passarsene a Taranto; perchè D. Ferrante Duca di-Calabria, seguendo i comandamenti del padre, il disendea in maniera, che non era possibile a prendersi senza molta malagevolezza. Ma prima ch'egli parta per Taranto, reflituifce lo Stato ad Onorato Sanfeyerino Conte di Mileto, ed a Berardino Principe di Bifignano, e rende agli altri Signori della famiglia Sanseverina ciò che aveano perduto, seguendo le parti Francesi; nè negò cofa niuna a coloro ; ch' erano dalla parte Aragonese: tanto amò egli quella fazione fopra ogni cofa. Mentre egli fi apparecchia di affediar Taranto, eccoti Filippo Ravallano, Capitano dell' armata Francesca, che approda a' lidi della Calabria tutto rotto e perduto. Coflui fu mandato in Italia dal fuo Re, perchè avelle dato ajuto alle imprese incominciate, e perchè si avessero scacciati in tutto i Signori Aragonesi dal Regno di Napoli. Ma perchè il fuo ajuto non fu in ciò necessario, perchè Federico avea lasciato in abbandono ogni cosa, gli fu imposto dal suo Re, che si susse unito con l'armata Veneziana, e che fulle paffato infieme con loro ad affalire i paefi della Turchia. Ma non potè egli adempire i comandamenti del fuo Re, perchè su percosso da cost siera tempesta, che parte de' suoi-legni li fommersero in mare, e con ogni suo amese, e con tutti i foldati e nocchieri ; e parte furono talmente sceverati dalla violenza de venti , che appena gli nomini ebbero agio di dare în terra, e di camparli mezzi ignudi e disfatti. Come il contese Consalvo, e liberale verso ogni maniera di persone intese; che costui era capitato a i lidi della Calabria, e che avea perduto i suoi legni, e ogni suo arnese, mosso a pietà di quell' tiomo, manda un fuo gentiluomo, perchè il veda in fuo nome, e gli ragioni, e presentalo di molti doni, e di molta valuta; ed ordina, che sa agevolato di tutte quelle cose, che sono necessarie a poter rifarcire i suoi legni, e ch' egli ed i compagni fiano posti riccamente in arnese, e provveduti di cavalli e damari, perchè possano trapassarsene ne' loro paesi. Così colui che

ricco ed agiato.

Come il Gran Capitano giunfe a i tenitori di Taranto, cinge il giovane Aragonese d'un piacevole assedio; e perchè non abbia ad oprarsi il serro sra loro, sa tregua per molti giorni, e lascia di assalirlo e di batterlo, perchè spera di avere ogni cofa a man falva, e a patti. Fa tentare il giovane da molti de' fuoi ; e finalmente il giovane Aragonese veggendosi cinto d'ogni intorno, e privo d'ogni ajuto e foccorfo, fu contento di lasciargli la Città, e di andarsene in Ispagna al Re Cattolico. Ma prima che il Gran Capfiano avelle in mano quella Città, i Francesi, perchè non sono contenti de confini, ch' erano posti al partimento del Regno, e perchè sono uomini, che non curano ne leggi, ne parti, tentano di trapaffare i termini affegnati, e di prender Troja, e tutte quelle Terre, che fono nel Monte Gargano, detto ora di S. Angelo, e nel capo della Puglia, e tutti quei luochi di Capitanata, e di Bafilicata, che non erano annoverati nelle parti divise. Ma il piudente Consalvo come intende, che i Franceli tentano cole nuove, si sa incontro a questi inganni, e affaita egli Manfredonia, & prendela; e difende anche le ragioni del luo Re con l'armi, ne permette, che altri abbia a sopratfarlo nelle sue giurisdizioni. Nasce dunque fra loro una grande discordia per cagione de'confini; ma perchè le Leghe, ch' erano fra loro, non venillero a terminarti con le armi , ordinarono , che in tutti quei luoghi , de' quali fi contendea, avessero a porsi le insegne dell' uno e dell' altro Re, e che niuno ardiffe di toccargli infino a tanto che la quellione non fusse decisa. Trovansi insieme i due Generali, il Gran Capitano dalla parte di Spagna, ed il Duca di Nemorfo dalla parte di Francia, e convengono infieme come banno a terminarli i loro litigi. Mentre questi due Capitani trattano così fatti negozi in Atelia . Terra di Basilicata , la discordia insernale accrebbe gli odi , ch' erano cominciati fra quelle due nazioni . Perchè mentre una compagnia. Spagnuola cerca di alloggiare alla Tri-570 t.

palda, la trova piena di foldati Francesi, ed ingombrato ogni cola. Furono prima a parole, e dalle parole vennero a' fatti; e preso le armi , dopo lunga contesa gli Spagnuoli scacciano fuori i Francesi. Vola in ajuto di costoro Monsignor d' Obegni , Cavaliere Scozzefe , ed manima i fuoi , e viene a muova battaglia co' nostrì. Ma egli vi ebbe peggior ventura, che tutti gli altri, perchè vi fu abbattuto e "vinto infieme con tutti i suoi ; ed il satto andò in maniera , che tutti gli uomini d'armi Francesi surono satti prigioni da fanti Spagnuoli , e menati legati infino a' loro alloggiamenti . Finalmenmente dopo molte battaglie mettono fine a così fatte contese ", e convengono, che infino a tanto che fi determini, di chi abbia ad eller la Tripalda, ella non fia obbligata di dare alloggiamento ne a Francese, ne a Spagnuolo veruno. Vennero di nuovo i due Generali a parlamento, e ciascheduno disese le sue parti, ma non con uguali fagioni. Imperciocchè il Gran Capitano si disendea con testimoni, e con iscritture, e con leggi; e sacea chiaramente vedere, che tutte quelle Terre, delle quali fi contendea fra' loro, erano comprese ne' termini della Puglia; e scrisfervi di molti legisti, i quali disendeano le parti del Cattolico. Ma il Capitano Barbaro, il quale negava di volere ubbidire alle leggi, fi apparecchia a determinare ogni cofa con le armi. Accelero grandemente quello fuoco i Signori della famiglia Sanfeverina, cioè Berardino Principe di Bilignano, e Roberto Principe di Salerno, ed Onorato Conte di Mileto; i quali fi erano uniti insieme con gli Angioini, per tutto che Consalvo gli avelle accolti con ogni maniera di amorevolezza, e richiamati dall' efilio alla patria, e perdonato a loro ogni misfatto, e renduto a ciascheduno il suo Stato. E così secero anche molti Signori nella Puglia ed in Terra d'Otranto. O ingratitudine, a cui i folgori del Cielo non farebbono compito calligamento ... e degna de tormenti, che si danno alle anime dannate in Inferno! 'Il Gran Capitano come vede, che le Leghe sono rotte e violate, e ch' egli non è eguale di forze a' nemici, avendo prima esaminato bene ogni cosa, chiama i suoi Capi a conseglio, ed intende da loro, come possono sermare il loro esercito in luoco buono e ficuro, Molti fono di parere, che fusse d' andarli a Basilicata, e che quivi si unissero e afforzassero. E per certo, che se Consalvo si susse appigliato al parere di costoro, che quella imprefa fi farebbe perduta, e tutti i fuoi difegni farebbono

### 8 LE ISTOR, DI-MONS, CANTALICIO

riusciti vani , e voti d'effetto, Ma perchè egli è savio sopra ogni altro, e prevede i fatti, prima che abbiano a succedere, se ne passa a Barletta, come in luogo più comodo, e più sicuro d'ogni altro, e quivi distende i suoi alloggiamenti. Come il Generale Francese ebbe certa nuova di ciò, raccolto i suoi soldati in un luogo, ed unitofi con molti Baroni della Puglia, e della Calabria, muove le sue schiere contra i nostri, ed assalisce Canola con molto empito, e ciò fa ne' di caniculari, e quando i caldi sono così nojosì, che appena possono sostenersi. Era dentro Canola Pietro Navarro con pochi fanti, ed il luogo è picciolo, e poco atto à poterfi difendere : e nondimeno sforzandoli i nemici di montare sù i muri, furono ben nove volte ributtati indietro da' foldati Spagnuoli. Ma veggendosi il Navarro di gran lunga inseriore a così gran numero di nemici, ed avendo sostenuto l'affedjo per spazio di tre giorni intieri , come prudente fi appiglia a quelle migliori condizioni, che gli sono proposte da Franceli; e rendesi salve le persone e l'avere, e con promessa del Generale di non farfi oltraggio a' Cittadini di Canofa. Ed andossene a bandiere spiegate per mezzo il campo nemico, e con tutti i suoi, e con ogni suo arnese. Lascia dunque Canosa, e vassene a Barletta, dov' è accolto dal Gran Capitano, e da tutto il suo esercito. Ne su egli in ciò vinto; ma perdendo vinse i nemici, perchè impararono in quell'affedio, quanto la nazione Spagnuola fia poderofa ed invitta, poiche dugento foli di loro obbero ardire di opporfi a dodecimila Francesi. I quali da quel di innanzi non ebbero più cuore di all'alire Castello niurio, dove intendellero, che vi fullero in guardia Spagnuoli. Valoroso Navarro! tu sempre susti avvezzo a vincere, ed a mettere in fuga i nemici, ed ora con la perdita di una fola Terra hai vinto gli eserciti intieri. In questa essendosi l'esercito Francese grandemente accresciuto, e confidatos pel numero e nell' ajuto di alcuni Signori del Regno, che seguivano le loro parti, muove incontro a' nostri, ed accampasi presso a Barletta, e sa ogni sforzo per prenderla , e per prendere anche il Gran Capitano, e sbranarlo in pezzi , come fu sbranato Abfirto dalla forella , o di mandarlo in fuoco, e fame polvere. Ma colui quantunque fusse inferiore di numero, usci nondimeno ad incontrare i nemici, e come furono vicini , gli mette in rotta ed abbatte , e fa così gran strage di cavalli e di fanti, che non vi rimase pur uno in tanta moltitudine, che non fusse malmenato e scontitto. I Francesi

celi avendo combattuto così infelicemente , come hanno in coflume di fare affai spello, si partono con scorno e con danno. Tornali dopo quello il Gran Capitano ne' fuoi alloggiamenti; e quantunque fusse rattenuto dentro i muri di una picciola Terra, ed avelle diffalta di gente, e di ogni altra cofa necellaria, nondimeno difende Andri da' nemieli, la quale non è molto iontana da Barletta; anzi i Francesi non ebbero pure ardire di assalirla, quantunque susse poco forte di sito e di muraglie. Imperciocchè aveano in memoria il danno ed il poco onore, ch' ebbero a Canofa, ed eransi sgomentati, e guardavansi di tentare altro luogo. Ma quantunque i nostri fussero oppressi da fame e da povertà, nondimeno non potè cofa niuna abbattere l'altezza dell' animo del Gran Capitano; e come la palma, quando ella è aggravata da qualche pelo , non fi abbaffa in giù , ma piegafi in sù : così egli fatto più animolo nelle cole malagevoli e dure, s' innalza sopra se stesso. E non solo difese Barletta, ma mandò anche vettovaglie e munizioni a quelle genti, ch' erano in guarnigione nelle terre della Calabria . Provvede anche Taranto . Otranto, e Gallipoli, acciocchè la mancanza delle cose necessarie, ch' è un'aspra e crudel nemica, non le inducesse a darsi a' nemici.

Sono i Calavresi instigati e sollecitati da molti Baroni, che seguono le parti Angioine; ma evvi dall'altra parte il sedele e valorolo Bernaudo, il quale ritiene in fede i fuoi terrazzani, i quali erano già per piegarfi, se egli con la sua autorità non gli avelle fermati. Coltui gli ammonia spello e con lettere, e con voce viva, che stessero fermi e faidi nella loro fede, e che non facessero novità alcuna; che senza fallo la vittoria farebbe dalla parte degli Aragonefi. Erafi il Bernaudo reflato a Napoli, percioechè non avea voluto seguire il Re Federico, quando egli se ne passò in Francia con non molto sano giudizio; si perchè egli mantenne sempre intiera la fede agli Aragoneli, e non fi era mai allontanato dalla divozione loro, come anche perchè non volea, che qualche malevolo aveile a fospettare, che il Re a sommossa di lui avesse preso un partito cosi strano, e così dannoso a tutti i suoi asfari; e maggiormente perchè avea sperimentato i Francesi, ed aveagli per uomini di picciola levatura, e per poco ricordevoli dell'amicizie, e di quel che promettono. Ma avendo riguardo al fuo onore, avea fatto quella determinazione, che gli dettava il dovere e la ragionie. Fermoffi dunque a Napolt , e pofcia fe ne pafio ad flehia per effere di qualche ajuo alla Regina , ch' era caduta în estrema infelicità . Da Ifchia fi trasferifee in Cofenza fiu patria , perchè possa confernare tutti i tuoi Citatdini nella divozione det Re di Spagna. Ma fir sibito richiamato dal Gran Capitano , il quale gli pose in mane tutti i secretti del Re Cattolico : e fiu in molta silima ed onore così appresse di ti, come

appresso tutti i Signori della fazione Aragonese.

Mentre i nostri sono travagliati ed assitti dalla guerra e dalla fame, ecco che vien da Sicilia D.Ugo di Cardona, nomo molto ardito e di animo guerriero ed accorto il quale mena feco tremila fanti , e trecento cavalli . Coftui come giunge a' lidi della Calabria, senza sermarsi pur un giorno a Regio, se ne passa a far fua stanza a Giraci, detta anticamente Locri. E di là con una schiera di fanti eletti se ne passa ad assalire Onorato Sanseverino Conte di Mileto , il quale se ne stava con le sue genti a Terranova, ed avea feco i foldati del Principe di Salerno, ed era accompagnato da Galeotto N., e da un foldato Lombardo chiamato Spirito. Avvicinali il Cardona verso la Terra, ed asfrettafi di fopraggiungere i negnici; ed i Capitani Francesi si accorgono, che le mura fon prese, e che non hanno più rimedio di scampo, e slanciansi animosamente dalle porte, ed attaccano una crudel zuffa co' nostri. Ma combattono con poco felice fortuna, perchè come giunge D. Ugo , ed affaltagli per fianco , non altramente caggiono a terra, che caggiono le greggi o gli armenti, quando sono assaliti da' leoni o da' lupi ; e parte di loro si masconde ed appiatta, e parte si sparge per le campagne . Il Conte di Mileto si sa alquanto indietro , e sermasi infieme co' fuoi, per azzuffarfi di nuovo co' nostri. Il Cardona l' incalza, ed inanima i fuoi a feguirlo animofamente, e feagliafi fra' nemici, e pongli di nuovo in isconsitta; ed i Francesi si danno tutti a fuggire, e parte se ne prende, e parte se ne uccide, e parte ne scampa. Ma quello infelice Spirito non trovo luogo da nascondersi, e vi perde la vita, e rimase senz' anima e senza spirito, E suronvi prese le insegne del Principe di Salerno, il che fu a lui di grandiffima noja. Il Cardona avendo fugato e sconfitto i nemici, se insignorisce di quella Terra; ma veggendo, che non era luogo da fidarfene, fe ne passa a Castelvetere, detto anticamente Caulonia , ch' era più comodo e più ficuro. Partito coftui , ecco di nuovo , che il Conte di Mileto fe

he torna a Terranova, come uomo, che avea poca contezza delle cofe del Mondo, e che non sapea prevedere come avessero

a passare i successi di quella guerra.

Sopravviene poscia da Spagna D.Emanoello di Benavides, e mena seco una buona quantità di fanti e di cavalli. Costui come approdò a' lidi della Calabria, fi ferma a Regio, e fenza metter tempo in mezzo, se ne passa a Seminara ad assalire il Conte di Mifeto, il quale, liccome abbiamo già detto, fi era di nuovo ricovrato a Terranova, e slavasene in quella Terra come nascoso ed assediato, Ma i Signori Sanfeverini, e Monfignor Grignino corfero fubito in fuo ajuto, e camparonlo da quel periglio, e mandaronlo a guardare la Città di Cofenza, la quale, fuorche la Rocca, era tutta in poter de' Francesi. Fassi incontro a costui il Commendator Gomesio Solisio, il quale avea cura dell' Amantea, e dagli di molti affalti, e ponlo in fuga, ed uccide di molti Francest , ed insignoriscesi di molti popoli , e di molti villaggi , e foccorre il Castello di Cosenza, ch' era accerchiato da duemila foldati Francesi fra fanti e cavalli ; e posto i suoi alloggiamenti presso la Rocca, entra di notte tempo nella Città insieme con gli usciti di quella Terra; i quali perchè aveano seguito le parti Aragonefi, erano flati scacciati e banditi dalla lor patria; e prendela fenza molto contrallo. In questa guerra su di non picciolo momento Francesco Bernaudo, uomo di valore inestimabile, e di molta esperienza nell'armi. Dopo questi successi, e cosi fortunati, i nostri ebbero un' altra vittoria, e in altre parti; e furono accrefciuti di nuove glorie e di nuovi trofei. Perchè il Principe di Rossano, che tenea assediato dentro la Città di Cotrone Giovanni Pigniero Cavalier di Rodi, mentre vanamente si crede di poter occupare quella Città, rimane ingannato della fua folle credenza, e rapportane danno e vergogna. Perchè il Pigniero, come gli vennero in ajuto mille e dugento fanti, i quali gli furono mandati da Sicilia fotto la condotta del Commendatore Aguilara, uomo di molto senno, e molto ardito, sa spalancar le porte della Città, ed esce con grande empito, e mette in rotta i nemici, e parte ne uccide, e parte ne prende: e prende anche Belcastro, e ponlo a sangue ed a suoco. Arde intanto il Principe di rabbia e di sdegno, ed apparecchia nuovi eferciti, e va incontro al nemico; e giunti ambidue presto al fiume di Tacina, fanno fatto d'armi, e combattono con molta oftinazione ed ardire. Ma il Principe porge al Pigniero nuo-

### 42 LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

va occasione di unove vistorie, perchè fu rotto e ficosfitto, o tornossime a' fuoi alloggiamenti presib che folo, e spogliato dell' armi e d'ogni suo amese. Così la Fortuna cambiandosi rislora gli Spagnuoli de danni, che aveano ricevuti, e con molto vanteggio.

Spaventata la Calabria di così strani accidenti, cerca nuovi ajuti da' Francesi, perchè senza nuove genti si diffida di potessi difendere. I Capitani Franceli, che sono in Puglia, e che tengono affediato Confalvo in Barletta, determinano fubito di foccorrere i loro compagni in Calabria, Faimo dunque due parti delle loro genti; ed il Generale con la maggior parte dell' efercito fi rimane in Puglia, e ponsi incontro al Gran Capitano; ed il valorofo Monfignor d' Obegni con buona parte dell'altre schiere se ne passa in ajuto de' suoi , che stavano come assediati in Calabria . Sparfeli lubito fama in quelle contrade, ch' era giunto un numero grande di Franceli, e ch' erano per por totto fine a tante guerre. Ma i Capitani Spagnuoli, ch' erano dentro Terranova , e dentro Seminara , ebbero miova di ciò , che la fama divolgava per ogni parte, e fanno fubito penfiero di lasciar quelle Terre così aperte e così deboli , e di palfariene in luoghi più ficuri e più forti ; e da' quali potessero comprendere, quanta fusse la moltitudine de Francesi. Perchè se non sullero baflanti a tanto numero, si guardassero di venire alle mani con loro, e se sono pari, possano incontrargli e combattergli. Ma Obegni ch' era d' ingegno fottile, e molto verfato in così fatti millieri , perchè i nemici non potessero comprendere , con che quantità di foldati, e con che ordine egli andalle per incontrargli, trapalla in filenzio, e di notte tempo, e per vie poco note e poco conofcime, ed in ful far dell' alba si appresenta a' nostri , ed affaltagli , quando esti erano per muovere il caimpo , e per andarfene. Sentefr dall' una parte e dall' altra un rumor grande di trombe, e le schiere Spagnuole sono da ogni parte abbattute dalle Francesi, perche furono colte alla sprovveduta, e non erano pari di numero. Ma per unto che fiano di tanto spazio inferiori , pur nondimeno mostrano ji viso a' nemici , e combationo francamente, ed in ritirandoli moltrano cuore ed ardire. Qui fi mostra D, Emanoello di Benavides, qui Aptonio di Lieva, e qui D. Ugo di Cardona, e tutti insieme raccolti in un gruppo fanno contrafto all' empito di un tanto efercito. Ma D. Ugo come vede, che le compagnie Spagnuole cominciano a piegare, e che non fono per lostenere una tempesta così terribile, per campar se ed i suoi insieme, scende da cavallo, e tagliagli i piedi, perchè i nemici non possano trionsare delle sue spoglie ; e poi impugna animosamente la spada , e ponsi a difendere un guado, ed opponsi a' Francesi con molto ardimento, e segue in ciò i vestigi di Orazio Cocle, e trattiengli infino a tanto ch' egli fi avvede, che i fuoi fono posti in luogo sicuro. Ed egli trapassando per luoghi rotti e scolcesi , ceper nevi ; e per ghiacci, e fra mille perigli, ricovera finalmente co'. suot compagni alla Mottabufalina ; e per riporfi in luogo più comodo e più forte, se ne passa a Giraci, perchè i Giracesi veggendo, che gli Spagnuoli aveano ricevuto così fiera percosta, non passassero a' Francesi. Ma quella vittoria non su acquistata da' nemici senza sangue, ed il lor danno su maggiore assai, che quel che vi ricevettero i nostri; perciocche vi mori Monsignor di Grigni , uomo di molto affare e di molta slima , e molti altri Francesi de' primi e de' più stimati , e molta turba di fanti e di cavalieri; i nomi de' quali non fono passati alla memoria degli uomini . I Francesi insuperbiti di cosi fatta vittoria, se ne passano come trionsanti sul tenitorio di Cosenza; e prima mettono a ruba Paterno, e quello non per altro, le non perchè li era grandemente attriflato della rovina degli Aragonefi. Ma Cosenza, che non avea nè mura, nè soldati che la guardassero, fu subito corsa da Francesi , perchè il Commendatore Solisio si era allontanato da quella Città; ed erafi riparato all' Amanteà, come in luogo chiulo e sicuro. Partest Obegni da Cosenza, e prende Nicaltro, e Mileto; dove poco anzi erano stati assediati, e con non poca loro ignominia un buon numero de Signori della fazione Angioina. Vassene poi alla Mottabusalina, e quivi si ferma; ed i nostri si ritengono molti mesi a Giraçe.

Ma lafciamo omai le cofe della Calabria, e torniamo in Puglia, ancaque nuovo fipettacolo in Puglia il quale non fin mai veduto ne dalla Spagna, ne dalla Francia, ne dalla Germania, ne da alta razione, che fin nel Mondo abitabile. Perchè gli Spagnajoti, ed i Franceli avvezzi lungo tempo a portarli odio ed invidia, ed fat fempre guerra fra loro, ed a fparlare l'uno dell'altro fenza ritegno, il pungeano fipello con diverti motteggi e rampogne. Ed i Franceli, ch' eràno innomo a Barletta, diceano pale femente , che gli Spagnungti non fapeano fare il mefitero delle femente y che gli Spagnungti non fapeano fare il mefitero delle

### 44 LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

armi a cavallo, e ch' erano folamente atti a combattere a piedi e da fantaccini. Gli Spagnuoli rispondeano, che i Francesi non fapeano fare ne l'un mestiero, ne l'altro. E dalle parole vennero-a' faur, e slidaronfi a bartaglia. Come fu dellinato il tempo ed il luogo , ove avea a combatterfi , e fu eletto il numero de' Cavalieri, che avea ad effere di undici, così dell'una parte, come dell'altra, ed armati da uomini d'armi; gli Spagnuoli montano fubito a cavallo, e vestonsi le armi, e mostrano così gran voglia di venire alla prova delle loro persone, che non veggono mai l'ora di effere a questo paragone. Il Gran Capitano, il quale avea concello a colloro di poter entrare in quello cimento, prima ch' entrassero in battaglia, così parlò loro: La Francia , la quale non è mai fazia di mostrare i suoi usati surori , e che ha più volte sperimentato quanto la nazione. Spagnuola le va avanti. e d' ingegno, e di ardimento, conofcalo ora dalla man voltra. Abbiate in memoria, quando farete incontro a colloro, di mostrare il vostro usato valore. Io spero, che Iddio ajuterà il dritto e il ragionevole, e che voi acquillerete tal gloria al nofiro efercito, che non farà per estinguersi, mentre i Cieli si aggireranno intorno alla Terra. Andate animofamente uomini non meno valorofi, che accorti, e mostratevi tali in questo abbattimento, che i nemici abbiano a pentirfi di averci provocato con tanto orgoglio, e con tanta poca sima della nostra nazione. Cosi se ne vanno armati di ferro e di ardire , ed accompagnati da' prieghi , che fono porti a Dio per la loro falute da' riguardanti. E furono quelli , Diego Garlia di Paredes , Diego di Vera Capitano dell' artigliaria, Martino di Tuella parente del Gran Capitano, il Capitan Morena, Olivaro, Segura, Gonfalvo Arevalo Giorgio Diaz Aragonese, il nono su Aguiliera, il penultimo Pivaro, e l'ultimo Ognatte; e furono i primi ad entrare in campo. Ecco dall' altra paste altrettanti Francesi, aranati delle loro armi, e co' loro arneli, ed erano i più pronti ed i più fpediir, che fullero flati in tutto il loro efercito; e furono quefli, Monfignor di Rosen, Monlignor della Ribera, Pietro di Vayarte, il Capitan Mondragone; il Capitan Simonetta, il Capitan Novaries, il Capitan Teriglia, il Capitan Sampones, Fiordilifi , Velaure , ed il fiero Pier Alves , che svampava tutto di fuoco e di orgoglio. Combatteli fotto le mura di Trani, in campo afficurato del Provveditore Veneziano, il quale fe ne flava di mezzo, ed era cosi amico dell'-una parte, come dell' altra; ed i giudici furono Veneziani.

Come cofloro odono il suono delle trombe, entrano arditamente in battaglia, e corrono a ferirfi con tanto empito, che non furono veduti mai nomini combattere con più ardimento, nè con più ostinazione. Ed al primo incontro caddero a terra due Francesi, e due Spagnuoli; e surono i colpi così grandi e così finifurati, che non parea che poteffero uscire da sorza umana. Poscia posero mano alle scuri, ed agli stocchi, e cominciarono un' altra battaglia più orribile della prima ; e fu tanto il fangue, che tutto il fuolo era molle, e bruttato di fangue: Spingonli un' altra volta incontro, e cadono a terra cinque altri Francesi, e tre altri Spagnuoli, in maniera che rimangono a cavallo fei Spagnuoli, e quattro Francesi. I Francesi non potendo sostenere la possanza degli Spagnuoli, e non sentendosi eguali nè di numero, nè di forze, si ritraggono in dietro, e fanfi bastione de' cavalli morti, e difendonsi francamente, Gli Spagnuoli procaeciano di trapassare più oltre, e di riportarne intiera vittoria. Ma non possono cacciare innanzi i loro destrieri, perche si spaventano de' cavalli, che si veggono distesi innanzi; e quanto più gl' incalzano, tanto più adombrano, e si fanno indietro. Intanto sopravviene l'ofcurità della notte, e parte quello azzuffamento, il quale-era durato per spazio di sei ore intiere, e come invidiosa toglie a Spagna la vittoria di mano. Ma i Francesi conobbero allora, e con molto lor danno, che gli Spagnuoli non folamente fono buoni ad esser fanti, ma sanno anco combattere a cavallo. E ciascheduno se ne torna a' suoi alloggiamenti; e gli Spagnuoli sono ricevnti come vincitori con allegrezza, e con applaufo di tutto l' esercito.

Ma quei Francefi, che avemo i loro alleggiamenti prefio a Ruvo, pieni di litra e di ma latento, per la vergogna, che parea loro di aver ricevuto in quello abbattimento, trafcormo infino alle, porte di Barletta, e chiudomale finade, e metuoni agguati, per tra fuori i nostri, e per venidicarifi delle officie, chi erano state fatte a' loro compagni. Effectior di Barletta D. Diego di Mendozza, i quale parea, che avelfe il petto impenetrabile, siccome si racconta di Enea, posita chi eggi ebbe le armi fatte per usano di Vulcano. Splende, egli fagli altri, come un folgore lampeggiante, si perche, è-di perfona fellifimo fopra ogni altro, come anche perché ha un cavallo riguardevole e vivace; ed era oltre a ciò di fangue alfai chiaro, e di sora e di ardite incomparabile. Costu

inanimando i suoi , si avventa fra i nemici , come il leone fra gli armenti , e rompe dovunque egli si abbatte . Fassi incontro a nostri Monsignor della Motta co'fuoi uomini d'armi, e percuote con tanto empito nelle fanterie Spagnuole, che gli Spagnuoli nol possono sostenere, e sono costretti di farli indietro. Ma fatto un cerchio di loro a guisa d'una mezza luna, assaltano per sianco i Francesi, i quali si erano disserrati per seguire i nofiri. E fu combattuto buona pezza con poco vantaggio, e con molta oslinazione così dall'una parte, come dall'altra. Ma come giungono gli uomini d'armi de'Colonnesi, i Francesi non possono più reggere, e sono costretti a piegarsi, ed a mettersi in suga. E furono presi molti di loro, e fra gli altri Monsignor della Morta, che gli avea condotto da Ruvo a Barletta. E così i nostri restano vincitori. O coco avvedimento de' Francesi, che tante volte sono flati rotti e divisi, e pur risorgono come l'idra, e ardiscono d' imprendere nuove battaglie co' nostri . Ma come D. Diego ritorna a Barletta, e con allegrezza di tutto il popolo, e racconta i fuccessi avvenuti in quella barussa, e innalza insino alle stelle il valore di Prospero, e di Fabrizio Colonna, e di molti altri Italiani , che si erano portati con grande ardimento in quella battaglia; il detto Monsignor della Motta, il cui nome era Carlo Anojero, non potè sossenze così fatte parole, ed interrompendo il parlare di D. Diego, rispose tutto pieno di orgoglio e di Idegno: A che, Signore, innalzate con tante lodi gl'Italiani? Vincano pure gli Spagnuoli, che io non ne so motto. Ma come possono vincere gl' Italiani, se non seppero mai vincere è e come possono contendere co' nostri, se esti non sono pari a' Francesi, nè di forza, nè di ardimento, nè di maestria di guerra ? Veramente, se io avessi avuto a combattere con gl'Italiani soli, che io non farei ora prigione. Mentre il Francese dicea così fatte parole, e con tanta arroganza, quantunque egli fusse prigione e nemico, pur nondimeno D. Inico Lopes de Ayala Cavaliere Spagnuolo il riprese piacevolmente, e dissegli : Per grazia, Signore, non sparlate con tanta libertà d'una pazione così onorata: raffrenate la lingua, perchè nel nostro esercito vi sono di tali Italiani, che daranno ben conto di loro a tutti i Francesi, e proverannovi, che voi parlate con poca modellia, e con molta animolità. Soggiunse il Francese: Or , perchè crediate , che io dica il vero, e che io parli da fenno, io con vostra licenza chiamerò alcuni de'nostri guerrieri, i quali combanteranno quella

querela con cotelti voltri Italiani. Gl' Italiani tutti ricevono volentieri lo invito; e fanno iflanza al Francele, ehe faccia ciò intendere a' fuoi. Chiamanfi i Franceli, e rifpondono, che fono apparecchiati a thantenere ciò che ha promello per loro Monfignor

della Motta a chi più ci piaccia de nostri Italiani,

Or chi farà colui , che m' infegnerà a raccontare un conflitto così terribile, e così memorevole, e non mai più udito fotto il Cielo d' Italia? Chi farà colui, che mi dirà, con che ardire, essendo pari di numero, corfero a ferirfi fra loro? con che ordine incominciarono un così fatto abbattimento? con che virtù i nostri Italiani abbassarono l'ardimento e l'alterigia de' Francesi? Scegliesi il luogo, armansi di armi chiare e lucenti ; e ciascheduno di loro aspetta allegramente il giorno ed il tempo della battaglia. Chiama Confalvo i fuor Italiani, e parla loro in quello modo: Giovani, ornamento d' Italia, qualungne si sia ia vostra fortuna, ed il vostro nascimento, selici quei padri e quelle madri, che vi hanno ingenerato. Ecco che il Cielo vi chiama a muovi trofei : ecco che le stelle vi promettono una vittoria non più udita fra gli uomini. Voi dunque, se bramate di farvi immortali per tutti i secoli, e di volare gloriofamente per la bocca degli nomini, armatevi di valore e di ferro, e tutto quello ardire, che avete mai mostro sotto la mia disciplina, spiegatelo in questo giorno. Ricordatevi della vostra Italia , e de' vostri antichi , a cui su dato di vincer sempre, e di spregiare i perigli e gli affanni. E sate certi, che come è cosa vituperevole il mettersi a rischio di morte fenza occasione, così è cosa sopra ogni altra onorevole, fottentrare francamente nelle împrefe generole e magnanime, e difendere l' onore della patria, e della vostra nazione, e della vostra milizia, siccome farete ora in questo abbattimento. E però portatevi in modo, che il Mondo abbia a favellare eternamente di voi. Così dice il Gran Capitano, ed i giovani Italiani rispondono allegramente, e tutti ad una voce, che non veggono mai l'ora di effere a quello cimento; e rendono immortali grazie a Confalvo della buona openione, che ha di loro, e della molta fua amorevolezza verso gl' Italiani, e promettono di mettere in opra ciò ch' egli ricorda e comanda. Come Confalvo ebbe dette queste parole, comincio Prospero Colonna di nuovo ad manimargli alla battaglia, ed a ricordar loro l'onore dell'Italia, e l'orgoglio grande de' Francesi; ed armogli tutti a suo modo, e diede a cialcheduno di loro una lancia foda e gagliar-

da, e da non spezzarsi o piegarsi così agevolmente, e due stoechi , l' uno con la punta aguzza e dura , il quale avea a legarfi al finistro lato dell'arcione, e l'altro più corto e più largo, col quale potellero ferire di punta e di taglio : e ciascheduno sel cinse a lato; ed in cambio di mazzaferrata, diede loro una scure contadinesca , forte e pesante , che avelle a legarsi innanzi all'arcione con una catenuccia di ferro; ed ordinò, che i destrieri fussero armati di ferro, e coverti di cuojo; e che sul suolo fuffero posti di molti schiedoni, perchè chi susse caduto a terra,

potesse ajutarsi dall' empito de' cavalli.

Fu scelto il luogo fra Quarata, ed Andri, e su steccato e chiuso; e surono dall'una parte e dall'altra eletti tre giudici, i quali avessero a determinare ogni for differenza, ed a dar sentenza finale di ciò, che suffe per occorrere in quel campo in tutto quel giorno, Fassi la scelta de cavalli, e dansi a tutti de migliori e più arditi, E già la schiera degl'Italiani comincia a mostrarii in campo, e sono tredici in numero; e la lor sopravvella era partita dall' assisa della Reina Isabella, moglie del Re Cattolico., Imperciocchè quella fanta e valorofa Donna avea ordinato, che quante volte i fuoi foldati ufciffero in campo, avellero a portare quell' istella affifa, ch' ella avea in costume di portare. Mostrasi innanzi agli altri Ettore Ferramofca da Capua, capo di tutti gli altri, il quale non era punto inferiore a quello Ettore, che pose tante volte in sconsitta le falangi de' Greci . Seguia dietro a costui Marco Corellario da Napoli, e tue lumi della Città di Roma, cioè, Giovanni, Bracalone da Ghinazzano, Ettore Giovenale, detto per foprannome il Peraccio, uomini esperti e guerrieri, e Giovanni Capoccio, non punto inferiore a questi due: Guglielmo Albamonte, e Francesco Salamone Siciliani : Ludovico Abenavole, che altri dicono da Teano, altri da Capua: Mariano d' Alberghetti da Sarno: il Riccio da Parma, riguardevole, perchè avea un cavallo affai fegnalato: Tito da Lodi d'animo altiero e fitperbo, detto il Fransulla : Romanello da Forli, e Mejale nato in Toscana; i quali tutti bramavano di esser tosto in battaglia. Mentre si aggirano eosì innanzi agli occhi de popoli , gli uomini , e le donne , ed il tenero sello delle fanciulle porgono tutti insieme voti a Dio per la falute di costoro ; ed alzando le mani al Cielo, dicono divotamente così fatte parole: O Signore, che governi con tanta prudenza e con tanto ordine il Cielo e la Terra, se le giuste preghiere de' mortali ti possono punto piegare,

amoviti a pletà della mifera Italia, che tanti anni è-flata foonquaffata da guerra e da finne, e ch'è tanto affittia dalla fue tante
raine, che inperia ha vigore da foltenerfi. Difendi, Signore, quefili innocenti giovani da così afpri perigli , e di a calciano forza e pofilanta , che come vengono ad incontrarfi co' barbari,
abbiano fopra di loro intiera vituoria. E voi, o giovani generoli,
andate, e tornate felicemente ; ed empieteci di allagrezze e di
giorie, Nè cofa alcuna abbia-potere di nibocervi, o fia-d' impodimento alla voltra virtu. E come i nemici verranno ad incontrarfi con voi , manchi loro la pofilanza e l' arditre , e cagglano
a terra contre tranorotti e fena 'anima. E chianque bramafle,
che gente così perverfa avefle-ad ottener vittoria fopra i l'argi,
capi ; caggia fulnimato infina all' ultimo centro dell'abilit. Quefii futono i prieghi, e quelli futono i voti, che accompagnarono al campo i noftri giovani Italiani i, quali allegri d'un tanto
o

onore si affrestano a così glorioso cimento.

Dall'altra parte, ecco appajono altrettanti giovani Franceli, i quali moltrayano in viso una gran sicurtà di avere ad effere vincitori; ed erano tutti armati ed ornati delle loro armi e de'loro arnefi ed infegne; e surono questi, Monfignor della Motta capo di tutti gli altri, Marco de Eufrem, Graut de Forfis, Claudio Grajan de Asti , Martellin de Lamblis, Pierre de Liae, il quale sparlava sempre finishamente degl' Italiani, Jaches della Fontiera, Eleot de Barat, il quale era avvezzo di starsene tutto il suo tempo in Calabria, e di porre a ruba in tempo di pace e di guerra tutte quelle contrade, Saccet de Jaccet, Francois de Pifes, Jaches de Guntibun ; Nante della Frasce , Carles de Tognes ; il quale in cambio di pace dava guerra, e penfava, che fulle opra di fovrana carità infanguinarfi le mani nel fangue umano. Come giungono al campo, prima che comincino a ferirfi, convengono fra loro, che il vinto fia renuso a lalciare l'armi ed il cavallo, ed a pagare cento fiorini al vincitore. Già le trombe cominciano a sonare, e tutti sanno taciti ed intenti, per vedere uno spettacolo così grande e così memorevole. Entrano gl' Italiani in fleccato, e pongonfi tutti in battaglia. I Francesi corrono arditamente ad incontrargli; ed i nollri ferifcono in loro con tanto empito, che quafi tutti rompono le lor lancie addoffo a' nemici, e ne mettono a terra una buona parte, e passano avanti, e rivoltano il viso a' nemici. Caddero de'nostri il Bracalone, ed il Franfulla, i quali si sollevarono in un momento, e presero in mano

gli schiedoni, e sventrarono di molti cavalli Francesi. Caddevi anche l'Albimonte, ed un Francese gli su addosso per ucciderlo: e fu foccorfo dal Salemone, il quale percoffe così gravemente il Francese, che il se cadere tramortito a terra. Poscia l'una parte e l'altra posero mano alle scuri, ed alle mazze ferrate, ed agli flocchi, e fecero un fracaffo così grande e così terribile, che parea, che il Cielo e la Terra avelle a nabillarli; e unto il suolo era sparso di piastre di ferro, di tronconi, e di lancie. e di spade rotte in più pezzi, ed era tutto molle di sangtie : e molti cavalli erano caduti in maniera, che non poteano più follevarsi. E durò questa battaglia per spazio di molte ore ; nè potea discerners, chi di loro ne avesse il migliore. Alla fine gl' Italiani ricordandos della poca stima, che i Francesi aveano fatto di loro, fpingono di nuovo così arditamente, e con tanto empito,, che i Francesi non possono più reggere a tanta sorza, e parte ne caggiono a terra, e parte si arrendono. Ma un solo Francele; che avea nome Claudio Grajano nato in Alli, Città della Lombardia, dopo aver fatte cole grandi e smisurate della fua persona, e da non credersi da chi non l'avelle veduto, non laseio mai di colpire i nostri, e volle piuttosto morirsi, che arrenderfr. I nostri scendono da cavallo, e sono dichiarati vincitori da' gindici , o prendonfi i Franceli , e legangli , e cialcheduno si mena dietro il suo, e vansene trionfando a Barletta, accompagnati da molta turba di gente, e da molti foldati e Cavalieri. Tutti innalzano infino al Cielo i vincitori, tutti gli accolgono con applaufo, e con allegrezza incredibile. Odonsi per ogni parte fuori di trombe e di piffari : fentonfi i rifi . ed i gridi grandi e fuort d'ogni misura : imperciocche i Francesi cattivelli , come ficuri della vittoria , non aveano recato feco i cento fiorini; che ciascheduno era obligato di sborsare al vincitore ; e lurono inenati prigioni infino all'alloggiamento del Generale. O'quanti fono gli scherni ; che sono fatti dalla plebe e dalla gente minuta a quell' infelici : quante fono le parole villane, quanti fono i motti e le rampogne, che ciascuno avventa in vilo a costoro. Ma i nostri sono onorati e celebrati da tutti, e tutti rivolgono gli occhi a riguardargli, come a cola non più veduta fra gli nomini. O onore della noftra nazione . o maraviglie non più udite fra noi ! Or chi averà ardire di proporre a colloro Romolo, che vinfe a fingolar banaglia Acrone? O Cornelio Cosso, che abbatte Larte Tolumnio? O Valerio Corvino,

vino , che superò quell' orgoglioso Francese , che mostro più ardire, che senno? O i tre Orazi, ch' ebbero vittoria de' tre Curiazi ? O Scipione Emiliano, che sconsisse nella Città d' Intercatia da corpo a corpo colui , ch' ebbe ardire di provocarlo. Tacciano gli antichi di Marcello; e di Torquato, e di quanti mai barno vinto i nemici da folo a folo. Or perchè Alessandro col suo bucesalo, e Pitro col suo smisurato elesante, perchè Enea, che diè morte a Turno, perchè Ercole, che vinse Anteo figlittolo della Terra, ed Acheloo, che fi cangiava in diverse forme, hanno ad empire i fogli intieri degli scrittori, se i lor fatti vanno molto lontani dalle azioni di questi giovani? Costoro, come giunsero innanzi al Gran Capitano, accompagnati da tutta la molitiudine dell' efercito, furono grandemente onorati e careggiati da lui ; no lasciò anche di accogliere e di onorare i mileri prigioni , a' quali egli parlò in quella forma : Giovani onorati, non vi date affanno, perchè siate stati vinti in quello abbattimento, perchè chi entra in quelli conflitti, si mette in rischio o di vincere, o di esfer vinto. Bastivi, che non fiete stati abbattuti per vostra colpa, o per vostra disfalta, e che non vi si può rinsacciar cosa, che non torni tutta in lode delle vostre azioni . Cesi-dice quel Grande, ed ordina, che quei miseri, ch' erano così afflitti e faticati, siano riposti in su i letti, che siano ristorati con ottimi vini e con buone vivande, infino a tanto che si riscuotano. Riscuotonsi fra non molti di , e dodici solamente ne ritornano a' loro alloggiamenti ; perchè un di loro, che volle farfi avanti più che gli altri, vi fu morto, ficcome abbiamo già detto, ed andò a portar novelle a' morti delle aziont de Francesi. Ma con che allegrezza siano stati ricevuti da' loro compagni, pensisi da chi ha siore di giudizio.

Mente fi confuncial tempo in tosi fatti confliti, ecto che giunge un medio de Teria d'Otranto pe faintendere a Conflito che le
cofe noltre in quei pasfi fincedevano a voto e con ogni felicità, e che una Terra detta Callellaneto, avea prefo a man falva
tuti quei Francefi, ch' camon ia gundia di quel lutogo, e che
motre Terre aveano implatuto le bandiere del Red il Spagna, e che
il Capitano Lefcano, Generale dell'armata Spagnuola avea affondato moiti legni Francefi, e che appeta un folo detto Prejance,
Capo di cotali Francefi, e ra campato, e ricovato in Otranto.
La qual Terra, perchè non feguiva ne l'una fazione, ne l'altra,
gii die violentieri ricetto. e Come il Generale Francefe code cos

fatti successi , si apparecchia per mettere a sangue ed a succe, Castellaneto. Muove il campo ; e partesi dagli alloggiamenti. Ed il nostro Capitano per non marcirsi nell'ozio, va incontra a Monfignor della Palizza, il quale avea i suoi alloggiamenti a Ruvo, detto anticamente Rubi, pocó lontano da Barletta, ed avea seco seco molii fanti, e molti cavalli, e dugento arcieri Guasconi. E perchè i Francesi non avessero a sapere, dov' egli avesse a ferire, ed a menare le sue schiere, e le sue artigliarie, parte sul fare della notte, e sul sare del giorno si appresenta con l'esercito a Ruvo, e Tenza indugiare momento di tempo, affalta con grande empito quelle genti; le quali perchè non temeano di effere affairte in quell' ora , furono colte alla sprovveduta. Combattesi francamente dall' una parte e dall' altra in tutto quel giorno ; ma al tramontar del Sole i nostri fanno empito; ed entrano nella Terra per forza. Ponsi a ruba ogni cosa, e fanti prigioni tutti i Francesi, e su preso Monsignor della-Palizza, il quale avea il governo di tutta la Provincia d' Abruzzi, ed erali portato così valorosamente in tutti quegli assalti , che si avea acquillato eterno nome fra tutte le nazioni. Il Capitano Amodeo, il quale era Capo degli uomini d'armi del Duca di Savoja, ed il Capitano Peralta di nazione Spagnuolo, il quale si tovava al soldo de' Francesi, prima che si rompesse la pace, e son avea voluto abbandonaigli ne' loro infortuni, furono posti insieme con gli altri in prigione.

Ma chi avrebbe potuto far relistenza a genti così animole e così guerriere è avendo il Gran Capitano seco molti condottieri e Spagnuoli , ed Italiani di valore inestimabile, e fra gli altri i due Colonneli, lumi della lor patria, i quali possono agguagliarsi a' due Scipioni Africani, e Andrea di Capova uomo chiariffimo, il quale non seppe mai come si fusse l' aver panra de' nemici ; imperciocche egli da fanciullo era flato allevato fotto la disciplina del Re Alfonso. Eravi anco Ristagnone Cantelmo, il quale farebbe andato incontro ad Achille, e avea fatto in più volte molte stragi de' Francesi; e D. Diego de Mendozza, che parea un folgore di battaglia, e ch' era. molto esperto in sapere abbattere e porre in suga i nemici; e Francesco Sancio, che su il primo a piantare l'insegne su i muri; e Trajano Mormile, gloria della fua Napoli, che nella mischia e nel servore del combattimento monta su i muri, e prende i merli arditamente con mano, e non si sgomenta punto

delle tante armi, che gli si avventano addosso, e mostra a' nostri, come hanno a romperfi le mura con miglior macchina. E Margaritone di Loffredo scuotendo una lancia con mano, sottentra così arditamente in ogni battaglia, e fa così alte pruove della fua persona, che si acquilla un nome di perpetua gloria fra i Cavalieri Napolitani . Il Gran Capitano preserva tutte le donne dagli oltraggi de'foldati, e rimettele nella lor libertà, e provvedele di tutte quelle cose, che sono necessarie al vivere umano. La preda fu grande e fenza numero, e fu trasportata tutta a Barletta, e i prigioni furono menati con lunga pompa, e con le braccia legate dietro le spalle . Fu grande il numero dell' armi e de' cavalli, che si prese; e la quantità de' bestiami, e delle vettovaglie, e degli altri arneli. Or quella è faviezza grande, e degna di esfere innalzata insino alle stelle; questa è quella virtu, che luce come lampa di fuoco acceso, quando dagli assedi si fanno nascere i trionsi e le vittorie. Il Gran Capitano avea in animo di trapassare più oltre, e di seguire il General Francese, il quale allora avea volto le infegne verso la Terra di Castellaneto . Ma fu rattenuto dalla gran preda, ch' egli avea recato da Ruvo; perchè non nascesse qualche discordia fra i suoi nel partirsi quel, che si aveano guadagnato con le armi. Ma essendo il nostro efercito accresciuto di tanti arnesi e di tante ricchezze, vi crebbe anche la fame; e quello avvenne, perchè gran moltitudine di fanti e di cavalli ricorfe dentro Barletta; Mandafi intanto da' Francesi una gran quantità d'oro e d' argento, perchè se ne riscuotano mille e trecento cavalieri, ch' erano rattenuti da'nostri; e produconsi le convenzioni e i patir, che aveano sermati fra loro. Ma il Gran Capitano, ch' era molto savio e avveduto: negò di voler ciò fare, si perchè i Francesi aveano più volte rotto quelle convenzioni , come anche per non aggiungere il liore di tanti cavalieri all'efercito nemico; e in ciò non fu punto inferiore a quel generolo Romano, il quale disse agli Ambasciatori de' Sanniti, che gli presentavano una grande quantità d'oro: Rivoltate in dietro i voltri tesori, perche io non intendo di lignoreggiar l'oro, ma di comandare a coloro, che posseggono l'oro, O costanza grande del nostro invitto Capitano! il quale non altramente sta immoto agli a lalti di tanti doni e di tante richiefle", che gli sono porti, che un' antica quercia alle scosse de' venti, o scoglio indurato alle percoise dell'onde. Tentano di nuovo i Francesi l'animo del Gran Capitano con move richieste ;

ma egli fla pur faldo ne' fuoi penfieri, perchè porta impreffi nell' animo auti i ricordi, che gli diede il Cauolto in partendo da

Spagna, e non sono per cancellarsene mai.

Il Generale Francese come vede, ch'è preso Ruvo, e che i fuoi hanno ricevuto così gran danno, temendo, che i nostri non facciano il fomigliante in tutte l'altre fue guarnigioni , lascia di affalir Castellaneto, e vassene a Canosa, con pensiero di fare una memorabil vendetta di ciò; che ha fatto il Gran Capitano nella prefa di quella Terra. Intanto ecco che appajono manifesti fegni, che i Cieli erano per favorare le parti del Gran Capitano; perche mentre il fuo esercito è oppresso da una fame importabile, sopravvengono sette navi cariche di formento, e di altre cofe necessarie, le quali il Re Cattolico avea ordinato, che fullero mandate al campo della Sicilia, e come approdarono su f lidi della terra, si levò un grido così alto fra i marinari, ed uno applaufo così grande fra il popolo e fra' foldati, che appena fi farebbono uditi i tuoni. Così fu scacciata la same dall'esercito: così i soldati ed i popoli, ch' erano per morisfi per mancamento di pane, ritornano in vita; e tutte quelle genti , e tutte quelle Terre , che avenno ferbata falda ed intiera la fede a' Signori Aragonesi, surorio sovvenute e soccorse nelle loro necessità. Ma il Gran Capitano è presente in ogni cosa, e sa partire fra tutti la preda, che su tolta a' nemici, senza strepito e senza rumore, cioè se armi, le infegne, e gli altri arnefi, i prigioni, ed i cavalli ; ed egli rìvolge l'animo a cofe di maggior momento. Ed infino a tanto che venga il tempo da potere uscire in campagna, e ch' egli possa porre ad essento i suoi onorati disegni, si rattiene ne suoi alloggiamenti.

FINE DEL SECONDO LIBRO,



L E

# ISTORIE

DI

MONSIGNOR

## GIO: BATISTA CANTALICIO

LIBRO TERZO.

Il cominciava a moltrarfi la Primavera , ed il nuovo anno T tornava a rivellisti di erbe e di frondi , già fi avvicinava il tempo, che i soldati escono suori a combattere ; quando il Gran Capitano ditermina di muovere il campo, ed uscit da Barletta, e di andare a trovare i nemici , i quali non parea che potellero domarfi, per tuno che tante volte fuffero flati rotti e sconfitti. Chiama tutti i prefidi dalle Terre, che si teneano ad islanza del Re di Spagna, ed accrescene il suo esercito, e lascia alcung Terre ben munité e guardate, Allora uscendo il Navarro da Taranto, chiamato da Confalvo, e camminando verso Barletta, s'incontra in Andrea Matter Acquaviva Duca d'Atri, il quale avea in guardia la Città di Bitonto, ed andavasene, sollecitato dal Duea di Nemorfo suo Generale, ad unirsi con l'esercito Francese perchè veggendo il General Francele, che i nollri accozzavano tutte le loro genti insieme, determina anco egli di sate un corpo di tutte le suo compagnie, e di chiamare a se tutti le sue guarnigioni . Come il Navarro , ed il Duca d' Atri furono a vi-Ha, si sevò un alto grido dall' una parte e dall'altra. Fermatovi , o foldati , non è tempo di far battaglia co' rumori e co' grie di , ma di adoprat le armi e le braccia; non è tempo da cam-

pare da questi perigli con fuggirsi , ma di combattere animosamente, e di moltrare il vilo a' nemici. Come il Navarro, e Luigi di Herrera, il quale era in compagnia del Navarro, riconoscono le insegne dell' Acquaviva, si avventano con molta fretta verso i nemici, ed assaltangli con tanto empito, che i Francesi non hanno spazio di unirsi inlieme, e di mettersi in ordinanza. Il Duca si disende francamente e con molto ardire, ma non può reggere alla molta furia de' nostri, perchè i foldati del Navarro sono più esperti nelle armi, e più ammaestrati nell' arte della milizia, e fanno affai meglio affaltare e difenderfi da' nemici, che non fanno i Francesi; pur nondimeno si caccia fra nemici come un leone, e fa cos alte prove della fua persona, che se sosse slato secondato dagli altri, avrebbe posto il Navarro in molto periglio. I nostri incalzano di nuovo i Francesi, e mettongli in iscompiglio, ed i Francesi si danno tutti a suggire; ed il Duca vede uccidersi innanzi gli occhi Giovanni d' Acquaviva fuo fratello naturale, ed egli abbattuto e prelo fenza effere molto ajutato da' fuoi. O preda illustre e gloriosa! o spoglie onorate ed eccelle! Insieme col Duca surono anco presi tutti i fuoi libri, e tutti i tesori delle scienze, e tutte le compagnie delle Muse; i precetti del divino Platone, e ciò che scrisse mai Atistotele; ciò che distese in carte colui, che in ben dire trapasso tutti i Greci, e colui, che abbaglio tutti i Latini col lume della sua eloquenza; ciò che si legge in Crisippo, e ne'libri de' suoi seguaci, ciò che scrissero i Medici, e coloro, che hanno cura d'investigare i segreti della natura; ciò che segnarono i Mattematici, e gli Aritmetici, e gli Astrologi. Ma egli potè ben falvarsi, e tornarsene a casa securamente, e volle più tosto esporsi a manifesti perigli, e combattere arditamente, e con suo syantaggio, ed esser rotto e preso, che sar cosa indegna dei suo alto lignaggio, o dar fospetto di viltà di animo, o di picciolezza di cuore. Il Navarro arricchito di cosi gloriole spoglie, segue il suo cominciato cammino, e vassene vittorioso a ritrovare il Gran Capitano.

În quelli ifteffi tempi il Vefovo Puderico affediato in per molte minacrie, che gli fuffero fatte da nemici , e fleccase intorno; e foffrendo fame, e diffația dogni cola necefarta , non fatfo mai di moftrari animojo e fedele, e foffeme con molta franchezza i molti affații, che gli furono dati da ne-

mici; anzi chiuso in quel Castelletto, raffreno in gran parte P. orgoglio Francesco, e scoverse al Gran Capitano ciò che intendevano di macchinare i nemici. O gran Puderico, o vero pastore del tuo amato popolo! il quale , perche non muoja quella greggia, che ti è stata data in guardia da Dio, senza aver tema de perigli, che ti sovraslanno, o della morte, che ti si minaccia da' barbari , adempi valorofamente il tuo officio , e prefervi le tue greggie dagli affalti di lupi affamati. E, perchè non manchi nulla alle tante grazie , che il Cielo ha concello a' nostri , ecco che vengono fin dalle parti di Settentrione molte compagnie di fanti Tedeschi in numero di duemila e cinquecento, i quali futono mandati a Confalvo dall'Imperatore Maffimiliano, ad iflanza del Re Cattolico: gente orrida e fiera , ed avvezza infino da primi anni a spregiare i perigli e la morte; i quali hanno a vergogna il partirfi dalla battaglia fenza aver colpo, ed hanno per cola scelerata il conservarsi in vita, dove gli altri si muojano. Come il Gran Capitano fu accresciuto di quelle infegne de' Tedefchi, e conofce, ch' egli può stare a fronte co' nemici, muove il suo esercito da Barletta, ed inonda tutte quelle campagne delle sue schiere. Intanto la peste, che andava ferpendo per ogni lato, avea anche affalito la Città di Barletta. ma non avea tocco i foldati Spagnuoli ; in maniera che potea crederli, che i Cieli preservassero i nostri insieme col suo Capitano, perchè avessero a trionsare di questa guerra. E, perchè il Nemorfo si rattiene dentro le mura di Canosa, il Gran Capitano si accampa a Canne, suogo non molto lontano da Canosa, dove il feroce Annibale pole in isconsitta le legioni Romane, e pose a fondo Roma con uccidere Paolo Emilio. Comanda poi , che le compagnio trapaffino alla Cirignola , detta anticamente. Gerione, dove i Francesi temendo de'nostri, aveano racchiufe alcune loro compagnie. Ma come il Generale Francese ebbe notizia di ciò, shocca de' fuoi alloggiamenti, e manda fuori per ordine tutte le schiere de'suoi fanti, e le torme de'suoi cavalli; e i maestri della milizia. E già si vedeano i segni della sutura battaglia così nell'uno, come nell'altro Generale; già l'uno e l' altro si avea impresso nell' animo certa speranza di vittoria , e di riportarne i trionfi. E mentre il gran Capitano segue il suo cominciato cammino, quella terra così ignuda ed afficcia, e la caldezza dell' aere , cofa mirabile a vederli , apporto così gran . fete a tutti i nostri , che surono per morirsi di disagio e di

fete a videri molti animali, che arli dal caldo cadevano morin atti in pacie freddo non erano affitti i Tedelchi, i quaii nati in pacie freddo non erano baltanti a foltenere il caldo ela fete, ch' erano ambedue intollerabili. Ma il Gran Capitano,
iguale erà non meno valordo o ne correcte, ebbe compaffione
a quei valenti uomini, e non volendo intermettere l'infominicato viaggio, ordinò, che cialchedun Cavaldere toglieffe in groppa
un fante, infino a tanto che fi giungelfe dove egli intendeva di
riapaffare. E perche gli altri fi muovano dal fuo efempio, egli è
il primo a fare quefto officio, e toglie ini groppa un condottiero
Tedelco; e tutti gli altri fano il fuo comandamento. Così irrifotano i fanti, e giungorio finalmente adopa anti affanni alla

Cirignola, e quivi diffendono i loro alloggiamenti.

La Terra è affai picciola, ed è posta sopra una picciola collina, ed è circondata da una pianura affai grande; e dalla parte di Levante riguarda Canne ; da Ponente la Città d' Ascoli , da Mezzogiorno Canofa, e da Sestentrione Manfredonia. I Franceli con la molta copia delle artigliarie si ssorzano d'impedire il Gran Capitano che non posta accamparsi. Ma quel Grande, come fuste portato in ombra, fenza fgomentarfi punto o dell'artigliaria, o d'altro periglio che gli sopraflesse, circonda quella Terra di affedio, e cost chiulo nel fumo, cerca diverse vie per potere penetrare a nemici. E mentre egli si affatica di accampare l'esercito, e di far piantare le artigliarie, vede dall'altra parte le schiere de nemici , che se ne vengono verso i nothi con pensiero di far battaglia. Ma Lodovico Arlio, e Monlignor di Formante, ed il Principe di Melti , e gian parte de Capitani Francesi consegliano il Nemorfo, che indugi a combattere infino al feguente di , e perche i soldati erano firacchi e consumati dal camenino ; e col ripolo-fi avrebbono rinforzati e rinvigoriti, e perche farebbono giunti nuovi ajuti a' Franceli. Ma il Nemorfo, come ostinato nelle sue opinioni , ed insligato in ciò da Ivo di Allegri, e dal Candejo Capitano di Svizzeri , disprezza tutti questi confegli e contra il parere di tutti determina di azzuffarfi quella stella sera co' nostri , e di mettere ogni cosa in periglio , e procaccia estrema rovina a se stesso, ed a tritti i suoi. Confalvo non rifiura di venire a battaglia, ed ordina il fuo efercito in quello modo. Fece tre schiere, una de Tedeschi, e posela in una vigna dalla parte di Barletta, e due delle fantarie Spagnuole, ed Italiane; e dell'una ne die il penfiero al Capitano Pia-

59

sarro, al Colonnello Villalva, e ad altri Capitani Spagnuoli ; è pofeia dalla parte della Cirignola ; e propole all'altra Pietro Navarro e Diego Garsia di Paredes, e alcuni Capitani Italiani, e mifegli presso all' artigliaria - la quale era posta a rincontro de Franceli, ed era di arederi pezzi; e fece una schiera delle genti d'anni, e dienne il governo a Prospero Colonna, al Duca di Termoli, e a D. Diego di Mendozza, e quetta pose alla boeea d'una strada, che riguarda una vigna. Fece un altro squadrone di cavalli leggieri, e dienne il pelo a Fabricio Colonna, ed al Capitano Piero di Pace, ed ordinò, che si fusfero posti fuori delle vigne in una campagna aperta, perché i nostri fi potessero avvalere meglio de cavalir. Il valorofo Confalvo va intorno all' eserciio, e rivede i fanti ed i cavalli, ed inanima tutti i suoi, e parla loro in quella maniera: Compagni , e foldati , ecco che il nemico si avvicina verso di noi ; ognuno si armi di sorza e di ardire, ne sia pure un fantaccino, che ardifea di aver temenza di così fatti uomini. Oggi farà quel di, che la gloria nostra s'innalzerà infino alle fielle. Noi abbiamo a combanere con quegl' istessi Francesi, de quali tante volte avete riportato vittoria; e trionfato, delle cui spoglie tante volte avete arricchito i nostri tempi . Quelti uomini come rimettono quella prima lor furia ; fcemano tanto di ardimento e di forza, che pollono vincersi eziandio da' fanciulli. Spingavi a combattere francamente più la vintoria, che vi si mostra, che queste poche parole, che io vi dico ora.: Ne vi spaventi, che noi siamo accerchiati da due efereiti, perché vincendo due campi, acquilleremo due vittorie. Italiani, abbiate a memoria la vostra Italia: mostrate, che non fete inferiori a quei vostri maggiori , i quali tante volte hanno prionfato di guesti tleffi Franceli : abbatfate il fasto e l'orgoglio di quelle genti, e spogliatevi in tutto dalle noje e dagli affanni, che avete sofferto sotto l'imperio di questi barbari, e procacciate ozio e tranquillità alla voltra nazione. Ecco che io non ricufo di espormi alla morte per servigio del nostro Re, il quale non fa differenza niuna fra voi, e noi, ed ha cost cari i fuoi Italiani, come i suoi Spagnuoli. O se piaceste al Cielo, che con acquillar vittoria io avelli a morirmi in quella battaglia come mi morrei volentieri, per le tante offese, che sono fatte al nostro Re da questi insolenti e superbi! Ma noi certamente faremo vincitori: scacciate via ogni dubbio ed ogni timore, se pur ve ne fusse qualcuno, e mostratevi tali, quali vi siete sem-H 2

pre moltrati în ogni voltra azione. Ma fe la fortuna fi moltrafie peravventura contraria al noftro valore, guardifi ciafcheduno di voi di morire fenza vendetra. Così infiamma i fuoi, e così muove allegramente le fue febiere, le quali erano tutte d'un cuore, e abballando le lancie, appetano aninofamente i penici.

Dall'altra parte il General-Francese con molta fretta mette in ordine i fuoi, e ponfi incontro a'nostri; e ordina le sue schiere in quella forma. Mette la fua flessa persona nella vanguardia, con quattrocento cinquanta uomini d'armi, e cinquecento cavalli leggieri, e cinquemila fanti , de' quali avea il governo Monlignor di Candea, Pone nella battaglia il Principe di Salerno, e il Principe di Bifignano con le loro genti Italiane, Nel retroguardo mette Monfignor di Allegri , e Luigi di Afli con dugento cinquanta uomini d'arme, e con trecento cavalli leggieri, e con tutto il rimanente della fanteria. Ma prima ch' egli entri in battaglia; parla a' fuoi in questo modo: Soldati valorosi, non fate stima di questi pochi Spagnuoli, perchè non sanno sare altro. che combattere con Mori, i quali fono mezzi ignudi, e dilarmati ; ma come si vedranno incontro le schiere di Guasconi , e di Svizzeri, e i Cavalieri Franceli, e fentiranno i colpi smisurati, ch' escono dalle mani de' nostri , non potranno reggere a tante tempelle, e porrannosi in suga; o cadranno a terra senza più rilevarfi . Ne vi muovano quei pochi Italiani , che fono infieme con gli Spagnuoli, perchè non hanno niuna disciplina di guerra, e come vedranno i nostri, saranno i primi a suggirsi ; e i Tedeschi sono così pochi, e così poco intendenti delle maniere degli Spagnuoli, e degli Italiani, che non potranno fare molto prohtto, Combattete animofamente, che per certo noi faremo vincitori; e quella vittoria ne acquillerà una perpetua gloria appreslo tutte le nazioni .

Egli già era confumato una gran parte del giomo , e il Sole era per patiafrate in Occidente, e la notte fi affretava verfo il noltro orizonte , quando i Francefi , accepti dell'utiato furiore, affaltano i noltri co fuochi delle artigliarie, e vengoriene a bandiere fipiegare. I noltri fi fanno incontro arditamente, e cominciali una battaglia, la più terribile e la più memorabile, che fia fiana da molti fecoli in quà. Riimfonnhano dall'altra parte le artigliarie del noltro efercito , e fanno fitagi e rovine. Caggiono dall'una parte e dall'altra molti foldati. Ma. i Francefi fanno empion e noltri , e fanto un cerchio di loro ,

affaltano le nostre artigliarie, e mettono fuoco alla polvere, e ardonia tutta fenza molto contrafto. Alzano i gridi infino al Cielo; e fanno una grande allegrezza fra loro, e credonfi di avere acquissata la vittoria , e di averne riportato le spoglie opime . Ma il magnanimo Confalvo veggendo così fatti inceudi, innalza la voce, e dice: Soldati, già abbiamo vinto, e già le fiamme ci danno fegno di allegrezza e di vistoria. Pofcia inanimando i fuoi, e dividendogli in due schiere, e serrando i due corni del fuo efercito, accerchia i nemici. E volando intrepidamente, và per mezzo di loro, come un folgore, ed impugnando il fuo flocco , abbatte da cavallo chiunque gli fi fa incontro ; non altramente, che facea il vittoriofo Cefare ne campi della Teffaglia, quando ruppe Pompeo, e spogliollo de' suoi alloggiamenti; o come fe Mario , quando sconsisse Giugurta , o quando atterro i Cimbri. I noftri feguendo il for Capitano combationo così arditamente, e fanno così alte prove, che i Francesi non hanno ardire di cacciarli cost avanti, come faceano. Fassi avanti il Mendozza , fquaffando l' ardita lancia ; e fa strage e sterminio de nemici; e pare appunto un nuovo Petrejo ne' campi della Toscana, quando i soldati di Catilina, che secero il mal giuramento, ebbero quel guiderdone alle loro fatiche, che si avevano guadagnato co' loro misfatti . Ed il Prior di Mellina li porta in maniera, che i nemici procacciano di fuggirlo. Ne è mica inferiore a costui D. Inico Lopes, e non è punto pigro ad insanguinarli le mani nel l'angue de nemici. E Francesco Sancio, posto nella sezzaja parte del nostro esercito, per poter correre più agevolmente in ajuto de nostri , e dove più fuste slato il bisogno ; così difende fe stesso, ed i compagni da nemici, così fa le sue parti in affalire i Francesi , ch' egli ne manda a terra un buon numero, ed egli meschiandosi tante volte fra' nemici, non versa pur una gocciola del suo sangue, e preserva i suoi da morie e da oltraggio. Ma come i Franceli sentono, che il Navarro è loro alle spaile 7 si fgomentano , e si dissidano di poter resistere a tanta forza. Imperciocchè , come le schiere e i groppi de suoi fanti si snodano, e inondano il piano; la terra comincia a bagnarfi del fangue de' nemici , che caggiono d' ogn' intornò , e le campagne diventano orribili per le molte occifioni , che si fanno per ogni parte. Ma chi potria raccontare le gran prove, che fa Pietro di Pace? O chi crederchbe, che in un corpiccinolo cosi picciolo albergalle un animo così grande ? Faffi egli innanzi,

ed ondeggia, ed imperverla, e scorre per ogni lato, e sa stragi dovunque arriva; ed ora abbatte quelle genti, ed or quelle, ed ora percuote i Francesi con la spada impugnata, ed ora spezza il morrioni con la mazza ferrata; ed appena è veduto da perfona, mentre egli è portato via dal suo smisurato consero. Siegue dietro a coflui Carlo di Pace dell' istessa famiglia invitta. ed uguale di ardimento a cossui, ma ben formato di corpo, Rallegrati, o Spagna felice, poiche produci Capitani così valorofi, e Re così eccelli e così magnanimi. Ma che dirò io de' due Co-Ionnesi, cioè di Prospero e di Fabricio? Costoro risplendono come due Soli, e fembrano appunto quei grandi Eroi, ch'ebbero il nome di aver vinto e foggiogato Cartagine. Va di pari a cofloro Marc' Antonio, ornamento dell' ifletta famiglia, che guida una schiera di cavalli , e mostrasi fra' nostri , come Marcello fra' suoi , quando vinse a singolar battaglia Britomarte sulle rive del Po. Ne preme o atterra con minore animo i nemici Andrea di Capova, Duca di Termoli, il cui ardimento è tanto grande, che non può agguagliarsi con parole. Dall'altra parte Ristagnone Cantelmo dà alle spalle, a' nemici , ed è sopra un feroce destriero, e armato di arme bianche, e fa ritratto di quello Achille, che mettea in terrore i Trojani. Ed egli fu il primo, che arresto la lancia, e che corfe incontro a Francesi, mentre gli altri attendono il legno della battaglia . Siegue dietro a collui il Conte di Montorio, e mena feco un' ardita compagnia di giovani Aquilani. E il Principe di Noja, uomo accorto e di molta esperienza, scuote cost aspramente le schiere de' nemici , che non hanno ardire di contrastargli. Ed Ettore Ferramosca sa così alte prove in battaglia, che sembra un nuovo Ettore fra' Greci . Mostrali, fra questir Antonio Marini, ed il Zurlo, uomini feroci e guerrieri; ed il Turaglia, che fu molto-caro al Re Alfonfo; mentre egli possedeva i fuoi Regni; il quale, mentre troppo arditamente fi avvicina a nemici, ehbe una percoffa così fiera, che il fe fcemo di un occhio. E Margaritone Loffredo si fa riguardevole a tutti, cacciasi dove vede i nemici più schierati e più solti , e combatte come un feroce leone. Ma mentre io fo un raccolto di così fatti uomini, non mi dimenticherò di te, Trojano Mormile; perciocche tu ti mostri come un Camillo , quando sconsiste i Francesi', e racquistò l'insegne già perdute, e restituille alla patria . Ma essendo tu avvezzo a vincere i Turchi in più guerre, non è meraviglia, se percuoti ora così fieran ente ne Francesi, che non dai lor tempo da rilevarsi.

mor-

Era fra noi, ed i nemici un fossato ben grande, il quale era flato tirato per erdine di Confalvo. Ora mentre il valorofo Nemorso s'ingegna di trapaffarlo, e d'incalzare i nostri, su percosso da uno scoppio, e cadde a terra morto con molto spavento di tutti i fuoi . Fassi imnanzi il Candejo co' suoi Svizzeri , ed assalta la santeria de Tedeschi. Ma volendo egli trapassare quell'istesso fossato, i Tedeschi con le picche, ed i fanti Spagnuoli con gli scoppi gli fi fanno incontro, e dopo molto contrallo l'uccidono, e fanno una grande strage di Svizzeri; prima che possano passare il sossato. Ed i nostri cavalli fanno di muovo empito ne cavalli de nemici; e mettongli in rotta e' scompiglio; ed i fanti abbattono i fanti, ed occidongli fenza pietà . I Francesi dopo molta contesa pie gano indietro, e procacciano di falvarfi con la fuga. Ma que-Ha loro speranza fu vana, perchè come volgono le spalle, i nofiri fon lore addollo, ed occidongli, e prendonne un buon numero. E per tutti i due eferciti non si feme altro, ne si vedealtro, che firage, rumore, e confusione. Era già trapessata una buona parte, della notte ; e de' Francest parte n' erand flati atterrati e morti , e parte n' erano stati presi e legati, e ben preciola parte di loro, ajutata dalla fuga, e dalle tenebre della none, ricovrò in quei luochi, che le fur porti dalla ventura. Fra questi su Monsignor di Allegri; che s' impennò l'ale per campare da Pietro de Pace, che gli era alle spalle; ed apa pena ebbe agio da potere entrare ne i muri di Napoli, e da Napoli non fenza fua molta paura fi trasportò al Callello di Gaeta. E Luigi d'Arlio, tutto paurolo e tremante fi conduste dentro Canofa , e fu più volte per capitare in mano de nostri , e per perdervi anco la vita. Come il campo fu fcompigliato e notto, gli Spagmioli mettono a ruba gli alloggiamenti, e prendonfi i padiglioni, e tutti gli arneli, che vi fono dentro. Ed in quelle iflesse mense, che i Francess aveano apparecchiato per cenarvi, vi cenano ora gli Spagrmoli, e con molta loro allegrezza, e ritloransi delle fatiche, che hanno sostenuto in tutto quel giorno ; e quel poco di notte, che avanza, lo fpendono tutto in dormirli, ed in prender ripolo. Era già romata la luce del' nuovo giorno, quando il buon Confalvo altrettanto pietofo e correfe, quanto magnanimo e generolo, mosso a pieta di quei mileri, ch' erano così acerbamente morti in quel fatto d'armi, domanda, che fia data fepolitura a' loro corpi, e che fiano renduti all'antica madre ; e mentre rivolgono il gran numero del

morti, raffigurano alle fattezze del viso l'infelice Monfignor di Nemorfo, Generale dell'efercito Francese, ch' era trapassato da molte percosse, e'giacea lungi da' suoi, quasi un nuovo Cartlina, e parea, che così morto avvampasse di sdegno, e che minacciasse i nostri. Come il nostro Generale il vede così disteso e trafitto, traffe un alto fospiro dal profondo del cuore, e comanda, che gli fiano fatte l' efequie funtuofe e grandi , e che fia riposto in un sepolero degno della sua condizione. Fassi subito cio, ch' egli ordina, e fenza indugio. Riponfi il corpo sù una bara, e sù le sue istesse insegne; ed il nostro Capitano mosso a compassione della sventura di cosi satto uomo, si volge al corpo thorto, e parlagli in quello modo. Infelice Signore, come cadelli ful fiore delle tue glorie? o troppo animofo Signore, or chi pon piangesse della tua morte? Ma tu non sei morto, perchè i tuoi fatti viveranno eternamente per la bocca degli uomini. Comanda poi, che il fuo corpo fia condotto a Barletta e che sia accompagnato da tutti i suoi Cavalieri , e da gentilnomini, e da' foldati, e che sia officiato con ogni folennità, e che sia innalzato in un sepolero di marmo, e che vi s'intaglino questi versi; Il Nemorso Conte di Armignacco, e Generale del Re di Francia in Italia, chiude le sue ossa demro questo avello; ma il suo nome glorioso vola non solo all' estreme parti del Mondo; ma trapassa infino alle stelle. Quella vittoria pose in tanto terrore tutte l'altre Terre della Puglia, che i rubelli pentiti d'aver rotto fede a Confalvo, innalzano immantinente le insegne degli Aragonesi. Ma Trajano Caracciolo Principe di Melsi mantien pure la Fortezza, ch' egli avea in gnardia, confidatofi nella speranza di un certo augurio affai vano, che gli promettea vittoria. Ma come vede accerchiarfi intorno dalle schiere del Gran Capitano, si arrende a lui, e dagli in mano la sua Terra. O come è pronto il Signore in esaudire le nostre preghiere, quando elle non piegano punto dal dritto i come è liberale in concederei ciò, che gli si chiede, quando non si esce dal convenevole ! e come malamente presta il suo ajuto a quelle guerre, che nonfono mosse nè con ragione, nè con drittura! Ebbe il Gran Capitano fempre i Cieli favorevoli , perchè non imprese mai guerra fe non giusta, per difendere le ragioni del suo Re. All' incontro, furono sempre contrarj a' Francest, perchè surono i primi a rompere i patti e le convenzioni , che aveano fermato i due Re fra loro . "

65

Otto di prima, che si acquistasse questa vittoria, i nostri ne acquillarono un'altra in Calabria, la quale indugio alquanto a pervenire agli orecchi del Gran Capitano. Or chi m' infegnera a spiegar pienamente quella banaglia? chi mi rammentera i nomi di quei Capitani, per virui de' quali la nostra Ispagna s' insignori di tutta quella Ptovincia i Piaccia al Signore di prellaze tanto di forza al mio picciolo ingegno, che i miei detti non siano distormi da cost gran satti . Prima che il Gran Capitatio ulcisse da Barletta per sar fatto d' armi con i Francesi, approdò ne'lidi della Calabria D. Pietro Portocarreto, mandato dal Redi Spagna con duemila fanti e quattrocento cavalli per loccorrere i nostri. Ma non così tosto su giunto a Regio, ch' egli su soprappreso da sebbre, e moristi con general dolore di tutti i soldati. Morto coshii, i Capi elessero a quello officio D. Ernando. Andrada Conte di Viglialva, il quale non sa punto men pronto, ne, meno ardito., che fi fusse stato il Portocarrero. Anzi unto quell'efercito era pieno di molti nomini, di molto pregio e di molto ardire, i quali lampeggiavano come flelle lucenti. E fra questi vi era D. Emanoello di Benavides, D. Ugo di Cardona, D. Arnaldo N., D. Alonfo Carvasciale, il Capitano Alvarado, Consalvo Davalos, Antonio di Lieva, ed il Capitan Figaroa, e molti altri, i quali non erano punto inferiori a quei Capitani, che accompagnarono il gran Cefare in Francia co Annihale in Italia, o Alessandro il Magno nella Persia, Come l'Andrada si vide innalizato a quel grado, mile fubito in ordinanza le fue schiere; e se ne passa sul tenitorio di Seminara, e quivi si fermò. Monfignor di Obegni Capitano de Franceli si rattiene co suoi. in Terranova, ed era in qualche sospetto per vedeisi i nemici. così vicini: Ma come nomo fuperbo e d'animo altiero, e non: fapendo, che vi fullero uomini di così alta portata, non ne fa stima; e seguendo la sura usanza, manda un trombetto a ssidare i mîri a battaglia. L'Andrada, e gli altri Capi dell'efercito rispoidono, che per quel giorno differivano il combattere per chè non aveano raccolte le loro fchiere, ma che il seguente giorno fenza fallo avrebbono procacciato di dar loro tutta quella ioddisfazione, che avellero potuta maggiore. Il mullo raoporò indietro quelle risposse, e surono ricevute volentieri. Aggiomafi il di della battaglia cost dall' una parte, come dall' altri, e în eletto il luogo presso il fiume Petrace, dov' è una campagna affai spaziosa, e molto atta a questo mistiero, e do-

ve dall'issesso Obegni pochi anni avanti su vinto il Re Ferrandino, che si consido troppo nel suo ardire e nelle sue armi . E già cominciavano ad apparire i lampi dell' uno e dell' aluo efercito, ne poteano voltarli indietro ; avendo poste mitte le lor genti in ordinanza; quando ecco che le fanterie di D. Ugo di Cardona si arrellano, e ricusano di voler combattere, se prima non si danno loro i soldi, che sono loro dovuti da molti mesi. li Cardona non sa quello, che gli sia avvenuto, e sentene un dolore così inestimabile, che il trasigge infino all' anima; e volto a foldati, ch'erano già follevati, quali con le fagrime in fu gli occhi ragiona loro in quello modo: Compagni invitti, e che infingardaggine è cotella voltra ? che avarizia vi ha ingombrato Panimo? che ingordigia ha affaiito i voltri petti? Così tollo vi fiete dimenticati del voltro onore e della voltra virtu ? Dunque per un poco di mercede, che non vi è renduta al sup tempo, vi lascerete suggir dalle mani una vittoria così certa e così glotiofa ? Deh per Dio non vogliate incorrere in uno errore cost grande, e così degno di riprensione. Non vogliate hruttate la chiarezza delle voltre azioni pallate con un atto cosa difforme, e così al bominevole, e così indegno del voltro valore. Ecco, perche non abbiate a combattere seuza qualche speranza di premio, che io vi fo dono di tutte le mie facultà, e di tutto quel poco, che è in me : prendetelo senza risparmio. Così dice egli, e immaminente comanda, che fiano recati in mezzo il firo oro e il fino argento, e-ogni fino arnefe, e ogni ornamento di cafa; e cavasi una collana dal collo di molta valuta , e dalla per arraa' foldati. E ciò detto, rimanda il fuo cavallo in dietro, e prende egli la fua lancia in mano, e determina di combattere a piedi. Furono di tanta efficacia le parole e gli atti del Cardona che tutti gli animi de foldari fi acquetarono in maniera, ch' ebbero vergogna di ellere trapallati tant' oltre, e promettono tutt di effere i primi ad affalire i nemici.

1. Andrada mette în apparecchio le fue fihiere, e camarda, che feguano le înfegue, e che vadano în urdinanza a trovare î nemici; e formu îl fao campo în questo modo. Fa uno faquadron di cavali leggieri, e danne la cura a D.Alonto Carvafala; e, a U. Emmonello di Benarides; ed un altro della gente d'artne, e pomi la fim illefa perfona, il Capitano Alvarado, e Antonio di Lieta, e fu mi lofo fiquadrone di tutta la finiteria, che potra agiungee al numero di duemila pedont; e ponvi per Capi D.Ugo, e D. Giemmoro di duemila pedont; e ponvi per Capi D.Ugo, e D. Giem

wanni di Cardona: Monfignor d' Obegni fa uno fquadrone degli pomini d'armi, e dienne il governo ad Alfonso Sanseverino, ed al Capitano Belcorte; fanne un altro di cavalli leggieri; e ponvi Monfiguor di Verois, ed il Capitano Pancheo; formane un lolo di tuna la fantenia, e danne il pensiero ad Onorato Sanseverino, ed al Capitano Malerva; ed egli con una compagnia di Scozzesi, ch' erano cento nomini d'armi, se ne trapassa alla van-guardia. Ma come vede le insegne de nostri cosi bene ordinate, e così bene schierate, disse con l'animo molto turbato: Io so, compagni, che noi oggi faremo vinti, e con nostra onta e vergogna : pur nondimeno combattete tutti animofamente, e da valenti uomini , perche i nemici non polizno vantarli di averci vinto senza molto spargimento di sangue. Io, in quanta a me, ho diterminato pittuoflo di morirmi, che di far atto indegno del mio fangue, o della mia nazione. Cost dice, e torna di nuovo ad inanimare i fuoi con animo più tranquillo, e pregagli à combanere francamente. Ed appena avea fornito di dir quello; ch' egli si caccia arditamente fra nostri, ed al primo incontro sconquassa il simistro corno della schiera, che avea in guardia il Benavides. Ma i nostri sono soccorsi da D. Ugo, da Antonio di Lieva, e dall' Alvarado, e rannodansi unti insieme, e ristretti in se stessi fanno impressione ne Francesi, e combattesi aspramente dall' una parte e dall' altra. Il Carvasciale gira il suo como destro, e dà alle spalle a' nemici, e serisce con tanto empiro nella prima ordinanza, che i Francesi sono costretti a di-sordinarsi ed a scompigliarsi. Vola Alsonso, e Onorato Sanseverino a foccorrere la vanguardia, dov' è l' islessa persona di Obegni, e sono percossi dalla cavalleria dell' Andrada, ed in poco spazio di tempo sono rotti e sbarattati , e dansi tutti a suggire. Furono presi in quella battaglia Alfonso Sanseverino, ed Onorato fratello d' Alfonfo, ed il Malerva; e molti altri Capi Francesi. Obegni sugge via, e considatosi nella velocità d'un suo velocissimo destriero, e nell'ajuto d'un sno sedele compagno, se ne trapaffa, fano ed intiero nella Rocca d' Angitola, dove in pochi giorni fu preso insieme con l'istessa Rocca. Avea già il Principe di Melti deposto la cura della guerra, nè volea intrometterfi a cofa niuna. Laonde Monfignor d' Allegri, il quale era campato dalla rotta della Cirignola, fi diede a raccorre le reliquie dell' esercito Francese, perchè sperava con quelle di stare a fronte a' nemici, e di poter ellere di qualche profitto a quelle

genti infelici", che nois avenno nium fiperama di falute. Ma cene Pierro di Pace gli calale finale, e il rincata con ogni caldeza quel mifeto lafica ogni cura, e affretta a falvaff quanto più poi, ed impensali l'ale per ricovraft, in luogo chiplo e ficure o. Finsimente giunge fulle porre di Nola, e non vi titammuffo; perche quella Cina tenue l'empre le parti de Re di Angora. Partefi, e perviene alle nunta di Napoli, e da Mapoli fune trapoli volando a Gaeta. Il Principe di Bilganno falcua in abandono il fuo Stato, e fe ne fugge per divurie parti del Regino, e meni feco i fuoi artefi, e d'è accompagnato da utra gran molitutione del fuoi fidulti. Ma perché egit ha folipetto, che. Pietro di Pâre, e d'airi Capi Spagnooli gli fiano alla traccia, fe trapalla volando al mare, e posifi-si un priccibo legretto, e a gran fittica perviene a Gaeta. Ma il Principe di Noja, e Luis il Herrera prendoro Averfa, e Capua Genza molito contrafio.

Ora avendo gli Spagnuoli vinto tanti fatti d'armi, e con tanta felicità, e fatto così aspro micidio di nemici, e spogliatigli de propri alloggiamenti, il Gran Capitano, ricco di tante vittorie e di tanti trofei, lafeia i fini della Puglia, e della Calavria, e muove arditamente il suo esercito verso Napoli , e sermasi sul tenitorio di Benevento e quindi manda Ambasciadori a' Napolitani, e confortagli con ogni caldezta a tornarfene all'antica divozione di Spagna, ed al piacevole dominio de' Signori Aragonefi, fenza voler fare esperienza dell' armi. E per muovere con più esficacia gli animi di quei Signori, e di tutti quei popoli, chiama a fe il Bernaudo fino Segretario, liccome era folito di far sempre in ogni suo affare, ed impongli, che scriva al Comune di Napoli in suo nome, e che l' ammonisca con parole dolci e piacevoli a seguire le partir del Re Cattolico. Ed il Eernaudo finmanimente investiga concetti e parole da nuovere i monti e gli scogli, e da raddolcire gli aspidi e le tigri, e scrive in mello tenore: Illultri Signori, e sedelissimi a muti i Principi Aragoneff , io vi scrivo in nome del Gran Capitano mio Signore, e priegovi a nome di lui, e di tutto il noltro efercito a tornare all' antica fede e divozione, che avete seinpre portato alfa Cafa d'Aragona; e che procaeciare tranquillità alle tante tempelle, che vi fovraftanno da ogni lato. Non vedete, Sienori, come la ragione è dal nostro lato, e come ogni cola ci succede profpera e fortunata, e come Iddio ajuta le nostre ragionit Ne vi muovano alcuni pochi castelletti, che sono in mano de' nem:-

nemici, o che Gaeta non fia ancora, flata abbattuta e prefa, perchè non pafferanno molti di , che ogni cola verrà in noltro potere . Ricordatevi , Signori , delle cominue felicità , che si sentivano ne' tempi, che regnavano i Signori Aragoneli, e degli onori e delle dignità, che si godevano in quei tempi universalmente da tutti ; e come fotto quello felicissimo dominio la giustizia compartiva il fuo ad ogni maniera di perfone ; come li viveano i fecoli dell'oto ; e come per ogni parte fi godea una pace perpenua ed una ficurezza tranquilla. I ladroni erano fuggiti da questo Regno infino all' estreme regioni del Mondo. I peregrini non temeano di effer affaliti per strada, e poteanfi ficuramente avviarsi per ogni cammino, e dormirsi sotto gli arbori, e ne' folti boschi, e nelle campagne aperte. Ed i cittadini trovavano ogni ficurtà nelle lor cafe, e nella loro Città. Vedeali allora copia grande di formento e di biade, e di tuite quelle cofe, che fanno mestieri alla conservazione degli nomini. E per tutte le Città, c per tutti i villaggi di quello Regno vi regnava la pietà e la ragione, liceonie regnava d tempo di Saturno. Non si udirono mai ne inganni, ne frode, ne infidie . ne tradimenti . Non fi fece mai violenza a persona , per molto picciola , o impotente che fi fuffe. Le mogli non erano tolte dal grembo de mariti , ne i mariti etano collretti a piangere eternamente le perdise delle loro mogli. Ma ora : perchè vogljono cosi quelli barbari, i quali non hanno in fe ne ragione, ne legge, la ginflizia si è in tutto dileguata da voi e la pietà fe n' e fuggita infieine con le altre virtà , con penfiero di non ritornar mat più in questo Regno, mentre vi dimoreranno quese genti così strane e così inumane. Tuna Terra di Lavoro è in pianto ed in scompiglio, ed è talmente caduta, che appena può rilevarii: la mifera Calabria Rrilla e fospira » la Puglia Terra d'Otranto, e Balilicata, ed Abruzzi, ed ogni altra parte del Regno fono condotte a tale , che appena si riconoscono . I paffori, ed i lavoratori de' campi non fono ficuri in luogo niuno: ne coloro , che coltivano gli orti e le vigne . I viandanti non pollono muover pur un pallo, che non fiano intraprefi ; ed uecifi, e spogliati . Ogni strada , ogni contrada è piena di ladro. necci, e di occifioni. Gli armenti, e le greggie vanno tutti inpreda de Franceli : le mogli fono svelte dalle braccia de maritir le pulzelle fono fozzate e contaminate innanzi agli, occhi delle mifere madri. E per non mancarvi niuna forte di feeleraggine,

le leggi così umane; come divine hanno il bando dalle vostre contrade. Ma se voi tornate a primi vostri Signori , tornarete di nuovo alla voltra primiera libertà, ed a vivere i fecoli dell' oro, e non farete più sconquassati, nè assitti dalla rabbia Francefca. Or via, Città mia bellissima sopra ogni altra, torna a'tuoi antichi Signori, ne fosfrire, che così strane nazioni abbiano a saziare fopra di te e de'tuoi figli le lor voglie inumane e sfrenate. Ecco il tuo Confalvo, che ti richiama con le lagrime in sù gli occhi , il quale tante volte ti ha difeso dall' orgoglio di quelli barbari; il quale si appaga di quelle istesse condizioni, che tu istessa chiederai , e lasciari in quella istessa libertà , che tu istesfa vorrai. Ma fe tu pure perfeveri in starti sotto il giogo Francelco, ed intendi pure di venire alla proya dell'armi, egli fi duole, che fia costretto a procacciar rovina a quella Città, ch' egli ha tante volte ajutato e difeso. Non intendiamo di trapasa fare più oltre: voi, Signori, provvedete a voi stessi, e con quella prudenza e giudizio, che avete fempre ufato in ogni vostra azione : pendete quel partito alle cose vostre, che vi parrà più onorevole e più profittevole: e date quanto prima rispolla a tutto quello, che vi scriviamo.

. Come il Gran Capitano ebbe inviato quella lettera muove il suo esercito, ed avvicinali a Napoli. La lettora fu letta innanzi a tutti i Napolitani , e fu tale , che commosse tutti quei Signori, e tutti quei popoli; e subito cominciarono ad udirfi i rumori dell' all'egrezza, e svegliossi in tutta quella Città un defiderio grande di tornare a' fuoi primi Re. Unisconsi tutti i Seggi, ed il Popolo, e tutti insieme, così i Nobili, come i Popolari fanno decreto, che si richiami il Gran Caphano, e che si spalanchino unte le porte, e che si rimandi indictro l'Ambasciadore con quella buona risposta, ed insieme con lui vi si mandino dodici Ambasciadori della Città, dieci della Nobiltà, e due de'Popolari, i quali abbiano a portare le infegne della Cafa di Aragona, ed abbiano intiera potellà di formare qualunque accordo col Gran Capitano, e con quelle istesse condizioni, che parranno a loro più convenevoli e più necessarie. E perchè non possano essere imputati d' insedettà, si protestano innanzi il Segretario del Re di Francia, e chiamano in testimonio il Ciclo, e la Terra, com' essi non veggono niuna speranza alle cose toro, suorche il darsi a Consalvo, e come sono forzati di provvedere a' loro danni ed alle loro rovine, Già

il Gran Capitano fi era apprellato alla Città, ed erafi accampato non lungi da' fuoi tenimenti, cioè nelle forche Caudine, dove i Romani furono costretti da Sanniti a pastare sotto il giogo con eterna loro ignominia; ed i dodeci Ambalciadori della Nobiltà, e del Popolo il raggiungono alla Cerra, e sono ricevuti da lui a grande onore, e con molta allegrezza. De' quali uno, ch' era più pronto degli altri in fapere aringare, così piacevolmente comincio a ragionare. Noi , o Capitano invittifimo, ti facciamo riverenza a nome della nostra Città, è del nostro Comune di Napoli; e preghjamo il Cielo, che così fecondi per lo innanzi i tuoi giulli delideri, e le tue onorate azioni, ficcome ha fatto per l'addietro ; ed ora , il che fia con felice augurio , ti rendiamo a nome di tuiti i nostri Cittadini, e del nostro Comune la nostra Città di Napoli, ed insieme con le porte della Città ti apriamo le porte de nostri cuori e de nostri animi. E perció Principe invitto, affrettati a ricevere i tuoi popoli, e i tuoi propri figlinoli nel grembo e nelle braccia de Signori Aragoneli. L' entrare nella Città è tutto ripollo nel voler voltro. Ecco, che noi vi rendiamo quella Città, che per noi vi fi può rendere, Gli altri Casselli, e le astre Fortezze, che sono da espugnarii, voi stello gli renderete a voi stello, al quale è dato da poter vincere ciò che egli vuole, e di penetrare ciò, che agli. altri è malagevole ed impenetrabile. Noi d'una fola cofa vi preghiamo, che ci fermiate i nostri privilegi, e con quelle isteffe condizioni, che ci furcno fermati negli anni migliori, quando regnava la generofa progenie de nostri Signori Aragonesi. Cosi dice l'Ambasciadore; e il Gran Capitano sorridendo, ed abbracciandolo così rispose. Io vi rendo con ogni mio affetto quegli istessi faluti, che voi ci avete recato in nome della vostra Città, e defidero, che ogni cofa vostra succeda prospera e se licemente; e rendovi oltraccio immortali grazie della molta affezione, che mollrate portarci r e del grande ed onorato prefente, che facete al nostro Re per le mie mani; e honne tanta allegrezza, che appena può esprimersi con parole, perche io era in molto fospetto ed affanno d'animo, che io non fuffi flato costretto a prender l'armi contra la Città mia di Napoli; per difensione della quale io non ho mai schivato periglio, o disagio, o fatica veruna: non caldo, non freddo, non fame, ne fete, ne mille altri travagli e noje, che fi fostengono nelle guerre. O quanto godo in me stello , che Iddio abbia riguardato

con occhio favorevole la Cuta mia di Napoli, e'che mi abbia porto occasione, che io abbia isuovamente ad oprarmi in servigio di lei, e de'suoi cittadini . Voi dinique promettetevi sicuramente, e credete pure al voltro Confalvo tutto quello, che può sperarsi dalla liberalità del nostro Re, che non sarete punto ingannati della vostra speranza. Cercate pure, che vi sarà immantinente concello cio che chiedete: picchiate, che vi farà aperto, ed i vollri voti non faranno voti d'effetto. Noi riceviamo volentieri da voi quella Città, della quale voi ci fate dono in nome del voltro Comune; e quelle Caffella, e quelle Fortezze, che come voi dite, ancor fono in poter de'nemici, Iddio; che riguarda ogni cola con giulto occito dal Cielo, le rendera a noi fra non molto tempo. Noi non iscemeremo cola veruna di quelle condizioni, con le quali voi viveste sotto i vostri Re d'Aragona ; ed ordiniamo, che fiano tofto feritti tutti quel privilegi. che voi flessi chiederete, e sermeransi con quella istessa amorevolezza e fincerità d'animo, che merita una tanta fede ed una tanta affezione verso noi, ed i nostri Signori. Ma quelle cose, che promettete di fare , faccianfi quanto prima , e con ogni celerità, perchè noi siamo chiamati a fradicare in tutto i nemici da quello Regno, e non polliamo molto indugiare su quelli maneggi .

Gli Ambalciadori avendo così ben disposto le cose loro , tolgono commisto da Confalvo , e tornansene a Napoli , tutti pieni di allegrezza e di speranza. E ragunatosi la Nobilià, ed il Popolo insteme, gli Ambasciadori rendono conto a' loro cittadini di ciò, che hanno trattato in tutta la loro ambasceria , e di ciò che hanno conchiuso col Gran Capitano. Aspettass il Gran Consalvo nella Città, e parte de clttadini apparecchiano le flanze, e parte hanno curá di adomare le firade, e di farle belle e riguardevolt ; parte raccolgono le schiere de' foldari , e de' tirradini , e vannogli incontro con molta pompa; e spiegansi le bandiere dell' Aquila', che sono le insegne de Re di Aragona, e non li fente rifonare altro, che Aragona, e Confalvo. Come quel Grande fi avvicida in Città, tu avresti veduto i cittadini avventarii dalle porte, e tu avresti detto . che le porte fullero spalancate da se stelle , e che non fussero differrate dalla mano degli uomini. Ecco finalmente, ch' egli appare fra le schiere e fra l'armi. Ecco il tanto desiderato Confalyo riguardevole fopra ogn' altro; il quale parea appunto

quel Cefare, ol' catrò în Roma, quando egli vinfe Pompeo în Teffalgila. Fugono tuti i fibelli, e tuti coloro, ch' obbero în-poca filma îl nome d'Aragona. Entrafere egli con applatlo d'utto îl Semato, e de tutto îl Popolo, e tende î faluti a tuti convolto dolce e piacevole, così a Signori, come a Popolari, così a vecciri, come a Îgiovani, così alle matrone, come alle Codeni î gidi dagli utet e dalle fiendire. Le cafe e î palagi rimbombano tuti di felte e di allegrezze. Gli artefici, e cafe e î palagi rimbombano tuti di felte e di allegrezze. Gli artefici, e cafe e î palagi rimbombano tuti di felte e di allegrezze. Gli artefici, e cafe e î palagi rimbombano tuti di felte e di allegrezze. Gli artefici, errar al lun e Repoo, o fe vi fuffici rornato î uno e l'altro Ferrando, o colui, che. fegui con poca pruderna le parti Francefi, e partifică fusire, e abandono îl flu Regno, e la fun via înfireme.

Come Confalvo ebbe in suo potere la Città, e su ricevuto con estrema letizia da tutto il popolo, coloro, che aveano in guardia il Castello. Nuovo, quantunque quelle rocche pajono da non poterfi espugnare da forza umana, nondimeno sbigottiscono in se stessi, e sono percossi da molta temenza e spavento: perche sapeano, quanto fusse grande il senno e il valore del Gran Capitano, e che guerrieri fussero i suoi, e di che ardimento, e di che esperienza: e come niuna fortezza, niuno sleccato, quantunque forte e inaccessibile, era possente a reggere alla possanza di quel grande uomo. Consalvo chiama a conseglio i suoi Capitani, secondo la sua usanza, e dimanda loro, che cosa hanno a fare . e fe prima hanno ad espugnarsi le Castella di Napoli di channo a trapassare a Gaeta, dove ricovrano tanti ribelli, e tanti Capi de' nemici. Ma non si trattengono molto in queste dispute, perchè tutti fono d'uno istesso parere, che prima abbia a scacciarli quella pestilenza, che infestava quella Città, ch' era capo di tutto il Regno, e che poi avesse ad assalirsi Gaeta, e le alire Fortezze, che restavano in piedi. Or va egli investigando, come possa egli penetrarvi, perché sono guardate da una buona mano di soldati pronti e seroci, ed evvi tanta la copia delle artigliarie, che potrebbe mettere a fondo Encelado, e Tifeo, e tutto l'esercito de' Giganti. Dassi il pensiero di ciò a Pietro Navarro, il quale non solamente era di animo invitto e guerriero, ma era anco' d'ingegno fottile e fagace, e molto esperto in cost fatti mellieri. Collui avendo ricevuto in se questo peso, accampa ogni suo ingegno e ogni sua industria , per abbattere quella Rocca ...

Ouesta fortezza" è molto, gagliarda di fito, ed ha le sue mura molto larghe e profonde; e fu chiamata da' Re il Castello Nuovo, perchè, quantunque fusse edificato da Carlo Primo, su nondimeno abbellito e tinnovato dal Re Alfonfo Primo: ed è alquanto separato dalla Città, e avvicinasi in quella parte di lei . che risguarda il Levante. Dalla parte di Mezzogiorno ha il mare Tirreno, ed è quali congiunto col Molo, che fa un porto capace di molti legni. Dalla parte di Ponente riguarda un giardino, ch' è posto su i sossi, detto volgarmente il Parco, dove i Re di Aragona soleano prendersi diporto, mentre signoreggiarono questo Regno; e fra i primi muri, e il giardino vi è un fossato grande, che trapassa insmo al mare. Incontro a questo castello dalla parte del mare vi è la Torre di S. Vincenzo, la quale difende quello foffato da' due lati ; nè può nomo avvicinarfi a queste mura, senza certezza di aversi a morire. Dalla porta di su fra le prime mura ; e la Rocca , vi è un altro foffato, che piega in giù ,, il quale è congiunto con un ponte a quella porta, che le sovrastà , e chiamali la Porta del Ferro. Paffato quello ponte, fi trovano altre mura, dov' è una porta, detta Reale, con un Arco trionfale, dove sono intagliate le vittorie e i trionifi del Re Alfonso Primo; e sa appunto ritratto di quello Arco, ch' è in Roma, dove sono impressi i trofei di Settimio Severo, o di quello che fu innalzato a Vespasiano. Avventurata Porta che dalla parte di Tramontana riguarda il monte di Sant' Ermo, e il sepolero di Virgilio, ch'è a Mergellina . L' accerchiato da cinque alustime torri , le quali potresti dire, che fussero fatte di diamante, e per mano più totto divina, che umana. Delle quali, due riguardano l'onde del mare; e di quelle due, quella, che spicca dalla parte di Levante, e che riguarda la Città di Napoli, perchè è bagnata sempre dal mare, è detta con voce Napolitana Bevitilla. Quella, ch' è posta a rincontro di quelta, è unita con la Sala Reale. Ne può vedersi cosa più bella, nè più riguardevole di quella Sala, nè su al Mondo la più felice e la più fortunata ; imperciocche vi si celebravano le feste è le nozze Reali, quante volte le donne della Cafa di Aragona prendeano marito, o i fuoi giovani fi ammogliavano. L'altra, che riguarda, l'onde del mare vicino, perche in essa si conservano i tesori del Re, è con ragione detta la Torre dell' oro . L' altre tre Torri , che voltano le spalle al mare , le due da' lati fono chiamate le Torri delle Campane, e l' altra la Torre di mezzo. Che ditò lo delle-tante flairze Renli (de rein magnifici e rifipindemiri. Che delle tante camere delle Reine, e de Re, dov'erano così fortuofi e così ricchi ornamenti e Che della fuperita loggia, che riguarda il mare vicino): dove può veder quali Tritone con la fua conca, e le figinole di Nesteo e di Teti, e l'iffeffo Nettuno, quando è portato da fuoti dellieri, e utte quelle maraviglie, che fi raccontano da poeti. Che dirò del Tempio Reale, che rapprefenta vaghezza e mae-fià infieme? Che del Coro de' mufici, ove fi udiano casì dolor fuoni e così foavit atmorie, che averebbono vinto i canti delle Sirene? Che del Caro de' mufici, ove fi udiano casì dolor fuoni e così foavit atmorie, che averebbono vinto i canti delle Sirene? Che dirò dell' altre patti interne del Palagio: Che del-te corti fazzio e magnifiche, e delle porte inteffute unte di

piastre di ferro, e lavorate con sovrana maestria?

- Ponsi l'assedio intorno al Castello, e fansi i preparamenti per affalire la Torre di S.Vincenzo, la quale con le sue artigliarie, ch' erano poste per traverso, disendea le mura ed il sossato del Castel Nuovo. Ed il Navarro, che avea tolto in fe di espugnare tutte quefle fortezze, ammaestrato dal senno del Gran Capitano, e dal suo istesso ingegno, fa una picciola armata di barchette coverte, perche non possano essere ossese, e nell' oscuro della notte assale la detta Torre : e fu cosi improvvisamente addosso a' nemici con la gran quantità delle artigliarie, che i miseri non ebbero pure spazio di difendersi , anzi non poterono pur dar suoco all' artigliaria, ne adoprar cofa veruna in loro profitto. E veggendofi così sopraffatti da ogni lato, furono costretti di arrenderli, e di dar la Torre al Navarro. Presa questa Torre; manco un grande ajuto al Castel Nuovo, ed i Francesi cominciarono a sgomentarfi, ed a perder molto di quella speranza, che si aveano impresfa nell' animo; perchè in picciol tempo aveano perduto il fossato ed il giardino, i quali erano difesi in maniera da quella Torre, che non potea uomo apprellarvili, fenza manifelto periglio di morte. Il Navarro pianta le artigliarie fulle radici del monte di San Martino , detto anticamente Trifolinus , dal qual luogo potea vedere la Porta Reale, dove fono i trofei del Re Alfonlo, e potea affai meglio danneggiare ed offendere i foldati ch' erano a guardia della Rocca , e rompere i fondamenti delle muraglie. Ed egli avea ciò molto ben divisato e preveduto prima che vi piantaffe le artigliarie. Cavate dunque le mine per quella parte, per la quale si va al ponte di sopra, il quale è posto in mezzo fra due Porte , perviene finalmente non senza

fatica di molti giorni alle radici de' muri , i quali avendo rotti ed incavati con molto artificio, empie la mina di polvere, e di molte fascine, e davvi suoco; ed in un momento tutto quelmuro, che riguarda i giardini, cade a terra con molto empito, ed uccide molta quantità di foldati, che fi flavano fulla cima della Cittadella. Come quella parte di muraglia fit polla a terra, gli Spagnuoli montano su francamente, parte con iscale, e parte per la rottura del muro ; e con le spade impugnate , e col maniello ravvolto nella finistra in luoco di scudi, se ne trapatfano infino a' nemici. I Francesi si fanno incontro con molto ardimento, e combattono per molto spazio con molta ostinazione. Ma alla perfine i miferi piegano indietro, e cedono a tanta forza; ed i nostri tuttavia trapassano inuanzi, e fra i primi surono Nugno Docampo, Pietro Navarro, e D. Diego di Vera, i quali riguardandogli, avrelli detto, che si sussero tre leoni, e senza molto indugio prendono quel ponte, al quale fovralla quella Porta di ferro, ch' è detta trionfale . Quivi giunfe un foldato novello, che fervia per valento nella Corte del Gran Capitano, e chiamavali Pales Berrio , ed attaccossi con una delle mani alla fune del ponte, e con l'altra tenne impugnata la fua istella : spada; e standosi così attaccato con l'una delle mani al ponte, tagliò le funt dell' uno e dell'altro capo, e cadde egli infieme col ponte innanzi la detta Porta, e rilevossi con molto ardire e destrezza, e posesi a combattere animosamente con Francesi, edinhanzi alla istessa porta. Ma perchè egli era solo, ed i nemici erano molti', per molto che gli Spagnuoli , ch' erano fuori. dell'uscio, si affrettassero a soccorrerlo, non-perciò surono a tempo, ed i Francesi l'uccisero. E così si mori quel valente giovanetto degno di perpetua vita, e di eterna memoria. Gli Spagnuoli entrano fubito per quello ponte; ed empiento tutto di gente, e fra questi vi entra il Navarro, e D. Nugno. I Francesi avventano lu i nostri sassi di smisurata grandezza, ed oglio bollente, e carboni di fitoco acceso ; laonde molti Spagnuoli caggiono a terra , e muojonsi assai miserabilmente : In questo sottentrando molti soldati Italiani in ajuto degli Spagnuoli, ed empiendosi il ponte di molta gente, i Francesi scaricarono un cannone per una balestriera, ch' era a rincontro del ponte, ed uocifero quindeci foldati de nostri , e ferirone molti . Veggendo ciò i nostri , surono soprappresi da tanto timore , che si ritrassero tutti indietro. Il che fu di gran noia a Confalvo, nè volle e-

77

gli effere solamente spettatore di questi affalti, e starsi Iontano da' perigli ; ma armato di usbergo, e di una celata alla Borgognona, imbracciatosi il suo scudo; impugnatosi la sua spada, si la innanzi, e fa animo a' fuoi, e cacciali fra' nimici, ed insieme co' fuoi fa così alte prove, che non può fostenersi da forza uinana. I nemici spaventati dall' ardimento de' nostri, quantunque avessero a guardare una Forsezza, la maggiore che susse al Mondo, e fullero forniti di ogni cola necessaria al vitto, e al guerreggiare , nondimeno cercano di arrendersi a patti. E così il Gran Capitano ebbe in mano il Castel Nuovo, che su eletto per stanza e fortezza de' Re. Partonsi i Francesi , e sgombrano senza dimora, e fu lor concello la vita e la libertà, una fotto condizione, che avessero a lasciare nune quelle cose, ch' erano dentro il Castello. E surono d'insinita valuta, perche vi surono trasportate e ragunate, come in luogo sicuro, tutte le ricchezze. de' cittadini , e de' forallieri .

L' istesso di in sul tardi , ecco che giunge al Molo un' armata da Genova, e non sir a tempo a soccorrere il Caslel Nuovo, perchè trovò prefo e renduto ogni cofa, ed i Franceli dileguari e partiti, per cagione de quali ella avea varcato tanti mari, e tragittato in Napoli con duemila fatti e con armi 4 e con vettovaglie. Laonde fu collretta a partirli con molta noja ed affanno de' fuoi nocchieri ; e paffolfene all'Ifola d'Ifchia, e mivi affedio l'armata Spagnuola, e cominciolia a battere con l' artigliaria; perchè la foprallava e di quantità di legni, e di numero de foldati, e de remieri. Ma la no-fira armata fu difesa dal Castello con le artigliarie da Costanza Davola, Donna di grande ardire e di molta virtà, la quale fu lasciata da Federico in quell'Isola, quando egli sgombro dal suo Repno e fungiffene in Francia. Collei, effendo prefa Napoli e i Cattelli, veggendo, che non vi era più speranza, che Federico avelle a tornarfi al fuo flato, avea innalzato le infegne Aragonesi, e seguia le parti del Re Cattolico, siccome saceano tutti i Signori della fua famiglia. Scacciari i Francesi da Napoli , e dal Castel Nuovo e dalla Torre di San Vincenzo, restava solamente ad espugnarsi il Castello dell' Ovo , detto anticamente Megaris ; e i nostri aveano determinato di vincerlo o per forza, o per fame. Sta quello Caffello fopra una Ifolenta la quale tutta è accerchiata dal mare, e non è molto difcollo dal Castel Nuovo; ed ha un monticello riposto, ed una grotta incavata, dalla quale

esce un sonte d'acqua dolce e viva, ch' era un tempo il vivajo di Lucio Lucullo, ed ora è un diporto piacevole de' Napoletani ; e fu edificato da' Signori Normandi . Incontro a questa Rocca fovrastà il monte di Pizzofalcone, detto anticamente Villa Lucullana, dov' è distefa una picciola pianura. Quivi Confalvo fe porre le sue artigliarie, e battere questo Castello ; il quale, perchè è diseso dal mare, e cinto di grosse muraglie, e perchè ha dentro di molti soldati esperti ed arditi, e l'impresa è molto dura e malagevole, dassi il pensiero di espugnarsi all' istesso Navarro, il quale con tanta felicità avea espugnato le altre due Fortezze. Costui tornando a' suoi soliti artefici, e sacendo molte mine, messovi dentro di molta polvere, vi die subito suoco, e pose a terra una gran parte della muraglia ; e molti di quegli uomini, che la guardavano, furono veduti volar per l'aria. Laonde non passo un mese, ch'egli prese anco questa Fortezza, che parea a tutti, che non potesse espugnarsi da sorza umana. Preso questi Castelli il Gran Capitano se ne passa immantinente a Gaeta, dov' erano ricoverate tutte le reliquie dell' efercito Francele, si perchè l'armata nemica abbia ad allontanarli dalla nostra, come anco perchè egli abbia a scacciare in tutto i Francesi da tutto il Regno.

## FINE DEL TERZO LIBRO.



L E

# I S T O R I E

D I

MONSIGNOR

## GIO: BATISTA CANTALICIO

L.I.BROQUARTO.

Hi guiderà il mio picciolo legnetto, che polla varcare per quelli mari così perigliofi, e così malagevoli, e che giuri ga feliciemente al filo porto? Tri Confalvo, onor della Spagar, e toltegno non folamente della mia vita, ma di tutte quelle perfore, che hanno qualche lunte d'ingegno, reggi il mio tinnone, e fipirami P'arma favorevole della tua grazia, che ferra il tuo ajuto, to temo di atfondarmi, e di elferte tranghiotito dall'onde e dalle tempelle, che mi mitacciano d'ogni intomo ? Dirò le fehrera armate, e d' Capitani invitti, e le battaglie orrende, che fono fatte animofamente combattute così dall'una parte, come dall'atma, e l'ardimento e il valore delle genti di Spagni, e del e noftre Italiane, per cigione delle quali la Città di Gaeta furpe e renduta a' Signori di Aragona e i Francefi rotti e fonifiti, e rimandati infine all'uttime parti della Francia.

Poiche il Duca di Nemorfo fu vinno alla Ciriquola, il Gran Capitano comanda che fi paffi nell'Abruzzi, e che fi prendano tutete quelle Terre je tutte quelle Caftelia, che aveano estato le bandlere di Francia sed eranfi ribellati da l'oro Signori. Faffi immantiente: ello, ch'egti ordina, e el i condotteri che funono eletti a quella imprefa, fanno immantinente cio, che ordina il lor Gene-

rale; uniscono le loro compagnie, e mettonsi francamente in cammino : e sono tali , che solamente col nome mettono in terrore tutti quei popoli, e fanno risonare le più rimote parti della Terra delle loro prodezze, e del loro valore. E quetti fono Fabricio, il quale ha posto così saldi sondamenti alla sua Colonna, che non potranno o tempelle, o ruine, o furor di nemici o folgori, che caggiono dal Cielo, crollarla o oltraggiarla. Ed infieme Riflagnone Cantelmo, del quale non fu punto maggiore quello Achille, che atterri tante volte i Trojani, e vinfe Ettore, e spogliollo di vita. Ed il Conte di Montorio, che volge e rivolge a suo volere non solo la Città dell' Aquila, ma tutti i paesi dell' Abruzzi , e conservagli alla divozione del Re di A ragona. Adunque come il Colonnese su investito di quelle istesfa potestà, che avea l' istesso Consalvo, senza metter tempo in mezzo; monta in galea infieme co' suoi fanti; e fa vela, e naviga felicemente, ed in pochi giorni perviene in quelle contrade. Prende il Valto, e fermali in quel luoco, ne trapalla più oltre; perchè desidera di unirsi con Ristagnone, il quale egli avea sollecitato e con messi, e con lettere, perche si avvacciasse ad effer toflo con lui, Come il Colonnese si aggiunse al Cantelmo, pose in tanto terrore e spavento tutte quelle Provincie, e tutte quelle Città e Castelli, che tutti gli aprono quelle porte, ch' erano flate lungamente serrate a' nostri , e tutti que' popoli vengono , fenza effer chiamati , a portargli le chiavi delle lor. Terre. Ma la Città di Chieti, detta anticamente Theate, su la prima che tornasse alla divozione degli Aragonesi, e che innalzasse le insegne di Spagna ; perchè così volle il Vescovo di quella Città, il quale, perchè era nato in quelle contrade, e di famiglia affai chiara ed orrevole, ed era molto ricco e potente, avea quali come un dominio in tutte quelle Provincie, e avea una lunga affezione alla Corona di Aragona. Coffui ricevette Fabricio dentro il fuo albergo con molta allegrezza, e con apparecchio reale, E i miei Veltini secero anche il somi-gliante, e di lor proprio volere, Perchè i Castiglioneli, i qualihanno sempre seguito le parti di Aragona, e che non si sono mai allontanati dalla divozione di quer Re, come uomini di gran cuore, chiamarono alle infegne di Spagna tutti quei popoli vicini , ch' erano passati a' Francesi. E tutte quelle nazioni che bevono l'acqua del fiume Vomano, e tutte quelle e che abicano preflo il fiume Pelcara, ritornano fenza molto contrallo, all'amfica afficzione de' baro primi Signori. E Fabricio, chismato per un trombetto da' Sulmonedi, ridulle quella Città fotto
le noffre bandiere. Ma perche la Città dell' Aquila, che cuopre con le fue ale trutti i popoli dell' Abruzri, era in poter
de l'eranceli, Fabricio fa penfiero di affaliria e a lefrabado parte
delle fue genti a Sulmona, fe ne pasila prima al fuo Stato, ed
e ricevuto da quel popoli a grande allegrezza, è con molto
trionfo; e torna a trigigitarii le fue Terre, cioò Alia de' Marti, e
Tagliazzora, la quale, per quanto io crecho, è detta cot da' due
monti di pietra, che la tramezzino. E racrullato, tutto il fosso.
Stato, e ferra firinger ferre, chiama i fino da Sulmona, e da
tutter quelle Terre vicine, e vaffene ad affedigre i psefi dell'Aquila, e ferra le fue fehiere armate incontro alla Rocca di
Mezzo, dov' era ricoverato un gran numero di nemici, co'
quali i nofiti, a ancor che inferiori di numero, futnon più yol-

te alle mani, e furono sempre superiori.

Intanto Lodovico Conte di Montorio, che si era unito con Fabricio, affale i popoli vicini da ogni lato, e mette assedio a tutte quelle Terre, che o niegano di volere ubbidire a' Signori Aragonesi , o indugiano ad aprire le porte a' nostri. E il Cantelmo entra di notte tempo nella sua Terra di Popoli, e prendela, e mette in fuga i Franceli. Ed essendo gli Equi , e i Marsi tornati alla nostra divozione , rimanea solamente in piè l'Aquila, ove faceano capo gran parte de' nemici, ch' erano campati dalle nostre armi. Ma Francesco Sanseverino, detto il Fracassa, il quale era stato mandato dal Papa in ajuto de' Francesi, prevedendo, che i popoli di quella Terra non erano per flar molto faldi nella lor fede, e che tuttavia inchinavano alle parti di Spagna, se ne usci di notte, e dileguossi da quelle contrade. Costui su di molto gran cuore, e di animo affai guerriero, e nacque da Roberto Sanseverino, e non fu punto inferiore al Padre. Ma che potea egli fare in tanti affalti di fortuna, se il Cielo, e la Terra, e l'aria, e il mare erano tutti in favore de' Signori Aragonesi? Così l' Aquila, che se n'era volata a' Francesi, con l'issesso volo rivolò a nostri, e fe fermo proponimento di non feguir mai altre infegne, che quelle di Spagna, Mandali intanto Giulio Colonna a i miei terrazzani di Cività Ducale, perchè richiami quei popoli da' Francesi . Ma non su mistiere di molta fatica , perchè come uomini, che sono stati sempre fedeli alla Corona d'Aragona, vi tor-

Jacoby Google

nano volentieri e senza indugio. Ma perchè ho io qui a celebrare i miei Cantalici, i quali non fanno mai seguire altre parti, che le Aragonesi? i quali sono così stati sormati dalla natura, che non sanno volgersi altrove, che a questi soli Signori ? Or perchè ho io a dire, che costoro sono ritornati a noi, se eglino non hanno mai ribellato da noi , e se sempre hanno seguito una istessa insegna con noi? Enggirono i Re da' loro Regni, e abbandonarono i loro fcettri, e le loro corone, e nondimeno i popoli di Cantalicio stanno sempre faldi e immobili, nè per mutamento di fortuna mutano mai fede o affezione a Rapporti pur Terra di Lavoro muovi Signori dentro i suoi tetti; chiami pur Napoli, impaurita dalla possanza de Francesi, i nemici dentro le fue mura ; fiano pure molte parti della Calabria poco fedeli a i loro Signori; mutino pure i Pugliefi, e gli Abruzzeli, e le altre genti del Regno fede e Signoria; fiano pure le Città e le Fortezze di tutto quello Regno abbattute e prese : che i petti del picciolo popolo di Cantalicio non faranno mai abbattuti nè presi. O patria , o albergo di costanza e di fedeltà, e quali lode potrò io troyare, che fiano conforme a' tuoi meriti? E tu, o Terra di S. Martino, affezionata e divota alla Corona di Spagna, la quale ci stai si presso, e sei posta in quella regione, della quale non si vede in tutto l' Abruzzi nè la più illustre, nè la più-sedele, tu, dico, seguendo le onorate bandiere degli Aragoneli, non ti fcoftafti mai dal tuo amorevole Cantalicio .

Poi che fu racquetata tutta la Provincia dell' Afruzzi, e che i vincitori Spagnodi i mattazzono le loro infigne per tutti à luoghi di quel paefe, Fabricio raccolfe le fue fehiere, e tomofe fine vitoriofo a nivedere i fuoi popoli, e fe fue Terre, e qui-vi dimore), infine a tanto che fu richiamato, e mandato con molta fretta a 'paffi di Montecafino » Intanto il Gran Capitano finino dal deliderio, che ha d'affalire i nemici, fe ne trapiffà e Gaeta, dovienno ricovitate tutte le reliquite degli eferciti. Francefehi, E prima che tenti Gaeta, di l'affalto alla Rocca di Montecafino, la guale i Francei come poo ricordevoli di Dio, e del Santo, a cui ella è dedicata, l'avenno foggiogata, e profinata al difi forzi e diffortimi e terenanta a guifa di porcile a fialta, Ma fubito che fono affaltati, eccano patti; e convengo, no zoi nafto Generale, che E fa cerso nutuco di giorni non viena foro foccorfo, egitno fiano tentiti a pendengli quella Rocca, viena foro della Rocca, su viena foro foccorfo, egitno fiano tentiti a pendengli quella Rocca.

83

Confalvo preso gli statichi, per afficurarsi delle loro promesse, muove il campo, e lascia in suo luoco Artuso N., al quale commette la cura di quelle contrade ; ed egli se ne trapassa a Pontecorvo, detto anticamente Fregellæ, e unifce il suo campo con la gente di Prospero Colonna, e di Andrea di Capova Duca di Termoli, il quale era in molta flima, per effersi allevato sotto la disciplina del Re Alsonso; e in sul fare dell'alba assalta Roccaguglielma ; la quale ebbe incontinente in sua potessà, perciocchè i Francesi non secero resistenza, e in vedere i nemici, s'impennarono l'ale, e dierfi a fuggire. Confalvo lascia ben munita e prelidiata quella Rocca, ed egli senza fermarsi un momento di tempo, se ne corre ad assalire la Città di Gaeta; la quale quantunque fusse di fito fortissima, e difesa da molta gente, e tutta ardita e battagliera, e guardata da tre parti, e quantunque sia guernita ed afforzata di molto numero di Capitani, e di muraglie gagliarde, e di molta copia di artigliarie, nondimeno determina di accerchiarla, e di batterla, ed i nostri si affrettano di montar sù i muri, e di prenderla per forza d' armi, o di moriri generolamente combattendo . Confessanti tutti de' loro misfatti, e prendono i divini Sagramenti con molta umiltà e divozione ; e fansi i loro testamenti , perchè non si muojano fenza avere acconciato le loro cofcienze, e le loro bifogne. Ma mentre che si apparecchiano di esporsi a così certa morte, e con animo così intrepido, ecco che si ode una voce per tutto l'esercito: Non passate più avanti, o soldati, voltate indietro le însegne; la quale commosse i cuori di tutti, Ora, o che questa voce lia uscita da bocca umana, o che sia, per quanto credono alcuni, fcefa dal Cielo, non fi ha potuto infino a qui rifapere; e la cufa ancor pende. Il Gran Capitano ammonito da questo oracolo, trae alquanto l'eferciso indietro, poco curando, ch' egli avelle già preso il borgo, e postolo a ruba. E cadde in quello conflitto D. Diego di Cardona da un colpo di artigliaria , e fu così pianto da' nostri , come fu pianto Bruto da' suoi Romani, quando egli cadde per follevare la patria. Pianfelo fopra ogni altro il Gran Capitano, perchè gli era stato tolto suori d'ogni sua credenza, e sul siore de suoi verdi anni, ed era amato da lui al pari di se stesso. E perchè i Francesi se n' erano volati a Gaeta per dar foccorfo a' loro compagni ch' erano affedinti dentro quella fortezza; l'armata nostra, che se ne flaya come affediata nell' Ifola d' Ischia , su subito liberata da quell'

quell' affedio . ; Ma quella Fortezza fu così firettamente rincalz ed accerchiata da' noltri, che fe non ci fusse mancata quella macchina, che si sarebbe potuta portare da' nostri senza molto incomodo, quella Città fi sarebbe abbattuta e presa fenza molto spargimento di sangue. Vennero poi per via del mare nuovi ajuti agli affediati , ed il campo nostro fi fe alquanto indietto ; ed allogò le fue infegne a Cattellone , ch' è preffo a Mola ; è fermolli qui con penhero di non moverli pur un pallo, e di fla-. - also 2 or netty by the disc and

re a fronte a' nemici.

. . .

Ma Roccaguglielma ayvezza a cercar fempre novità, e divota al nome Francese, apparecchia nuovi agguati a' nofiri. E non contenta di aver ferrato le porte in viso a Confalvo, il quale se non fusse stato interrotto dalla malvagità di colloro, avrebbe polto in sconfitta i Francesi, ebbe anco ardire di macchinare contra la vita di D. Triftano di Acugna, Capitano di fanteria Spagnuola, uomo fedeliffimo fopra ogni altro; il quale effendo nato di famiglia illustre, non volle tralignare da'. fiioi e lasciato dal Gran Capitano in guardia di quel luogo avez sempre adempiuto ogni suo dovere. Costoro denque, chiamate alcune compagnie de' Francesi , di quelle istesse ch' erano dentro Gaeta, prendono improvvisamente D.Trislano, e sanno ogni . lor forza per prender la Rocca. Ma la Rocca fu difefa da tre valenti uomini, i quali fecero riufcir vano ciò, che difegnavano questi malvagi. Come Consalvo ebbe, che le genti di quella Rocca erano trapallate tant' oltre, ordina a Pietro Navarso, che fenza metter tempo in mezzo vada tofto a dibellarle, e che non lasci impunita una tanta sceleraggine. Il Navarro sa i comandamenti del suo Signore, e perviene a' nemici, e secondo la sua usanza, gli assalta ed abbatte, e ristora in poco d'ora tutta quella perdita, che aveano fatto i nostri in quel luogo. Aggiungeli a quella un'altra gloria e di maggior momento, perchè quegli Francesi, che le genti di Roccaguglielma aveano. chiamato in lor difefa, fenza fapere nulla della venuta del Navarro, s' incontrano in lui, e non potendo flargli incontro, fi ritraggono indietro, e dannosi in suga, e salvansi. E secero cost appunto, come fa un viandante quando incontra nelle feive gli scherani, che volge i passi indietro, e corre dove più il porta l'empito della paura. Ma quantunque procaccino di non incorrere in Scilla, percuotono nondimeno in Cariddi, perche ricuoyrano in Itri, e fono tutti prefi a man falva dalle donne di

quel paele, fenza camparne pur uno. O vergogna grande, e più acerba, che l'issessa morte! O infamia inudita, e da non

poterfi cancellare con tutta l'acqua dell'Oceano!

Mentre i nostri se ne stanno attendati a Castellone, e i Francest ricevono due percosse così memorevoli, e l'armata Genovese si rattiene al Porto di Gaeta, e la nostra, parte a Mola, e parte a Napoli, perchè non era pari alla nemica, e mentre il furor delle guerre era alquanto rimello; ecco che palla da quelta all'altra vita colui , che ha in mano qui in Terra le chiavi del Cielo , e che spaventa il Mondo dal Vaticano, cioè Alessandro Sesto della famiglia Borgia, Per la cui morte le cose dell' Italia cangiano subito stato e condizione; e gli animi, e i Regni, e le Signorie, e l'illessa Fortuna prendono tutti nuove sembianze. E quei Signori, ch' egli avea cacciato infino all' estreme parti del Mondo, tornano tutti a' loro Stati, e sono subito ricevuti da' loro sudditi: E questo perchè Cesare Borgia, detto il Duca Valentino, del quale così morto il Mondo ancor ha paura, giacea gravemente a letto, e con febbte acuta e mortale, e non potea proyvedere alle molte cofe , che gli soprattavano . Nondimeno egli avea accerchiato da ogni lato il Vaticano di foldati eletti e guerrieri, e i Cardinali non ardivano di entrare in Conclave, e di creare il nuovo Pontefice , falvo fe egli , e tutta fua gente non fi fullero dileguati in tutto da Roma : perchè i Padri non aveano forze da poter contraflare a cosi fatta potenza. Fui contento il Borgia di partiffi , e di andarfene a Nepi : Quivi ferma i suoi alloggiamenti, e slavvi infino a tanto che è creato Pontefice Francesco Piccolomini di nazione Sanese, e su nomato Pio Terzo. Ma costui non potè lungo tempo illustrare il Mondo co' raggi della fua bontà, perchè appena fu creato, che ci fu tolto, E per certo, che se egli sulle vissuo alcun giorno, avrebbe serrato il tempio di Giano, ch' era stato aperto molti anni , e del nostro ferro arrugginito avrebbe fatto oro fino e forbito. Nè poteano tante nostre sceleraggini estinguersi in tutto, se non erano smorzate dalla fua mano al Ma egli non potè fermarfi pur un fol mese nella sedia Papale ; Ma prima ch' egli chiudesse il suo di , che su così acerbo a mita la Cristianità, Cesare Borgia con tutte le sue genti su richiamato a Roma. E fu molto savio conseglio ; perciocche se egli si fusse rimafo in quelle contrade, se ne sarebbe trapassato alla Romagna , ed avrebbeli infignorito di tutta quella Provincia ; perchè 15 m

și avea di molti feguari , e la maggior parte di quelle fortezze erano guardate da fiioi allievi , e da genti , che gli erano affezionate e tenute; o fi avrebbe unito con qualche Principe grande, ed avrebbe mandato ad effetto tutti i fiuoi malvagi defideri.

Morto Pio, su innalzato alla sovrana dignità del Pontisicato Giuliano della Rovere, e fu detto Giulio Secondo : ed apportaci il secolo di Saturno insieme con le ghiande dell' oro. Innalzato Giulio al Papato, il Borgia rivolge diversi pensieri nell'animo, ne sa egli stesso ove appigliarsi. Alla fine si appiglia al più onefto, e men perigliofo; chiama i fuoi, e perchè non eta possibile, ch' egli potesse trattenergii al suo soldo, dà loto licenza, che possano trapassare dove più gli mena la lor ventura, e il lor desiderio; e dà a tutti largamente i lor premi, siccome avea in costume di fare, perchè egli amava grandemente di eller temuto liberale e magnanimo, e massimamente da' suoi guetrieri. Come i foldati Spagmoli ebbero facultà da poter ciò fare, si trasseriscono tutti a Napoli, e mettonsi al soldo del Re di Spagna, e sotto la condotta del Gran Capitano, E fra gli altri vi vennero alcuni Capi de'quali il Borgia si era avvaluto in ogni suo affare, e per virtu de quali si avea acquistato così grande imperio, che si avea satto sormidabile a tutti i Signori d'Italia. I primi fra questi surono D. Ugo di Moncada, nomo valoroso fopra quanti mai ne ha prodotto la Città di Valenza; e il Cardinal Borgia, cugino dei mio fignore. Costui frenava un veloce destriero, ed era accompagnato da una onorata schiera di Cavalieri ; e sacca ritratto di quel valorofo Romano, che avea pollo l'affedio a Roma, e che non lasciò piegarsi, suorchè alla madre : nomo ardito, e vigorofo, e bello fopra ogni altro, e non meno lampeggiante e luminoso, che la stella, che nos chiamiamo Lucisero in su l'apparire del giorno, o la Luna, quando ella è piena, e toglie il lume a tutte quelle flelle, che le flanno da presso. L' costuit rampollo del Pontefice Borgia, e co' fuoi pregi accrefce grandemente la nobiltà de' fuoi maggiori, ed ora governa in maniera i suoi popoli nella Calabria, che non dà loro cagione d'invidiare altri popoli. Dietro a collui feguia D. Girolamo Olorico, fratello del Cardinale Elnense, non men forte, che savio; e non punto inferiore al fratello, s' egli avesse il capo ornato di porpora. Ed il Duca Valentino conofcendo i lor meriti, gli avea innalizato infino alle flelle; ed ora fono in molta flima appresso il Gran Capitano. Unissi a costoro Francesco Massa, e mostravafi ardentifimo delle parti di Spagna, ed era Capo d'una compagnia di accieri a cavallo, sel era non meno prudente, che ardito; ed avea il peuo pieno d'ingegno nobile e generolo, e di fedeltà, e di bontà. Vanno infeme con coltui Luigi Difcaro, e D. Pietro di Cafto, i quali fono tutti armati di forza e di ardimento, e fono così affezionati alla Corona di Spagna, ch'enterebbero in mille perigli per ingandire i pregi e le giorie del Cattolico, e del Gran Capitano. E gli Orfini, ch'erano flati in bando, e che aveano, non so per qual fato, feguito le fazioni in Franceli, chiamati dopo lungo tempo alla pattia, ifi danno

tutti a feguire i lor Signori Aragonefi .

Come il Re di Francia ebbe nuova, ch'egli era flato spoglia. to affatto del Regno di Napoli, e che Gaeta non era per far più refillenza a'nostri, forma un movo efercito, ed assoida dodici mila Svizzeri, e tre mila cavalli fra uomini d'armi, ed arcieri Francesi, e due mila Guafconi, e chiama al fuo foldo e Lombardi, e Genovesi, e Toscani, ed invoca in suo ajuto il Marchese di Ferrara, ed il Signor di Bologna, i quali erano molto potenti e guerrieri, ed aveano in lor potestà di molti popoli. Arma anco i Mantovani, e dà loro per Capo e per Duca Francesco Gonzaga, Signore di alto fangue e di molto affare. Dicanmi ora i fautori di coftui ; ne abbiano roffore di dirmelo, che penfiero fu quello di quell'uomo di armarfi contra il fuo proprio fangue , e di affalire quella Città . ch' egli stesso avea difeta con le armi ? quale sdegno su così grande, che ruppe il nodo dell' amicizia e della parentela, ch' era fra lui , e' Signori Aragoneli ? Costui dunque fidatoli in quelle genti, ch' avea raccolto nel suo Stato, s' invia verso Gaeta, con speranza non solo di poter disender quella Città, ma di cenare il seguente giorno in Napoli, ingannato sorse dalle salse promesse di quella sua indovina, che avea dato il nome alla Città di Mantova; non sapendo, che il Gran Capitano avea mia gliori arti delle fue, e ch' era così gran maestro di guerra, che non avea a temere di quanti Capitani gli fuffero venuti incontro o da Francia, o da Italia, E di tutto quello efercito fu dato il pefo a Luigi N. detto Monfignor della Trimoglia, ed a Fraitcesco Gonzaga , e Capo degli Svizzeri fu fatto Antonio Basseo . tiomo molto efercitato nelle guerre, e di grande autorità appresfo tutta quella nazione i Ma perchè il Trimoglia infermò per viaggio, reitò al giverno di tutte quelle genti Francesco Marchefe di Mantoya. Confalvo com' ebbe, che si muovea così grand'

grand' efercito incontro a lui , e che si ragunavano cotante migliaja di genti a suo danno, si rallegiò in se stesso, che gli susfe porta occasione di nuove vittorie, e così parlò a' soldati: Compagni invitti, io ho ferma speranza, che quella è l' ultima fatica, che noi abbiamo a fare. Ecco che i Francesi ci provocano di nuovo con nuovi apparecchi di guerra, ed a gnifa dell' Idra rinnovano nuovi eferciti. Ma noi affrettiamoci ad incontrargli, che ne acquislaremo eterna sama con le armi. Vengano pure i Franceli ( e faccia il Cielo che così sia ) ad alfalirci, facciano pure quel ch' essi intendono, e quello che noi bramiamo, che non pafferanno molti giorni, che accrefceranno nuove glorie alla nostra Spagna. Com' egli ebbe dette queste parole, incontinente comanda, che si spieghino le bandiere, e lascia Castellone, e tornafene a Montecafino; col quale avea patteggiato, che avelle a renderfi fotto certa condizione, ficcome abbiamo già detto. O maraviglia grande, o potenza infinita del Santo, che alberga in quel monte! I Francesi ch' erano a disesa di quel luoco, aveano impegnata la lor fede al Gran Capitano di arrendersi fra pochi di , le non venia loro soccorso ; e poi erano venuti meno delle loro promesse, e teneano oppressi tutti quei luochi così fanti, e così degni di riverenza, fenza punto curarfi d'ingannar gli uomini, e di offendere il Cielo. Ma essi pagarono la pena d'una tanta sceleraggine, perchè su posto l'assedio alla Rocca, e su subito presa, ed i Francesi surono tutti posti a fil di spada. Ferma poi Consalvo i suoi alloggiamenti, e mette in ordinanza il suo esercito, ed aspetta arditamente i nemici.

Intanto il Marchefe di Mantova unifice le fichiere de fuoi Mantovani, e dei Tofeani, e de Genovefi, e degli Sviracti con quei pochi Franceli, chi erano ricoverati dentto Gaeta. E 1º Franceli, per le coure per la ventta delle nuove genti, e e del misovo Generale, fivampano fiunco per ogni parte, ed impetiverlano a guifa di fiere, che fono flate qualche tempo rinchule, e rilanno con molta fretta il loro efercito e tutti infineme uniti, e fichicati fe ne vanno ad incontrare il Gran Capitano. E mettonfi adepugnare Roccafeca, a la quale fu diffeta francamente da alcunt Spagnoti, e con molto dunno de' nemici. Ma i Franceli, a cui era contrario il Cielo, e la Terra, e tutto per cagione de' loro misfatti, avendo ricevuta una percolla così grande in quel, lucco, la ciano con toro vergogna quell' imprefa, e edi notte testipo fe ne fuggono via. Vanno poficia ad Aquino, patria del nostro Grande.

89

venale, e qui fermano le loro infegne. E già la fama avea divolgato, th' erano per trapaffar più oltre, e ch'erano per penetrare infino a Monteculino, e che intendeano di date così grande affalto al Gran Capitano, che non trovasse par luoco da nasconderfi e da ripararli. Ma quell' animo invitto non folo aspetta i nemici , ma manda un fuo trombetto a sfidargli a battaglia . I Francesi veggendo tanta prontezza d'animo, si spaventano, e non accettano l'invito; e senza metter tempo in mezzo se ne tornano indieuro: e tenendo la via di Pontecorvo-, se ne corrono a Fondi, e diftendonsi infino alle rive del Garigliano. Ed entrano in isperanza di potere per quella via trapassare a Napoli, e d'infignorissi del Regno, è d'intraprendere il Gran Capitano, e di spogliarlo affatto d' ogni sua vittoria. Ma questa loro speranza riulei vana e vota di effetto , e' loro dilegni furono tutti portati dal vento. Perchè tutti quei luoghi erano guardati con affai buona genie da Fabricio Colonna, e da quel Pietro, che ha nome di Pace e ch' è molto feroce e guerriero ed è molto caro al Gran Capitano. Confalvo lafeia Montecafino, e vallene con muo il sno esercito al Garigliano, ed uniscess cossuoi Capitani , ed accampafi incontro al nemico full altra riva del fiume. Intanto le artigliarie cost dall'una parte, come dall' altra rimbembano d'ogn' intorno, e fanno in ogni parte flragi e ruine. Trovasi in questo luoco una Torre assar alta, e forte di sito e di muraglie, che riguarda l'onde del fiume vicino, ed era guardata da alcuni fanti Spagnuoli : I Francesi P affaltano ; e pretidonla a patti , e' nostri li arrendono senza far molta disesa, -E non fi sa, fe cio fir o per difetto di vettovaglia; o per mancamento di ardire. I fanti Spapruoli ulciti dalla Rocci, fe pe vanno col vily trifto e dimeflo finanzi al Gran Capitano, e preganlo a perdonar loro la vita: confessano la loro diffalta , e sculansi di aver ciò fatto per cagione della molta fame, che gli avea oppresso in quel moco. E già la pietà di quel Principe inchinava a rimetter loro ogni misfatto; ma men pote egli rattenere i fuoi foldati, che non metteffero mano alle picche, e che non foracchiaffero in mille parti quegli infelici e malnati , che li erano così fozzamente arrenduti. Così hanno gli Spagntoli per cofa vile ed infaine, che i foldati abbiano ad arrendersi fenza far prinova del loro valore, che non perdonano eziandio al proprio fangue, ed alla propria nazione. Intanto P nno e P altro efercito è travagliato da molte malagevolezze", e da una fa-

me cost importabile, che non era possibile a susteners. Ma la fame del nostro efercito era di gran lunga maggiore ; e molti de' nostri, costretti da questa necessità, sgombrano dal nostro efercito, e corrogo a procacciarfi altronde il vitto necessario Come il Gran Capitano vede e ode , che i fuoi non fano pollenti a portare più oltre la fame, e che i molti affanni, che si soffrivano universalmente da tutit, portavano a sovina unto quelle efercito, chiama confeglio, e così ragiona a fuoi Capitani Che vi pare, o Signori, e compagni ? Parvi, che trapassamo più oltre, o che tomiamo indietro ? Voi vedete i perigli , che ci fovrallamo. Ma-con quelli perigli ci è apparecchiata una gloria immortale; se il valor nostro non si lascia abbattere dal timore e da' difagi , e fe non cade a terra , vinto dalle molte fatiche . the fi follengono in quelle campagne. Io chiamo in tellimonio il Clelo, e la Terra, che o veramente io faro vinto e fotterrato fu le rive del Garigliano, o prima elle trapalli un mele intiero, lo prendero Gaeta per-forza malgrado di quanti Franceli fono per difenderla. Così diffe eglir, ma i fuoi Capitani flanno tutti dubbiolire folpeli, perche la fame è grande; e le fatiche e i dilugi fono importabili , e veggonfi oltracio espoli a manifelti perigli; e perciò forso di opinione, che fia affait meglio voltarfi indietro, e accamparsi in lineo più sieuro, e non cosi disagevole, che dimorarli colà dove si flavano. Ma quel Grande, del quale ntune non su mai ne phi savio, ne più ardito y ne più espetto nell'armi, parto di nuovo a'compagni, e dille loro: do confelfo, che la prudenza voltra in prevedere quelli perigli è grande, ma io fono di diverso parete del voltro. Perciocene piutolo worrer paffare oltre tre paffi, e fotterrarmi vivo in quello terreno; che voltarmi indietro, e trapaffare la vecchiezza di Neltore, O parola degna di Cefare, e di Aleslandro I o costanza grande di Capitatto invitto e non punto inferiore a quella di Leonida Spartano, auando egli con trecento foldati delle ebbe ardire de fossenere l'empiro dell'immunerabile esercito di Serse; il quale abbandonató da Pepoli confederati amando piunofto morisfi; cho farfi indietro, diffe alle framente : o compagni ; definate di buona voglia, che oggi forfe ceneremo co'nforti.

Mentre i notiri fono foprafititi da tante malagecolezzo e da tarte angolite e mentre il remmo fi confirma in messori le cole in confirma in messori le cole in confirma. Franceti fanto un potte, e apparecchianta a sulicipie il fante pe il Gran Capitata va loro incontro e oppositi al-doto appare il Gran Capitata va loro incontro e oppositi al-doto appare

dimento e manda intenzi Fabrizio Colonna e molti altri Capitani, e fra quellitil Mormile, onor di Napoli, e fedel condettiere de foldari Aragonefe. Il quale non schivando disagió o periglio teruno, combatte fompre animofamente in ferrigio del fuoi Re, de quali egli è allievo e seguace. Costui mentre se caccia fra primi, è colto in una spalla da un colpo di artigliaria, il quale gli levò anche la guardia della spada ch'egli tenea impugnata In quello venne un foldato de noltri con molta freua, e diffe al Gran Capitano: O Signore, non è possibile a passarsi Impanzi, perchè i nemici hanno già piantato l'artigliarie sul poute. A cui il Gran Capitano così rispose: Per Dio , o gentiluomo ; se avete paura voi , non vogliate metterla in altri . Ne pote egli dir cola, che fuffe più atta a metter cuore in quell'uomo; ed a featciare ogni sospetto dal fuo esercito. I Franccsi aveano già accerchiato di macchine tutta la riva del fiume, ch'essi aveano ocenpato, ed aveanyi pollo una gran quantità di artigliarie, la quale battea i nostri d'ogni parte. Ne fra loro, e noi vi era altro, che il fiume. E parea, che fuffeto ragunati in quel luogo quanti metalli può mai produrre P Ifola dell' Elba , o là Città di Temele , o se vogliamo prellar fede alle savole , quanti ne può lavorar mat Bronte, e i compagni. Quelli bronzi battono così spellamente l'aria, e accendonla di fiamme così terribili, che pare, che un'altra volta i Giganti si fiano mossi a sar gnerra al Cielo. Confidatofi dunque i Francesi in così satti ordipni, e nel proprio fittore, fanno forza a fe flessi, e mettonfi a valicare il ponie ve trapassano oltre, ed ayventansi verso i nostri con mosto ardite; e con gli stocchi impugnati; ed riccidono utui quegli Spagnnoli, che incontrano. Come il Marchele di Mantova ebbe veduto, che i rollri fono posti in sconsitua, e che i Francesi corrono il campo, si volge ad un Francese, e dice: Questi fono quei valenti uomini , che hanno tante volte posto in suga i voltri eferciti d O vergogna grande di così onorata nazione! Ma i nottri li randodano inflieme, e fanno empito ne nemici, e fcacclangli fenza molto contrafto, e parte ne abbattono a terra; e parte ne uccidono e parte ne costringono ad assogarsi nel fiume. Allora quel Francele, al quale era flato rimproverato dal Gonzaga; ch'erano flati vinti da genti così imbelli, fi volge a lui. e dice : Quelle fono, o Signore, quelle genti, che ci hanno fcaociato dal Regno di Napoli . Ed è tanto l'ardimento degli Spagunoli, che non pure menono in ficontinta i nemici, ma trapale

sano il fiume a noto, e ne rapportano gran preda da nemici; e molti ne traggono prigioni fin dentro gli alloggiamenti. I Francesi scossi, e caduti, e tutto per voler di Dio, da quella speranza, che fi aveano impresso nell'animo, non avendo più ardire di rifare il ponte, ch' era già rotto e disfatto, aspettano più felice occasione, e ritengonsi dentro i loro alloggiamenti, E veggendoli così sopraffatti, fanno anche pensiero di abbandonare i loro fleccasi. Il nostro Generale, perchè vede, che il tempo gli è favorevole, e che fi apparecchia una vittoria così memorevole, che-se ne parlerà eternamente fra gli uomini, procaccia di fare ciò, che non hanno potuto fare i nemici, e di moltrare il viso alla fortuna, perche non ardisca di opporti al suo ardire. Ordina dunque, che si sabbrichi un nuovo ponte sul fiume, e sa penfiero di valicarlo fenza dimora , e di metter fine a tutta la guerra , quantunque i compagni fiano in molto terrore, ed alleglimo di molte ragioni , perchè non abbia a tentafi una impre-fa così difficile e così malagevole , e neglino espreilamente di volersi esporre a cosi manifesti perigli.

Or ecco, perche non manchi mulla all'acquifto di una tanta vittoria, e perchè le cofe nostre tiano innalzate da ogni lato, che i Signori della famiglia Orfina tornano di nuovo alla divozione de'Signori di Aragoria, e che vengono a trovarci a'nostri alleggiamenti. E il capo di tutti questi era Bartolommeo detto l'Alviano, folgore di guerra, ornamento della fua famiglia, terror de'nemici, e foflegno de'fuoi, il quale vincea ogni cofa non meno con le armi, che con l'ingegno e con la prudenza, ed era impaziente d'ognitardanza; e parea appunto un Claudio Merone, quando prello al Metauro vinse e scontisse Asdrubale, che venta in ajuto di-Annibale fuo fratello. Seguia dietro a coflui Fabio Orfino . le cui guancie non erano ancora fegnate della prima lanuggine, e potea affomigliarli a quei Fabi, che caddero tutti in un giorno, o a quel giovanetto Torquato, che fu fatto morire per soverchio rigore del padre , perchè avea vinto a fingolar battaglia il nemico, ed avea in ciò trapaffato gli ordini, che gli avea affegnato il padre. Il qual giovane se non ci fosse stato totto in sul tiore de' suoi verdi anni , non sarebbe stato inseriore, a ninno de' fuoi antichi Romani. O crudeltà inaudita! o Garigliano fopra ogni altro erudele I più fai tu di danno a Roma in torci un folo Fabio, che Cremera con ucciderne trecento. Segue dopo e costui il figliuolo del Conte di Pitigliano, germe di quella Or-

sa, che non va mai in Occaso, e ch' è scorta a' naviganti, e che fa lume all'efercito de' Veneziani. Ne fi mostra meno riguardevole nelle fue armi il giovanetto Franciotto, rampollo dell' istessa famiglia, che ha per sua-insegna le Rose, e che in petto così giovenile rinchiude animo maturo e virile: vero lume de fuot maggiori. Vien poi Renzo Signor di Cere, uomo di alto affare, e d'animo invitto e ardito, e mena seco una compagnia d'uomini tutti scelti e guerrieri, Viensene con coslui Giulio Vitelli, che ha il governo di tutte le schiere di Cività di Castello, e su sigliuolo di quel grande uomo, il quale così morto mette in terrore le legioni e gli eserciti; ne cellera il Mondo d'inchinarlo, infin che non fia distrutto. Fassi incontro a costoro il Gran Capitano, e ricevegli con molte accoglienze, come certo, che con la lor venuta egli è per riportar vittofia di tutti i nemisì . Trovali in quelle parti un certo luogo, che a ragione i terrazzani chiamano i Lauri, perchè vi fono di molti lauri. Quivi ripone egli il grande Alviano, perchè tlia incontro a'nemici ; e scuopregli oltre ciò , com' egli è per fabbricare un ponte, e valicare il tiume, ed allalire i Francefi. Rallegrafi l'Alviano di così ardito pensiero, e rispondegli: O maggiore di quanti Capitani fono mai flati al Mondo, il quale solo sai, e vedi ogni cosa. I nostri nemici acquistano ogni di forza e vigore, accrescono ogni di di numero e di quantità. e i nostri, siccome vi è noto, sono oppressi da una fame intollerabile', ed ogni di fcemano, perchè non possono reggere a tanti difagi, e fuggonfene ogni di . E fe noi dimoriamo molto in quello flato, o se voltiamo pur un passo indietro, noi caderemo in maniera, che non potremo più rilevarei. Ma se noi valichiamo il fiume, il nemico non potrà follenere l'empito de' nostre foldati", e procaccerà di falvarfi, e Gaeta fi arrenderà a noi fenza molto contrallo, E percio o Signore, io lodo grandemente il voltro favio confeglio. Mettafi in opra, e fenza inchigio. che ogni cola ne succederà a voto e selicemente. Così dice P Alviano.

Ma: gli altri Capitani fono in dificordia fra fore y e parete fentono con l' Alviano y e parte fono di parere, che abbia a voltatti indictro, e parte, che abbia a dimoratfi in quel lucco, ed altri, che fi soni a Napoti y e altri, che il trapita nifino a Sella. Ma andrere Cartati Conce di Santalevitina, uono efento in così fatti militeri y e che prevede con la fagacità del flut ingegine cio che la di faccoltere in quella guerria, eche:

ba sempre: ségnito le parti Aragonesi, e ch'è prudente in pace ed in guerra, e Giovanni del Tufo, che sta saldo, come uno fcoglio incontro alle percosse dell' onde e de venti, e che nelle tempelle del Signori Aragoneli non era-venuto-mai meno della fua fedes, nomo di fovrana equità a e amatore del dritto e del ragionevole, e severo vendicatore delle sceleraggini, e fautore de' buoni, lodano grandemente il detto dell' Alviano, e fanno istanza al Gran Capitano, che si segua senza dimora, Lodalo innanzi ad ogni altro il Bernaudo, nel cui petto non alberga altro, che il nome Aragonese, e sa istanza, che si saccia empito ne' Franceli , e che fi mandi via 8gni timore, Il quale Bernando era tale; che non gli fr afcondea fegreto niuno, ed era sempre consapevole di ciò, che intendea di fare il Re Cattolia co; e il Re Ferrandino, e il Re Federico gli avenno dato più volte potestà di poter disporre di tutto il Regno di Napoli a fuo arbituo; la cui eloquenza, e il cui valore era tale, che col fuo confeglio erano retti melti popoli e molte genti , così in pace, come in guerra; ed era cosi firetto al Gran Cápitano, come Acate al Tuo Enca. Daffi il pelo all' Alviano di fare il ponte', e il Gran Confalvo ordina; che gli fiarto recati feorzi, e rottami di legni navali co carri . Fagli l' Alviano infieme unice , e favvi soprapporre, e distendere, e conficcare delle tavole, percho possa valicarsi dall' una parte all'altra, e senza periglia; e formali in allai poco spazio un ponte simile a quello, che se Serle fu'll Ellesponto, o pari a quello, che fe Celare fu l'onde della Sonna detta anticamente Arari ; o fimile a quello , che fe ful Reno, quando egli fece impressione ne' Tedeschi Come. il ponte fu fornito di fabbricarfi, è i nostri entrano in speranza di poter trapaffare a' pemici, il Gran Capitano ordina, che le fue genti si uniscano con quelle dell' Alviano, e chiama a se, come spesso ha in usanza di sare, il suo Bernaudo, e dicegli: Credav mi il mio Bernaudo, che io ti scuopto il vero, come ho fatto sempre; e non passeranno venti giorni, se i Cieli non ci saranno. avverli, che Gaeta verrà fotto il nostro dominio, e che i Francesi facanno rotti e disfatti , e possi in scompiglio. Cost dice quel Grande, e comenda, che siano spiegate le insegne, e muove il campo verso gli alloggiamenti dell' Alviano. Spezzansi le nubi, è risuona il Cielo di tuoni orribili e soaventevoli . e i venti apportano pioggie famili a quelle, che furono, ficcoine fi dice nelle favole, al tempo di Dougatione, e di Pirra-Inon-

Inondansi le terre, e caggiono tempeste di grandini, e le nevi scendono dal cielo, come hocchi di tana . Il Gran Capitano avendo compassione a suoi soldati; torna indietro, e con manda, che si prenda il cammino verso Sella: Imperciocche i diluvi erano cosi limilurati , e i torrenti dirompeano così Tapia damente da' monti , ch' eta impolitivile a poterfi guazzare , ed erano a' nofiri di tanto difagio e dannaggio, che parte di loto o si rimanea morta ed affogata ne fotfatt, o veggendoir esposta a così importabili travagli e perigli , fei ne tornava in dietro-E quinci nacque fama, che il Gran Capitano avea rivolto in die tro le inlegne, e che si era posto in suga, e che non avea niuna speranza da poter vincere. Quindi la Terra di Oliveto, la quale era poco fedele a' nostri Re, mosta da quello romore, se ne trapaila a' Francesi. Mandali incontinente a prender pena di cosi satti rubelli Fabricio Colonia, e D. Alfonfo della Rofa, il quale in picciol corpo chiuden grande ardimento, e nigegno vivo e fagace; red era molto amato e flimato dal Duca Valentino, e per configlio di lui il Duca avez preso la Città di Pione bino. Coftoro 'come giungono a questi rubelli", gli affaltane i e prendono in un momento, e dangli in preda a' lotari . e torpansene a' nostri alloggiamenti .

- Come i Francesi otiono, che i nostri lianno fabbricato un ponte ful Garigliano a cominciano a farfi beffe de toro e credono che i nostri non averanno mai ardire di trapassarlo e fe ne flanno di là del finme fenza molto pensiero ; ed in ficurtà grande . Ma il noltro Capitano, per unito che i Francesi avellero sparso sama , ch'egli avea volto le spals le e fi era appiattato in Juoco ficuro y giunge nondimeno agli alloguismenti dell' Alviano, ed infieme con lui fi mette in apparecchio pet trapalfare full altra riva, ed ordina che fia diffelo il ponte sui finne; è prima ch'egli trapassi, così ragiona a' soldati; Se la voltia virtir, o compagni, non mi susse nota per tante sperienze, ed in tante guerre, io non averei ardire d'imprendere così grande impresa . Ma io non so immaginarani cola, riè cosi dura, ne cosi malagevole; o che abbia a farli o per terra o per nure , che io non speri di poter ottenere con l'ajuto del waltro valore. E quante volte io mi rappresento nell'animo i vofire gloriofi fatti; e il molto ardire , che avete fempre mostrato in tante occasioni, e cel quale abbiamo abbatunto muie volte nemici arditi e contrallanti, io nob fo vedere nazione . che polla

flare incontro alla voftra poffanza, e che non abbia a cedere alla voltra virtu. Siate dunque ricordevoli, o forti e magnanimi. delle vottre prodezze e delle vostre azioni, che così riporterete vittoria di questi come ne avete riportato degli altri. Non è ancora rivolto il sesto anno, che io con la forza de' vostri petti tolli dalle mani di questi istessi Francesi questo Regno, e che riduffi alle lor fedie paterne i giovani Aragonefi , che n' erano flati scaeciati con tanto empito; e ch' ebbi in mano il dominio ' di Napoli, e che difesi l'onore e l'autorità del mio Re. E-quando i popoli del Regno di Granata mossero nuove guerre a nostri Signori, jo fui quegli, che con l'aiuto delle voltre braccia raffrenai il loro ardimento, e che gli costrinsi ad ubbidire al Cattolico. Vinfi i Turchi, e prefi la Cefalonia, e ho difeso più volte i popoli della Calabria dalla rabbia Francesca. Che dirò di quella memorevole notte, nella quale noi espugnammo la Terra di Laino, e che prefimo tanti Capitani, e tanti Signori e Baroni, e tutti a man falva ; e fenza sparger pur gocciola del nostro fangue? E quantunque noi fustimo serrati dentro le mura di Barletta, ed oppressi della fame, e della disfalta d' ogni cosa necellaria, nondimeno così chiusi ed oppressi vinsimo i nemici, e riportammo di loro gloriosa vittoria. Che dirò della battaglia fatta alla Cirignola, dove tutti fummo più volte presso a morirci di fame ? La vera gloria è ne fatti malagevoli e perigliofi. Non è di molta loda il vincere nelle cose seggiere. Direre, che noi abbiamo a combattere con gente feroce ed offinata, e che i pericoli sono grandi . Ma se noi entreremo arditamente nella battaglia , e tutti d'un cuore , e d'uno istello volere ; i Francesi non troveranno luoco, ove ricovrarli; e per molto che i loro picdi e i loro cavalli fiano pronti e veloci a fuggirfi, parrà a loro, che siano zoppi e tardi. E perciò, compagni, armatevi di sorze e di ardire, e montate ful ponte con animo intrepido ed invitto. Ricordatevi della vostra virtu e scacciate dal vostro petto ogni temenza, che fenza fallo la vittoria farà nostra, Così dic' egli; e i compagni si accingono immantinente a mettore in opera i comandamenti del Capitano.

I primi , che «cominciaron» a valicare fiprono le fchiere della Alviano . Siegue dictro a colloro la compagnia degli Orfini aminola e guerriera , e sal anon fiprocratari da periglio vermo , e molto nobile e riguardecto ; quantungui altona fulle in dualo edi ili pisato , per cigiono da un gio-

vane di molta speranza, che l' era stato tolto sul fiore de' suoi verdi anni ; al quale una faetta , ch' era flata tratta da lontano, avea trapassato la fronte con universal dolore di tutti i fuor conoscenti. Trapasta dietro a costoro il Navarro con alcune insegne di fanti Spagnuoli, il quale non solamente sapea vincere i Francesi, quando egli era vincitore, ma sapea anco abbattergii, quando egli era vinto; e dietro a lui fiegue il Mendozza con gli uomini d'armi. Ultimamente trapalla quel Pietro, che ha nome di Pace, e che apporta guerra dovunque egli aggiunge; e l'Andrada con buona parte della fanteria Spagnuola. Come questi Capitani giungono su l'altra riva, senza metter tempo in mezzo affaltano il monte Sujo, e prendonlo fenza molto contraflo. Chiamafi poscia da Sessa Prospero Colonna, al quale così disse il Gran Capitano: Or va, prospero e generolo guerriero, prenditi i tuoi Callelli, che ti fono flati tolti così ingiuflamente. Ed è pur ragionevole, che tu stesso faccia vendetta dell'esitio, e del bando, e degli oltraggi, che hai sossenuto tanti anni. Ora via , difendi le tue ragioni , e trapassa il ponte selicemente , e col 1100 folito ardire; perchè quella cosa appartiene più a te, che a qualunque altro. Fa strada agli altri, che ti seguiscano. Obbedifce Prospero arditamente, entra nel ponte, e trapassa come un leone. Mentre le schiere de fanti si affoltano in valicare, un fante, che trapaffaya inlieme con gli altri, prefe peravventura con la guardia della spada la sopravvesta del Gran Capitano, che inanimava i foldati, e traffela alquanto con seco. Ed egli:a che mi trai, o valente uomo; non vedi tu, che io trapallo insieme con teco? Cosi disse ridendo, e mostrò di prendere in buouo augurio quel, che gli era accaduto. Vengono intanto le falangi Tedesche, le quali egli attendea, perchè avessero a valicare infieme con lui , e come fur giunte, egli si mette in ordinanza, ed apparecchiasi a trapassare; ed ascoltati i divini uffici, si volge al Cielo, e con grande affetto di cuore porge a Dio questi prieghi: O Signore Iddio, difensore della giustizia e della pietà , e voi , o Padri Santiffimi amatori di Dio e della verità, se io mi ho sempre ingegnato di non traviat mai dal cammin dritto, e dal ragionevole; le to ho folamente impreso quelle guerre, che mi sono parute giuste e necessarie; se io mi ho affaticato nell'armi per aver pace e quiete; se mi si concede, che io possa disendere le ragioni del mio Re; se nell'illesse guerre io non mi sono mai dimenticato ne della ragione, ne

della pietà; se io no sempre renduto a ciastuno il suo diritto; se si offervano da noi tutte quelle leggi, che ci sono imposso e preservitte dalla ma Maeslà; se vi rendiamo i debiti onori: prestatumi il voltro ajuto, e concedetemi, che lo possi valciare quello ponte fenza essere osficò, e che trapassi per mori ci terra aver darmo, e che abbia intiera vittoria di loro-Fanno i nemici se l'essere prepisire, e levano te mani al Ciclo,

e pieganfi infino a terra.

Finiti i prieghi , le nostre insegne cominciano a valicare . Il Gran Capitano a piedi , ed appoggiato sù la sua lancia , trapalla innanzi agli altri della fua schiera , e mostrasi spaventevole e grande a chiunque il riguarda. E in un momento prende la Rocca di Sujo, e quella Terra, ch' è detta Castelforte, e scacciane i Francesi, e sermasi in quel luoco, e flavvi tutta una notte intiera fenza ricevere fonno negli occhi. In quella Monfignor di Allegri Capitano Francese, ch' era flato mandato a guardar Pontecorvo, fi parte da quella Terra per unirfi col fuo Generale. Ebbe di ciò nuova Confalvo, è mandagli incontro alcune compagnie di pedoni, e impon loro, che si chindano nelle tenebre della none, e che si stiano in agguato, infino a tanto che i nemici fi scuoprano. I nostri fanno ciò arditamente, e come veggono i nemici, gli fono addoffo, e tompongli. I Francesi si scompigliano da se stessi, e dannoli tutti a fuggire, e fenza mirarfi mai addieuro, vanno dove fono portati dal piede e dalla pattra. E in un momento fono spogliati dell' armi e d'ogni Toro arnese; e parte ne sono presi e menati prigioni, e parte ne fugge col fuo Capitano; e se non fullero stati ajutati dall'oscurità della notte, non ne farebbe campato pur uno. Come si udi la novella, che i nostri erano trapaffati di là dal ponte, i popoli ch' erano presto a quel lnogo, ribellano da' Francesi, e spogliano ed uccidono tutti quei soldafi, ch' erano alle guarnigioni; e buona parte di quegli Italiani, che aveano feguito le parti di Francia, fe ne tornano alle lor case. Intanto il Gran Capitano muove il suo esercito sul sere del di , e determina di affalire i nemici ne lor propri alloggiamenti, e mette in ordine i fanti e la cavalleria. Ma i Francesi com' ebbero; che' i nostri erano già trapassati, impauriti dalla novità del cafo, lasciano i loro sleccati e i loro al'oggiamenti, e procacciano di falvarli con la fuga, ed abbandonano ogni lor cofa , infieme con la miglior parte delle loro artiglia-

rie; tanto erano auerriti e perduti. E parte di questa ne affondano in mare, perchè non pervenga in poter de'nemici, e parte ne impongono sù i loro barconi. Ma di quelle anche parte ne fu presa sul fiume, e parte se ne sommerse neil' onde insieme con tutti i loro nocchieri. E tu ancora, o Pietro di Medici, fotto la cui scorta la famiglia di Cosimo, che non è seconda a niun' altra d' Italia, fu allai finistramente guidata, ti fommergi anche fu la foce del Garigliano, mentre procacci infieme con gli altri di guadare il fiume, e di porre in porto alcuni pezzi di artigliarie, ch' grano avanzati da quell' incendio. Ma se quando gli eserciti Francesi inondarono l'Italia, tu non gli avelli raccolto nella tua Terra, tu co' tuoi ti flaresti nella tua Signoria, e non farelli ora esca de' pesci. Il Gran Capitano segue i nemici che fuggono, e tutto caldo di allegrezza inanima i fuoi , che feguano arditamente la vittoria. E rivolgendo gli occhi verso Gaeta, dice: O compagni, già la vittoria ci porge da mano, già è tempo di rallegrarci, e di tranquillarci. Già fi avvicina. l'ora, pella quale hanno a dispensarsi i premi a'soldati, e che ci promette riposo e quiete. Ma il valoroso Alviano, e Prospero Colonna fortunato in ogni suo affare, e Pietro di Pace, ch' era un nuovo Marte, se ne vanno per un'altra strada ad incontrare i nemici , e giungono in quella parte del fiume , che bagna il ponte, che i Franceli aveano rifatto al meglio, che aveano potuto ; il quale era quattro miglia discosto dal nostro, e trovano una schiera de'nemici la più scelta e la più guerriera, che fusse in tutto quel campo. Fanno empito in quegli, ed affalgongli arditamente, e i Francesi si disendono francamente. Cominciali una battaglia la più orribile e la più offinata, che fia stata mai fatta a' di nostri. Perchè i nostri si ssorzano di tragittare il ponte, e di mettere in isconsitta i nemici; e i Franceli fanno ogni sforzo per ributtare indietro i nostri, e per difendere il ponte. Caggiono dall'una parte e dall'altra e Francesi . e Spagnuoli , e Italiani ; e fra questi molte persone di stima . Nè si vede, o sente altro che morti ed uccisioni; e le campagne e il fiume inondano tutte di fangue. Ma alla perfine i Francesi si sanno indietro, e i nostri gl' incalzano, e mettono in isconfitta, e la vittoria su nostra. E non de uomo maravigliarfi di ciò, imperciocchè quali forze farebbono flati baffanti a contrastare al valore del Colonnese, e dell' Alviano, i quali non hanno uguali in destrezza d'armi, ed in maestria di guerra? N 2

Cofton al primo incontro famo così alte pruove delle loro petore , che i Franceli non possono reggete a tanta sorza. E i
due statelli, Pietro, e Carlo di Pace, ornamento della giovenit
Spagnuola , il avventano fra nemicti, come l'aquille sir i cotombi, e seguongli inlino al loro alloggiamenti. E lo Scalata,
che rassembra un leone Africano, combatte con tanto ardimento, che i nemici non sinno altramente riparassi da lui, che
con mettersi in siga. Nè è minore fra questi Guglielmo Tacca, ne si mossita meno ardino degli altri. Cossi apre e shatatta le schiere, nompe le porte, e mette in rotta i nemici, e
ferme come un cinghiale arrabbiato, quando egli è in metto
de' cani lutranti. Venneci egli a noi da Sicilia, e il sino nascimento su in Sircusus, e puossi con rassono erassonigate ne s'embianti e se' fatti a quel giovanetto Romano, che campò il pade da' menici sillat riva del sume Tesso.

Intanto mentre il Gran Capitano conforta i suoi, che stiano di buona voglia, e che procaccino di acquistarsi eterno nome con le armi, ecco che si ode, che i nemici si sono sermati a Mola di Gaeta, e che hanno fatto fermo proponimento di aspettarci in quel luoco, e che fanno nuova raccolta di foldati per affalirci. Laonde Confaivo determina di patfarfene a Mola, ed affrettafi a far ciò con molta celerità, quantunque caggiano molte pioggie dall'aria ed il Cielo sia chiuso di molte nugole, ed aperto di molti solgori. E mentre egli si avaccia di penetrate a' nemici , il cavallo , ch' egli cavalcava, finuccia nel fango, ch' era molle e fidruccevole, e cade; ed egli abbracciando la terra : Ecco , diffe , che questa terra ci chiama. Rallegratevi, o compagni, che i Cieli ci sono favorevoli, e la fortuna c'invita a nuove vittorie. E ciò detto, fenza aver fentito offesa niuna, s'innalza allegramente da terra, e monta di miovo a cavallo. Ma veggendo, che i nemici fortificavano Mola, e che rifacevano gli alloggiamenti, che poco anzi erano flati rotti e fconquaffati, come esperto in così fatet missieri , manda innanzi le fanterie Spagnuole , perchè si oppongano a loro, e comanda, che accerchino quella Terra dalla parte del monte, che le è vicino, perchè volendo fuggirli, non trovino via da poterfene ufcire. Perchè egli non dubita punto. che i Francesi non abbiano a fuggirsene dalle porte, e con molta loro ignominia: Come i nemici veggono, che i nostri se ne vengono così stretti e schierati verso loro, essi prima che siano chiuli d'ogn' intorno, tentano ogni strada per salvarti, e metto-

no ogni loro speranza nella fuga. Sentesi un romor grande fra loro, e fono alfaliti da tanta paura, che non veggono quel che fi facciano: Fannosi incontro i nostri, ed oppongonsi alla lor suga; e parte ne uccidono, e parte ne spogliano, e parte ne sanno prigioni. E molti pochi ne campano, e quei pochi fono fempre in paura di essere soprappresi da' nostri. Prendonsi le artigliarie, con le quali i Francesi aveano munita quella fortezza, ed ogni loro amele perviene in mano de' nostri. Ma i nostri, non contenti di ciò , incalzano il rimanente de' nemici , e parte ne prendono, e parte ne mettono a fil di spade; nè cessano d' incalzargli infino a tanto che giungono al borgo di Gaeta . Quivi guadagnano tutta quella artigliaria, ch' era stata falvata in tanti conflitti, e ch' era flata ripolta in 'quel luoco, come in porto ficuro. Ma perchè i nostri non poteano quella notte ripararsi in quel luoco, perchè vi era concorfa di molta gente, e perchè cadevano molte pioggie dal cielo, il Gran Capitano se ne torna a Mola e con la preda, e con la vittoria, E perchè vi era diffalta d'ogni cofa necellaria, e Bacco e Cerere; per parlare al modo de' poeti, aveano il bando da quelle contrade, fu costretto a trapaffare tutta quella notte in veglia e digiuno, e fenza affaggiar cofa veruna.

Ma come l' Aurora cominciò a spiegare i suoi raggi il nostro esercito se ne va ad assalire Gaeta; ed i Francesi vedendo i nostri così inanimati verso di loro, senza metter tempo in mezzo, se ne suggono dentro, ed abbandonano quel colle, ch' è sopra la Città di Gaeta, e ch' è chiamato dagli abitatori il monte d'Orlando, nel quale altre volte vi erano state di aspre battaglie, ed i ferri si erano in maniera immersi nel sangue umano, che ne aveano macchiato il serreno. Ma come poteano i Francesi tante volte vinti e dibellati da' nostri non temere di tante schiere armate, di tante insegne spiegate, di tante legioni di fanterie, di tanti squadroni di cavalieri, di tante ordinanze, di tanti Capitani, di tanti Condottjeri, di tanti cavalli, che agguagliavano l' altezza de' monti , di tanti usberghi , e di tanti morrioni così impennacchiati, e così lucenti? Preso questo monte da' nostri , i Francesi caggiono da quel loro ardimento, e non hanno più forza o vigore da poterfi difendere o contraflare: cominciano a trattare di arrenderfi, ed ecco che cercano patti e condizioni di darfi a' nostri. Imperciocche erano rifiretti dentro Gaeta, e non aveano più speranza di ajuto, ed essi

foli non poteano reggere incontro ad un efercito cesi vittoriofo e così guerriero. Ed il Marchese di Salluzzo, il quale partito il Marchele di Mantova, era rimalo Capo di quell' imprela, pollo da parte ogni suo ardire, e Monsignor di Allegri, che tante volte avea combattuto tanto animofamente co' nostri, ed Antonio Basseo, ch' era Capo degli Svizzeri, e Teodoro Trivulzio Capo degl' Italiani, ed altri Signori, e personaggi grandi, tutti finalmente s' inchinano, e vengono fin dentro il noltro elercito, e pregano di pace e di accordo, E come giungono agli alloggiamenti del Gran Capitano, perchè non aveano più speranza da potersi rattenere dentro Gaeta, promettono di dargli la Città in mano, e il Castello insieme, purchè oltre la vita e l'avere di tutti i Capitani, e di tutti i soldati della fazione Francesca, fusse contento di dar loro tutti i prigioni, ch' erano in potere degli Spagnuoli. Moltrafi il Gran Confalvo piacevole e doice, e fa di molte accoglienze a tutti questi Signori ; ma niega di voler loro concedere quelle cose, che non sono nè giulte nè ragionevoli. Intanto sopravvengono le tenebre della notte, ed egli sul mezzo di quel monte pose a dormirsi. Ma come il giorno su suori, i Francesi impauriti e sopraffatti dalle cose successe, tornano di nuovo a trattare pace ed accordo, e Monfignor d' Allegri rapporta più dritte condizioni, e su inteso. Dansi gli statichi, per sicurezza, ch' essi abbiano ad osservar i patti, ed a render la Città ed il Cassello a Consalvo, ed impetrano da sui la vita ed i prigioni. Ma se l'esercito nostro non fusse stato in disfalta di danari, i Francesi ancora sarebbono in carcere. Così Gaeta ritornò a' nostri, e fu tanta la quantità delle spoglie, e dell'oro, e dell' argento, e delle vettovaglie, e delle armi, e d'ogni maniera d'arnese, che vi si trovò dentro, che bastò a saziare la ingordigia de' foldati. Dassi licenza a' vinti da potersi partire a for modo, e da imbarcarfi ficuramente, purchè lascino le armi, e gli-arnesi di guerra. Partonsi, e parte di loro monta su i'legni, ch' erano a ciò apparecchiati, e dansi in preda a' venti ed all'onde: parte si avvia per terra, e muorsi per cammino di difagio e di fame ; parte ne fu uccifa da' contadiri e da' montanari. Molti ne ricovrarono a Roma, e surono veduti nudi e scalzi, ed abbattuti dalla same e dal freddo; e caddero in cost estrema miseria, che appena aveano un cencio da ricovrirsi. O quante volte, incontrandogli io per le strade di Roma, ne piansi per compassione! Ma esti ebbero degna pena a' loro misfatti. Ma

Ma gi Italiant ch' erano della giurifdirione del Re Catolico, e che aveano figuito è parti Franceii, in guiderdone della loro fellonia, furono tutti dannati in perpeuto carcere in una ofcura
prigione. E ch' in fece, perché fullero dempio agli altri, e per
che imparafero a non ribellari da' loro Signoti, e non ricorrere a' barbari. Avea già preveduto tutti quell' difordini Francere a' barbari. Avea già preveduto tutti quell' difordini Francero Gomzaga Marchete di Mantova, e partilli da quell' efercito,
e non volle feguire una imprefa così malamente incominciata, e
ninfie fopra cio mille cagioni. Ma fe abbismo a' dire il vero,
ia fovrana e principal cagione, che l' induffe a far quella parterna fin, perche eggi avea per cofa poco convervote, ch' eggi
aveffe a prender l' armi contra quella Città, ch' egli fleffo poco innanzi avea difefe con ile armi,

Ma chi potrebbe con parole, o comprendere col penfiero quante e quali furono le allegrezze, ch' ebbe il Gran Capitano? quanti furono i fuoi trionfi, e quanti furono i piaceri, che gli fi avvolfero per lo petto? di quanti fuoni, e di quanti applauli li udirono rifonare i suoi alti palagi? Odonsi i romori per ogni parte, ed ogni cola risplende di huni e di fiaccole accese. E perchè le pompe d' un tanto trionfo fussero più compite e più riguardevoli, ecco che si rapporta, che vengono in Napoli due Cardinali Spagnuoli ; e perche quella novella giunfe negl' iftessi di del-la vittoria , accrebbe grandemente l' allegrezza de' popoli , e del Gran Capitano. L' uno di questi su il nostro Cardinal Borgia, nato d' alto lignaggio, le cui virtù fe io imprendessi a raccontare, e quanto egli è magnanimo, e generolo, e liberale verso gli amici, ed amatore della religione; come segua i vestigi di Cicerone , e quanto sa eloquente nel suo dire , appena ne verrei a capo in molti anni , eziandio se io avesti in me unta quella eloquenza, ch' ebbero i Greci, e i Latini insieme. L' altro fu il Cardinal di Sorrento, il quale non è meno chiaro, o meno riguardevole del Borgia, Le cui alte virtù sono ammirabili e fenza pari ; imperciocché egli vince di religione Numa, di gravità Caione, ed in ogni occasione manda suori della sua bocca un tiume di eloquenza più dolce del miele. Ricevegli il Gran Capitano a molto onore, e comanda, che siano albergati ne Palagi Reali, e invitagli a far seco allegrezza d'una tanta vittoria, poichè egli avea acquistato un tanto Regno in così poco spazio di tempo.

Ma reflavaci ancora qualche reliquia di guerra , perchè

Luigi d' Arsio , che appena era campato dalla rotta della Cirignola, in fuggendo avea preso la Città di Venosa, Atella , ed Altamura ; e mentre egli vede , che ardono così crude fiamme di guerre nel Garigliano, e che l'esercito Francese è accresciuto ed ingagliardito, perchè avea speranza di avere a riflorarsi delle molte perdite, che avea satto, non cessa mai di travagliare i popoli vicini; e prende di molte Terre e di molti Castelli, e dà di molte rotte a quegli Spagnuoli, ch' erano in guardia a'luochi proffimani, e che non penfavano, che i Francesi avessero mai a rilevarsi. Mandasi incontro a costoro l'Alviano, perchè egli ellingua affatto quelle poche faville, che cominciavano a divampare, siccome ellinse Bellerosonte la Chimera, ch' era avvolta di fiamme e di serpi. Fa scelta l'Alviano delle sue schiere, e vassene senza indugio a Venosa, e mette ogni sun forza per debellarla. Luigi come vede, che gli viene incontro un guerriero cosi esperto e cosi ardito, si spaventa in maniera nell'animo, che non è punto in dubbio di non poter reggere all' empito delle schiere Italiane: abbandona la Terra, e vassene via. Come costui dileguò da quel luogo, i guardiani della fortezza infieme co' cittadini renderono la Città all'Alviano, ma con patto e condizione, che tutte le loro perfone fullero salve. È trovossi tutta piena di spoglie, e di arnesi, e di artigliarie. Fassi da' nostri tragitto alla Gittà di Rosfano, ch' era tenuta e guardata dal suo Principe, il quale l'avea grandemente afforzata e munita, perchè era molto potente, ed avea in suo dominio molte altre sortezze, e castelli, e signoreggiava molti popoli; ed avea raccolto dentro la fua Terra di molti Signori e Baroni del Regno, che seguivano le parti Francesi. Mandati incontro a costui Gomesio Solisio, il quale su sempre solito di vincere nelle battaglie. E come giunse a Rosfano, i popoli leggieri, e di poca fede, e che sempre seguono i vincitori, chiedono patti di arrenderli con condizione di effere falyi. Ma perchè il Principe fu duro nella fua offinazione, ed avea poco innanzi rotto le tregue, che hanno a confervarsi con fovrana religione, fu preso, e menato prigione nel Castello Nuovo di Napoli. Trovavasi allora in Oria , Castello di Terra d' Otranto, un altro Capitano Francese, il quale avea rotto la sede e le convenzioni, che l'uno e l'attro Re aveano fermato fra loro, e dava il guafto a tutto quel paese, ed insestava tutte quelle regioni . A debellar costui su scelto e mandato Piecip di Pece, usmo fenoce e guerriero, il quale dopo molte barapite il colfinic da arreadetti, el a fia-conto delle tiggue e de batti, el c'egli avez sotti. Ma il Conte di Capoccio ; ch' en llato de'primi a presder l'armi conta, i Re di Aragona, ju anco de'primi a l'aggirfi ; e fenna ofpertare i nemici , collecto to dalla molta paura molti di notiri ; el adamadonò i, fuor propri abergiti ; e. fuggiffi in altri paeti, il quello itifilio con propri abergiti ; e. fuggiffi in altri paeti, il quello itifilio con d'avallo Marchete del Vafto pare dall' Hoisa d'i Ifchia con l'armana, ed affegia Puzzuolo, e prembolo ferra molto, contralto ; perché da quel tempo, che il Gran Capitano en dentto Brittetta, quella Tegra avez imalizato le bandiere di Spagna, ed era molto divota af Re Cantolico. Fato quella ricore, fu mandato ad efpugnate il Catello di Salemo, ed debelo ferra molta fatica , e relitutulo al noftir. Era coltiu un gioru dei di molta vittà, e di molto, aditre , ed avez fempre feguito dei di molta vittà, e di molto, aditre , ed avez fempre feguito dei molta vittà, e di molto, aditre , ed avez fempre feguito.

1-Signori Aragonesi in ogni fortuna,

Pollo il fine a rante guerre e a tante battaglie, racquetato ogni cola- e per mare - e per terra - cominciando i popoli a respirare dalle tante angosce e dalle tante fatiche, che aveano follerto, e scacciati i Francesi da tutto il Regno, il Gran Capitano entra di nuovo in Napoli vittoriolo e trionsante. Ma chi mi presterà il suo ajuto in questa ulsima fatica, perchè lo possa raccontare quanti e quali surono gli onori che gli furono renduti da tutti i popoli, e da unti i Signori l quante e quali furono le voci e i gridi, che s' intelero rifonare per ogni parte, quando egli fe n'entrò fra le fue schiere vincitrici, e coronate tutte di alloro! Imperciocchè io non mi sento bastante a poterne ombreggiare pur una minima parte, Entralene egli in Napoli, non altramente che Paolo Emilió in Roma, quando egli vinse Perseo Re di Macedonia, e. menollo in Campidoglio prigione con nuta la fua famiglia, e con ogni suo arnese ; o come quel Grande ; che adorno l' Aquile Romane con quello motto, Venni, Vidi, e Vinfi, e che se n' entro trionfante in Roma con applaulo di tutti coloro, ch' erano affezionati alla fua fazione; o come Scipione Africano, quando fesecio d'Italia quella pestilenza, che l' avea ingombrata diecifette anni ; o come Fabio il Massimo , il quale schemi le frode di Annibale, e riportonne gloriofa vittoria, e con tenerlo a bada tenne in vita la patria; o come Pompeo il Grande., quando egli dopo tre battaglie sconfisse il Re Mitridate, e tor-

nossene a Roma con allegrezza di tutto il popolo : Come giunte quel giorno, ch' era-destinato al trionso, e ch' era aspettato da tutti, tutti i cittadini di Napoli per mostrar di suori l'allegrezza, che sentivano dentro vestono vestimenti ricchi e pomposi, e fannosi innalzare di molti palchi per le strade, perchè le genti e il popolo minuto possano agevolmente vedere e contemplare ogni cola, e additare i volti de trionfanti, e capi coronati di alloro. Ornanfi i Tempi di festoni odorileri e verdeggianti; scelgonfi molti giovani, i quali abbiano a fare rallargare le strade, ed a scacciare la impronta moltitudine, che si avvolge per le flrade, perchè possanò i trionfanti passare senza indugio, e senza effere interrotti e impediti, e perche le pompe d'un tanto trionlo liano più manifefte agli occhi de riguardanti, Entrano i trionfanti nella Città con universale allegrezza di tutti i cittadini e di tutto il popolo. E prima si fanno innanzi le spoglie, che sono flate tolte a' nemici ; e vedefi una preda non men ricca , che riguardevole e grande morrioni impennacchiati , lancie, schiedi , e saette di serro lucente e forbito : ogni maniera d'armi , e d'ogni ragione, e cost da offendere, come da disendersi, gambiere, e schinieri politi e risplendenti, pettorali, usberghi, flocchi , spade luccicanti e lampeggianti , freni , zagaglie , verrettoni, dardi, archi, turchassi, vesti, arazzi, tappeti, balestri, fcoppi, targhe, fcudi, tavelacci, tende, vele, calze, fopravvelli, robboni, bandiere, cappellacci, tazze, mense, lettiche, calderoni, pajuoli, e catene, e molta copia di artiglierie, .ch' erano portate su i carri, le quali tutt' erano state sabbricate in Francia a danno e distruzione de' nostri paesi : una gran moltitudine di cavalli, e questi erano la maggior parte della preda; ed altri arnesi, che io non tacconto, per non allungarmi in cose di non molto momento. Seguivano dopo quelli le compagnie de cavalieri, e le schiere de fanti Spagnuoli , giovani invincibili e arditi, e di valore inclimabile, e insieme con soro le fanterie Italiane, non meno animole e riguardevoli, che le antiche legioni Romane. Dietro a cofloro paffavano in ordinanza i Condottieri delle fanterie ; e i Capitani de' cavalii , i quali moltravano le margini delle ferite, che aveano ricevuto in viso in servigio. dei Re di Spagna .

Il Gran Capismo cavalca un feroce corfiero, e vassenie in mezzo de fuoi Capitani tanto da lui amati, e moltrali piacevole a tutti, e mita con occhio savoresole a tutti coloro, che il riguardano. E sembra a riguardanti un nuovo Alestandro, quando egli movea le falangi in baitaglia. A lato a kii erano i fuoi-Reggenti di Cancellaria : e i fuoi Configlieri di Stato , e fono dall' abito conosciuti da tutti. Ultimamente seguiva una gran quantità di Baroni, e d'altri personaggi, e Signori, i quali aveano sofferto insieme con lui di molte fatiche nelle guerre, e corso di molti perigli pe' conflitti delle battaglie. Camminali in quelta pompa cosi lieta e così riguardevole con applauso di muti, e la Città erà tutta in feste e trionsi , e i palagi rimbombavano tutti di allegrezze e di suoni, e tutti ad una voce gridavano : · Venisti . o Signore, e haici campato da morte, e dalla servitù de barbari, 'e ripollo' in una tranquilla libertà . O Capitano Invittiffimo sopra quanti ne sono mai state da che fu il Mondo ; ecco che finalmente hai tratto la ma bella Napoli dalla bocca de'Ciclopi', e de' Lestrigoni : ecco che per cagion tua ella ritorna alla sua prima forma e bellezza i ecco che ella li spoglia i suoi vestimenti lugubri e l'abito dolorofo, e vellesi di allegrezza e di gioja , e ripiglia finalmente il suo primo vigore: La tua venuta sia prospera e fortunata. Sia felice Cordova, che ti ha prodotto; ed il padre, e la madre, che ti hanno ingenerato, godano tranquilla eternità fra le anime beate. Tutte quelle cole dicono così i giovani, come i vecchi, e le donne, e i fanciulli, e daoli usci , e dalle finestre , e le donzelle , che combattono fra loro del pregio delle bellezze. Poichè la pompa del frionfo fuguidata per tutti i Seggi, e per tutti i luochi più celebri della Città, si srapassò a' Palagi Reali, cioè al Castello Nuovo; è celebrato i divini uffici, e porto i prieghi al Signore del Cielo", e rendutogli grazie, si sciogliono i voti, e ardonli gl'incensi su gli altari , e chinanfi a terra, con molta umiltà : Ultimamente il Gran Capitano prende commiato da tutta la moltitudine trionfante. e vallene nelle sue flanze riccamente adobbate, e prendesi il frutto delle tante sue fatiche, e fermasi a Napoli, e sostiene le parti del Re Cattolico in Napoli , e fa ogni cola in fua vece . Tutti I popoli gli s' inchinano; tutti gli porgono doni e tributi in segno della loro affezione; nè si sente altro, che pace e tranquillità ; nè hanno altro in bocca , che il nome di Confalvo , ed innalizano il suo nome infino alle stelle. Prendi, o Capitano invittiffimo, i molti onori, che ti fono renduti da' moi popoli, e gradifcigli con quella piacevolezza di vilo, che risplende in te sopra ogni altro, Ma che doni, che siano conformi a' tuoi

meriti-, pub apparecchiarti il tulo poverò CANTALICIO ? Il quale è loilenata di unu piecilola facultà , e vive in affài piecilolo albergo , le quaji cofe fono di non piccilolo impedimento a chi vuole imprendere imprefe grandi e malagevoli . Pure egli di ejiegenata al meglio, che ha pottuo, difare eterno il un omne, e di celebrare i tuoi fatti, e di portagli a fecoli più lontani da noi , aciocche eziandio dopo morte la una fama viva e ri-fipienda a guifa di un fampo , e voli eternamente per la bocca degli uomini , e non fa mai fiosffa, o abbattuta, o reminata dal furor d'Audiro , o di Borea , o dalle famme vorsici , o dalla lumghezza degli amni , o dalla tempelle del mare. Imperiocche farebbe inaquità troppo grande , e de a non foltenerfi, fe le tue eccafe glorie, e le tue nobili azioni fulfero fepotte nell'omba dell' oblivione,

Il fine dell'Isloria di Monfignor Cantalicio.

CON-

# CONTINENZA

## DEL

# PRIMOLLIBRO.

| T Francesi occupano il Regno di Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U Re Alfonso, ed il Re Ferrandino ricovrano in Sicilia. ivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mandano il Bernando al Cattolico, ed impetrano da lur ciò che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| defiderano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confelvo Verrando viene in aiuto di Alfonso, e di Ferrandino:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groom in Calabria , prende Reggio , e da di molte forte a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Confaivo Ferrando, e Ferrandino combattono con Monfignor di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obedni e fono rotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il Gran Capitano toma a Reggio, ed il Re Ferrandino in Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 cilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il-Re Carlo toma in Francia, e lascia ben munite le fortezze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| che ha prefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ferrandino è richiamato da' Napolétani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II. Re Alfonfo mnore in Sicilia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The Gran Capitano prende di molte Terre in Calabria, e caccia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ne is Francesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Il Gran Capitano va a Napoli chiamato da Ferrandino, e per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cammino affalta alenni Villaggi di Colenza, e Morano, e la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terra di Laino , dove prende di molti Batoni del Regno, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VILVO TO TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alessandro Sesso manda il Cardinal Borgia in ajuto di Ferrandi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Il Gran Capitano prende Atella . Nascevi dissensone fra nostri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| od soli oli acmeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Il Gran Capitano torna di nuovo in Calabria, en acquitta ogni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| cos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Muore il Re Ferrandino, e succede Federico suo zio. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il Gran Capitano è chiamato un'altra volta a Napoli, 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Va in Olveta e prendelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Va in auto del Papa prende Offia , ed il Corfale che i avon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| northratals there are unit and the state of |
| Va a Roma, bacia il piè al Pontefice, e dagli in mano la Roc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 110                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca ed il Corfale . 21./23                                                                                               |
| Toma al Regno, ed abbatte Rocca Guglielma; 23.                                                                          |
| Trapassa a Diano in ajuto di Federico, e coltringelo a rendersi                                                         |
| a patti.                                                                                                                |
| Torna di nuovo a Napoli , ed è altamente guiderdonato da Federico.                                                      |
| Tornafi in Ispagna, e riceve molti doni dal Re Cattolico, 25.                                                           |
| Toman in Inpagna, e neeve mon don dat ne canono, 2).                                                                    |
| CONTINENZA DEL SECONDO LIBRO.                                                                                           |
|                                                                                                                         |
| T Francesi prendono Milano, e menano gli Ssorzeschi prigioni                                                            |
| in Francia . 27.                                                                                                        |
| Federico manda Amhafciadore al Re di Spagna, ed al Re di Francia, e faffi fofoetto all'uno ed all' altro.               |
| Francia, e fassi sospetto all'uno ed all'altro. 28.<br>I popoli della Granata ribellano di nuovo, e sono vinti dal Gran |
| Capitano.                                                                                                               |
| Consalvo trapassa nella Morea in auto de Veneziani, e prende                                                            |
| la Cefalonia, e Navarrino.                                                                                              |
| Torna: di movo in Sicilia.                                                                                              |
| Il Re di Francia, e di Spagna si partono fra loro lo Stato di                                                           |
| Federico.                                                                                                               |
| Federico manda il Bernaudo al Gran Capitano, e non impetra                                                              |
| L'esercito Francesco entra in Regno, e prende Capus. 31. 32.                                                            |
| Federico abbandona Napoli, e ricoyra in Ischia. 34.                                                                     |
| I Colonness vanno al soldo del Re di Spagna. wi.                                                                        |
| Federico fugge in Francia, e lascia il Duca di Calabria in Ta-                                                          |
| ranto.                                                                                                                  |
| Trova, poco amorevolezza in quel Re, e muorfi di dispiacere, is a                                                       |
| Il Gran Capitano s' infignorifce della Calabria.  Il Generale dell' Armata Francese sompe in mare; perde ogni           |
| · cola, ed è rimello in arnele da Confaivo.                                                                             |
| Prende Taranto a patti , e manda il Duca di Calabria in Ilpa-                                                           |
| gna. 36.                                                                                                                |
| I Francesi vengono co' nostri alle mani per cagione del confini,                                                        |
| e fono più volte roni ,                                                                                                 |
| Francesi preudono a pairi Canosa, e il Navarro, in inf                                                                  |
| Affaltano Barletta, ed il Gran Capitano esce suori, e rompegli                                                          |
| Di C D B as o li a si a la l                                                           |
| 2°                                                                                                                      |

|                                                             | BIRITY.       |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Il Bernando ritiene in lede i fuoi Calabrefi.               | - 39.         |
| D. Ugo di Cardona vien da Sicilia con tremlla fanti         | , e trecene   |
| to cavalli , affalta il Conte di Mileto in Seminara , fuga. | 40,           |
| D. Emanoello di Benavides vien da Spagua con fan            | ti e caval-   |
| li, affalfa l'illeffo Conte, e non fa protitto, perchi      | fu foccor     |
| Il Conte di Mileto passa in Cosenza, incontrasi nel         | Commenda -    |
| dore Gomelio Solis, ed è rotto;                             | iv.           |
| Il Pegniero esce suor di Cotrone, e rompe il Princ          | ine di Rof-   |
| fano                                                        | 41, 42        |
| Il Principe torna di nuovo, e di muovo è posto in isi       | confitta, 42. |
| I Francesi mandano la metà del loro esercito in Cala        | bria; tva     |
| Obegni affalta i nostri, e rompegli.                        | n/l.          |
| I Francesi mentono a ruba Gosenza; e' suos Villaggi         | 43.           |
| Fassi duello fra undici Spagnuoli, e undici Franceli i      | -cavallo, c   |
| la notte tolle la vittoria di mano a' Spagnnoli.            | 44.45         |
| I Francesi trascorrono insino a Barletta , e sono rotti     | dal Men-      |
| dozza.                                                      | 45.40.        |
| Combattono a cavallo tredici Italiani, e tredici Fran       | celi, e gl'I- |
| raliani reflano vincitori.                                  | . 47. 48.     |
| Le genti di Castellaneto prendono a man falva tutti         | SIME          |
| L' armata Francele rotta dal Lescano, ricovra in Ot         | ranto : ivi.  |
| Confaivo affaita Monfignor della Palizza a Ruvo, e re       | impelo, 52,   |
| Il General Francese trapassa à Castellaneto per vendit      | carli, 54     |
| Tornasene senza far nusta.                                  | ivi           |
| L'esercito nostro è oppresso da same                        | ivi.          |
| I Franceli mandano per rifcuotere i loro prigioni, e        | don l'impe-   |
| trano                                                       | : . 540       |
| Giungono da Sicilia fette navi di formento, e fcaccio       | no la fame    |
| dal nostro efercito                                         | ivh           |
| AND IN COLUMN THE REAL PROPERTY.                            | 2 1           |
| CONTINENZA DEL TERZO LIBRO                                  | 1 com 2       |

IL Gran Capitano chianta utiti i piefidi dalle gutanigicoi, e Il General: Francefe chianta arche i faot, e formane il fuo eleccito.

Il Duca d'Afri s'incontra in Pietro Navatro, combatte, ed.

Total

| rotta; see se se se se                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vescovo Puderico preserva la Terra di Laurenzano dalla furia                               |
|                                                                                            |
| olte Schiere di fanti Tedeschi vengono sin dalla Magna in siu-                             |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
| nostri camminando verso la Cirignola, sono per morirsi di se                               |
| te e di caldo, e ciaschedun cavaliere per ordine del Gran                                  |
| Capitano prende in groppa un fante. 57. 58.                                                |
| rungono i nottri, e i Franceit alla Cirignola i fanno fatti d'ar-                          |
| mt, e, Franceli Iono rotti                                                                 |
| mi, e, Franceli sono roui.  Gran Capitano se seppellire i morti, ed ordina un funtuoso     |
| lepoleto al General Francele                                                               |
| Principe di Melii si arrende, e da in mano la fina Terra a Con-                            |
| falyo, 64                                                                                  |
| Conte di Viglialva combatte con Monfignor di Obegni ful to                                 |
| nitorio di Seminara, e vincelo.  Gran Capitano manda un fuo Cavallere alla Città di Napoli |
| Gran Capitano manda un fuo Cavallere alla Città di Napoli                                  |
| ed i Napoletani gli mandano dodici Ambasciadori, e danno-                                  |
| gli in mario la loro Ciutà.                                                                |
| onsalvo entra in Napoli, ed è ricevuto con molta pompa, 71                                 |
| Navarro per ordine di Confalvo prende la Torre di San Vin-                                 |
| cenzo, ed il Caffello Nuovo                                                                |
| istesso di , che su preso il Castel Nuovo , giunte a Napoli un                             |
| armata da Genova per dare ajuto a Frances, e non su a tem                                  |
| po e le me polici ed lichia                                                                |
| po, e le ne paso ed Ilchia. 77 Navatro prende il Caffello dell' Uovo. 78                   |
| Gran Capitano se ne trapasse ad assediare Gaeta.                                           |
| to the trapana an anemate Gaeta.                                                           |
| CONTRACTOR A THE ALLERS TIRES                                                              |

# CONTINENZA DEL QUARTO LIBRO: Li Gian Capitano manda Fabricio Colonna , Riflagnone Cantelmo , ed il Coute di Montorio in Abruzzi, perche ridutano

quella Provincia alla divozione del Re di Spagna.

So. Fabricio Colonna prende molte Terre in Abruzi, alledia la Ciria dell'Aquita, e psendela a pati.

Giulio Colonna prende Civini Ducale.
Fabricio Colonna e-mandato a guardare i palli, di Montecalino.

82.

13. Gran, Capitano prende la Rocca di Montecalino fotto condi
tione.

| Unifice tutto il fuo efercito, e prende Roccaguglielma. 83        |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Affalta Gaeta, e perche su ammonito da una voce, torna indie      |   |
| tro, e lafcia l'affedio.                                          |   |
| Vengono nuovi ajuti agli affediati, ed il campo noftro se ne pas- |   |
| fa a Callellone                                                   |   |
| Roccaguglielma ribelia di miovo, ed è presa dal Navarro: ivi      |   |
| Alcuni Franceli s' incontrano nel Navarro, e sono posti in suga   | 1 |
| "da lui .                                                         |   |
| Ricovtano in Itri; e sono tutti presi dalle femmine di quel luo   |   |
| co                                                                |   |
| Muore Aleffandro VI. e faffi in fuo luogo Pio III.                |   |
| Muore Pio III. è fassi Giusio II. 2 486.                          |   |
| I compagni del Duca Valentino ricovrano tutti a Confalvo. ivi     |   |
| H Re di Francia fa nuovo efercito, e nuovi Capi, e mandalo        |   |
| al Regno di Napoli.                                               |   |
| Confalvo torna a Montecafino, e prendelo. 88                      |   |
| I Franceli teniano Roccalecca, e non la prendono.                 |   |
| I Francesi teniano Roccasecca, e non la prendono.                 |   |
|                                                                   |   |
| fi incontro a' nemici.                                            |   |
| I Franceli hanno a patti una Torre da alcuni Spagnuoli. ivi.      |   |
| L'efercito nostro è travagliato da fame, e conchiudesi, che non   |   |
| fia da partirfi.                                                  |   |
| I Francesi fanno un ponte sul Garigliano, assaltano i nostri, e   |   |
| rompongli, ed i nollri fanno fubito vendetta di ciò. 90.91.       |   |
| Gli Orfini ritornano al foldo degli Aragonefi. 92.                |   |
| Il Gran Capitano fa un altro ponte sul Garigliano. 95.            |   |
| Fabricio Colonna, e D.Alfonfo della Rofa prendono Olveto. ivi.    |   |
| Il Gran Capitano prende la Rocca di Sujo, e Castelforte. 98.      |   |
| Monfignor di Allegri s' incontra ne' nostri, ed è rotto. ivi,     |   |
| Il Gran Capitano trapassa il ponte, ed i Francesi sono rotti e    |   |
| Confitti. ivi                                                     |   |
| Pietro de' Medici affoga nel Garigliano. 399.                     |   |
| I Franceli ficovrano a Mola di Gaeta, ed i nostri gli perseguo-   |   |
| no e scompigliano.                                                |   |
| I nostri vanno a Gaeta, e prendono il Borgo, ed il monte det-     |   |
| to Orlando, . 101.                                                |   |
| I Francesi rendono Gaeta, e dannosi a patti.                      |   |
| Vengono-a Napoli il Cardinal Borgia, ed il Cardinal di Sor-       |   |
| rento. 103                                                        |   |
| Luigi d'Arfio infella la Puglia, e prende Venosa, e molte altre   |   |
| P Ter-                                                            |   |
| I. Iu-                                                            |   |

| Terre e Castelli, ed è posto in suga dall'Alviano:           |
|--------------------------------------------------------------|
| Gomesio Solis prende Rollano, e manda il Principe prigione a |
| Napoli: with                                                 |
| Pietro di Pace prende a paui Oria , ed il Conte di Capaccio  |
| campa con fuggirfi.                                          |
| D. Inico Davalo prende Pozzuoli, e Salemo, ivi.              |
| Confaivo entra in Napoli trionfando. 106.107.108.            |

#### IL FINE DELLA TAVOLA.

# GIO: MARIA BERNAUDO

A Me parrebbe, che dopo le Istorie di Gio, Battis Cantalicio, Velcovo di Civisi di, Penna, e d'Anri, che V. S.
ha fatto tradorre con tanta diligera, che fan sivere cternamente non, folo il nome di quello autore; ma di unti quegli tomir
ni, che sono celebrati nelle fue, Istorie, vi s' impringule anco
ia vita di Berardino Bernaudo; perchè oltre che data gran luca ll' Opera di Cantalicio, fu perfona tanto mercitevole, che tatti
abbiamo a procurare, che le azioni sue sano faritte minutamanno ablamo. Vorrei, ch' ella ne frivetre quella vita;
ma non balamo. Vorrei, ch' ella ne frivetre quella vita;
ma non balamo. Vorrei, ch' ella ne frivetre al loro cic che
manca a quel, che poi intendamo di frivere. I capi; che io
ho raccolit; sono quelti, veggagli, e procacoi di avere il rimanente.

Il padre di Berardino fu chiamato Filippo, e fu persona di molta sima, e su molto caro al Re Ferdinando Primo, e su altamente premiato da lui, e introduste il figliuolo a servigi de

Signori Atagonefi.

Berardino flette alcun tempo fotto la difciplina di Giovanni Pontano, fu poi Segretario del Re Ferandino, e del Re Federico, ed ultimamente di Confalvo Ferrando, detto il Granda Capitano, e fu adoprato da tutti quelli Signori<sup>48</sup>in negori grandi,

e-di molto momento.

Fu- mandato Anibafciatore dal Re Terrandino, e dal Re Affondo al Re Cattolico, quando Carlo VIII. Re di Francia s' infignori del Regno di Napoli; e imperto dal Cattolico, che i mandaffe in ajuto di Ferrandino una groffa armata infieme col Gran Capitano;

Perfuafe il Gran Capitano, che fuffe andato da Calabria a foccorrere il Re Ferrandino in Napoli, e fu potiffima cagione a

farci aver la gran vittoria, che si ebbe a Laino.

Fu mandato Ambafeiatore dal Re Federico a Lodovico Re di Francia, ed ebbe piena potestà di poter disporte del Regno a suo modo.

Votendo il Re Federico accordarii col Re di Francia , e farii fuo tributario , il Bernaudo il diffuafe grandemente , e pre-

gollo a non commetere un errore cosi grande e così importabile; perché avrebbe offelo grandemente l'atimo del Re Catrolico, il quale l'aves foccorfo così ainorevolmente, e de avrebbe mottro ingrattudine grande in until col nembro d'un Rè, chel'aves ajutato in until i diosi bilogni, e che des fito parente s'e di na tile la larigue e famolta; che pittindo fe il Re di Francia in movelle, a farigi que cra, mandalle per foccorfo al Catolico, perché mandarebbe (ubito ad situarle), ficconne aves fatto altre vulte.

Fu mandato Ambafciatore dal Re Federico a Confalvo Ferrando, ed ebbe da lui carta bianca da poter difporre di tutto

il Regno

Volendo por il Re Federico paffare in Francia per chiedere ajoto da quel Re, e per darfi muo in bracco di quel Re, il Dernaudo il diffiafe affai, moftrandogli, chi egli andava a porfi in prigione, e che il farebbe morto di difiperazione; e che te fiafe ibitori, potrebbe per mille vie provvedere alle cofe fise, e che potrebbe ellere chiamato da' fiori popoli, ficcome fu chiasauto il Re Ferrandimo in tempo, che i Franceli aveano occupato unto il Regno, e che non era de fidati de Francefi, perche fiono bomini di picciola levatura, edi hanno più riguardo atte cofe loro, che a quelle d'altri.

Scriffe a Napoli in nome del Gran Capitano, che aveffe lafeiato le parti Franceli, e che fi fulle data al Gran Capitano; e la Città di Napoli fubito spedi molti Ambalciatori al Gran Capitano, e mandogli a dare le chiavi della Città.

Il Bernaudo intervenne in tutte le guerre, che fecero i fuoi Re d'Avagona ; ed il Gran Capitano co Franceti, e cost i fuoi Re, come il Gran Capitano non fecero mai cola ne la guerra, ne in pace fenza il configlio del Bernaudo.

de Re di Aragona, e dal Catulo, e dal Grua di Goleitza, e da Aragona, e dal Catulo, e dal Grua Capitano, la Citta in fegio di amotevoltza gli mando al-prefentare una bella argenterna e desgli fe ne adegno fortemente, e de ne dolle dicando nelle fue lettere; Damque, lo ho ade elere pasquo defere viggi, che io fo alla mia, guartet d'haughte lo fono in quella opinione apprello i, nine, Grunditti Est avenditi in fiuoparente pre-fo un vafello di quella argenteria, lo forido alpramente e de credito, che dire fabili o fortato iniue con auto l'argenterio a co-foro, che gli saveano prefentato l'argenteria in nome della fua Città,

Fu d'una bontà infinita, e potendo avere molte robe di molti ribelli, non le volle mai, perchè dicea, che avea compaffione, che quegli infelici fullero spogliati delle loro sacuttà,

e ch' egli le ne fulle investito.

Ebbe belle lettere, e da gentiluomo e feriffe affai bene in Latino . E. nel moltro volgare efpreffe affai hene i flui concetti, avendo riguando a quet tempi , che non fi sapea mulla della lingua nostra volgare ; e ferifice affai meglio egli non folamente degli attri , ma dell'illello Pontano , ch' era testuto il primo s' E le priego dal Ciclo ogni riclicità. Di cafa a 20 di Settembre.

Di V. S. moleo Illustre

Servitore affezionatissimo.

L' Infiammato Accademico C.

#### RISPOSTA

# DI RAFFAELLO LUCATELLO

Alla lettera dell' Infiammato.

I L Signor Gio: Maria mio Signore si trova fuori , e non può rispondere alla lettera di V.S. Ma io la posso accertare; che pothe cose potrebbe egli dirle più di quelle, ch' ella sà, e che scrive a lui delle azioni di Berardino Bernaudo; perchè tutte le loro scritture sono in potere della Signora Beatrice Bernauda nella fua Terra della Bernauda, la quale fia fatto conferva di tutte quelle memorie, che pollono importate alla loro famiglia. e come Donna, che intende a cose grandi e magnanime, le averà infinito obbligo del penfiero, che ha di scrivere del suo Avolo. Procacceremo di farle venire, e daremo a lei tutta quella foddisfazione che defidera . Intanto non s' intermetta la flampa delle litorie di Gantalicio , che tutte quelle altre cose si potranno poi sampare un'altra volta, e con più comodità." Le cose, che le si pottono dire ora, sono queste. Filippo Bernaudo, padre di Berardino, e di Giovanni , e bifavolo di Gio: Maria, ebbe primamente dal Re Ferrante Primo nel 1460, per le, e per fuoi eredi e fuccessori, dieci oncie l'anno sopra la Dogana del ferro di Cofenza. L'illeffo Filippo difese il Castello di Cofenza da'nemici, e-fu fatto franco d'ogni franchigia; ed ottenne privilegio di poter portare ogni forte d'armi per tutto il Regno, L'islesso Ke Ferrante dona per servigi ricevuti all'islesfo Filippo, ed a Berardino-, ed a Giovanni figliuoli-di Filippo l'officio di Credenziero nella Corte del Luogotenente di Colenza, con potellà, che il pollano fare elercitare da un loro deputato con settantadue ducati di provvisione l'anno, e così parimente l' officio di Credenziero dell'Udienza di Calabria con trentasei ducati di provvisione l'anno. È ciò sa ad intercessione di Alfonse Duca di Calabria suo figlio nel 1403. L' issesso Filippo ebbe dall' islesso Re Ferrante la Mastrodattia delle Provincie di Calabria fua vita durante, Pochi anni dopo il Re Alfonfo Secondo dona l'islessa Mastrodattia a Berardino ed a Giovannt Bernaudi fratelli, e per un erede loro, e così anco le Credenzarie. E quello Privilegio è confermato dal Re Federico. Federico poi ridona tutte queste cose a Berardino ed a Giovanni in perpetuo, e per loro eredi e successori e chiama in detto Privilegio Berardino, Segretario e Configliero nostro sedele; e cio fu nel 1501. ¿ la qual Mastrodattia rende oggi presto ad ottomila ducati. Federico dona di più a Berardino in rimunerazione di fuoi tanti fervigi la Terra di Camarda, detta ora la Bernauda, e la Terra di Montauto; e dichiara, como due volte ha acquistato quello Regno per industria e diligenza di esfo Berardino, Il Gran Capitano, effendo nato un figliuolo a Berardino, il tenne a Battelimo, e chiamollo col fuo nome Confalvo, e donogli tanto terreno pella strada di Carbonara, dov' erano le mura vecchie di Napoli, che egli vi edificò un palazzo ben grande; e de' migliori che fussero a quei tempi; perchè Confalvo abitava al Caftello di Capuana detto ora la Vicaria, e non volca, che Berardino abitasse lontano da lui. Ed essendo la Terra di Camarda polla nelle spalle d'un monte, Berardino la fece redificare fopra una pianura elevata, ed ordinolla con le fue strade al modo di Napoli , e chiamolla Bernauda dal suo cognome. E per la molta riverenza, che avea a S. Francesco di Affili , e per la molta dimeflichezza , che avea col Beato Giacomo della Marca, vi edifico un Bel Monastero; ed intito-Iollo a S. Berardino. Ebbe anco Berardino dal Gran Capitano, in dono per se e suòi eredi la Terra di Fontanarosa nella Provincia di Principato città, confirmatagli dal Re Cattolico Ferdinando, e dalla Reina Elifabetta in cambio della Terra di Belvedere, che per Berardino fi teneva con tutte le fue appartenenze, come appare per Privilegio spedito a 2, di Novembre 1504. Altro non posso per ora dirle : fra non molti giorni avera cio

che delidera, e le bacio le mani.

· Perche questa lettera, e queste istruzioni fanno molto alla cognizione di queste Istorie , fi sono impresse infieme con quelle altre lettere . Le altre istruzioni che ebbe il Bernaudo , quando fu mandaso Ambasciatore al Re di Spagna, ed al Gran Capitano, sono alla Terra della Bernauda; fi cercheranno, e framperannofi un' altra volta con alcune altre feritture le quali daranno gran luce alle cose, che si raccontano in questo libro.

# in him, it is son the ALL ECCELLENTE SIGNOR MIO

#### TL'SIGNOR PONTANO. Name of the state of

Coellente Signor mio. Dapoiche io scrissi i giorni pallati gliuola; ma per alcuni venuti da Cotrone ho înteso che fla bene . - Io le mandar la lettera di V. S. , acciocche ne avelle intefo il fuo bene flare, ed ella avesse dato credenza alle buone nuove, che ci erano della gente, che venta in ajuto del Re nofiro Signore. E fino al presente non ne ho avuto risposta . Ne delle cofe fue danoiche io fono vennto in queste parti, ho mat udito cola alcuna; ne per esta, ne per questi gentiluomini. Carvant, ne per altri mai ho intelo far menzione alcuna delle cole di Misuraca. E così non ci ho potuto fare opera alcuna, nè movermi senza effere ricercato, ne ho potuto sapere in che modo jo avelli potuto farlo. Mentre faro da quelle parti , non manchero à quanto mi farà polibile, e di tutto V. S. farà ayvilata,

Le cole di Meller Luigi di Cafalmovo, per quello che io ho intelo flanno bene. Ho fatto intendere al nipote; le li bifogna in alcuna cola l'opera mia, chè fuffe venuto a trovarmi, o me l'avelle fatto intendere per altri; e mi fu detto, che non the state of the s

ci era bifogno,

Dopo la rotta data a nemici a Morano, e la presa di Morano e di Morimanno, della Rotonda, di Mingianello, del Caflelluccio, di Orfomarfo, di Altamura, di Civrella, di Pappa-

fidero, di Bombicino, di Grifolia, della Scalea, di Vervicaro di Belvedere, e di alcane altre Terre avute in questi di le cofe erano in tal modo disposte, e gl'inimici stavano in tanta confulione, e ci fuggivano in tal maniera davanti , che quanto fi cavaleava, tutto fi vincea, ed in quindici di fi faria arrivato da noi insino a Salerno. Ma per lo trattato satto al Commendatore N., il quale flava all'incontro di Monfignor di Obegni, per lo quale si è perduto Borrello, Mileto, e il Contado di Arena, e molti altri luochi, ci è stato di bisogno non solamente sopraflare, e non paffare avanti, ma mandare armi in quel duoco, e la metà dell' elercito; in maniera, che ci è flata levata una vittoria grandiffima dalle mani. Intendeli, che oltra li feffanta uomini d'armi ; che ci vennero all'incontro li giorni paffati , ce ne fono venuti anche cinquanta altri , e cinquecento Gualcont . Che per averii divertiti dall'opposito dal Re nostro Signore a questi tempi , spero , che sara stato di alcun profitto alla detta Maestà, E dal canto di qua così in offendere i nemici, come in difenderer da loro, non fi manca a quanto farà pollibile. Raccomandomi a V. S. Di Caltrovillari a 17, di Aprile 1496, 3

Di V. S. Servitore

Berardino Bernaudo

## RISOLUZIONI, PORTATE ULTIMO LOCO

Per Berardino di Bernaudo circa le cole li avellero da promettere, ed escludere.

IN primis. Dimandandoli per ficurtà dell'accordo lo Callello di Gaeta, o altra fortezza, fi escluda, e toglia via tale dimanda,

per non poterti fare per le cause ragionate.

Li centónila fudi , li quali fi dimandano per una volta , quanda all'ultimo nos fi poffico efemputare alle aimate feguenti, fi oftrano liberamiente fenza fecinquiargli ; e bifognando, per togliere via la dimanda della fonzeza , pingere la formata infino al mimero di treatamble desdi più , in modo in sutto fuffero 130000 ciciò cento trenismida ; il Signor Re è contentio con tempo di due meli dopo, fatta la filipulzione della capitularine, e potendo allargate più il tempo, farà panto più la comodita.

Quanto alla dimanda fi fa di un tanto per anno, il Signor Re è contento, che fi prometta una fonna fino al numero di quattro, o cinque milioni di Cudi, da pagargli a ragione di cinquantamila, o al più felfantamila per anno; con quello, che quello Re con la intervenzione del Parlamento di Parigi, e con le altre folennitati folite offervarfi in Francia, rimunzi alle ragioni pretendelle avere nel Regno di Napoli, ed al titolo. E quando denegaffero rimuriare nel modo predetto, ovvero fi perhitte fe volere perpetuamente la fomma, che fi promettelle, e fi veniffe a rompere la prattica; per non troncaria, e manteneria, fi portà rifipondere volere confutare ed avuriare del nuto.

Quanto alle dimande di dare da vivere alli Baroni, ed alti gentiluomini forafciti del Regno, i il Signor Re è contenno ad effi dare da vivere, e promette a quelli dare quello, che al prefente hanno per loro foltentazione da Francia: il che, fecondo s' intende, non arriva alla fimma di dodecimila franchi per anno; cicè a quelli, che veneranno a flanziare nel Regno, come fudditi del Signor Re, pro rata z. E fe alcuni ricutaffero ritornare al Regno, a quelli non fi abbia a dare cofa alcuna. Ed è contenta fun Maeffa interponenti per la refiliuzione delle robe foro con quelli , che le tengono, ed anco rimettergi le conpaffate, e che da qui avanti abbiano a vivere fedelmente.

E quanto alla rellituzione degli Stati agli Offini, quando fi veda, che l'accordo non feguilite per quella cofa; in tal cafo il Signor. Re fi contenta, che fi faccia promifione di rellituire a Gio: Giordano il Contado di Tagliacozzo, e lo frambio del Contado di Albi, ed agli altri Signori Offini gli altri Stati Ioro.

E quanto alla dimanda, che fi fa per la reflituzione delle ferre, che mancano al Pretro, e che abbiano a rimanetti quelle, che ebbe alla invafione del Re Carlo, e di danfi moglie al figliudo nel Regno, come pare, che fi ricerchi per S.-Pietro ad Vincola și fi vuole riculare tunto, il pià che fi pub. Ma quando all'ultimo. fi vedeffe per quella caufa diffurbafi l'accordo, che per non diffurbario fi prometta liberanjente.

Di promettere, che il Signor Re non fi abbia ad impacciare delli Daroni della Chiefa, il Signor Re è contento. Ma quanto a' Signori Colonneli, attefo quelli flanno alli flipendi del Signor Re, e fono in parte fudditi di fua Maeflà, non pottia veniri meno della parola iua, durante la ferma loro, la quale dura di Agollo primo, futuro ad un anno jun di là in poi son s'impacerà di quelli dittamente.

Che atteso lo accordo non si fa per mano del Papa, quando fi pretendesse, che ad esso Pontesice si pagassero li centomila ducati ad ello promelli nella capitolazione ultimo loco con ello fatta, per la quale prometteva accordare lo Signor Re con quello Signor Re; in tale caso si escluda la promessione predetta fatta al Papa, atteso lo accordo non si sa per mano sua; e al predetto Re si pagano li danari, ut supra offerti, e per le altre ragioni a voi note.

Essendo slati offerti a quelli due Grandi diecimila scudi per uno, il Signor Re è contento si perseveri in quella offerta.

Che seguendo accordo, si abbia a ricercare Lega per difensione degli Stati, cioè di quello che il Re di Francia avesse in Italia; ed in iscambio e ricompensa di quello, che si averà da dare ogni anno al detto Re, che farà convenuto, quello Re fia tenuto prefidiare il Signor Re, ogrif volta che fulle invalo, di quelli ajuti che si converrà, e potrà spingere; perchè staccandofi il Signor Re da tante amicizie per l'amicizia fua, è necessario, che dandogli quanto gli dona, ne' bilogni fia prelidiato e foccorfo.

Del matrimonio di Borbona, il deliderio del Signor Re faria, che la figliuola di Borbona si desse al Signor Duca, con condizione che cedesse Madama di Borbona, e sua figliuola alla fuccessione di quello Stato, e della ragione di Provenza al Re di Francia, per farla Regina del Regno; e lo Signor Re faria contento di pigliare la Donna senza dote, e quello Re sorse ci veneria volentieri, per avanzar quello che ci viene a guadagnare , e lo Stato che torneria alla Corona , secondochè a bocca è stato ragionato. Ed ancora quando questo matrimonio non avesse Iuoco, essendoci altra Donna conveniente al Signor Re, si contenteria; e fimilmente veda se là ci fusse alcun altro matrimonio conveniente per le figliuole di Sua Maestà, per stringere una volta con Francia, si contenteria farlo. E precedendo tutti questi vincoli, il Signor Re dapoi venendo quello Signor Re in Italia, fi abboccheria con Sua Maestà.

Delle cofe del Turco non ne ragioni, faivo quando da quel-

le bande in alcun modo non it ne fulle toccato.

Avvertafi bene alle lettere di cambio , secondo è flato ragionato, atteso il Signor Re, com'è detto, non delibera sborsare, non effendo ficuro almeno per un anno di non avere guerra da Francia; e portateli con voi, però segretamente.

Che alla pratica dell'accordo si forzi venire, ed entrare invitato, e da Clerius intendere a che stanno quelli maneggi di M. Gio: Giacobo.

Che seguendo accordo, si mandino Oratori hine inde.

Datum in Castello nostro Novo Neapoli iiii, Januarii millotimo quingentesimo.

Rex Federicus.

Vitus Pifanellus.

# AL LETTORE.

#### L' ARCEIGNO A.

O ho fempre, benignissimo Lettore, stimato esfere cosa molto I malagevole il recare gli altrui feritti d'una in un'altra favel-la, non folo perene fa di meltieri di fapere ambedue le lingue, ma perchè bene spesso s' incontra, che le voci, e' modi, e le parlature, per così dire, dell' una non rispondono a' modi, a' vocaboli, ed alle guife del parlare dell'altra. Sonmi anche fatto a credere, che come dalla bellezza de' concetti rispiende un cotal lume nelle parole, così dalla vaghezza degli feritti altrui, che s' imprendono a trasferire, dirivi una cotal leggiadria nella traslazione. Conciofiacofachè i lumi e gli ornamenti delle fentenze, per molto che il traduttore non intenda a far ciò, per fe stessi si accendono, e quasi come da uno specchio rispiendono nella traduzione. E così parimente che le brutture de componimenti si trasfondono tutte nella traduzione. Ho anche portato, e porto opinione, che il recare gli feritti altrui di profa in verso, o pure di verso in profa , per la varietà de concetti , e de modi , e delle locuzioni , ch'è tra loro , fia tanto malagevole , che appena polla superarii da persone dotte, ed esercitate molti anni in questo mestiere. Ora tutté le sopraddette malagevolezze sono incontrate nel nostro traslatatore, avvengache la prima abbia egli comune con gli altri, e l'altre due siano sue proprie. Ma non per tanto non prenda altri occasione di accusario, o di riprenderlo, ma piuttoflo egli l'ammiri, come dal bujo, e dal piombo, per così dire del Cantalicio, cavi egli lume, ed oro finisfimo, non altrimente che farebbe da ammirare un valente artefice, che da una massa rozza, e non rispondente all' intenzione dell'arte, fapelle egli per fua maeltria cavarne e formarne

una perfetta immagine. Scriffe il Bembo i fatti della fua patria în îstile fenza fatto vago e pulito; ma egli è molto breve e ristretto in suo dire, e le sue Islorie non sono così piene di azioni grandi é memorevoli, come fono le nostre. Le Istorie del Guicciardini, quantunque non manchino di azioni grandi, e abbia egli per aliro tutte quelle parti, che a perfetto. Istorico si richieggono, fono nondimeno nella lingua del suo secolo, la quade è contaminata di molte voci e maniere Latine , e di molte moderne, che non sono ricevute da' nostri, siccome si costumava di fare in quel tempi. Il Domenichi volgarizzatore del Giovio, quantunque s' ingegni di rappresentare in alcuna sua parte il Boccaccio, è egli in cio eziandio inferiore al Guicciardini. Le Cronache di Giovanni , Matteo, e Filippo Villani, e quelle de' Malaspini zio, e nipote, e le Istorie Pistolesi, avvengache siano dettate iu lingua pura, e Toscana, perchè notano solamente le cofe, che sono avvenute giornalmente, sono alquanto tronche e mozze nel loro parlare, e non mostra, che abbiano moto o spirito alcuno, o che siano adornate di molta eloquenza. Di tutte le suddette cose niuna se ne può apporre alla nostra traduzione, o Istoria che vogliam dire; conciosiacosachè le azioni, che in lei si raccontano, fiano grandi, ed ammirabili, e degne di confervarsi perpetuamente nella memoria degli pomini. La lingua, con la quale elle sono dettate, è tutta pura, tutta nobile, e tutta Tofcana, e non punto inferiore a quella, che fiori ne' tempi del Boccaccio. Lo sile leggiadro ed acconcio, e proporzionato alle cose che narra. Sicche non può uomo desiderar cosa in perfetto Islorico, che qui non si vegga adempiuta. Ora io vorrei, che questo uomo scrivesse spello, e che non ci suste cost fcarfo delle sue composizioni, come ci è stato intino a'qui; perchè se ha dato così gran saggio di se in tradur Cantalicio, in tradur Cesare o Sallustio, o in scrivere qualche cosa del suo si mosserebbe tale, che l'Illoria nostra potrebbe forse contendere con la Greca, e con la Latina. E questo basti intorno a ciò, e qui so tine.

#### GIO: MARIA BERNAUDO.

PEr rifpondere brevemente alla dimanda, che V. S. mi fa, le dico, che i Francesi perderono l'impresa del Regno di Napoli col Gran Capitano per molte ragioni . La prima e principal fu, perchè ruppero i patti e le convenzioni, che aveano fermato i due Re fra loro; e Iddio fuole sempre favorare le parti ragionevoli e giuste, e abbattere le inique e superbe. La seconda, perchè ebbero a combattere con uno de'maggiori Capitani, che sia mai stato da Cesare insino a' tempi nostri, e con soldati sperimentari ed esercitati, i quali aveano guerreggiato molti anni co' Mori. La terza, perchè il Re Cattolico mando più volte foccorfo a'fuoi Spagnuoli , e i Francesi non surono mai soccorfi dal Re Lodovico; e quel foccorfo, che fu loro mandato, fu molto tardo, e giunfe quando eglino erano stati rotti e disfatti. La quarta, perchè il General Francese divise le sue genti in due parti, e l'una ritenne con seco in Puglia, e l'altra mando ad Obegni in Calabria; e non dovea in conto alcuno imembrare il fuo efercito, e scemarsi di forze e di ardire, anzi dovea fare ogni sforzo in prender Barletta, dov' era ricovrato il Gran Capitano, ed avrebbe finito la guerra. La quinta ed ultima, perchè i Francesi cominciarono per mille vie a procacciarsi l' odio degl' Italiani, ed a sparlare di loro, ed a proccurare di combattere con loro a fingular battaglia . E doveano appunto fare il contrario, cioè guadagnaris il loro amore e la loro affezione a perchè così ha a fare chi intende d'infignorirli di qualche luoco. E così fece sempre il Gran Capitano, mentre egli stette in Italia. E quella cortelia, che usò Scipione Africano in rendere la moglie a quel nobile giovane Spagnuolo, gli aperfe la firada ad infignorirfi degli animi di tutte quelle regioni. Potrei anco dire, che i Francesi ebbero sempre poca cura di guardarsi, e di sapere i secreti del nemico: e che il Gran Capitano usò ogni diligenza in guardarfi, e che non fu mai colto alla sprovveduta . e che s' ingegnò sempre di risapere ciò, che saceano i nemici, e ciò che intendeano di fare; che i Franceli ad ogni picciolo difagio perdeano ogni forza ed ogni ardimento, e che gli Spagnnoli ne' maggiori difagi accrefceano e di vigore, e di ardire ; e molte altre cofe fimili a quelle. Ma perchè può ella, in leggendo queste Istorie, notarie da se stessa, le trapasso in silenzio. Viva selice, e ricordevole di me.

#### ALL' ASSIDERATO A. C.

IL libro di Monfignor Cantalicio de' fatti del Gran Capitano à degno veramente di motta loda, perchè continen in le molte parti, che convengono a perfetta Ifloria; ma più farebbe da commendare, se excli fi fufle ingegnato con l'ajuto di alcunt suot amici di purgardo di alcunti errori , che vi sono incorsi , e che scemnati qui brevemente, perchè altri non creda, che gli abbia-

mo trapaffati fenza avvedercene.

Fa di molti versi, che par, che non abbiano in se nè quella grandezza, nè quella maestria, che si richiede all' eroico; ed usa alcune locuzioni, che non sono in uso appo i buoni; e talvolta è poco curante della quantità delle fillabe, e dell'ufo della Grammatica. Fa esclamazioni grandi in cose, che possono parere leggiere e di poca stima; ed apportaci alcune comparazioni, che non hanno fra loro tutta quella conformità, che si richiede a buone e perfette comparazioni . Trapassa in silenzio alcune cose, che sono di momento, o le chiude in assai poche parole; e dissondesi in cose, che sono giudicate poco necessarie, e di non molto peso. E' alquanto passionato, e trascorre talora oltre il convenevole nelle lodi di quelle persone, che gli sono a cuore; e in pungere i comuni nemici. Ma il traduttore si è ingegnato in molti di questi luochi di moderare questi suoi affetti, al meglio che ha potuto, e per quanto è lecito a chi fostiene la persona di traduttore. Loda le istesse persone più volte, e con le istesse parole, ed è cost spesso in cost satte ripetizioni, che non è senza qualche noia de'lettori. Usa spesso i medesimi concetti, e spiegagli con le illesse parole. Ma può in ciò disendersi con Virgilio, e con Omero, i quali percuotono spesso in questo scoglio, fenza tema di poter rompere, e con Cefare, il quale sparge in molte parti de' fuoi Commentari quella sentenza: Ma la Fortuna ha molta forza ne' successi delle guerre. Trapassa brevemente alcune battaglie memorevoli e grandi, ed alcuni affedi famoli, e prese di Città. Ma il traduttore si è ingegnato di allargarle alquanto, e così in quella, come in molte altre cofe, si è avvaluto delle Istorie di Paolo Giovio, di Francesco Guicciardini, e di un trattatello, che distese in prosa Pietro Gravina, e di colui, che pochi anni fono ha dato fuori una Cronaca in lingua Spagnuola; i quali tutti scrivono de' fatti del Gran Capitano: ed essi

in fomma disteso ovunque il nostro Autore è tronco e mancante. Corre spesso a dir cose, che non hanno in se tutta quella prudenza, che vi si richiede; delle quali il traduttore ne ha tolto via una buona parte, ma non ha potuto ogni cofa, perché non avrebbe fatto ufficio di traduttore. Ma tutte quelle inavvertenze o errori, che vogliam dire, fono compensati da molte virtù, che risplendono in lui, come Stelle in Cielo sereno, e che sono molto necessarie a chi scrive Istorie, e che possono quali adombrare tutti gli altri difetti. Perchè egli è veritiere fopra ogni altro Islorico; nè può additarsi pur una sola bugia in tutto il campo delle sue Istorie. E' molto vivace in esprimere i concetti, e facci quafi vedere con gli occhi tutte quelle cofe, ch' egli imprende a raccontare, e come diffe quel valente uomo di Tucidide , in rappresentar le battaglie ci sa sentire il rimbombo dell' armi , e il muggir delle schiere , e lo stormir de' cavalli . E perchè egli riparava in Corte del Gran Capitano, ed era de' fuoi allievi e clienti e feguivalo in ogni imprefa e così in guerra, come in pace, discende a molte particolarità, e scuopre di molti segreti. Il che non hanno potuto sar gli altri, perchè non hanno potuto scrivere altro che quelle cose, che hanno udito per rapporto d'altri. Ora il traduttore, per dire anche qualche cosa di lui, usa molte maniere di dire poetiche, le quali per quanto vogliono i maestri dell' arte, hanno a suggirsi nelle Istorie. Ma puossi dire in disesa di lui , ch' egli è indotto a sar ciò, perchè se avesse voluto fare altramente, gli sarebbe stato di mestieri di mutare tutta la composizione del Cantalicio, e di dire altri concetti di quegli , ch' egli ha spiegato ; o perchè la profa Tofcana è molto ardita, e non è in tutto schifa de' modi poetici e grandi, come si vede essere la Latina, e l'Ateniese, e molte altre delle Greche. Potrei anco dire, ch' egli si è affrettato a fornir tollo quella fua traduzione, per ritornar tollo a' fuor fludi, e che gli pareva mille anni di venime a capo; ma non ardisco di affermar cosa, che torni in pregiudizio della molta affezione, che porta il traduttore al suo Autore.

To ho annotato molte cose in queste Istorie, ma pure ce ne rimangono di annotarvi.

A car. 29, dice, che quel Re de' Turchi, ch' ebbe guerra co' Veneziani, quando furono ajutati dal Gran Capitano alla Cofalofalonia, ebbe nome Maumete, e chiamoffi Bajazete, ficcome fi ha da tutti gli altri Istorici; e perciò abbiamo posto Bajazete, e non Mattmete.

A car. 63. e 68. fa due volte menzione della fuga di Monfignor di Allegri, e di efferfi ricovrato dentro Gaeta. Ma questo difetto ha egli comune con Dante, che fa due volte menzione di Manto, e nel canto 20. dell'Inferno, e nel 22. del Purgatorio. Anzi Dante contraddice a se stesso, e dice cose, che non possono stare insieme.

A car. 82. fa una gran tagliata in Iode della fua Terra di Cantalicio, e non potrebbe dir più, se egli avesse a ragionare in Iode della maggior Città, che sia in questo Regno. Ma hassi a perdonar ciò alla grande affezione, ch'egli porta alla fua picciola patria.

A car. 7. chiama Inferno il Limbo, perchè Inferno dinota luoco ballo, e la Scrietura comprende tutti questi luochi, Limbo, Purgatorio, ed Inferno fotto nome d'Inferno, perchè fono luochi balli e fotterranei .

Abiffo dinota profondità, onde abbiamo il detto appreffo gli antichi Toscani; Non sprofondare i nabissati, cioè, non aggiungere afflizione agli afflitti. Dante dice in una fua canzona, che il Sole trae i vapori dall'abiffo in alto . Dinota anche profondità d'acqua, e però disse il Petrarca: Fu breve stilla d'infiniti abilfi .

La Chiefa Santa ci vieta, che abbiamo a dire ex professo, ed affermativamente, che la Fortuna ha forza e possanza nelle cose umane, ma non ci vieta che diciamo, che il tale è sventurato, o fortinato, perchè fono modi di dire, che caggiono spesso nel parlare, e sono cose di piccolo momento; e se uomo procacciasse di allenersene, non potrebbe, perchè vengono senza cercarle. E il beato Agostino disse : O forunati Martyres , e perciò io non mi sono ingegnato di levarle tutte da questa Ifloria .

Ii Traduttore ufa alguanto spesso alcune voci, ed alcuni modi di dire; e quello avvenne, perchè egli non ebbe tempo di rivedere questa Opera, e gli fu tolta di mano, e fu data subito

alle flampe.

Le voci, che sono in questa Istoria, e che non si trovano nel Boccaccio, fi leggono quafi tutte ne componimenti degli antichi profatori Tofcani.

FINE

BREVE

# T R A T T A T O

DI QUELLO, CHE SUCCESSE DI BENE AL REGNO DI NAPOLI, E A BARONI PER L'ANDATA DEL MAGNIFICO

# GIO: PAOLO CORAGGIO

Per nome e parte di detto Regno , mandato alla Corte dell' invittiffimo Imperatore

# CARLO QUINTO

· A TEMPO ERA NEL REGNO LUOGOTENENTE

IL CARDINALE COLONNA.



NAPOLI

ELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIEI MDCCLXIX.

Con Licenza de Superiori,

C100 A 0 D 0 L 0 C 0 A 1 0 C 0 C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D C 1 D

4 3 C 4 L 1



## DELLANDATA

DI

# GIO: PAOLO CORAGGIO

ALLA CORTE DELL'IMPERATORE

# CARLO QUINTO.

Ssendo Vicere in Sicilia il Duca di Monteleone della Illu-fire Famiglia Pignatella , quale passò in quel Regno l'anno 1517, al governo di quello, a tempo di rivolte e di ribellione, che la erano cagionate dalla foacciata, che fecero li Siciliani di Don Ugo di Moncada Vicere in quel Regno, a colpi d'arrigliarie; l' anno 1525, successe la morte di D. Alonfo d'Aragona fratello carnale del Re Cattolico, Gran Maeltro allora di S. Giacomo , Duca di Villaformofa , Conte di Ripacurfi , al quale successe la Principessa di Salerno sua unica figlia, univerfale erede, D. Maria, moglie che fu di D. Ferrante Sanseverino ultimo Principe di Saletno, E fra l' altre entrate, che D. Alonfo teneva nelli Regni del Re Cattolico fuo fratello, aveva l'anno în Sicilia sopra li pagamenti fiscali ducati 2400. d'entrata assegnateli sopra il Contado di Modica. E per potere quelli confeguire, e far eligere, il Principe si volle regolare, come fi era regolato il Duca di Villaformola D. Alonfo, il quale mentre ville, mandava in bianco la procura alli Vicere di Sicilia, e quelli ne davano il pensiere poi a chi meglio pareva quando al Teforiere del Regno, e quando ad Officiali. Avendo inteso gli servitori della Corte di detto Vicere, come il Principe di Salerno aveva mandato procura in bianco per detta eligenza furono molti, che ci concorfero per volerla, per effere cola

#### DELL' ANDATA DI GIO: PAOLO CORAGGIO

di utile. Der il the vi encorie, il Maggiordonio del Vicete, D. Ludji Filomarion, il Signori Copere molo fascivii il detta Corto, il Signori Cofa Francetro Matrogiodice, Orisvino Pignatello, dire Luigi Stancino ino Cavalletzao, e anovi concofe un Camericro del Vicetè, Gentilusmo di Selfi, montino ti Corte Agoltino di Selfi, e uno ino Segretario, che fu d'Averfa, chiumato Gio: Battifta di Averfa Bastologumo Boezio e moli utili Gentilibimiti.

Il Vicerè vedendo e confiderando bene, che tra gli altri antichi creati e servitori di sua Corte , Giovan Paolo Coraggio era in quella allevato da che su Paggio persona da bene, molto Miecha de Iventata in cole di così fatti negozit , e altro, che ne aveva fatto esperienza lui proprio : non volle lasciare quella occasione, si per rimunerarlo in parte del suo ben servire, avendo ragguaglio dell' utile, che se ne percepiva per causa di tale elazione da quelli, che l'avevano elatta per il pallato, fece elezione in cho della persona sua si ancora perche volle avere questo buon Signore confiderazione al servizio del Principe : che nullo fervitore averia fatto quello con vero amore de con chore più di esso o per essere che era vassallo del Principe, avendolo antepollo, a detto Signore, gratificandolo anco in quello, perchè daya notizia al Principe di uno suo vassallo, che era in sua Corte di tanta autorità, che con l'approbazione fua il Principe si suffe servito di esso; secome sece in cose maggiori , e d' importanza, come apprello fi ragionerà; finalmente l' cielle, perchè aveva villo con quanta diligenza e follecitudine aveva. Gio: Paolo servito la Casa Santa di Gerusalemme sopra l'esazione do ducati 2000, d' oro, che aveva l' anno in Sicilia fopra lo Caricaturo di Sciarca; che dovendo avere otto annate, per le rivolte erano flate in quel Regno, non aveva possuro mai esser prigato un fuo zio nominato Fra Francelco Coraggio Guardiano, e Procuratore generale di detta Cafa Santa, tanto per lo paffato quanto per l'avvenire i il quale se opera; che subito si pago l'annasa altora corrente al detto Fra Francesco, e per il patsato con tutto che il Configlio Collaterale di Sicilia havelle fatto promifsione, che la Casa Santa predetta si fosse soddissatta infra il termine di otto anni Mopra lo Caricaturo di Solanti in Trapani, si fe lasciare procura in persona fun dal detto Fra Francesco. avendone quello rimandato, e si oprò con tanta diligenza appresso di quelli Signori del Configlio, e altri Officiali, che fe rivocare tal provisione satta, e se che si pagasse per il passato ancora sopra il Caricaturo di Sciacca, come sempre si era pagato, e non sopra quello di Trapani, e di Solanti, cose di poco mo-

Per quelle e per altre ragioni , Gio: Paolo avendo cortecimen, e motto graziofamente accettato quello pelo , attefe ogni anno diligentifimamente alla efazione di detti ducati 2400. del Principe ; per motto fozio di tempo ; e quanto prima aveva costo, di quelli difiponeva fecondo il detto. Principe comandava, mandandoli in Napoli, o per cambiti, o come meglio gli veniva comodo; per il che il Principe non aveva cognizione di ello, fe non per lettera però per la relazione, ed informazione del Vicere di Sicilia fino padrone , che l' aveva approvato, cra venuto conficente del Principe ; e ultimamente venon. Pocazione, per la relutimamente venon. Pocazione, per la

quale il conobbe poi di persona,

Attefo effendo venuto dapoi di Sicilia in Napoli Gio; Paolo nell'anno i 532, mandato dal Vicerè per alcune occorrenze a Golfo Lanzato con una fregata armata di un Padrone Antonio di Prajano con fue lettere al S. Bernardo Capece Agente e Governatore Generale del fuo Stato di Monteleone, e dell'Officio di Regio Scrivano di Razione, che era in tella di D.Geronimo Pignatello, allora figliolo; e con lettere al Cardinale Colonna Laiogotenente allora nel Regno di Napoli, per l'affenza del Principe di Orange allora Vicerè in quello Regno, al quale oltre le lettere, fando parte di quello era stato presentato dal Regno di Tuniti, mando un presente di vasi di dattoli, due gazzelle, vasi da tenere acqua fresca, un camelo, e altre cose di quel Regno ; dandoli pensiero ancora di un figliolo del Conte di Castello Vetrano Siciliano, nominato Don Ferrante Pagliavia fratello carnale del Duca di Terranova, mandato da suo padre per Paggio del Cardinal Colonna, quale era in Sicilia Arcivescovo di Monreale : portando lettera del Vescovo di Rieta suo Vicario Generale, portandoli una polizza di ducati seimila d'oro dell'entrate fue del fuo Arcivescovato: e venendo in Napoli, sapeva bene il Vicerè, che lui faria andato a dare conto di se al Principe di Salerno, li fe una lettera di favore, dandocelo a conoscere ; raccomandandocelo molto threttamente , sacendoli noto l'effere, e qualità , e virtu fne , det quale scrisse in somma , che se ne poteva servire e avvalere in tutte le occorrenze del mondo, ellendo tale, che lui l' aveva sperimentato in molte co-

#### 6 DELL' ANDATA DI GIO: PAOLO CORAGGIO

fe d' importanza, e spezialmente appresso la Maestà di Carlo Quinto

Giunto în Napoli Gio. Paolo, fe quanto gli veniva commedio a Sicilia, e prima andò da Bernardo Capsece; poi porto le lettere al Cardinale col Paggio, la polizza di cambio, e il preferie; e finalmente andò dal Principe di Salerno fuo padrone, al quale li dicele a conofecre, facendoli riverenza, e li diede la lettera del Vicerè; il quale l'ebbe molto caro, e li fe grandillimi carezzi e accoglienze, si per la raccomandazione del Vicerè, che nella lettera fii contenea, si anno per la buona foddisfiazione li diede Gio: Paolo delle cofe fue, nel dare delli conti di quanto aveva cfatto, fpefo, e girato da Sicilia in Napoli per ferviezio fuo contro qua ma mirima cirvilla di forde.

Alla venuta fua Gio: Paolo trovò Napoli in rivolta, poiché effendo fiata mandata al Regno di Napoli una Carta dalla Mae-flà di Carlo Quinto, nella quale avvilava, come il Gran Turco in perfona veniva con potentifilmo efercito di feicento inila uomini fopra il Regno del fuo Imperio, e in Ipecie fopra Vienna, ficcome aveva implorato P ajuto di tutto il fuo. Imperio, così anco dimandava ajuto al detto Regno, che l'avefle focoro e ajutato di quello poteva, effendo ficturo, che non P averia mancato me in quella, ne in altra occafione, conociendo fedelifimo.

Era in quel tempo nel Governo del Regno, il Cardinale Colonna, per l'affenza dei Principe d' Orange Vicerè e Capitano Generale, il quale si ritrovava suora Regno nell'assedio di Fiorenza; il quale avuta la lettera di Sua Maestà venne in San Lorenzo a farla leggere, e far intendere al Baronaggio la necelfità del loro Signore. Li Baroni inteso il tutto risposero, come il Regno flava tutto efaulto per avere avuto guerra,, peste, e fame, e che avevano cacciato dal Regno un efercito di feimila Francesi, che erano venuti coll'assedio sino alle porte di Napoli, quali non fariano flati cacciati , ne rotti mai , ne la Maeflà fina averia ballato mai con ottomila uomini di paga, che teneva nel Regno, senza l'ajuto loro: sicche meritavano piuttosto remunerazione, che cacciarli uno quatrino da mano; tuttavolta per fervizio della Maestà sua in tanto urgente bisogno, si offerivano, quando altro non potessero, di vendere li propri figli, e soccorrerlo di quello più avellero potuto, con pigliarne la M. S. l'animo e la buona volontà loro, rispondendo al solito, che faranno Piazza, dandoli risposta al stabilito giorno. Il Cardinale intefo quefto, fenz' altra risposta delli Baroni gli se intendere, che S. M. voleva dal Regno di Napoli seicentomila scudi d'oro di

donativo da pagarli in un anno.

Come li Baroni insieme col Popolo di Napoli ebbero questo inteso, secero Piazza, e crearono sonra di ciò secondo il solito il loro Deputato; che fu il Signor Ottaviano Carrafa, fratello del Duca di Nocera; e fu subito mandato in nome loro al Cardinale; per fargli intendere, e toccare con mani la necessità, nella quale allora fi ritrovava il Regno, e che mai donativo fatto da quello Regno aveva paffato la fumma di centomila docati ; fandoli costare dalli donativi fatti alla buona memoria del Re Cattolico, e altri predeceffori di cafa di Aragona, che mai avevano ecceduta la fumma predetta ; riducendoli a memoria; che quando la M. S. mandò il Marchese di Pescara a pigliare la possessione del Regno in nome suo, li se donativo di cento cinquantamila ducati, e allora il Regno stava in pace, ed in graffa ; offerendo per il corrente donativo cento cinquantamila scudi, e che volevano tempo di tre anni, flante la loro necessità, cioè ducati cinquantamila P anno. Il Cardinale non rispose altro, se non che S. M. voleva seicentomila ducati, e pagati in un anno.

a La Città, e li Baroni mandomo di muovo il detto Deputato con far intendere al Cardinale, come il Regno teneva Capitolo, come in fimili occorrenze e necelifia il Illustrillimi Vicerè e Generali non avevano da far-altro, che proponere lo fervizio, e bilogno del loro. Signore: e che lo donare, e mandare flava a' Napolettari e al Régno, e non a loro; offerendoli di muovo trecentomila fendi, dimandando tempo di tre anni per pagalii. Il Cardinale rifipole, come di fopra, perfilendo nella fun prima di-

mand

Perché il Popolo colli Baroni di muovo uniti tornorno a fai Bizzaz, e pretendendo quello eller rottura del loco Capitoli, e più prello differvitato di Sun Maclià , fi rifoliero a mandare Ambafciatore a S. M.; per il che di comme parere nano per il Popolo, come per li Nobili, fin eletto il Pinicipe di Salemo per Ambafciadore, E perche non può andare Ambafciadore, e carta delli Genezil del Regno; el fendo andato il detto Deputato per cercare licerara per l' andata del detto Ambafciadore in Corte; il Cardinale rifipole, che non billognava fatigati in quello, nè a mandar perfona per quella causia in Corte, penfiltendo que nella prima domanda delli feiscusia in Corte, penfiltendo que nella prima domanda delli feis-

centomila ducati, dichiarandoli, che tal era la volontà di S.M. 11 Cardinale avendo villo e intefo, che li Baroni procuravano di fare cofa contro di lui per divertirli da tal opinione, e per fare, che in eterno fuffe flato Vicerè del Regno, con aver procurato un tanto utile a S.M., che non l'avea fatto Vicercial mondo, e per el altri suoi disegni, pigliò due espedienti: il primo su, che se buttare Banno; che fotto pena della vita non fosse persona alcuna di qualstvoglia condizione fi fia, che aveffe avnto ardire partirfi da Napoli per andare alla Corte dell'Imperatore, fenza espresso ordine e volontà fua; il secondo fu, che si mando a chiamare Geronimo Pellegrino, il quale a quel tempo era padrone affoluto della Piazza del Popolo di Napoli, e a quello diffe le confimili parole a Geronimo, tu m' hai da fare un piacere grande per servizio di que-Ra Ciud e Regno, e di S. M.; che è di rivocare questo Popolo a dire di no intorno al fatto del mandare dell' Ambasciadore, con dire che loro hanno meglio pensato, che non è bene, che vada Ambasciadore incontento del suo Generale; che se andasse di quel modo, che non si potria accapare nessuna di quelle Grazie, che si mandassero a cercare 3 'e con ragioni più vive, che per brevità fi lasciano; e lando questo, diffe il Cardinale a Geronimo. Io ti prometto, dare a Pompeo mio figlio, vostra figlia per moglie (come con essento ce la diede); la pigliarò nuda , la dotarò io cifenza voler da voi manco un carlino.

Geronimo Pellegrino intefo quello, avendo avanti gli occhi te promesse sanegli dal Cardinale , e spezialmente il casamento di fuarfiglia conte quello, che poco bilognava travagliare in quello, per ellere Capo principale di unto il Popolo, quel-To induffe in breve spazio di tempo a sua contemplazione alle voglie del Cardinale, a chi promenendo officii, a chi beneficii ; e così contraddicendo il Popolo a guanto aveva concluso prima in persona del Principe di Salerno, disse in Paelamento, che non fi contentava altrimente, che andasse Ambasciadore il Principe di Salerno contra voglia del Cardinale, ma voleva, che andaffe per loro Ambafciadore il Conte di Sarno, quale era nipote del Cardinale, che faria andato con carta del Cardinale, per mezzo del quale fi faria accapato tutto quello, che defideravano; ponendo in diffurbo il tutto per opera di Geronimo Pellegrino, Quando di Baroni intefero quella contraddizione, (che avevano faua l'elezione in persona del Principe di Salemo con vofontà del Popolo) trovandoli gueffa, carta, foverchia in mano, fdegnati, e dati al diavolo, ferono molti penfieri, e poto inanco,

che non si susse posto mano all'arme contro il Popolo, e altro; tuttavolta meglio ricordati per voler divino, pigliorno espediente di andare al Castellano del Castello Novo di Napoli , nominato D. Luigi Iscar, e a D. Ferrante di Alarcon Generale allora delle gente d'arme di S. M., alli quali pregomo e supplicorno, che per servizio di Dio, e di S. M., e di questo Regno sussero andati dal Cardinale, e l'avellero detto e indotto a dar licenza, che partisse il Principe di Salerno Ambasciadore eletto per la Corte, con farli intendere, che dovesse tenere avanti gli occhi, come Papa Clemente sla cogli occhi pieni di fangue, e di lagrime, per esferli slata saccheggiata, e svergognata Roma di fresco dalle genti nostre; come il Principe d' Orange sta sopra la guerra di Fiorenza : come il Regno di Napoli sta sdegnato di quello, che lui fa, non folo di romperli li fuoi Capitoli, ma d' impedirli lo giusto servizio di Sua Maestà ; non considerando anco, che colla ritirata de' Francesi ultimamente scacciati dal Regno, fono andati molti Signori titolati, con altri particolari al numero di tremila nomini, e quelli hanno lasciato loro figli, fratelli e forelle, padre e madre, e altri firetti parenti di fangue, non folo privi delle loro persone, ma delle robbe ancora li quali deliderando di tornare ad acquiflare loro patria, loro cafe, e facoltà, non folo chiamariano Francia, Papa, e Fiorenza, e tutta Cristianità in loro ajuto, ma lo Turco ancora in difensione loro ; si con quelle , e altre ragioni fi fossero operati col Cardinale, con farli firmare la lettera, che fosse andato il Principe di Salemo: alle quali il Cardinale ostinato rispose, che non ne voleva niente

Effendo il Baroni, come fi è demo, colla rifpolla del Carimale efcluir, ebebero riccofo di mavio a il Cardinale colo mezno e favore del Vicecancelliero di S. M., e dell' Arcivefcovo di Burgos, che etano in Napoli a quel tempo, mandati da S.M. fopra li beni de' Ribelli; li quali accertaro molto volentieri quello pelo, e andati dal Cardinale Colonna, ampoco pottero ottenere, che folica andato il Principe; e parendo quelfa cofa tanto dura quelli Signori tanto Spagnoli, quanto Ttaliani; che avuta tai rifpolla, a 15, di Agolto 1532. gridono a voce di popolo tutti infieme: fiuera il Cardinal Colonna, e viva Carlo Quinto. Il Cardinale, oltre che aveva fatto buttar Banno, che fotto pena della vita non fia nullo fi parta per la Corte, come di fopra, fenza licenza fiu, fubito fpedi corriero a S. M., diretto a Marzio Colonna fio ni-

pote, quale teneva in Corte per fuo fervidore, e per Agente, ferivendoli avelle fatto intendere a S. M., come il Principe di Salerno aveva fatto Napoli ribella, e come con loro avevano mutinati ancora li Spagnoli figurando quello, e colorando con molte ragioni a modo fuo.

Li Napoletani infieme ancora colli Signori Spagnoli il giorno seguente, che surono li 16, del detto mese di Agosto, si unirono infieme alla cafa della Principella di Salerno nella firada: di S. Bartolommeo, all'incontro il Castello nuovo, dove si dice la firada di Villa-Marina, che il giardino di quello risponde all'incontro l' Incoronata ; la qual cafa febbene fi abitava per Monfignor Incoglia Reggente della Regia Cancellaria, allora era vacua, perchè quello era andato a piacere a Positipo ; e là unitamente tutti conclusero, che non era bene, che con qualche sinistra informazione mandata per il corriero alla Corte dal Cardinale, venesse ordine, che come ribelli, li fusse tagliata la testa, e levata la robba, e quanto hanno; ma che si mandasse un uomo a pofla in loro nome, che chiarifse quella verità apprello S. M. : e così pigliorno espediente mandare un Agente secretamente alla Corte, e conclusero ancora, che saria stato bene per evitare ognit fospetto appresso della M. S., se li mandasse lettera coll'offerta delli duc, seicentomila, si per placarla, come per intendere, se fusse stata volontà sua , poiche avevano vitto il Cardinale effere flato così duro in questo, si anco per chiarire il toro buon animo e buona intenzione verso di quella, levandoli ogni sospetto. che forse li avesse potuto nascere per la mente sua dalla linistra informazione del Cardinale, loro poco benevolo; ma che fe li cercasse in grazia tempo, di quattr' anni per poterli pagare; e che aveffero fatto intendere le cose loro appresso la M. S., con l'aggravi fattili dal Cardinale, e la ragione, che loro tenevano intorno le totture de' Capitoli.

E în quell' ifante di comune parece eleffero îl Signor par Agente în Corte, per far venire îl Principe come Ambaiciadore; ficche avendolo intefo il Padre di quello, non volfe ci ardalle, ne în conto nelfuno velfe, che lo mandifero, dibitando non fuife pigliato fotto îl Bamo, e li fulfe levata la vita; e eleftero poi îl Signor Scipione Plfcicello, emeno volfe andare. Eleffero molti, e molti altir, che avevano padre, e motit che non avevano padre, e nutlo di effi artimorat per le cofe eled Cardinale, cebe ardire di velerci andare: intan-

to che per non avere chi mandare, flavano desperatissimi.

Il Principe di Salerno vedendo quello, fi riduste a memoria quello l'aveva scritto il Vicerè di Sicilia di Gio: Paolo Coraggio, come lni fe ne aveva fervito nelle occorrenze fue apprello la Corte di S. M., avendolo visto diligente nelle cose sue ; parendoli questo suo pensiero molto a proposito, perchè all' uscire del Regno, e per il cammino infino alla Corte li faria avvaluto del nome del Vicerè di Sicilia, e in esso non saria cascata nulla forte di fospetto, s'indusse di volerlo proponere a quelli Signori, e così diffe a quelli Signori: che bisogna stare più a perder. tempo ; tra noi non è chi voglia andare a pigliare questo peso: io non vidi mai tanta freddura negli animi di così valorosi Signori, e Cittadini, quanto veggo oggi in questo negozio, che importa tanto; e il tempo è breve, e il corriero del Cardinale già è in viaggio, li effetti del quale, sebbene a torto e contro ragione, pure fi vedranno ben presto sopra di noi , nelle persone , nelle robbe , nelli figli , e nelle case nostre ; e allora ognuno di noi dirà guai a noi , ma poco ci gioverà , fia maledetto quando non ci andai. To tengo un mio vaffollo e creato, ch' è flato alli fervizii di D. Ettorre Pignatello Vicere di Sicilia , da che fu piccolo figliolo , il quale oltre me ne scrive gran bene di esso, e se ne ha servito appresso S. M., come Uomo pratico in Corte, I ho sperimentato io per un uomo afsai puntuale ed abile. Ed è quà in Napoli oggi, il quale sebbene è stato mandato dal Vicere di Sicilia per suoi negozii, io mi consido mandarlo, se vi piace. Il Principe poveretto ardeva tutto, come quello, a chi importava più quello negozio di mandare nell' onore , massimamente essendo stato eletto esso Ambasciatore , e poi rivocato. Quelli tutti a quella voce ; che non parfe voce d'uomo, ma di Angelo mandato dal Cielo, risposero tutti, avendo ripigliato un poco di animo, che venga quell' uomo, e cosi fu mandato a chiamare Gio: Paolo Coraggio.

Venuto che fu Gio: Paolo alla prefenza di quelli Signori, il Principe diffe da parte di tutti , come foro avevano conclufo di volerio mandare in Corte di S. M. fegretamente per cofa di molta importanza, nella quale non fi ha potuto far penfiero, e con manco fospetto, che in elfo. Il quale rispofe rigarziando prima il Principe fuo Signore, e dopo tutti quelli altri Signori con molta creanza dell'elezione fatta nella fua perfona, accettando molto volentieri questo carico, con tutto che non fi vedeva, ne conociova atto di tatato onore, e composendo anoca il

#### 12 DELL' ANDATA DI GIO: PAOLO CORAGGIO

pelo molto grande ; tuttavolta perchè ce lo comandavano tanti Signori, e in ispecie il Principe suo Signore, al quale non poteva in modo alcuno contraddire, e vedendo l'utile grande, che era per venire a tutti per l'andara sua, si offeri prontissimo andare alla Corie, fando poco conto della vita, e di ogni altro pericolo, se pure mille fossero stari, considando in Dio, essendo fervizio suo principalmenie, e di S.M.; offerendosi fare il tutto con ogni preilezza, che il negozio ricercava, e con tutta quella diligenza possibile, purchè l'avessero provisto di danari, e cose necellarie per poterfene avvalere per fuo bisogno e viaggio: dicendoli, che la risoluzione suste stata con ogni prestezza postibile, acciocche fusse presto, perche si considava d' arrivare prima del corriero mandato dal Cardinale, mostrando di fare poco conto, che quello era partito un di prima di esso; ma che se loro tardavano più, era impossibile arrivare a tempo, con tutto che avesse pigliato il più breve cammino del mondo per andare in Corte. Quelli Signori con grandissima allegrezza avendo accettata l'offerta di Gio: Paolo, e avendo visto un atto tanto magnanimo, non folo lo ringraziorno, ma li restorno obbligati. Oltre che lo providdero di danari per il necessario del fuo viaggio , il Principe di Salerno folo per fua riputazione e onore ; che ardeva tutto vedendoli sbalzato e rivocato dal Popolo per opera di Geronimo Pellegrino, a requelta e compiacenza del Cardinale, ed unitamente quelli Signori gli promifero per le fue fatiche darli alla venuta fua dalla Corte con buona e prella espedizione ducati duemila d'oro.

Rifolurofi Gior Paolo di andare, quelli Signori fi pofero in difputa con elfo del modo come aveva da añare, e del cammino che aveva da fare. Molti dicevano, che fe n'andaffe da Amalfi, e da là fi pigliaffe una fregata armata, e fe n' andaffe a Terracina, e là fi pigliaffe una fregata armata, e fe n' andaffe con lo pirocaccio in Roma, e da là fe n' andaffe per le pofe. Chi diceva, che andaffe evellito da Frate con un paro di biface in collo infino a Terracina; e chi un cammino, e chi un altro, Gior Paolo intefo queflo, come quello era prattico nelle cofe di rivolte, e che dubitava della proprita vita, avendo farta confiderazione tra di fe, ville e conofettito bene, 'che ognuno aveva ricultato l'andare per dubitazione di quella, diffe a quelli Signori, che effo Erità andato, e andato preflo, ma che non volcano considuare a perfona che viva, la via, che aveva da fare, e che

non averia fatto nullo di quelli cammini, che loro gli avevano propolto; e febbene teneva tutti loro per Santi, e per Signori di onore e di conto, nientedimeno cercandoli con ogni modellia e creana fenta, gli diffe, che effo aveva avanti gli occhi, che nella: compagnia del Signoro Gesti Critlo, che furono dodici A-pofloli, fii uno traditore, e che aveva avanti gli occhi ancora, che nelle rivotte di Sicitia, da donde poco fie ra ventuo, cillo aveva vitlo lo figlio tradire il padre, e l'uno fratello tradire la tro. Al che rifpose il Signor Giovanni di Sangro ad alta voce, dicendoli: Figlio mio, non ti fidare di nellimo, che ognuno di nol che fiamo qua, è uno traditore e merto, e che fe tu ti fidi da mo, fei moro, e non ti dono la vita per domani a fera.

Sopra quefte parole nacque un grande bisbiglio tra quelli Signori, volendone altuni riprendere lo detto Signore Giovanni, che non era flato bene a dire così in prefenza di Gioc Paolo, perchè l'averia fatto mancane d'animo, che teneva pronto per andare. Altri lo riprendevano, perchè aveva tacciati tutti per traditori. E Gioc Paolo rifigole, che la patola fita non era per darla indietto, non folo se ci andasse la vita, ma che se mille vite avesse promo en un conto nelluno; ma che la rifoluzione era, che esso no ni conto nelluno; ma che la rifoluzione era, che esso no voleva palesare lo viaggio, che aveva da fare sin nellum noto A questo risposi il Vicenancelliero, e Monsignor di Burgos, che Gio: Paolo diceva bene, perchè le cose del Re non si devono bandire per trombetta, ma gli doversia baltare, che artivava pre-

flo, e in tempo in Corte.

Gio: Paolo în verità averia detto e palefato a quelli Signori di viaggio, che aveva da fare, e fando il contrario pareva una cofa fuora di propolito, elfendo là con effo anti Signori di tanto cafe tanto valore; ma luit flava folpetto, el dibirava confiderando in mente fua effere imposfibile, che là non ci fosfero flate perfone soprate, o parenti o aderenti del Cardinale. Tuttavolta conofeva anora, enche e a derenti del Cardinale. Tuttavolta conofeva anora, enche co al erano di quelli; che flavano curioli dell'andata fua preflo, che non erano fospetti, e che disevano: biogna che fi fappia il cammino, e che pigit cammino breve, accio che artivi prima, o almeno arrivi a tempo fir Corte col cortiero mandato dal Cardinale, perchè non faria a proposito, che pigliaffe cammino tanto lungo, che prima arrivafte quelo corriero, e venefle provisone, che davvero alla prima informazione come rebelli, fusicro caccerati, decapitati, e privati di

#### 14 DELL' ANDATA DI GIO: PAOLO CORAGCIO

robba, e dipoi arrivasse esso Gio: Paolo. Il Principe di Salerno vedendo tanti discorsi, e che non erano per finire mai, disse a Gio: Paolo, che l'avelle pubblicato, che era di ragione; e non potendo esso contraddire ad una tale sentenza, rispose, che l'averia pubblicato e revelato a tre. Ma quelli risposero, che lo rivelaffe a dieci, o a dodici. Gio: Paolo rispose, che non voleva dirlo, se non a tre. Quelli risposero, che lo dicesse a sei, e che s' eliggesse esso chi voleva . E così Gio: Paolo vedendosi cofiretto di ragione, elesse D. Ferrante Alarcone, D. Lause Iscar, l'Arcivescovo di Burgos, lo Vicecancelliero, Gior; e Filippodi Sangro fratelli carnali; e scusandosi con quelli prima, che non l'aveva fatto per mal ellere, volfe patto da quelli fei Signori, a' quali aveva da palefare detto fuo viaggio, che avessero da tenere le porte serrate, e loro avessero da tenere le chiavi, e non avellero fatto uscire da là dentro nessuna persona che vive , per infino a tanto che esso non avesse provisto a tutto il necessario per là partita fina; e che come lui mandava fegno, che em partito, allora avelsero fatto uscire suora ogn'uno ad arbitrio loro, e dettolo a chi loro piaceva e pareva.

A questi sei paleso Gio: Paolo la via aveva da sare, e il cammino aveva da tenere in questo modo, che elso si voleva pigliare la medefima fregata di Antonio di Praiano, colla quale era venuto da Sicilia, e armarla con otto remi per parte, e uno. temoniero, e andarfene in Genova, e da Genova pigliare le pofle, e andare alla volta di Francia, e da là a Brusselles, dove era la Corte dell'Imperadore. Quelli Signori lodorno molto Giot Paolo, dicendo, che non poteva tenere più breve cammino di quello. E perchè in quelli discorsi erano perdute di tempo quattro ore della notte, Gio: Paolo disse, che non era tempo di parlare, ma di fatti, avvertendoli, che il corriero del Cardinale came minava allora, e lui non era ancora paruto; che tardandosi più, non averia potuto elso arrivarlo, se non per arte magica; e a quell'ora si parti da quelli Signori, dicendo: mentre fate le lettere, e l'istruzioni, io anderò a fare sutto il necessario per la fregata, e che frattanto non tornava dal Molo piccolo, non avessero fatto uscire da là dentro manco una mosca.

A quella medefima ora fe n'andò Gio: Paolo al Molo piccolo, e trovato. Antonio di Prajano l'ordinò, che spalmasse, e alledesse la fregata con sedici remi, otto per parte, perchè era sociale, e che all'alba della seguente mattina tità in ordino. Gli volfe dare denari per la metà del foldo: quefto lo pregò, che ce l'averse dato tutto; e Giot Paolo, che altro no del'olerava, per tam' to più obbligarfelo, che avesse fiervito volentieri, del fabrio convento fra loro gli diese de sipiù attri se fiendi, ordinandoi ele comprasse buoni barruli di Greco, pressuri, casicavalli, e sulciccioni, e buono pane i ordinandoi espresalta, perche s' imbarcavano con esto tre tatti Gentillumnisti ferroltori del Viere di Sitcilia; e comandandoit, che si fusice partiri secreti da Napoli, e non facesse for il contrario di detto Padro. Antonio e liuri marinari, altrimente l'avrebbe fatti appiccare tutti; e così restò contento Autonio de Priajno, e d'accordo.

Fra quelto fe nie torna Gio: Paolo dal Molo piccolo alla Gla, donde era ufcito , e quelli Signori li fecero trovare lello ogni cofa, li diero il plico , che andava a S. M. figgillato col figgello del Vicerè di Sicilità di cafa l'ipantello, quale cebe dal Signor Bernardo Copece: fino Agente in Napoli, Il diedero le Trustoria ancora di quanto ello aveva è tratara colli Macila Suri il bloca; e poficro ogni etali il un calfettino di piombo ben ferato, effine che fe occorrelle di effer intercetto per mare, butennolo a mare, forfic fublto all'ondato, non trovandofi altro fo-pra di effo, fe non le lettere che portava del Vicerè di Siclià. Ello fublto che l' ebbe, a comodò al meglio che li parfe ogni

cofa.

Venus la matina , all' alba Gior Paolo fe due cofe : la prima mando un fito e eracio fedelifimo moninato Gio: Battifia di Giovanni Greco Stelliano della Licias alla volla di Pozzolo per terra al Capo di Baja, dandoli fo detto plico voverto di piombo, e dicendoli che l'avelle afpetato, che faria venuo la pigliarlo per mare gordinandoli , che come arrivave dior Paolo lo, detto fervidore ti dicelle, come lo fratello di Gior Paolo e ra in Terracha, e che aveva lafciato detto, che l'averta vato a Cività vecchia; e con quello ordine lo himbd). L'altra, diffe a quelli Signori, che lui voleva andare dal Cardinale Costona per ricoperare riploni delle lettere, che l'avera portale da Sicilia da parte del Vicerè, e d'altri, e con quello ordino da Cardinale Costo de Napoli per Sicilia 5 che altrimente non avera avun ficenza di far partire la fregata dal Molo piccolo da Rapoli per Sicilia 5 che altrimente non avera poutro les vata fenza i letoras, per il Bamo.

Quelli Signori che veddero, che Gio: Paolo aveva mandato

per terra lo servidore collo plico, e che l'avesse aspettato al Capo di Baja, desiderosi di sapere la causa di tal motivo. Gio: Paolo rispose con queste parole, dicendoli: io ho mandato lo plico, come avete veduto, acciò che succedendomi qualche tradimento, o in caso forse per mia malaventura fussi pigliato prigione, io strafuggendo per la Grotta, me ne vada con Dio per la volta della Corte: e cost mi ritrovo le lettere fuora, e non fopra di me, che al fuggire mi averia potuto cascare il plico, per essere pesante, che non così comodamente si potria portare e con agilità, per uno che avesse • avuto a fuggire : se mi pigliano prigione, bisogna che mi lasciano andare, per non trovarmi sopra di me cosa alcuna. Parse giudizioso, e delicato quello pensiero di Gio: Paolo. Il Principe ordinò, che li fosse dato il meglio Ginetto, e il più corritore che fusse in sua stalla, ordinandoli espressamente, che se susse bisogno di suggire, avelle corso tanto, fin che l'avelle crepato, e che dovunque fulle arrivato, avesse cambiati li panni suoi con qualche contadino, e andatofi per il viaggio fuo. È così venuto un belliffimo cavallo corritore, al cavalcare che se Gio: Paolo, di nuovo tornò a dire a quelli Signori, che infino a tanto non torni il cavallo, non facciano uscire nullo di là dentro.

Cavalcato Gio; Paolo, se ne va al Palazzo del Cardinale, quale flava in Chiaja, che oggi si possiede per il Signor D. Pietro de Toledo: li se intendere, che era il creato del Vicere di Sicilia: lo fe entrare. Lui disse al Cardinale, qualmente era espedito d'ogni cosa, e che era di ritomo in Sicilia, se si degnava darli risposta alle lettere, che aveva portate, cercandoli licenza, che altrimente non avria potuto imbarcarfi, nè partirfi dal Molo piccolo. flantino li Banni, Il Cardinale li disse, che aspettasse un poco, che l'averia subito spedito, Mentre slava Gio: Paolo aspettando nell' anticamera sua, Gio: Paolo ordinò a uno staffiero suo, che se ne susse andato al Molo piccolo, e detto da parte sua ad Antonio di Prajano, che si fosse spedito volando, e venuto ad aspettarlo al Molo grande, perchè là voleva imbarcare, per non perder tempo d' andare al Molo piccolo, perchè bastava lo tempo, che si tratteneva in Palazzo del Cardinale. Detto Antonio, perchè era vecchio, e non si sentiva bene, se quanto da Gio: Paolo li venne comandato, e in cambio della persona sua, ci mandò sopra la fregata uno suo sigliolo marinaro giovine, e pratico, Da là a un pezzotto senti sonare un campanello in Camera del Cardinale, e credendofi Gio: Paolo avere le lettere, accostatosi alla porta della Camera dalla parte di fuora, fentì il Cardinale che diceva ad uno creato, che mandasse a chiamare per un Alabardiero l'Avvocato Fiscale, che in quel tempo era il Signor Marino Mastrogiodice, e che li dicesse, che sosse venuto esso subito subito. Gio: Paolo intese queste parole, entrò in una sospizione grandisfima, fra se stesso pensando e dubitando di molte cose, e spezialmente non fusse scoverto il trattato ; per il che seco molti e vari pensieri, e finalmente si risolvè tra se stesso, che se non si ritrovava spedito dal Cardinale alla venuta dell'Avvocato Fiscale, fubito che avesse scoverto, che veniva, calarsene a bascio, e montar a cavallo, e andarfene via ben di carrera verso la Grotta, fenza aspettare risposta dal Cardinale, e fare quanto aveva concertato col Principe, e quell'altri Signori; per il che fi pose alla scoverta sopra d'una loggia del Palazzo del Cardinale, che mirava verso la strada di Cappella, via, donde bisognava venire l'Avvocato Fiscale.

Prima che veniffe l'Avvocato Fifcale, Dio provvedè a tami penfieri di Gio; Pasolo, che ebbe lo difipaccio dal Cardinale, dandoli la Jettera al Vicerè, le lettere al fito Vicario, e le lettere al Conte di Caffello Vetrano, e gli diede di più la licerza di poter partire da Napoli; e avuto ogni colo Gio: Pasolo fubito ii pofe a cavallo, tirando la volta del Molo grande, dove l'afpettava la fregata, che ognora li pareva mill' anni di siratare, e per fitada affronto l'Avvocato Fifcale verfo lo loco, dove adelfo lo Palazzo di S. E., che allora non era principiato; e con alleggerza imbarcasofi, a mando in dietro il cavallo, fegno dato a

quelli Signori , che lui già era imbarcato

Potofi in alto mare, li matinari s' indrizzono verfo le Boche di Capri. Gio: Paolo con umità grande pregandoll diceva, come lui aveva un fratello forgindicato, lo quale flava in pericolo della vira, lo voleva cacciare da Napoli, e P. afpettava a Baja; e così arrivati in Baja, trovò quello fuo creato, il quale moltandofi colerico, falito in atto gli difle, come non aveva trovato in Baja il detto fuo fratello, ma che era pallato in Terracina, perche aveva avuto feguito dalla Corte, e che fior era figgioto, e che l'afpettava tre giorni, e non più. Gio: Paolo moltrò avere gran dolore del fratello, e con lagrime fine procurò d'indurre à compaffione il mariani per portaria i Terracina, viaggió fuo per la volta della Corte, ma fimulando ciò per la perfona del firatello, Li marianti flavano molto duri a non

volere andare a Terracina femza che folicro pagati, dicendo, che avevano fatto lo patro per Sicilia, e, non per Terracina; e così Gio: Paolo , oltre gli prieghi e le bone parole, il dono trenta Cardi di orto , e gli fe carezzi affai, con daril da mangiare e bore , she per tal caufa aveva polto in alto tanta robba da mangiare; e arrivati a Terracina, infie d'aver nova , che il fratello era puffato in Napoli , e li ritrovava a Cività vecchia; e Gio: Paolo di nuovo pregò li marinari lo portaffero a Cività vecchia; e quelli di nuovo dimandorno danari , e fi lamentavano , vedendo, che fitaviavano dimandorno danari , e fi amentavano , vedendo, che fitaviavano dimandorno danari , e fi amentavano , vedendo, che fitaviavano dimandorno doro fatica infino a Civita vecchia; e sultimamente per finire il fuo viaggio, fe gli marinari più avedfero voluto e cercato, più gli averia dato.

Frima che arrivaffe a Cività vecchia, da cinquanta migità nottano in circa da quella, fi mofie un temporale d'acqua, che la fregata flette più di tre volte per annegard, effendofi più volte piena di aqua per la fortuna del mareje gli marlinari velfero dare in terra più di quattro volte, e Gio: Paolo non volte per ani, dubitando di non eller prigione, perche là erano molte Terre de Colonneti, ma a quelli non palefava niente, l'empre attendendo al fuo propollo viaggio; e così fi opori tanto, che animando quelli maritani con dolei panele, l'indufe e perfusife, che con tutta la tempetla quafi correndo per perduti vogorno tanto bene, che all' uttimo fi arrivò a Cività vecchia a falvamento, dove li fece recreare con buon Greco, e altre cofe e rabe e durare la tempetla, quelli rifipofero, che faria per durare più di otto giorni.

di tempo, e non volle afectuare il hoon tempo, ma fi rifolfe far quello per terra, che fi era rifoliuto fare infino a
Genova per mare; e vedendo, che da Cività vecchia infino a Viterbo non erano posto per correre; allogò tre boniffimi cavalli, uno per effo, uno per il fiu creato, e l'
altro per la guida; e ttando in ordine, prima che fi poselfe a
cavallo, fi chiamo lo figlio di Antonio di Prajano, al quale diffe. Pirre mio figlio, io ii ho portato fin qua per altro mio diffeno
i fono per andare alla Corre dell' Imperatore per cole del Rigno,
io fono per andare alla Corre dell' Imperatore per cole del Rigno,

mi ha comandato il Vicerè di Sicilia; e voleva la fregata tua per infino a Genova, e non ti ho voluto palesare mai questo mio secreto; ma perchè a te io confideria un Regno , e così mi aveva commesso il Vicerè mio Signore, e perchè è mal tempo, io non posso aspettare, me ne voglio andare per terra, perche dimani mattina mi risolvo di trovarmi a Viterbo, e camminare tutta questa notte, Tu, Pirro mio siglio, te ne andout con Dio a salvamento, e pregoti a tenermi feare . pigliarai quefte lettere, che ti dono, e vattene in Sicilia, e portale al Vicere da mia parte, e eccoti questa leuera mia, che allora scrisse, e lesse in presenza di quello, dove scriveva in loro favore e raccomandazione ; e acciò che più allegramente andaffe, li donò lo Greco, e quella robba da mangiare, era in alto la fregata. Il detto Pirro rispose a Gio. Paolo, che se n'andasse in buona ora alla Corte, che lui se n'andava contentissimo in Sicilia, fubito che si fosse fatto buon tempo, con promissione d' arrivare quanto prima,

A 22. ore montò a cavallo Gior Paolo e per quelli bofehi camminando trutta la notte, avendo dato il buon viaggio dia
guida di molti giuliti, la matina feguente fi trovò in Viterbo
alla Taverna delle Polte, dove s'incontrò col Regente Mufcettola,
il quale veniva da Cefare Imperatore ; e avendo dimandato a
Gior Paolo dove andava, elfo rifpofe, che andava in Corte mandato dal Viere di Sicilia; per il che lo pregò, che fe lui, era
corte per mandarti alla M. S. Lui rifpofe, che fi voleva fornite di cofcinetti, e altri bifogni per correre la polta; che mentre comprava il neceffazio fio, hit avelle ficritto la lettera, che
di molta bona voglia l'averia portata; e comprò ogni cofa, e fi
pofe in ordine.

Avuta la lettera del Reggente Mufeettola , fubito fi pofe in pofla a tutta briglia la volta della Corte , e arrivò in Siena, fitora della quale Città flava la guardia , che gli dimandò , dove andava . Lui li rifpofe , che andava dal Signor Duca di Amalfi fuo Signore, il quale allora flava nel governo di Siena, e finfe di pigliare la via per andare verfo il Palazzo del Duca ez; e quello lo fe non per altro, fe non per dubitzione, che il Duca era parente del Cardinale Colonna ; e dopo voltò per un'atta fitada della detta Città, e fe ne pafsò via, dicendo al Cornetto , che correlle quanto può , e fonaffe fortemente, acciò trovalle in ordine li cavalli per l'altra pola.

2

A tre

A tre ore di notte arrivò Gio: Paolo la fera feguente alla Porta di Fiorenza, quale trovò ferrata, e fece fonare tanto il Cornetto, fin che venne il Guardiano, e disse che le Porte erano chiuse colle chiavi, quali teneva il Duca, essendo tempi di guerra e di sospetto, che poco sa se n'era levato il Principe d'Orange coll'esercito. La Guida disse: andate, e dicete, che e un Gentiluomo mandato a Cefare dal Vuci di Sicilia. Il Duca Aleilandro gli fe aprire, e penfando di andare Gio. Panda a mutare la posta, su portato pesole avanti la presenza del Duca ; il che non fu fenza gran fospetto e timore , sapendo che queflo Duca teneva parentado col Cardinale Colonna. Ora venuto alla prefenza del Duca Gio: Paolo, quello li fe molti interrogatorii, e in specie dimandandoli dove andava, e lui rispose, a Cesare Imperadore; gli dimando chi lo mandava, gli rispose, il Vicere di Sicilia; gli disse di più, quanto ha che sete partito; gli rispose, da sei di; gli dimando di più, che cammino aveva fatto, che era venuto così presto; gli rispose, che era venuto con una fregata armata, e che era finontato a Cività vecchia, benchè l'intenzione fua era per fmontare a Genova, tuttavolta il mal tempo lo aveva impedito; e perche il Vicere l'aveva ordinato, che se fortuna di mare l'avesse impedito, avesse fatto per terra, quello aveva da fare per mare, e se ne sosse andato per la polla, che era necessario d'essere presso in Corte. Finalmente gli domando, se conosceva certi Fiorentini, ch' erano in Palermo, nominandoli per nome e cognome , e dove alloggiavano. Lui rispose conforme alla sua dimanda; per il che allora era se dubito, che il Duca non susse stato avvisato dal Cardinale. Dapoi li diffe il Duca, dov' è il plico delle lettere : lui ce lo mostrò; lo pigliò in mano, lo mirò tutto avendo visto le arme col fuggello di cafa Pignatello, non lo toccò, nè altrimente aperse, ma tenendolo in mano, non faceva altrimente atto di volerlo dare , volgendofelo per le mani ; e dopo effere flato un buon pezzo folpelo fenza parlare , di muovo gli dimandò , se conosceva alcuno in Fiorenza: lui li rispose, che, conosceva il Signor Antonio Barbarino, la madre del quale era di casa de' Medici , che veneva nipote a Papa Clemente . Il Duca diffe , come lo conosceva. Lui li rispose : questo gentiluomo venne in Sicilia con Monfignor Sebaftiano Pocino, lo quale mi portò lettere di mio Padre in loro raccomandazione, comandandomi fotto paterna benedizione, gli dovessi favorire e servire in susse le occorrenze loro ; quaquale Signore Antonio Barharino venne con lettera di S. M., e di Papa Clemente in Sicilia al Vicerè, che poseffe estrare dal Regno predetto cento cinquantamila falme di grano, per la gran caresfia era in Roma, per l'affolio poso fa levato da quella; e così abbracciai di meggio, e lo tenni in cafa mia per lo tempo che stette in Sicilia, e

fu subito spedito per mezzo mio .

Il Duca non contento di quello , mandò a chialnare Antonio Barrarino, i anno più diede fospetto a Gio: Paolo i inque ore di notte ; il che tanto più diede fospetto a Gio: Paolo i inque ore di notte ; il che ogni persona di giudizio, come poteva stare il cuor suo. Tra que no venne Antonio Barbarino, e come vidde Gio: Paolo, corfe con anegrora mirabile ad abbracciarlo e baciarlo, fandoli grandissimi carezzi e secoglienze, il quale diede ragguaglio al Duca dell' effere e qualità di Gio: Paolo. Il Duca vedendo questo, fubito li tornò il plico, e ordinò che fusse scalzato, e datoli da mangiare : Gio: Paolo lo ringrazio . Il Duca diffe: tu lo fai per flare con Antonio tuo, atteso Antonio aveva supplicato il Duca, non lo volesse disfavorire, perchè lo voleva in casa sua. Ringraziò tutti due Gio: Paolo con dire, che aveva mangiato lo di , e che esso non voleva trattenersi in conto nessuno, ma che voleva correre la posta di notte, che lo di era gran caldo. Così se venire certe scatole con cose inzuccarate, che se le portasse per strada. Gio: Paolo quelli ringraziando si pose a cavallo, e il Barbarmo non lo volfe mai lasciare andare solo, ma l'accompagnò, correndo le poste insieme con esso insino a di chiaro, e a malapena ne lo rimando, perchè era risoluto d' accompagnarlo infino a Bologna; ma a Gio: Paolo li parfe ogn'ora un anno di paffare innanzi, credendoli di ora in ora vederli il Boja da dietro al collo: in tanto sospetto era venuto per tali interrogatorii del Dnca.

Arrivato Gio: Paolo in Bologoa, fu portato dalle guardie avanti il Cardinale Leccefe, ch' era Legato del Papa, il quale dopo fattoli molti interrogatorii, finalmente gli dimando, dove andava, chi lo mandava, e altro. E lui rifpofe, che lo mandava il Vicerà di Sicilia a Cefare per cofe d'importanza di Stato. Quello volle vedere le lettere, e lui ce le moltrò; ultimamente gli dimando, fe conofeeva molti Geniluomini Siciliani findenti, e in ifpezie quelli di Casa di Bologna, e altri, ili quali effendono venuti là, lo conobbero, e diedero relazione di effic e così fe li tiocniziato, e fe ne passo innanzi; cosa, che dise

de maggior fospetto a Gio: Paolo, e dubitazione, che il Cardinale Colonna non avesse avvisato tutti per intercepere le lettere, o persona, che sosse andata in Corte per lo Regno di Napoli.

Partitofi Gio: Paolo da Eologna, ando la volta di Milano, il quale Stato allora si governava per il Signor Marchese del Vaflo, parente de' Colonnesi, e appressatosi verso la Città, trovò fuora di quella guardiani , che gli dimandorno , dove andava il quale rifuofe , che andava a Coffini di Vicere di il quale rispose a che and Quelli replicorno, che tenevan ordine dell'Eccellenza del Marchese , che quante poste passavano, tutte l'avessero portate alla presenza sua; e perche non era in Milano. ma in luogo di piacere otto miglia lontano, dove si era richato per il gran caldo di quella estate , e non sapendo dove andare Gio: Paolo, gli diedero un uomo, che ce lo conducesse. Quella cosa tanto più gli diede sospetto, e pregava Dio, che l'avesse satto prello tilcire a falvamento dalle mani de' Colonnesi ; per il che mentre pigliò il cammino verso dove slava il Marchese, fe risoluzione di non andare in conto nessuno alla presenza del Marchele, ma pigliare altra via : e così avviatoli ello, il suo creato, e quella guida, trovorno un' offeria, e pigliò rifoluzione d'imbriacare la guida, e andarsi con Dio; e così disse Gio: Paolo a quello: l'ora del mangiare è paffata: sarebbe bene, che sacessimo quà colazione, e ci ripofassimo un poco, e poi andarci con Dio dal Marchese. La guida non voleva trattenersi: Gio. Paolo la subornò con darli quattro giulii per le fatiche fue; e così effendofi posti tutti tre inlieme, Gio: Paolo ripassando con molti danari e carezzi, molto presto dava à bevere alla guida, di sorte che quasi l'imbriacò, e di là a poco spazio di tempo si addormentò; ed essendosi fortemente addormentato, Gio: Paolo montò a cavallo allegramente, e non se ne va altrimente dal Marchese, ma a scapezzacollo per altra firada, e per via firaordinaria, intanto che arrivò allo Stato del Duca di Savoja; dove arrivato ringrazio Dio, che era falvo, effendo ufcito d'ogni sospetto, e tirando per li monti di Francia verso Lione.

Per il continuo cavalcare per le poste, e così fortemente, che aveva fatto Gio, Paolo, si fentiva venir meno a poco a poco, una volta fentendosi con freddo, e alcun' altra con febbre, e ultimamente gli venue uno dolore eccellivo nella cofcia dell'a, che non si potera movere, tre carbonchi groffi fatti, e sei altri, che allora uscivano, e chiamatosi due. Medici, e sittoli ve-

dere le posteme, gli rifpcsero, che lui aveva bisogno di riposo almeno per otto giorni, tanto più che l'era sopraggiunta la sebbre, e che trattanto averiano tagliato quelli carbonchi, che erano fatti, e l'altri l'averebbero satti maturare con ammollamenti, che l'averiano sinato in tutto e per tutto.

Gio: Paolo vedendo, che il Corriero mandato dal Cardinale Pavanzava di cammino , ed era per [pazio di cento miglia innanzi a lui, fi fece tagliare li tre carbonchi , e fi fe dare da detti Medire il medicamenti , e fenza tardare un'ora fi mile in via, attendendo a fare il fuo viaggio , medicandofi , e governandofi efilo per ilfrada al meglio che porè, e fi parti da Turinta

Pallato in Lione, a cinque o fei políe Gio: Paolo trovò un fume, e per dentro di quello fi correvano le polle in certe barchette; per il che finontato, e políofi dentro delle barchette, pafio il fiume fuddetto, e avvicinatoli verfo Parigi, là trovò fatte l' altre fei polleme, e le fe fubito tagliare; e perché le polle in quello loco fi correvano fopra certe carrette, non fenza grandiffimo dolore nella cofcia, fi buttò colcato fopra certo iteno, che quelle portavano nella poppa, quasi mezzo morto, così ripo-fando e quiettando un poco.

Finalmente due ore innanzi giorno Gio, Paolo arrivò in Brufelles, dove faceva reidenza la Maellà di Carlo Quinto, e fe ne andò fubito in cafa del fratello dell'Arcivefcovo di Burgos, che era della Camera di S. M., Capitan della Guardia, e padre del Commendatore maggiore, quale fu Luogotenente del Serenitlimo D. Giovanni d'Authra nell'armata della Lega, e dell'altro Commendatore maggiore, che fu Vicerè nel Kegno di Napoli ; ficcome da quello l' era flato commeffo in Napoli ; al qual e fi intendere, che era un uono dell'Arcivefcovo di Burgos, da quello mandato per la pofta a Cefare per una cofa di molta importanza.

Entrato Gio: Paolo, trovò il fratello dell' Arcive(covo in leteto, e li donò le lettere dell' Arcive(covo ; il quale fibitio che
P ebbe lette, dimandò da vellifi, per volere introdurre Gio: Paolo a
S. M.; e tratanto fi velliva, volle minutamente intendere a bocca uttro quello era paffato in Napoli fra gli Signori del Regno
col Cardinale Colonna, e la prima cofa che quello rifopòra Giot
Paolo fi, dicendoli quelle formate patole : io si voglio dare una
bunta nova, che jer fira arrivò lo cerviero a Marito Colonna, si
quale flette infino alle quatir' ore di notte, e non posè parlare mai
quale flette infino alle quatir' ore di notte, e non posè parlare mai

a S. M. Tu farai il primo a parlare : però farò ogni sforzo a far-

ti effere il primo .

Elbe per quefla bona nuova Gio: Paolo tanta confolazione, che non fenitiva nè dolore delle posteme, nè freddo, nè febbre, pigliando augurio, che uuto saria per andare bene; e arrivari nel Palazzo dove S. M. flava, il detro Capitano entro dentro la Camera sita , e li se intendere, che fiura ci è un gentilutomo mandato dalli Baroni del Regon di Napoli alla M. S. da trattare con esso con esse con esse con esse con esse con esto con es

sentirà queste rivolte, ti lascerà dire insino alla fine.

Entrato Gio: Paolo in camera di S. M. lo ritrovò collo barbiero, che li conciava la giaima, giacchè teneva capillera all' antica: s'inginocchiò, e li diede la lettera da parte delli Baroni del Regno di Napoli , e a bocca poi fuppli con brevità a molti capit dell' istruzioni , allargandosi alli più necessari, con sarli intendere l' aggravi del Cardinale Colonna, la rottura delli Capitoli a tempo di guerra e di rivolte, non mirando che il Principe d'Orange slava fopra l'assedio di Fiorenza, e ad un Papa nemico, che l'era stata faccheggiata Roma avanti gli occhi, tanti Regnicoli passati in Francia, e così come aveva fatto faccheggiare la patria fua di Roma, voleva far perdere il Regno di Napoli fedelissimo alla M. S. colle rivolte fue; e poco mirando, ch' era venuto in Napoli feomunicato dal Papa, acciò che la M. S. l'avelle confermato Vicerè del Regno, effendo flato lasciato Luogotenente del Principe d'Orange Vicerè Generale, finse lui, e diede ad intendere, che detto Principe era morto, per avere lui la confirmazione di Vicerè , non fenza gran ruina di tutti i popoli di quel Regno; fubentrando col mezzo del donativo tanto groffo di ducati feicentomila nella grazia di S.M., a cui voleva far credere, che mai ce aveva tenuto miglior servitore d'esso, che a tempo di guerra, di peste, e di carestia l'aveva fatto donare seicentomila ducati donde li poteva arguire, che averia fatto alli tempi di buona fortuna; di più come ello si pensava con questo sar ingrandire li fuoi nel Regno di Napoli, e voleva cominciare dal Conte di SarSamo fuo nipote, volendolo mandare contro di tutti Ambafciadore alla M. S., atterrando tutti quelli, ch' erano flati eletti con Banmi fotto pena della vita; dandoli di più ragguaglio della vita, e qualità sue, fandoli toccare con mani, come non era servizio alla M.S. tenerlo in un Regno così fedelissimo per suo Officiale con posponere la quiete del Regno ; che il detto Regno ha mandato a cercarli in grazia, fupplicando la M.S. farli grazia, che fia fervita ordinare, che si osfervi il Capitolo, che possa venire il Principe di Salerno, primo loco eletto Ambalciadore per la Nobiltà, e per il Popolo; e febbene il Popolo poi aveva contraddetto, ciò fu, perchè era flato fedotto, diflurbato, e gabbato da Geronimo Pellegrino, persona, alla quale il Popolo teneva gran sede, isligato dal Cardinale, con speranza d'esserit parente per causa del matrimonio, e di fare grandi li fuoi con detrimento della M. S.; che flantino la peste, le guerre, e carestie del Regno, si degni la M. S. concederli grazia, che tale donativo si possa fare fra lo spazio di quattro anni, cioè cento cinquantamila ducati l'anno. Stava la M. di Cesare Imperadore come un agnello Pascale e mansueto ad intendere tutte le parole, che disse Gio: Paolo, mirando sempre con attenzione a quello, che diceva fenza mai far atto d'interromperlo. E finito che ebbe Gio: Paolo di dire, lui rispose, che mai su sua intenzione di dimandare cosa alcuna al Regno fuo fedelissimo di Napoli, costandoli bene quello, che esso l'aveva detto, e assai più; dichiarando essere stato errore del Segretario, e non volontà fua; e inquanto alla rottura de Capitoli rispose, io voglio the si offervino, e che venga il Principe di Salerno : inquanto al donativo rispose : io mi contento non folo di quatte anni, ma di fei, e di dieci, e fe non me lo vogliono pagare, non me lo paghino; in quanto all'amovere il Cardinale: il Cardinale non reftera con voi, rispose, poiche è cost rivoltoso, e malaecorto di mia volontà, lo mandarò via; e volendo andare al Configlio dell' Alamanni, al licenziare che fe Gio: Paolo, li diffe: andate informando il mio Configlio di questo, e d'altro che forse sete restato di dirmi, uno per uno, che oggi vi spedirò senz' altro. Uscì S. M. dalla Camera, e apprello tra molti altri, Gio: Paolo, il quale trovò nell'anticamera Marzio Colonna, Col'Antonio Caracciolo Marchele di Vico con suo siglio Pagliongello, ch' era allora di undici o dodici anni , Scipione di Somma , Fabrizio Marramaldo, Gio: Battista e Antonio Cicinello, Diomedes Carrafa, Ferrante di Lostredo, lo siglio di Mons. Incoglia, Geronimo e

Gio:

Gio: Battifta di Sangro con molti altri Cavalieri e Signòri Napoletani, e d'altre nazioni, li quali furono attorno di Gió: Paolo per sapere nova di loro case , non altrimente che fanno le

api attorno al mele.

Ouando Marzio Colonna vidde uscire Gio: Paolo dalla Camera appresso S. M., volse morire, e non campare; il che confiderò così Gio: Paolo a tempo, che lo vidde mutare di colore; il quale si deve credere, che debbe avere avuto molto dispiacere, che il corriero fuo era venuto prima nella Corte, e tanto innanzi, e non aveva parlato a S. M., che quando lo saprebbe il Cardinale fino zio, faria grandiffimo strepito sopra di cio.

Ufcito l'Imperatore, Gio: Paolo vidde la Mella infieme con lui, e dopo mentre lui andò al Configlio dell' Alamanni, esso non perde tempo un' ora, ma se n'andò ad informare secondo l' ordine avuto da S.M. il Confeglio . Oltre che ragionò a bocca al Signor Niccola Granvela Monfignore di Calatrava, e Monfignor di Arras, oggi Cardinale di Granvela, e informatili di quanto era necessario, gli diede le lettere da parte di Monsignor di Burgos, del Vicecancelliero, di Luigi Iscar Castellano : dell' Alarcone ; del Principe di Salemo, e d'alori a e da ogn'uno di quelli avuta buona risposta, se ne torno in Palazzo di S. M., là tratte nendofr per vedere, che fi faceva in Corte per Marilio Colonna, Ma la M. S., fubito che venne dal Configlio fi pole a mangiare, le molti Signori flavano aspettando udienza subito dopo mangiare, e tra l'altri vi era Marzio Colonna, D. Luife Gonfaga, e molti altri ; il quale D. Luife non aveva a far altro , che cercare licenza a S. M. per l'andata fina in Inghilterra. Ma Marzio Colonna pregò tutti , che gli facelleto grazia d'effere lui il primo a parlare a S. M., che era cofa, che importava un Regno di Napoli , intanto che ello fu il primo a parlare a S. M.; e non li fe dire più di tre o quattro parole, che al cospetto di tutti s'alzò, moltrandoli poco bona cera, gli volto le fpalle, e non lo volfe intendere, e fe n'entrò dentro un'altra camera, e così colerico mostrandos, che volendo Marzio entrare appresso l'Imperatore, questi li se un ribusto, intanto che con molto suo dispiacere se n'usci dall'udienza senza averli parlato

Quello vedendo Gio: Paolo, tanto più se li aumento consofazione nel fuo cuore, e contiderando fra fe, quanto era grande la volontà aveva mostrata la M. S. verso il Regno di Mapoli, e la mala intenzione contro il suo Officiale, poiche in presenza di santi Regnicoli , parlando Marzio Cotonna da parte del Vicerè del Regno, l'aveva fatto un ribuffo, nè volfe intendere quello,

che da fua parte gli voleva ragionare.

Erano li 29. di Agosto, quando a circa 20. ore Gio: Paolo non femendo ne dolore alla cofcia ne febbre per le posteme, ne i carbonchi che ci aveva, andò a mangiare, e dopo mangiato fe ne tornò fubito in Palazzo ad aspettare la provisione da farsi per Sua Maestà , giacche il Consiglio si era unito colla M. S.; e avendo aspettato un gran pezzo, finalmente uscito il Consiglio a 22. ore in circa, fattofi inpanzi a quelli Signori, quelli difsero con faccia lieta e con bona cera: andate dal Segretario Valdes, che sete spedito. Valdes ancora non era uscito dal Consiglio, e usci da là ad un'altr'ora, il quale avendo visto Gio: Paolo, che se li era fatto incontro , gli disse ridendo : voi sete bene spedito, venite domani mattina, e pigliatevi lo Dispaccio, perchè si ha da registrare. La mattina seguente se ne ando Gio: Paolo dal Segretario Valdes, e ebbe tutto lo ricapito, non fenza fua grandiffima allegrezza : dipoi andò a ricuperare l'altre risposte da quell'altri Signori , a' quali aveva portato le lettere ; e subito a quell'ora medefima Gio: Paolo spedi Gio: Greco suo creato con darli il predetto Dispaccio, e le lettere sue, e lo plico che aveva avuto da quelli Signori, e l'inviò per le poste alla volta di Napoli; e esso si restò alla Corre molto maltrattato da quelle posteme nella coscia deltra : perciò che effendoli fopravvennta la febbre, si pose in letto, e slette malissimo per molti e molti giorni, e lo governo il Protomedico Narcifo, Medico di S.M.; e stando in letto, da là a' 15. giorni ebbe nuova, come Marzio Colonna fi era partito dalla Corte per la volta di Napoli con poca sua soddisfazione . La infermità di Gio: Paolo fu caufa, che non venne esso di persona collo Dispaccio dalla Corte.

Arrivato il creato di Gior Paolo in Napoli, porto l'espedizione del unto conforme al desiderio, che tenera il Principe di Salerno, e di tutti quell'altri Signori; e su tanto grata e accetta la venuta sua, che quelli Signori il donomo di Beveraggio cinquecento ducati, e il Principe di Salerno altri ducata 1500, e git dono un veslito ancora, e quanto ebbe sopra la persona sua quel giorno che importo altri ducati 500, e se fit unto grata la venuta d'uno creato di Gior Paolo, ora che faria stato, te suffer ventro quello, i il quale tanto avera faticato a quello ne-

gozio.

#### DELL' ANDATA DI GIO: PAOLO CORAGGIO

Da là a certo intervallo di tempo Gio: Paolo ebbe lettere da Napoli , per le quali se li scriveva dell' allegrezza avuta per l'arrivata del fuo creato colla buona spedizione, e del dispiacere, che non era venuto ello di persona, e della infinita e molta infermità sua : avvisandolo s' intertenesse a non venirsene . ma che aspettasse il Principe , il quale ben presto si sarria partito per la Corre di S. M., perchè il Cardinale stava molto curso fopra di quello fatto, che se l'avesse avuto in mano, l'averia fatto qualche mal gioco, Ma Dio remedio ad ogni cosa per il meglio, che poco dopo passò da questa vita presente il Cardinale Colonna; e cosi Gio: Paolo si per la infermità, come anco per l'aspettare della venuta del Principe, si trattenne tanto, che ci cor-

fero da quattro mesi e più.

Il Principe di Salerno conforme alla elezione fatta, e al dispetto di tanti contrari, e della rivolta del Popolo procurata dal Cardinale per mezzo di Geronimo Pellegrino, postosi in via per la volta della Corte, si parti Ambasciadore; e arrivato al Contado del Tirolo, dov' era il Re de' Romani colla Regina d'Ungaria , quelli lo trattennero molti e molti giorni ; e per molto che lui gli contraddicesse, perchè voleva passar avanti la presenza di Cesare Imperadore, quelli Signori lo persuasero, che non si partisse altrimente, se non voleva andare a morite dentro la neve; ma che fi dovelle trattenere con loro, perchè avevano avuto nuova, che la M. S. era per cammino, e ben presto saria arrivata in Tirolo, e che portava mille guastatori il giorno, faceva fare la firada per mezzo della neve, la quale la notte pure si ritornava a riempire di neve; e così il Principe si restò in Tirolo aspettando Cesare Imperadore.

Il Principe, dopo venuto in Tirolo l' Imperadore, come Ambasciadore del Regno di Napoli se l'appresentò davanti sua presenza, e con vive ragioni rivocò alla memoria della M.S. tutto quello che su proposto da Gio: Paolo, e altre cose ancora, perche accapò tutto quello, che deliderava ello, e li Baroni; il che non fu fenza utile del Popolo ancora, non ollante che da quello fusse stato revocato. E perché S. M. aveva da partirsi al soccorso di Vienna, il Principe di Saletno gli cercò licenza ancora; del che tutti quelli Signori, ch' erano appresso S.M., mormororno della partenza del Principe a tempo di bisogno di S. M. Lui si parti con promissione a quelli Signori di tutta la Corte, che lui era obbligato prima a ponere conto nel Regno di Napoli, ad istanza del quale era venuto in Corte, di quanto aveva fatto; e p ol faria tornato fubito per le polle, e prima che S. ...M. folle arrivata in Vienna; eflo fi faria prefentato avanti la prefenza fua a fervirlo in quella occafione; e per capiara di quello lafeiò il creati, e tutte le robe, fue, che non volle pottate niente indietro, ordinando, che detta fua famiglia aveffe feguito apprefilo la

M. S. insieme con Gio: Paolo.

Venuto in Napoli il Principe, donò particolare conto di quanto fe apprello S. M., e della buona spedizione, che aveva portata, e spezialmente circa l'amozione del Cardinale dall' officio di Vicerè, e che aveva operato colla M.S., avesse mandato in Regno Governadore Spagnolo., perchè si governava meglio per Napoli . E già in Corte li nominava per Vicere di Napoli il Conte di Lasciar Fiamengo, Cameriere dell' Imperadore, o il fratello del Conte Palatino Alamanno, e fi nominava pure un Signore Borgognone ; ma per opera fua fr mando per Vicere D. Pietro di Toledo, Ma per ben servire il Principe ne fu mal meritato dalla Città , attefo da quella al fuo ritorno non ebbe troppo foddisfazione a perciocche non gli volle fare buono quel tempo, che li trattenne in Tirolo appresso al Re de' Romani per aspettare, la M. dell' Imperadore, con dire, che se era slato ià, ci era slato per gusto suo, e non per servizio della Città. Del che sdegnatosi il Principe, colericamente se intendere alla Città, che non voleva cofa alcuna per conto di tal andata. E quefla fu la rimunerazione por il ben servire; oltre che acquistò poca riputazione appresso quelli Signori, che erano là in Corte, avendolo biafimato, che non andò in Vienna, come si è detto di fopra, a tempi di bifogno,

Dapoi che il Principe di Salerno ebbe dato conto, fi tornò a ponere in via per le polle, per andare alla guerra di Vienna a fervire S. M.; e come lui fui in Florenza, la ebbe dal Duca nouva, come il Turco in Vienna era flato rotto, e che era difemello "l'efectio, e come ga guerra era cellata, e come il Turco fe n'era ritornato malifilmo tratato, e con grandiffina pedia; dicendo al Principe, che P anduat fua non bifognava, ma che fe ne fulle ritornato. Perchè il Principe fi fe fare fede dal Duca, come già lui andava a ritrovare S. M., e di quanto era paffato, mandandola a S, M. con lettere fue, ferivendo alli fuor creati e fervitori, e a Gios Paolo, che fe ne venifiero, perchè lui fe ne ritornava in Napoli. E così fe ne venne in Napoli cioi

Pao-

Paolo celle robe, e altra gente di cafa del Principe, che B

erano rimafte ad aspettarlo.

Arrivato in Napoli Gio: Paolo, andò a baciare le mani al rincipe, e a unti quelli Signori, che lo mandorno. E perchè il Principe di Salerno, come di fopra fi è derio, aveva paffator parole coleriche colli Deputati, tampoco attefe a fare dare a Gio: Paolo li ducati duemila , che gli promifero per l'andata fiu , fando fdegnato contro di quelli. E così fi trovò aver faticato ai vento, e con pericolo della vita, che en ona vendo avuto altro, piòo quello poco di prima, che li ferri per il viaggio, che non ce lo diede la Città, mai il Principe del fuo proprio denato: il premio delle fatiche fine l' ebbe quello Gio: Greco, fino creato ja vennua del quale dalla Corre in Napoli fin a fpece dei elib Gio: Paolo, tanto nel mangiare, quanto anche delle posite.

Or quanto deve effer maggiore il premio, che fi deve a Goi: Paolo, promefibii per quelli Signori in nome della Città, avendofi contiderazione alla qualità di Gio: Paolo, e alli pericoli passò per cammino, che per fervire fedelmente non perdono alla fua propria vita ; giacche vedemo, che folo a quello, che non

ha fervito in cofa alcuna, si diedero mille ducati,

Service of the servic

# IL FINE.

D E L L'

# I S T O R I A

D\_I N O T A R

# ANTONINO CASTALDO

LIBRI QUATTRO.

Ne'quali fi descrivono gli avvenimenti più memorabili succeduti nel Regno di Napoli sotto il Governo del Vicerè

D. PIETRO DI TOLEDO

E de' Vicere suoi successori fino al

CARDINAL GRANVELA



NAPOLI

NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER
MDCCLXIX.

Con Licenza de Superiori.

# ANTONINO CASTALDO:

D. PIETRO DI TOLEDO

CARDINAL GRANJELA



MAPOLI

21730013

. Com 1 Life Companie .



S T O R I A

D T N O T A R

# ANTONINO CASTALDO

LIBRO PRIMO.

A vendo io dopo qualche confiderazione rifoluto nell' animo mio di ferivere più per mio efercizio e foddisfazione, che per altro fine e difegno, alcuni particolari degni , fe jo non m' inganno, di memoria e d' annotazione, li quali fecondo il corfo de' tempi fono accaduti in quella nostra Ciuà, e Regno, e massime per il tempo, che D. Pietro di Toledo vi su Vicerè, e per alcuni anni dopo, infieme con li tumulti dell'anno 1547., e la ribellione del Principe di Salerno, e diverse altre cose dipoi feguire; ho giudicato, per dimostrare lo stato, nelquale per l'infranzi era flata Napoli fra poca giuftizia, e molta depressione, essere conveniente che io mi faccia alquanto indietro, ed in brevità vada riandando tutti quelli accidenti, che la narrazione de' fusfeguenti tempi mi postano agevolare. E sebbene molte di queste cole sono slate da diversi Autori illustri diffusamente trattate; nondimeno di quelle particolarità che io intendo scrivere, o non ne ragionano, o per passaggio le toccano; le quali, perchè la maggior parte meritano confiderazione ed avvertimento, se sapute l'avessero a pieno, ho ferma credenza, che non le avrebbero affatto lasciate nella penna. Comunque cio sia, io ho voluto dare a me stesso quella soddissazione, la quale se non parerà a' gindizioli di momento, potrà forse o giovare, o

dilettare in qualche tempo a chi averà voglia di leggerle:

Già allat ben colta, e per l' Islorie è manifesto, che il Regno nostro, come che sempre sia stato di tutti gli altri domini d' Italia, e forse dell' Europa reputato il più ameno, il più fertile, ed il più delizioso; così parimente è stato da'Re, e da' Popoli di diverse Nazioni con sommo affetto desiderato; intanto che per conquillarlo, si sono mossi dalli loro paesi e sedi , e per lunghi viaggi venuti con grossi eserciti ad invaderlo. Per questo i Guiscardi , i Svevi , i Normandi , i Greci , ed altre esterne Nazioni tante volte hanno conteso e combattuito per confeguirne il dominio, e con oro, e con fangue fatto ogni sforzo per ottenerlo, ottenuto mantenerlo, perduto racquiflarlo. E di qui è nato, che i Popoli, ed i Baroni, secondochè sono stati più da uno, che da un altro Principe, e più da una che da un'altra nazione; o con benignità , o con alprezza trattati ; così han feguite e deliderate , abborrite e bialimato le fazioni e parti di quello, o di quello Re, o di quella gente, o

di quella.

Ma ultimamente, e sopra tutti gli altri, che hanno avute tal deliderio e penliero, sono stati li Re di Francia; perchè con ogni sludio e possanza hanno più volte, e per diverse pretendenze, e vie tentata l'impresa del suo acquisto. Io lascio da parte, per sbrigarmi da quello, che non giudico a propolito del mio intento, poiche l' Illorie ne sono piene, i Carli, i Roberti, i Ladislai , le Regine Giovanne, li Principi Angioini , ed i Re d'Aragona, e le turbolenzie di guerre a tempi loro seguite così con Principi esterni, come con Faroni del Regno. Ma per servirmi di quanto mi fa di mestieri, e per fondamento di questa mia breve Ittoria, dico, che dopo che il Re Cattolico Ferrando d' Aragona, padre di Giovanna, madre dell'Imperador Carlo Quinto d'immortale memoria, per lo valore ed arte di Confalvo Ferrante di Cordova, il quale per l'eccellente fua virtu militare, e per li fuci Reali coflumi ford il nome di Gran Capitano, ebbe ottenuto il Regno, e scacciatone i Francesi con Monsignor de Obegui loro Capitano, come ne ragionano l'Istorie, resto nel Governo del Regno ello Gran Capitano nell'anno 1505. Collui come in guerra era valorofo, e di giudizio, così in pace benigno e liberale, aveva tanto acquiitata benevolenza, e seguela nel Regno ed in Napoli; che da quella tolta l' occasione Gio: Battilla-Spinello Conte di Cariati, da cui discesero poscia i Duchi di Castrovil-

# ANTONINO CASTALDO. LIBRO I. 35

lari, tenendo cura del Patrimonio Reale, per alcuni sdegni e male foddisfazioni avute col Gran Capitano, ne fe cenno per lettere al Re Cattolico . Onde quella Maestà , così per vedere Napoli ed il Regno, come anco per feemare ed estinguere con la prefenza Reale la foverchia autorità e riputazione del fuo Ministro, se ne venne con la Regina sua moglie nel Regno ed a Napoli, E dopo d' effervi flato a diporto alcuni mesi, se ne ritorno in Ispagna, e ne meno Consalvo Ferrante, parendoli che niun altro modo più ficuro e riuscibile suste, e più coverto di quello, per toglierlo fenza asprezza, e senza farli incontro, la stima e la riputazione, che egli, come ho detto, nel Regno ed in Napoli vendicata s'aveva. È veramente così riescono quefti partiti ; perchè ficcome allo splendore del gran lume del Sole dall' Oriente s' ofcurano e spariscono tutti i sumi de' Pianeti, e delle Stelle: così lo spiendore della Maestà Regia oscura e fa sparire ogni lume di riputazione e d' autorità, che rifulga dalli raggi Reali in qualfivoglia Ministro, per grande che sia ...

Morto il Re Cattolico , firecesse nel dominio del Regno Giovanna fua figlia , madre del già detto Imperadore Carlo Quinto, Ella, e per li anni, e per la naturale infermità, e Carlo per la poca età non potendo vacare al governo del Regno, nè perciò partirsi dalli Regni suoi di Spagna, mandorno diversi Vicerè, e Luogotenenti Generali a governarlo. Ritrovandoli nel governo il Conte di Ripacorfa, ed essendo richiamato alla Corte, lasciò per suo Luogotenente D. Antonio Guevara Gran Siniscalco. D.Raimondo di Cardona Conte d'Albento venne per Vicerè nell' anno 1509., ed in fua affenza D. Francesco Remolines Cardinale Surrentino fu Luogotenente per l'andata del Cardona con l'efercito in Lombardia, quando ne fegui la rotta di Ravenna nell' anno 1512, D. Bernardino Villamarino fu Luogotenente dopo il Cardinale per l'affenza del fuddetto Cardona nel 1713. Dopo la morte del Cardona venne Vicerè nel Regno Carlo di Lanoja nel 1522: , e partendo poi per Lombardia, D. Andrea Carrafa Conte di Santa Severina, per l'andata del Lanoja a Milano, che poi ne fegui la rotta, e presa del Re Francesco a Pavia, su Luogotenente nell'anno 1525. D. Ugo di Moncada fu fatto Vicerè per morte del Lanoja nel 1527. Giliberto Chalon Principe d'Orange fu Vicere nell'anno 1528., ed il Cardinale Pompeo Colonna fu Luogotenente del Principe nell'anno 1530. E perchè era fresca ancora la memoria delle passate guerre, turbolenze, e rebellioni,

il modo de loro governi fu affai mite, e forfe trafcurato circa P esercizio della giultizia, la quale ben si poteva dire, che allora non tenelle altrimente ne bilancia, ne spada; quella con render con giulio pelo il fuo dovere a cialcuno, e quella per difela de'. buoni, e castigo de' rei. Di donde nacque che non solo i Signori grandi del Regno, ma anco i Cavalieri e Gentiluomini privati, come Alfonfo di Lagni, il Cavalier di Costanzo, e con essi molti Cittadini di fequela potevano difendere, e togliere dalle mani della giullizia i matfattori e i delinquenti, taglieggiavano quello e quello, li ritenevano le mercedi de' poveri artegiani , e dimandandole , talora erano battuti e maltrattati, Tenevano i Potenti dentro le loro case nomini sciolti e scelerati, per ministri delle loro voglie; nè Capitani di Giustizia, nè la famiglia della Corte, nè l'isfesso Tribunale della Vicaria vi potevano rimediare; anzi volendo contro di loro procedere, e prenderli per dare loro il convenevole calligo, i rei, entrandofene in quelle cafe erano falvi; è fe in mezzo delle Piazze fuffero flati prefi , gli erano da' loro fautori per forza tolti dalle mani, con restare i satelliti feriti, e perfeotitati . Ne di tali successi si parlaya altrimente, ne vi si procedeva più oltre

Venne poi la Peste, e successe il sacco di Roma, dove Pari pa Clemente VII dall' itlesso esercito di Monsignor di Borbone ribelle del Re di Francja, e Capitano Generale dell' Imperadore Carlo Quinto, flette molti giorni, affediato in Castello Santo Angelo. E Odetto, de Fois Monfignor di Lautrech mandato da Francesco Re di Francia in Italia con groffo efercito per liberare il Papa dall'empie e scelerate mani de' soldati ; trovandoso già liberato, e nella pristina libertà e dignità rimello, si risolse tentare l'impresa del Regno. Ed, entrato per l'Abruzzo, valicò in Puglia, e di la venuto in Napoli, s'accampò d'intorno alla Città con forse sell'antamila soldati, sperando o per sorza , o per same di ottenersa. Dentro la Città terano alla difefa da circa fedicimila foldati Italiani, Spagnitoli, e Tedeschi, i quali a quel tempo Lanzichinecchi chiamavano. Generale del nostro efercito era Filiberto di Chalon Principe d' Orange, e con lui erano Alfonfo d' Avalos Marchele del Vallo, Alcanio Colonna, i Principi di Bilignano, e di Salerno, Pietrantonio e Ferrante Sanfeverino, D. Ferranto di Gonfaga, D. Ferrante d'Alarcon Castejiano del Castello novo, Fabrizio Marramaldo, e Giovanni d'Urbino famoli Colonnelli, ed altri Capitani e Colonnelli di gran flima cosi Spagnuoli, come Tedeschi, ed

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO I. 37

ed Italiani. Vicere del Regno era il già detto D. Ugo di Mon

Già il Regno era in dominio de Francesi, suorche Napoli, Gaera, ed Ilchia; e le cofe erano per Giovanna e Carlo quasi disperate, perocchè col Re di Francia erano in lega, il Papa, per la fresca offesa dell'affedio della sua persona, e del facco di Roma fieramente sdegnato, e li Veneziani, per desio di riavere le Terre in Puglia un tempo da loro possedute, ed infreme con loro altri e diversi Potentati. La Città era non meno firetta da Lautrech coll' efercito d' intorno in terra, che travagliata per mare dalle galere di Francia, e de' Veneziani, ed infieme da quelle d' Andrea d' Oria; il quale a quel tempo ferviva al Re di Francia, ma se ne stava in Genova poco di lui soddisfatto; e però il Conte Filippino d' Oria, come suo Luogotenenté Generale, le governava. Già l' ira del Ciclo, che con orribile e continua pestilenza aveva infino dall' anno 1527; flagellato il Regno e Napoli, con gran mortalità di molte migliara di persone, cominciava alguanto a cellare avendoli riferbato di sfogare quali tutto l'ultimo sforzo suo sul Campo Francese, il quale per l' acque ritentite ed aggorgate negli alvel delle Padule vicine al Campo, d'ordine di Laurrech , togliendole a' comodi dell'affediati ; e per la gran calidità della llagione, e per li disordini del mangiare frutti , s' era per la maggior parte ammorbato; Quando la Fortuna; per mostrare quanto ella posta nelle cofe nmane, e quanto pazzo e sciocco sia il giudizio degli uomini; quando vogliono dall'apparenza de' fuoi progressi o assicurarfene, o temerne più del dovere delibero con modo eltraordinario, ed alla riverfa di dare la vittoria all'Imperadore, e liberar Napoli da cosi grave affedio.

Era Vicerè, come io diffi, D. Ugo di Monanda, Cavalice Spagnuolò di anodei filma, ma prespitoto , e poco fortunato. Cefini avendo intefo il già cominciato morbo del Camero, e che il Conte Filippino con fette galere era nel Golfo di Salernò, e fe ne andava a figallo per quei mari, divisò tra fe fletto, che fe arefle potuto vincerto in mare con la riputazione che trae feco la vittoria, e coll' ajuto del morbo averia atterito i nemici in terra in modo ale, che fi farebbe totto l'adio da Napoli, ricuperato il Kogno, e lui fattori gloriofo. Ma la Fortuna, che voleva ben fare quello, non già con gloria, ma con vitupetio e motte chia, fa, rideva del Ciud difegni, penche fon

# 38 DELL' ISTORIA DI NOTAR

dati con ragione, volendo per mezzo del perdere far vincere a noi. Onde avendo tantollo fatto ben armare otto galere, con certi battelli, e bergantini, pieni d'artiglieria, e fornitele di foldati e di uomini di grado e di valore, come fu il Marchefe del Vafto, Afcanio Colonna, ed altri Signori e Cavalieri Spagnuoli. ed Italiani, fertza perdere tempo, palsò le Bocche di Capri, e cofleggiando la bella costiera d'Amalfi, fu sopra il Capo dell' Orso, che lo mare di Salerno da quello d'Amalfi divide , Ma Lautrech avvifato da dentro Napoli de' disegni del Moncada, ne aveva già dato avviso al Conte Filippino d'Oria; e perchè potesse più valorosamente combattere e vincere, fe la notte marciare verfo Vietri luogo prefso al Capo d'Orfo, trecento foldati fcelti delle bande negre. Erano costoro foldati della disciplina del valoroso Giovannino de' Medici. per la cui morte portavano l'infegrie negre; i quali giunfero la mattina, e il Conte da quella marina li levo fulle fue galere, e gli pose ad ordine. Ne bisognò minor diligenza, perocchè appena gli ebbe imbarcati, che viddero spuntare le galere Imperiali da quel Capo, le quali scoperte avendo quelle del Conte, sersi a voga, mostrando di volersi tornare in dietro; e questo con arte, per volerli tirare in alto mare, ed allontanarli da terra. Ma il Conte usò l'altro stratagemma, perocche con cinque galere venne ad affrontare le nostre, e l'altre due sue galere se vogare in alto, mostrando di non volersi trovare in quella barusta, la quale fu cominciata dall' una e l'altra parte con grande ardore, rifoluzione, ed impeto. Ed al primo incontro per un tiro d' artiglieria dalla Capitana del Conte fu rotto l' Albero della Capitana Imperiale, ed ucciso il Moncada ; ed appicciata da presso la zuffa, le due galere del Conte vennero con impeto per fianco, e fracassomo in modo le nostre, che la vittoria resto al Conte. Mori in quel conflitto Cefare Ferramofca, e molti altri nomini fegnalati. Etiam il Marchefe del Vafto, ed Afcanio Colonna furono fatti prigioni ; li quali nondimeno il Conte ricevè con quant' onore e rispetto a tali personaggi si conveniva. Parve, che con quella perdita reflasse sommerso nel mare tutto l'infortunio dell'Imperadore, perchè da indi in poi fu sempre vittoriofo .

Or stando il Marchele, ed Afcanio col Conte, con molto onore ritenuti e trattati, intefero da colloqui, che talora aveano infinene con lui, la posa foddisazione, che Andrea d'Oria aveva con Francia, non folo de' ritardati slipendi, ma anco pete.

# ANTONINO CASTALDO, LIBRO L 39

chè il Re dimandava i prigioni . Non perderono l'occasione i due Signori; e proposto al Conte da parte dell' Imperadore il perpetuo Generalato del mare ad Andrea d' Oria, e di più il Principato di Melli per lui, e per li fuoi fuccessori ed eredi ( il quale nuovamente era ricaduto al Fisco per la fresca ribellione di Sergianni Caracciolo Principe di quello Stato, il quale essendo stato preso da Francesi, e mai da nostri , per molta islanza ch' egli ne avesse fatta, altrimente riscosso, era di sua volontà, o per isdegno, o per persuasioni, restato a i servigi di Francia); il Conte del tutto ne diede avviso in Genova ad Andrea ; il quale, parendogli miglior partito accostarsi ad un Principe, che poteva dargli ftato per fempre, e non valfalli e penfioni a vita, con onorarlo di grado supremo, e vedendosti maltrattato da quel Re , tantosto alla devozione di Cesare se ne passo con le sue galere; a cui su offervato appieno, quanto da' nostri due Signori gli era stato promesso. Con questo muovo ed insperato accidente, e con effersi il Campo Francese disfatto per la peste, resto la Lega disciolta, libero il Regno, tolto l' alledio, e vittoriolo l' Imperadore, e con tale e tanta reputazione, che gl' inimici, che poco innanzi avevano creduto di toglierli l'imperio d'Italia , continciorno a temere della fua fortuna e potenza, senza speranza di poterlo più così facilmente travagliare.

Per la morte del Moncada fu creator Vicerè il Principe d'Orange; Coftui con l'ampia potelà datati da Cefare (perocchè egli era uno de primi Signori di Francia, per gravi caufe ribellatofi dal Re infleme con Monfiagno di Borbone, ed altri Baroni), come Signore grande e magmanimo, fece molte grazie edifi Stati, e delle vite a Signori e Cavalieri, inquiffi di infellione, e dono per remunerazione a Capitani e foldati Spagnuoli, Francefi, Fedefichi, e Italiani, tutte le Catlelle del Conado dell' Aquila, eli era flata ribelle (a). Ne tacerò quello, che avvenne a Fabrizio Marramado al tempo di quello Principe. Stando l'affedio intorno Napoli, ed avendo Fabrizio in guardia la Porta di San Gennaro, un cavallo leggiero corrotto , coal, egli diffe poi ne' tormenti, dal Marchete di Montefarchio, ed altri Signori ribelli,

<sup>(</sup>a) Fu da questo Signore molto favorita Lucrezia Scaglione , Signora di singolar bellezza, di merito, e di valere.

ch' erano nel campo Francese, segretamente disse al Principe d' Orange, per togliere riputazione e credito a Fabrizio, il cui valore, ed i suoi soldati erano il terrore de' Francesi, e l'antidoto contro le valorofe Bandiere negre . come aveva recate lettere del Lautrech al Marramaldo, è che egli aveva promesso di dare quella Porta a' Francesi di notte . E perchè le cose di Stato cagionano gelosie, le quali non hanno dimora per chiarirle, per quello il Principe, ancorchè tal fatto gli paresse duro a credere in Fabrizio, nondimeno per assicurarsene lo fe chiamare, e di fua mano piacevolmente lo difarmò, dichiarandolo prigione dell' Imperadore. Rimafe l'innocente e coraggiolo Cavaliero ammirato, e fenza mutar volto, perchè la coscienza stava salda, replico: e perche Signor Principe ? Ma gli fu benignamente rispolto, che l'avrebbe saputo tosto, e non gli faria stato fatto aggravio; stando di buona voglia Fabrizio in prigione. E perche tutto il Campo nostro, e tutti i Signori e Capitani s'erano commossi alla novità dell' accidente, serono iflanza, che l'accufatore, come persona vile, si dovesse prima esporre a' tormenti; parendo a ciascuno impossibile, che in Fabrizio avesse mai possuto cadere, eziandio con veloce pensiero, tal diffalta. Fu quel traditore due volte tormentato in presenza di Fabrizio, e fempre offinatamente affermò il medefimo in rinfacciargli la ribellione. Ma perchè la cofa era grave, nè altro contra Fabrizio appariva, che la relazione di collui, il Principe aggiunfe al giudizio di tal causa due Cavalieri Napoletani . L' uno su Giulio di Capua, cieco d'un occhio, Cavaliero del Seggio di Montagna, foldato veterano: e l'altro, Gio: Battifla della Tolfa Cavaliero di Nido di molta stima. Costoro risoluti d'ajutare l'innocenza del Marramaldo, non faceano altro, che attendere a penfare, come la poteffero portar a luce. Ma la bontà di Dio, che ajuta l'innocenti, se cadere nell'animo a costoro, che Fabrizio avea cortiffima vifta, tanto che se avesse nel mezzo del più luminolo giorno dovuto leggere qualche lettera, faria flato di bilogno accostarsela ben bene agli occhi. E però andorno d' accordo a quello scelerato accusatore, e con buone parole tentorno prima di cayargli la verità da bocca, e non gli riuscendo altrimenti, lo dimandorno, a che ora avea dato la lettera a Fabrizio, e dove. Colui rispose, che gli l'avea data una sera dentro un camerino suo, poco avanti dell' Ave Marin, e che Fabrizio col lume della fineltra l'ayea letta, Ah poltrone, traditore, replicorno

corno i Cavalieri , ora si che mensi, affaffino , pecchè il Signor Edivitio non si vade di merge giorno ; come postera leggere di notte Quella evidentifilma bugia l'overfe l'innocenza dell'onocato Marramaldo , perchè lui aveva si cora vifla , che di merzo giorno fera cocchiali; e fenza accoltari la ferittura preffo gli occli non l'averia posqua leggere. Onde riferito il fatto al Principe, e di nuovo pofo alla corda, il ribaldo convinto più dalla verita, che sforzato dal dolore dei tormento confesso il vero, e fit fuguarato. E di Signor Fabrizio tomò alla fua dovuta dignità e riputzaione; .

Or per l'impresa di Fiorenza, che si sece dall'Imperadore a richiesta di Papa Clemente, già reconciliati insieme, il Principe andò per Generale a quella espedizione. E venne per Luogotenente Generale nel Regno Pompeo Colonna Cardinale, Principe Romano, e di Santa Chiesa Vicecancelliero , uomo di giudizio , e di costumi Reali , ma come si diceva, poco amico del Papa, Nel collui governo la Giustizia per un pezzo ando, come per l'innanzi aveva camminato; ma due accidenti occorfi la follevorno alquanto. Avvenne, che Gio: Battilla de Alois cognominato di Caferta, creato di questo Signore, avendo repliche con un tale Gentiluomo nell' avanti camera del Cardinale, gli diede uno boffettone; onde preso, e menato in carcere, il Cardinale comandò, che se li troncasse la mano defira; nè per molto, che fusse pregato da tutti i Signori, e Signore del Regno, volle mai fargli la grazia: folamente a preghiere d'Isabella Villamarino di Cardona Principessa di Salerno fi contentò della mano finistra, che gli fece troncare avanti il Palazzo della Vicaria vecchia.

Erano a quel tempo due Cittadini fratelli, che si prevasiavano pur toppo; i'uno chiamato Cola Giovanni Monte, e l'altro Giulio; quello, perchè era Mastrodatti Crimitale, ed aveve cura delle accuse delle contunacie, e quello come capo, ed
ospite di tutti i compagnoni, e ficelerati. 'Costoro erano come
tranni univerdati, perceche il Cola Giovanni quel Processo
faceva venire a capo, che gli piaceva: gli altri o gli stracciava,
o gli occupava, o risormava; dal cui volere parva, che dipendellero il Reggente, e di Giudici; ambiziolo e temeratio sopra
ogn'altro pepolare. E come che era a quello modo potente
artivò ad effere compare del Cardinale; e quasi per sorra si
dalla Fiazza del Popolo creare Eletto; perche a quel tempo si
Vicerè non s'antometteva alla creazione dell' Eletto Popolare.

Il Giulio con i fuoi compagni, fenza i quali egli poco vas leva, taglieggiava, e sforzáva a paci, a remissioni, a parentadi, e ad inimicizie quello, e quello, e con violenza eltraordinaria faceva quanto defignava nell'animo, fenza timore di Dio, o della ginstizia, o di altro. Ma perchè gli uomini o di sangue, o di animo plebei sono per natura insolenti e temerari, e non si sanno, quando fono in qualche grado o dignità, contenere nelli termini della moderanza, prima si disconoscono con Dio, e poi con gli uomini, infino a tanto, che l'ira di Dio, che refilte a' furierbi , loro viene improvvilamente addolfo; per quello , oltre tante sceleraggini, il Cola Gio: ebbe dipoi ardire in publico, fatto Eletto del Popolo a' favori del Cardinale, parlare licenziofamente e con poco rispetto di quello Prelato e Preside; onde sdegnato, e flomacato il Cardinale, diede secreto ordine, che tanto lui, quanto il fratello fussero processati. Del che tantollo ne venne a capo, perciocchè con molta verità vennero in suce tutte le loro sceleratezze, cosi palefi, come nascoste; e ne' tormenti accettato ogni cosa, prima fu strascinato, ed appiccato Giulio Monti nel Mercato coa uno fuo mafnadiero chiamato Carlotto, e poco dopo fu menato a git.flizia il Cola Giovanni con il capeltro al collo, e con la gramaglia, effendo nel grado e dignità di Eletto del Popolo. A vederlo andare a giustizia concorse moltitudine infrnita , e calca grandiffima per le firade , e nel Mercato appena vi capeva, dove egli fu vituperofamente appiccato, e fepolto alla Chiefa di San Giorgio Maggiore vicino l'Organo, dove ne appare una memoria. Non folo vi concorfero per odio, che avevano all'infolenza e temerità dell'uomo, ma per curiofità di vedere un nuovo miracolo delle vanità umane. Nè con la fua morte fu appieno foddisfatto lo fdegnato animo del Cardinale; perocchè comandò, che il cadavero fi lasciasse così appelo, e non si togliesse via senza suo ordine. Stene sù de sorche otto giorni, tanto che corrotto, cagionando puzza intolerabile, a. prieghi dell'abitatori di quel luogo, lo fe d'indi spiccare, e seppellire. Esempto veramente memorabile a coloro, che insolenti, e sconosciuti suor di modo, vogliono talora con i suoi Superiori, nelle cui mani la vita, e l'onore stanno riposti, o con la lingua, o con i fatti paffare troppo innanzi, e con gli altri poi trattare di maniera, che Dio se ne sdegni, e loro saccia conoscere, che egli ii fa trovare, quando l'uomo penfa ch' egli dorma. . 1) Quelle due cost rigorofe giultizie, ed espedite cominciorno

# ANTONINO CASTALDO, LIBRO L.

a raffrenare alquanto la licenza e temerità di molti. Ma venata l'ediate, il Cardinale andatofene una mattina con fi Conte di Policaltro a Chiaja per mangiar fichi gentili , ed a diporto , fa con quelli avvelenato , ed in poche ore ufci di vita. Fu famache per mezzo di uno de fuoi più cari e fidati fervidori, in grazia del Papa gli fuffe fiato fatto quel fervizio. Ma chi può frenare le linque del volgo , che parla delle cofe a fuo modo è

Morto il Cardinale, fu di mestiere, che si provvedesse di nuovo Governadore, governando frattanto il Confeglio Collaterale, con interpento di D. Ferrante d'Aragona Duca di Montalto. E così l'Ottobre dell' anno 1532, fu mandato dall' Imperadore Carlo Quinto per Vicerè nel Regno di Napoli D. Pietro di Toledo Marchele di Villafranca . Egli con la fama di dovere governare con gran prudenza e giustizia , a prima giunta s'acquistò l'animi de' popoli . Indi fra breve spazio di tempo si portò in modo, che i fatti fuperorno l' espettazione ; perocchè fra l'altre cose i Signori ed i Nobili, che per l'addietro erano stati soliti di usare termini di soverchia imperiosità con t loro fudditi, e con gli artefici di Napoli, egli con la rigorofità della giuftizia, ed esecuzione di quella raffrenò in modo, che rivolte le loro licenze in modeflia, tutti l'imperioli costumi depofero affatto. Onde il Popolo dalla depressione de' potenti liberato, del suo Vicerè predicava la protezione e la giustizia. All' incontro i Nobili sforzati a ritenersi dentro i termini della moderanza contra l'ufato loro procedere, abbominavano il troppo rigore, che con essi teneva il Regio Ministro. Onde lo presero in odio, in modo che cercavano calunniario appo Celare, dolendoli, che gli avelle non folo a' popolari uguagliati, ma affai indegnamente depressi. Ma il Toledo tutto intento al governo della Città, e del Regno, con fomma vigilanza attendeva a torre gli abusi delle cose, a castigare i colpevoli, e gli uomini pravi e licenzioli, ad ergere la giustizia, già per molti anni caduta e territa in poco conto, e ad imprimere negli animi di tutti il terrore di quella.

Però quello fu il primo accidente notabile, che occorfe in fu fi principi del fuo governo. Si trattava di mattonare la Città, e roglier via dalle firade l'antiche felici, e per la fortificazione delle Mura d'imporre una gabella nella carne, formaggio, e pefee, di uno tomefe per rotolo. Il Popolo contrativa ta li me positione, più presto tremendo, che il peso imposso una volta positione, più presto tremendo, che il peso imposso una volta

# DELL' ISTORIA DI NOTAR

non fi togliesse mai più, che tenesse molto conto di pagarla per qualche tempo. Era in quell'anno Eletto del Popolo Domenico Bazio Terracina, principale cittadino, ed assai caro al Vicere, e per questo alquanto odioso e sospetto al Popolo. A costui, venendo dal Castello per il negozio della gabella , si se incontro un Popolare audace, e di feguela, nominato Fucillo, accompagnato da alcuni cittadini, e lo minacciorno dicendo, che se egli a tal gabella acconfentisse, il Popolo averebbe abbruciato lui, la sua casa, la moglie, e li figli. Domenico, ch' era scaltrito, dissimulando con allegro volto rispose: Figliuoli non dubitate di cosa veruna . che Sua Eccell. averà ben riguardo a tutti, ed io procurerò sempre il beneficio universale, e la quiete vostra; e partissi. Verso la sera del medesimo giorno Fucillo su preso di fatto, e menato in carcere. Il che intendendo la Plebe, ed alcuni cittadini, corfero tumultuariamente al Palazzo della Vicaria Vecchia, e con gridi, e voci di romori dimandavano, che il loro cittadino falvo e libero se gli rendesse. Era in quel tempo Reggente Federico Urries Spagnuolo, Cavaliero dell' Ordine Gerosolimitano, e fra i primi Giudici Criminali Antonio Barattuccio. Colloro trattenevano i tumultuanti con buone speranze, aspettando dal Vicerè ordine, come risolver si dovessero circa Fucillo. Ma tosto che giunse l'ordine, lo ferno con una fune al collo strangolare dentro al Palazzo, e così morto lo ferno gittare da una delle finelire, dove resto appeso. Cadde alla Piebe a questo spettacolo ogni surore e audacia, e non v' essendo altro rimedio, se n'andorno via borbottando. Ma non dopo molti giorni furono presi Antonio Volpe, e Gio: Battista della Pagliara suo genero, uomini della piazza della Sellaria, e per la medefima causa del tumulto, come principali autori di quello, di mezzo giorno, presente il Popolo tutto, che vi era concorfo a vedere, furono in due finestre del Palazzo della Vicaria impiccati. Questa cosa su d'avvertimento a molti, che il pigliarfi le cose pubbliche a carico in odio de' Superiori è non meno partito pericololo, che temerario. E fi vede apertamente, il Popolo , o Plebe concitati da lor medelimi fenza guida, e confeglio de' Potenti non aver altro, che voci e grida di tumulto, e così in un tratto desistere, come ardentemente cominciaro.

Adonque fedato il tumulto, calligati i rei, ed impolla la Gabella, e quello che fu più di momento, dato terrore a tutti da così severa giustizia; il Vicerè si volse alli ornamenti della Cit-

# ANTONINO CASTALDO, LIBRO I. 41

tà, e suoi commodi, sacendo tor via dalle strade Archi satti di sabbrica, e sopporticali, e da sopra le botteghe certi ripari di tavola, che Pennate si chiamavano, e tutti gli altri impedimenti che avessero impedito l'aria, sicchè non avessero illuminate, e fatte allegre le case e gli edifici, e così tor via l'oscurità, ed umidità da ogni banda. Certa cosa è, che questo su il primo Vicerè, ch' introdusse i Parlamenti, e i donativi triennali, proponendo a' Baroni, ed a' Popoli la necessità del Re, per poter supplire alle guerre, tenere il Regno in pace, e difendere i fuoi Stati; e fu anco autore di trattar partiti con mercadanti per graffa, ed abbondanza della Città, non fenza gran fospetto, ch'egli o partecipasse in quei partiti , o da' mercadanti avesse grossa summa di danari per effettuargli. Ma non offante questi sospetti e dicerie, egli con somma selicità, e con gran benevolenza di tutti governava, avendo ridotto il vivere in abbondanza e a buon prezzo, e posta nella sua sede la caduta Giustizia. E per dire il vero, egli avea parti Reali: perchè oltre il vivere splendido, ed il trattarsi da gran Principe con una Corte onorata, era di volto venerabile, con una placida, e fignorile gravità, ne negozi accorto, d'ingegno molto abile, nella giultizia severo e circospetto, suor de'negozi affabile, giocondo, e trattabile, ed in tutto gran Corteggiano. Ma all'incontro aveva contrappelo d'alcune imperfezionis perchè era inclinatissimo al giocare, ficchè vi consumava le notti intiere, e groffe summe di denari, negli odi pertinace, e vendicativo; intanto che coloro, ch'egli odiava, eziandio con Procelli procurati non mancava d'inquietarli, per poter poi con giufla apparenza castigarii : era nell' amore delle donne , più ch'al grado, ed all' età non conveniva, dedito; ma bene occulto e cauto. Dunque con queste virtù, e difetti talmente amministrò il governo del Regno, che fra tutti i Ministri di Cefare in qualfivoglia suo Regno e Dominio, egli su riputato il primo. Fu in quei principi assai amico del Principe di Salerno Ferranto Sanfeverino d' Aragona, e della Principella Isabella Villamarino e di Cardona sua moglie ; i quali oltre il trattarsi da gran Signori, vivendo al costume Reale, per le loro maniere fignorili, splendide, e liberali, e per le siorite Corti, che di Cavalieri, e d'uomini eccellenti tenevano ornate e piene, erano da ogn'uno amati e riveriti. A'quali Principi desideroso di soddisfare il Vicerè, allegro e festevole intervenne alle nozze di D. Maria di Cardona Marchesa della Padula, celebrate con D. Francesco da Este

fratello del Duca di Ferrara, le quali furo fontuofissime, e Reali secondo il corso di quei tempi; ed il Vicerè su spettatore d'una delle due commedie, che prima d'ogn' altro il Principe introdusse a recitarsi in Napoli, cioè il Calando, cd il Beco; avendo condotti da Siena eccellenti Istrioni per rappresentarle a quella festa. Quello Principe di Salemo, per fare una digrellione, che farà poi a propolito di quell' Istoria, fu figliuolo di Roberto Principe di Salerno, il quale per aver seguite le parti del Re di Francia, come il suo Padre Antonello fatto avea, quando fra il Re Cattolico, ed il Re di Francia Ludovico fu fatta la pace, per la quale li Baroni ribelli furono reintregrati e ricevuti in grazia, fu reintegrato con gli altri; ed acciocche più non avelle caufa di moya ribellione, il Re gli diede per moglie Maria d'Aragona figlia del Duca di Villaformofa D. Giovanni d'Aragona suo fratello, o nipote, della quale ebbe quello folo figlio Ferrante d' Aragona, che morendo la Madre, successe allo Stato di Villaformofa in Spagna. Questi su di mediocre, ma garbata statura, di pelo biondo, con occhi bianchi, bello di volto, di vivace fguardo, grave ne' movimenti, piacevole nel parlare, ed ingegnoso, per natura liberalissimo e magnanimo, amico d'uomini virtuosi, e di valore in ogni facoltà, e gran rimuneratore di fervizi : teneva nella sua fioritissima Corte uomini di Lettere, di Mulica, e d'Armi: aveva razza di belliffimi Ginetti, e Cavalli: e fervivali di Cavalieri così Italiani, come Spagnuoli, e nella mepla, e nella camera. Ma non era già di fenza di notabili imperfezioni e difetti , perocchè nell'amore delle donne era perdutillimo, vano, incoflante, e leggiero, negli odi occulto, e fanguinolente, di natura superbo ed altiero, in ogni cosa precipitoso, impaziente, e molto rifentito, di se stesso troppo estimatore, avido di gloria, e della feguela Popolare, prontissimo a fare ogni opera per acquillarla; e perciò fu univerlalmente amato e riverito. E questa alterezza molti giudicomo, ch' ella fusse proceduta dall' educazione appresa dalla sua fanciuliezza sotto la disciplina ed ammaestramenti Spagnuoli; perocchè ebbe nella sua pucrizia, e ne' primi anni dell'adolescenza due Maestri, o Aii, come dicono, l'uno Gio; d'Ogeda detto, e l'altro D. Giaimo Castelvi; i quali lo educorno con punte quasi Reali.

Ma ritorno alla mia Ifloria. La prima cagione d' odio fra' Napolitani, e Spagnuoli fi quella; che effendo venuti in Napoli tremila foldati nuovi da Spagna, che dicono Bilogni, per

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO I. 47

andare alla spedizione di Tunisi con la Maestà dell' Imperadore, e finontati in terra, come che avevano patito molto in nave e di vettovaglia, e d' ogn' altra comodità, famelici se n' entrorno nell'osterie della Loggia, e d'altri luoghi di Napoli, e con i saporosi cibi , e generoli vini ricompensorno quanto patito aveano nel viaggio. Ma nel pagare i fcotti poi , o perchè gli Offi rapaci volessero pagamenti immoderati, o che quei non volessero con essetto pagare, si venne fra di loro al rumore, ed all' arme; ove concorsi molti de' nostri, si azzustarono con li Spagnuoli, e li trattorno male uccidendone molti e molti; quantumque subito vi accorresse gran numero di Gentiluomini, e di Cittadini principali, onde il rumore fu acquietato ed avendone dentro le proprie case salvati molti e molti , poi l'accompagnorno infino a' loro quartieri . Dispiacque molto quello accidente al Vicerè , e già era per procedere al galligo di alcuni nominati. Ma come che bene non si sapea la colpa, onde prima venisse, o da nostri, o da quelli, parve espediente per allora di dissimularla. Segui poi l' espedizione, e guerra di Tunisi, ove in persona ando la M. dell' Imperadore, ed in Napoli fi fe grande apparato di navi, e di gatere, e di foldari, e vi andorno quafi tutti i Signori e Cavalieri del Regno, e foldati, ed uomini di valore. Ma perchè ella appieno è scritta da molti Istorici e principalmente da Paolo Giovio, e per esser cosa, dove io non sui di presenza, la lascio da parte, rimettendomi a' più veri Scrittori di quella.

Ma presa l' Agoletta, e dipoi la Città di Tunifi, e cacciatone Ariadeno Barbarolla, e ripollo nell'antico feggio di quel Regno dall' Imperadore Muliassen Re , che per tal effetto dicono, che venne al Campo a baciar le mani di Sua Cefarea Maestar questa volse venire a vedere il Regno di Sicilia, e di Napoli, dove con grande islanza su supplicata dal Marchese del Valto. dal Principe di Salemo, e dal Principe di Bisignano, che per favorirli volesse venire; e così Sua Maesta se ne venne in Sicilia , ed indi superato il Faro , valicò nel Regno , dove tutti i Signori dell' una e l'altra Calabria, e della Provincia d'Otranto, e d'altri luoghi convicini vennero a ricevere, e baciare le mani a Cesare, dal quale surono ben visti tutti, e benignamente ricevuti. Ma fopra tutti gli altri Signori di quelle Provincie ebbe i primi e principali favori Pietro Antonio Sanseverino Principe di Bilignano, si perchè egli era dopo il Principe di Salerno il principal Signore del Regno, si anco perché avea l'ordine del Tolo-

# B DELL' ISTORIA DI NOTAR

Tolone; e ne' suoi primi anni avea servito in Corte l' Imperadore, col quale gran familiarità e grazia contratto aveva. Costui sopra tutti gli altri Regoli del Regno ricco, e liberalissimo riceve l'Imperadore, e l'alloggiò con tutta la fua Corte, e con tanti gran Signori di Spagna, ed altri, che lo feguivano, in campagna in un Palazzo fatto di legnami ne' boschi, e fiumi delle sue caccie Reali, o vuoi di pelo, o vuoi di piume, degne d'ogni gran Re , e Signore , e con tanta abbondanza delle cose del vivere, e comodità ed agi d'alloggiamento, che su di gran maraviglia. Qui Sua Maestà per molti giorni ebbe gran passatempi, e piaceri di caccia d'ogni sorte. Dipoi prese il cammino per Basilicata verso Salerno , dove dal Principe , e dalla Principessa di quella Città su con apparato Regio ricevuto ed alloggiato, Ebbero ancora tutti gli altri Signori alloggiamenti principali , con grande abbondanza di tutte le cose . Quivi dimorò Sua Maestà tre giorni intieri: dopo drizzò il viaggio verso Napoli, e passando per la Città della Caya, i Gentiluomini e Cittadini di quella nel paffare gli prefentorno un gran bacile d' oro per lavar le mani, pieno di molta moneta d'oro in fegno d'amorevolezza, che fu da S. M. con gran soddisfazione de'donatori benignamente ricevuto. Cammino poi innanzi, e vidde Nocera delli Pagani , vidde il Fiume Sarno , e scoverse il grap Monte Vestivio famolissimo per l'antico suo incendio, e per la generolità de' vini grechi, e latini, che producono le fue nobiliffime viti ; e venne alla pianura della Torre dell' Annunziata , e da man destra vidde le rovine dell' antica Stabia coverta dall' incendio e dalle ceneri del Vesuvio. Nè vi mancorno persone, che di tutto non gli deffero ragguaglio con gran piacere di S.M.; e dalla sinistra vidde il mare, e le Città di Castellammare, di Vico, Sorrento, e Massa, e scoverse l' Isola di Capri, e pasfato ch' ebbe le Pietre Arfe, scoverse e vidde Ischia, Procida, Miseno, Nisita, il bel Capo di Posilipo, e poi scoverse la nobile e gran Città di Napoli con i fuoi felici colli, le Castella, e il Porto. Ma perchè i Teatri, gli Archi, i Colossi, e gli altri apparati per l'entrata di S. M. non erano compiti, S.M. per dar soddisfazione a quella Città, e per savorire Berardino Martirano Segretario del Regno, Gentiluomo Cofentino di candide e scelte lettere, e di costumi nobilissimi ornato, e di tal favore benemerito, restò servita d'alloggiare nella sua picciola Villa di Leucopetra, Pietra bianca volgarmente detta, e nella Torre di quel-

la dormire. Quel deliziolo luogo è presso al mare, lungi tre miglia da Napoli, e donde si ponno vedere e scoprire tutte le bellezze del bel fito dell'antica Partenope, e tutto il mare Craterico, antico albergo delle favolofe Sirene. Ivi è vicino il Monte Vesuvio, dalle cui radici insino ai mare, e dalla destra e dalla finistra ave larga e lunga pianura, che infino al fiume Sebeto si stende, dove sono superbi edifizi, amenissime ville, delizioli giardini , fruttifere possessioni , e campi fertilissimi , dove si fanno generosi vini Latini, e Grechi eccellenti. Questi luochi tutti con le pietre arse dell' antico incendio, Cesare con i gran Signori, che lo feguivano, vidde minutamente, e per tre giorni intieri con molto piacere vi si trattenne, finchè l'apparato di Napoli fu compito, Poscia il giorno di Santa Caterina a' 25, di Novembre 1535. S.M. a fare l'ingresso nella Città, se ne venne, accompagnato da infiniti Principi e Signori Spagnuoli, Italiani, e d'ogni altra nazione, d'Ambasciadori e d'altri uomini illustri di gran conto, e da una infinita moltitudine di gente, alla Porta Capuana, vestito di velluto morato con un cappello del medelimo alla Borgognona, e con il fuo Tofone in petto. Quel giorno fu si luminoso, chiaro, e tepido, che non giorno d'Inverno parve, ma di Primavera, come che il Sole dalla venuta dell' Imperadore insieme colla Città, che con sommo amore e defiderio l'aspettava, si rallegrasse. Alle 19. ore venne alla Porta tutto il Clero ornato di funtuose pompe, e vesti Sacerdotali ad incontrar Sua Maestà con la Croce d'argento posta in alto dinanzi. Ma fubito che la vidde approffimata. Cefare fmonto da cavallo, ed inginocchiato l'adorò, e baciò divotamente; ed effendo rimontato a cavallo, fe gli fero innanzi gli Eletti della Città a ricevere tanta Maestà, portando con essi loro il Principe di Salerno, il quale in quel giorno, ed in tanta folennità era flato; secondo il solito de Seggi, creato Sindico ad accompagnar S.M. in quell'ingresso; i quali tutti smontati baciorno il ginocchio e la mano a Cefare, ed egli benignamente li ricevè con allegriffi-

Per Capuana era Eletto Ettorre Minutolo Dottor di Legge, e Cavaliero di quel Seggio: per Nido Gio:Francefo Carrafa di Carrafiello: per Montagna Aurello Pigonone, e Gio:Francefo Rocco, perocchè per lunga ufanza quella Piazza crea nelle occorrenze due Eletti, per aver avuto anticamente due Seggé, uno alla Montagna, e l'altro a l'Ospella: per Potro Antonio Macedonio: re

per Portanova Pietr' Antonio Moccia. L' Eletto del Popolo fit Gregorio Russo, principe di tutti i Notari del suo tempo, e Cittadino di gran qualità . Il Minutolo porfe le chiavi della Città all' Imperadore, ed in nome di tutta la Città lo falutò, pregando N. S. Iddio, che quel giorno effer dovesse, ed a S. Maestà, ed a tutta la Città perpetuamente fausto e selice, esaggerando con gravi e belle parole l'inesplicabile allegrezza univerfale per la fua venuta . Al quale Sua Maestà diede benignissima risposla, dicendo, che non meno egli si rallegrava, vedendo tanti fedeli ed amorevoli Vasfalli; e tornandogli le chiavi disfe, ch' affai ben guardate fariano in mano loro, la cui fommà fedeltà cosi verso d'esso Cesare, come de predecessori Re d'Aragona gli era notissima. E faliti a cavallo gli Eletti, vennero cinque Signori de' fette, ch' han carico de' fette Offizi del Regno, cioè il gran Marchele del Valto Alfonso d' Avalos gran Camerlingo, Ascanio Colonna gran Contestabile, Ferrante Spinello Duca di Castrovillari Logoteta e Protonotario . Non vi su il Duca d' Amalfi, come gran Giuftiziero, perchè era al governo di Siena, Segui poi il Principe di Salerno come Sindico. Non vi fir D. Carlo di Guevara Conte di Potenza, e gran Sinifcalco. per l'inimicizia ch' aveva col Marchese del Vasto, avendogli il Marchefe ammazzato il figlio primogenito Segni Mercurino Gattinara Lignano Conte di Castro gran Cancelliero , e dopo lui D. Ferrante di Cardona Duca di Somma Ced Ammirante del Mare , quali fanciullo , biondo e bello com'un Angelo . Costoro falutata Sua Maestà, e fatto le cerimonie folite, si posero ad ordine nel cavalcare innanzi S. M. L'ordine fu questo. Innanzi all'Imperadore era il Marchefe del Vallo gran Camerlingo con velli convenienti al Ino Officio, ma ornatiffime di gioje; e d'oro, fopra un bianco corfiero, tenendo nella deltra una gran spada nuda: imanzi a lui andava Alcanio Colonna : dinanzi a quello era il Duca di Castrovillari el innanzi al Duca era il Principe di Salemo, vefiito d'una vefte di vellitto pardo con puntali d'ore, e con una superba berretta di molte gioje ornata, e portava appoggiato atta staffa destra uno stendardo: innanzi al Principe andava il gran Cancelliero : ed innanzi a tutti ; ma più degli altri lontano da Sua Maettir, il grand' Ammirante fopra una Chinea bianca, che dagli flaffieri era mantenuto in fella che andava con tanta grazia e gravità o ch' innamorava cialcuno. . Cost entro Cefafe sella Porta Capuana avendo dinanzi , e d'

ogn'

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO I.

oga intorno moltitudine infinita d'altt Signori e Cavalieri. Ma perchie io non lafci addierro cofa alcuna degua d'amotazione; dico, ch'innanzi Porta Capuana erano due flatue fatte di plafitco: l'una rapprefentava il Fiume Scheto, e l'altra la Sirena Partenope. Quell'era nella defira parte della Porta, polla in altra fopra una bafe di Jegno, e tenendo la lirà in braccio, pareva che formile, e con volto ridente a Cefare diceffe il verio latino, che ne piedi teneva feritore.

Expediate venis, spes o fishilifima nostrum.

Quell'altra era nella finistra della Porta, pur sopra un'altra bale, ed aveva l'inmagice d'un vecchio barbuto appoggiato su'i cubito, ed il lato deltro sopra un'urna, che versava acqua, con li capelli cinti di falici, e di canne, e pareva dicesse col suo verso latino.

Nune merito Eridanus cedat mihi, Nilus, & Indus, e Sopra la Porta Captana erano, l' immagini di S, Gennaro, e di Sant'Anello, Padroni, come dicono, ovvero Dei tutelari di Napoli. In mezzo a loro era una tabella con lettere, che raccomandava a Cefare la Città.

Hanc Cafar, optime Carole, quam tuemur Urbem, Augusto tuo nomini deditam, post austum Imperium, clementia soveas, amplitudine juves, & aquitate modereris.

Poi fopra i merîl erano le Armi grandî di Sua Maellà, con un'Aquila gande con i ballonî, ed i focili : Entrando dentro la Porta, com'lo diceva, s'ndi un grandifimo grido d'allegreza univerfale delle genti, che dicevano, viva, viva Sua Maella: Impreio Imperio Vidde poni Sua Maella dalla finitira il Callelo Capuano, Castello di delizie, più che di fortezza, ov' era no Signore e Dame infinite; e dalla defira vidde un Anfiestro, o dir vogliamo un Arco Trionfale, nell'una faccia del quale, che guardava verfo la Potra, erano quattro Colonne con quattro quadit; in uno era dipinto un cumolo d'armi marittime, che si bruciavano, ciò e renti, arbori; antenne spezzate; anchore, e pezzi di rotti di galere, con questo dento.

Ex Punica vota elapfa.

Nel fecondo era un' Africa con il fiume Bagrada apprello con le corna rotte, e con il capo fenza ghirlanda con quelle parole:

Lettus folatia vidor.

Nel terzo erano molte pecore bianche, inghirlandate con una fascia nera in mezzo de' crimi, dinanzi ad un Altare, e vi erano queste parole; G 2  $Z_{t-}$ 

L 11 (-00)

#### DELL' ISTORIA DI NOTAR

Zephiris, & Fortunæ reduci.

Nel quarto erano diverse armi moresche, come frecce, archi; faretre, turbanti, e pezzi di maglie con questo detto:

Jam toto furgat gens aurea mundo.

Sopra le cornici di quelle colonne, e in alto erano quattro Colossi, o statue: in una era quella del maggiore Scipione Africano con un detto tale:

Tibi decentius Africa nomen:

Nella seconda, quella di Annibale Cartaginese, ed avea quese parole:

Te major Princeps nullus in Orbe fuit .

Nella terza era quella d'Alessandro Magno, che avea tal detto: Quantum colles præcellit Olympus.

Nella quarta quella di Giulio Cefare, che diceva:

Nostræ spes maxima Romæ. E poi sotto queste immagini era un tal verso:

O tu, lux nostri, decus, & gloria mundi.

Erano cinque quadri fopra la poria di detto Arco; ed în quello, che flava în mezzo maggiore dell'altri quatrto, vi era la dedicazione di tal Arco a Cefare con belliffima inferzione; e negli altri quadri v' era dipinta l'armata di Cefare alla Goletta, l'accamparti intorno a quella, la prefa d'effa, la fuga di Barbarolla, e la prefa di Turifi. Sopra la fommità di tale Arco erano quatatro immaglini di quattro imperadori della Cafa d'Autlria, Il primo era Sfigfimondo con quelle lettere:

Generis spes ultima nostri,

Il fecondo , Alberto con tal detto:

Majoribus majus decus ipse futurus.

Il terzo, Federigo, ed il suo scritto era tale:

Auolle nostros super Astra Nepotes.

Il quarto , Massimiliano con questo detto: Sic Pelea vincit Achilles .

V' erano poi tante altre Pitture fignificanti molte belliffime cofe, tutte a gloria della Maeslà Cesarea, che per non esser al proposito mio necessarie, le lascio.

Segui il fuo cammino Sua Maellà fotto un baldacchino di broccato riccio, portato da principali Cavalieri del Seggio di Capuana, ed entrato nella firada di Capuana, all'incontro del Seggio a man finifira tuvo di due Coloffi, o flatte: l'una di Giove nudo fin' al metzro, e del rello vellito, che fedendo avera apprello a'

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO L 53

piedi un'aquila, nella deftra teneva i fulmini, e nella finistra lo scettro, con un verso appresso i piedi, che diceva:

Sat mihi Cælum, post hoc tu fulmina sumpto.

L' altra di Minerva coronata d'olive, con una celata in tefla, e l' Afla in mano, e nel petto lo scudo con il capo di Medusa, e nella sinistra mano un libro con lettere che dicevano:

Seu pacem, seu bella geras.

Entrò S. Maclià nella Chiefa dell' Arcivefovado, o ve con le debite e folite cetimonie giurò l'offervanta delle Leggi, e Capitoli della Città, e del Regno, e di là ufcendo, verfo S. Lorenzo fe ne venne dove trovò due altre flatue: l'una delle quali era una Vittori con l'ali, e coronata di lauro, che nella finifira una corona di quercia teneva, e nella destra una palma con quell' firtirzione,

Spondeo digna suis ingentibus omnia captis.

L' altra era una Donna tutta riftretta in una vefle picciola; mostrando non so che di timore avuto: ma rivolta verso Cesare, pareva satta ficura; ed il suo verso diceva:

Te Duce timor omnis abest.

E molti interpetromo, che tale flatua dinotasse P Italia paurosa di non eller signoreggiata d'altri Re, che da Cesare. E giunto al Seggio di Montagna, vidde due altre statue: l'una d' Atlante, che su gli omeri sostema il Cielo con quello detto:

Majora tuarum pondera laudum.

L' altra d' Ercole coforrato di populea fronda con le colonne in

spalla, ed il suo motto diceva:

Extra anni Solifa, vita.

Nel Seggio di Nido erano due, altre flatue: una di Marte, che pareva li fpogliaffe delle fue armi, e ne faceffe un cumulo fopra lo fcudo fuo per volerle donare a Celare, con queflo verifor Mars hae, ut redeca; fpolisi Ortents onuffus.

L'altr' era della Fama tutt' alata, piena d'occhi, e di lingue, con un torno antico nella deltra mano, moltrando con quello

volersi chinder la bocca, ed aveva tal iscrizione.

Nil ultra, quo jam progrediaur, habet.
Volto poi S. M. con la comitiva che ho detto, verfo la VIcaria vecchia, ove i prigioni nelle cancelle affacciati, di veder
Cefare afpetavario; ed ivi giunto l'Imperadore, ulti da tutti gridiare: grația, grația; libertă, libertă. Ed il Marchefe del Vaflo,
ch ivi s'era fermato alquanto, tidendo fi volto all'Imperadore, ili

- 500

# . DELL' ISTORIA DI NOTAR

quale guardando i prigioni con benigno vilo, non foce altro fegno, e palso via. E pervenuto vanti la Chiefa di Sanuo Agelino, ove il Governo del Popolo congregar fi fuole, vidde il fimulaero della Fede, qual era una Donna veffita di bianco, con la mano finifira coperta, e con la defta additava, che quel luogo era il vero fio albergo e flanza, per la fempre oliervata fedeltà dal Popolo, con quello verfo;

Hac mihi certa domus tuta, hac mei numinis ara.

Venne poi alla Piazza della Selfaria, e in mezzo della firada dov' oggi è la fontana, era un Monte altifilmo fatto di cartone, ove fi vedeano flatue grandiffime di quei fuperbi favolofi Giganti, che per far guerra al Cielo pofero Monti fopra Monti , che on Monti in fpalla parevano di voler falire in alto; e nel pafar che fe S.M., furono da un'Aquila, che lor fopraflava, fulminati, fischè rovinorno in giu co' Monti addoffo, che fu un bell'artificio a vedere, con quefle parole;

Sic per te Superis gens inimica ruat.

Al Seggio di Portanova era la statua del bifronte Giano, che nella mano sinistra tenea le chiavi, e nella destra un bastone, opra del quale s'appoggiava, col Tempio chiuso, e con questo stetto:

In manibus utrumq. tuis.

E un'altra slatua, ch' era un leone incatenato, iracondo, e colla schiuma alla bocca, con questo detto:

Cult tanta homini permissa potestas?

Nel Seggio di Porto trovo due altre flatue: una di Nettuno, Dio Marino con un'ancora nella destra mano, e con una bella conca marina nella finistra; il detto suo dicea così:

Nulquam abro, E tutum femper te litoro fiflam.

L'alt' era la Fortuna con l' all tagliate, e con un ferpente
în circolo, ed una rota nel mezro în atto di donata, e porgetla
a Cefare, e flava con i piedi fermi fopra le due bait, e non
fopra la palla, con tal detor.

Hoc fatis Fortuna putat,

Finalmente venne alla iltada larga della Incoronara , dove concorfe tanta molitudine di gente, che fiu meraviglia a vederla. Sua Maeslà si fermò tosto, che su innanzi al Castello ; ed ecco che parve il Cielo, e la Terra tremare all'orribite e specifo sono di tante artiglierie, che si sparono e nel Gallello nuovo, ed in quello di Sant' Ermo , e dalle navi , e dalle galere del

flato fuffe,

Queil'anno parve, ch'ii Cielo, ed il tempo gioiffero per
l'allegrezza di Napoli; perocche dal di che S.M. entro in quella
Città, per più di due meli e mezzo continui fempre; giorni furno
chiari e luminofi; ed il Solte tepido; ficche la flagione era in
modo addolcita, che non parve Inverno, ma una quieta e dolce Primavera, perocche i freddi; e le pioggie i diliguomo in modo, che fi fori d'arancie le rofe li vendevano a mazzetti, come

fi fa l'Aprile ,

Godevasi a pieno la deliziosa Napoli la desiata presenza del fuo Re ed Imperadore, ed il concorfo di tanti Principi, ed Oratori , ed i continui giuochi e feste, che si facevano ogni giorno; e fra l'altre fu folennissima la festa delle nozze di Margarita d' Austria figlia di S. M. con Alesfandro de Medici Duca di Fiorenza; insieme con la quale si ferno anco le Nozze di Filippo di Lanoja Principe di Sulmona con Isabella Colonna Signora di fingolar valore e merito. Sicchè quelle due felle furno celebrate nel deliziofo Castello, di Capuana, nelle quali intervennero molti gran Principi e Signori, fra i quali furono Ercole d'Este Duca di Ferrara, Guidobaldo Feltrio della Rovere Duca d'Urbino . Pier Luigi Farnese siglinolo di Paolo Terzo Sommo Pontefice, il Principe Andrea d'Oria, due Cardinali Legati del Papa, cioè il Cardinal Santacroce , ed il Cardinal Cefarino, ed anco vi fu il Cardinal Caracciolo, e quattro degnissimi Vescovi Ambasciadori di Venezia, ed altri gran Signori, che non mi ricordo adello. Vi fu anco il Duca d' Alva, ed il Conte di Benavente. ed altri gran Signori e Cavalieri di Spagna, e tutti i nostri Principi e Signori del Regno, com' è il Duca di Montalto Ferrante d'Aragona figlio di Alfonfo d'Aragona Re di Napoli, il Marchele del Vallo , Alcanio Colonna Principe Romano , il Principe di Salemo, il Principe di Bisignano, D. Antonio d'A-

rago-

ragona , D. Ferrante di Gonzaga , il Principe di Sulmona , il Principe di Squillace, il Principe di Stigliano, il Duca d'Atri, il Duca di Castrovillari, il Duca di Nocera Alfonso Carrasa, il Duca di Monteleone Ettorre Pignatello, ed infiniti altri Duchi, Marchefi, e Conti del Regno, che per non far lunga l'Istoria, e non esser molto necessario, mi pare di tacerit; i quali tutti comparvero funtuofamente e da Grandi. E fra le Signore illuftri, a guifa di lucidi Pianeti fra l'altre Stelle risplendeano la mirabile Maria d' Aragona Marchesa del Vasto, Signora di singolar bellezza, di Real prefenza, e d'ingegno e giudizio incomparabile; e quali al par di let erano D.Giovanna d'Aragona, moglie d' Afcanio Colonna fua forella: Ifabella Villamarino, e di Cardona Principessa di Salerno: Isabella di Capua Principessa di Molfetta , moglie di D. Ferfante Gonzaga : la Principesta di Bisignano , D. Isabella Colonna Principessa di Sulmona , D. Maria di Cardona Marchefa della Padula , moglie di D. Francesco d' Este, D. Clarice Urfina Principella di Stigliano, Roberta Carrafa Contessa di Maddaloni, Signora di gran bellezza e valore, forella del Principe di Stigliano, la bella Principessa di Squillace, la favia Marchefa di Bitonto Dorotea Gonzaga, e altre infinite Signore illustri, non meno belle, che giudiziose, e di va-Iore. Nondimeno Lucrezia Scaglione, con tutto che non fusse Signora titolata, fra tutte quelle Signore era famofa e celebre, e fi trattava come titolata; donna audace, valorofa, e di gran conversazione, e bella.

Ma la cautà del perpetuo odio del Vicerè D, Pietro di Toledo con il Marchefe del Vaño ebbe quella origine. Si dovea fare un gran convito a S. M. nella cafa di Alfonso Sanchez, General Teforiero del Regno, sumo di gran qualità, giudizio, e fapere ; nel quale furnon invitate tutte le già dette Signore, e molte altre, e già ni una delle camere erano quali tutte congregate. Il Marchefe del Vaño ordinò a D. Antonio d'Aragona lino cognato, che con le donne fe ne fleffe, a guardia di quelle. Ma il Vicerè, ch'avea del convito cura, andando in volta trovò D. Antonio farficae fra quelle Signore, e gli diffe, che non era bene, che un uomo folo con tante donne fa ne fleffe, e però che d' nodi fi levalle. Rifipole D. Antonio, fate così dal Marchefe gil era flato ordinato. Il Vicerè replicò comandandogli, che fi levaffe; D. Antonio replicò, che non fit everta. Il Vicerè delle commendandogli, che fi levaffe; D. Antonio replicò, che non fit everta. Il Vicerè delle commendandogli, che fi levaffe; D. Antonio replicò, che non fit everta. Il Vicerè delle commendandogli, che fi levaffe; D. Antonio replicò, che non fit everta. Il Vicerè delle commendandogli, che fi levaffe; D. Antonio replicò, che non fit everta. Il Vicerè delle commendandogli, che fit levaffe; D. Antonio replicò, che non fit everta. Il Vicerè delle commendandogli, che fit levaffe; D. Antonio replicò che non fit everta. Il Vicerè delle commendando delle commendando

## ANTONINO CASTALDO. LIBRO L

glunfe D. Antonio, che mi potre liberare. Questo contrasto di parole, venne all' orecchie del Marchefe; il quale irato v'accorfe fubito, e veltandoli al cognato diffe : che cofa ei è D. Antonio ? Ria spole: il Vicere vuole ch' io mi levi di qua . Allora il Marchese polla la mano al pugnale, e mezzo sfoderandolo, irato replico: D. Pedro , D. Pedro , non fi levera mai . A cui il Vicerc con la mano apch'egli al pugnale replico: Marchese , Marchese , si bene che fi le erd. In quello entrò l'Imperadore, e ripreso l'uno e l' altro, lar comando, che si quietaffero, ne prima di là usci, che gli quiotalle, e se sar pace, la qual su solamente estrinseca, perocche d'odio ne' cuori d'ambidue perpetuamente rimale : Pochi giorni dopo i Signori del Regno quali muti congiurazi, con ogni sforzo procuravano, che il Vicere fulle tolto via dal governo del Regno; tra i quali il Marchefe del Vallo, e il Principe di Salerno, non fenza ajuto e configlio del Principe Andrea d'Otia, che da ciò n'attendeano molto. E quello, perche il Toledo sempre nelle cose di questi due Signories' era imostrato difficie le e contrario; oltre che avea lor tolto fotto pretello di giulto governo molto della ilor potenza e libertà in allo s

Fu veramente grande l'autorità degli avversari del Vicerè appo l'Imperadore. Ma venute le feste della Natività del Signore, e creato Eletto del Popolo Andrea Stinca Razionale della Regia Camera, vecchio saggio e destro; o che di volontà del Popolo ciò fusse, o ch' egli dal Vicerè ne fusse richiesto e sollecilato, ottenuta udienza particolare da folo a folo, parlo a S. M. in quella fentenza : Il tuo Popolo Napoletano, Cefare ; la cui fedeltà verso V.M., ed i predecessori Re d' Aragona in tante revoluzioni e turbolenze di guerre, per tanti e tanti anni sempre su chiara ed illustre; onde senzal dubbio veruno la Cinà nostra tiene il tuolo di Fedeliffima, ode susurrare, che i Signori e Nobili del Regno si sforzano far opra con la M.V., che fia rimoffo dal governo di quello il Vicere Toledo. Dubitando di questo, ha mandato me a piedi di V.M. supplicandola, resti servita d'intender prima le poche cose, che ne occorrono, e poi quella deliberi ciò che comanda. Già è cosa chiara e nota , come per li tempi poffati il Popolo di Napoli fia stato sempre da' Grandi e Nobili oppresso e maltrattato. L'infolenza de' quali, e fia deuo con licenza di V.M., non folo nel Popolo, ma ne Capitani di guardia, e ne Satelliti della Corse di Giustizia, anzi insino a' tuoi Vicere', e Luogotenemi, si è talvolta distesa con temeraria superbia; intanto che tenendo, armi infinite ne portici delle lor ca-

## TE I DE LL' ISTORIA DI NOTAR

se, non temevano di perseguitare gli Algunini, ferirli , maltrattarii; e ucciderli, e dalle lor mani i malfattori a força togliere e liberare : tenevano uomini di mal affare nelle lor proprie case, a danno di questo e di quello, publicamente alimentandogli, e difendendogli dalla Giustinia: e tiò per li poveri arcegiani concultare, ingluriare, e ferire , e in tutto e per tuito ogni giustizia dispregiare . Tutte queste cose il Vicere con somma diligenza e virilità ha tolte via; e con lo scudo della giustizia ne ha discsi, ed essi a lasciar quelli imperiosi costumi con la força della giustizia ha costretti. Ora si che conoscemo offer fouto Re, e non fono Tiranni, come per l'innanzi. Se questo cost giusto e intrepido Ministro di qui si toglie, senza dubbio alcuno alle prime depressioni torneremo . A V. M. sta ora di fare quel che più le parerit servizio, ed espediente. Noi quanto ci comandera di fare, come fatto con fomma prudenza e circospezione, allegramente con la solita obedienza soffrirento. Qui pose fine alle parole lo Stinca. E l'Imperador benignamente rispose, che la sedeltà del Popolo di Napoli gli era notiffima, e ch' egli in quello particolare avrebbe deliberato quello, che più al fuo fervizio, e a beneficio del Popolo l'avelle parlo conveniente di fare .

Ufci fijora lo Stinca, e trovò gli avverfari, ch' afpettavano d'effer con S. M., i quali fospettando quello, che in edictro an di mai talento lo guardono. Quello alla proprio Stinca intellipiù volte, perocche mi-fu grand' amico e do egli era cento, ch' io defiderava fijoretio per feriyrere il veco.

On S. M., "per quello che fi vidde, fiette fin Napoli con motto pinetre e foddistaisone, e ben fipello a ammedicherava ot col Marchele del Vatlo folo, che de notiri Signoti era il più favorito, e cara con belliffine libre inficene con altri Signoti e Il gioraso dell'Epifania con i più principali Signoti fe il giora del eprocifimi tori alla piazza di S. Giovanni a Carbonara ; el qual giorao S. M. mottor garadiffina dell'ezza e leggiadria. E in tutto il tempo, che fi tratteme con noi , gli tur fatti di quello ; e da quello Signore fimmoli banchetti, ove S. M. fimpre volenderi anciò, e tratto con unti con fonuna berrignità, principalmente con le Dame. E perciò non mi pare ch'i o pali con fiferzio il bel gratto, ulayo dalla Principelfa di Salerno con S. M. per omener la grazza di Gio: Battifia della Toffa, già fonccino per dellisti di fiagure e fegui così.

In un convito vennero malcherati l'Imperadore, ed il Marchese dei Valla. Stando ambedui seduti in terra a piè della Principescipella f che avea il Marchele concertato il fatto), ed of l'uno, or l'altro eccupando quella Signora con domande e con scherzi; e dicendole l'Imperadore ; che l' era gran servidore , la Principella lo prego, che le dicelle chi era : a cui egli rispose, ch' era un minimo creato di S. M. Allora la Principella gli domando le la volca favorire coll' Imperadore d'una grazia, che delideraya d'ottenere. Il Mascaro rispose in Spagnuolo, che quantuhque egli potesse poco con S. M., perocchè era de suoi minimi creati, tuttavolta avrebbe fatto tutta quell' opera, ch'avelle poffuto per suo servizio. E la Principessa a lui : promenimi su la vera fede di far quanto potete per me con S. M.; e replicandole l' Imperadore , che le ne dava fede e parola di farlo fubito: la Principella rispose : e io son ficara d'aver accapata la grazia di Gioc Battifta della Tolfa; poiche il Signor Masearo mi promette far dal canto suo, quanto può in questo con S. M. E cost segui ; perche la grazia fi ottenne fubito.

i In quello mezro S. M. nubata per l' avvilo, che fi elbie, che il Re di Francia con groffe efeccio tentava cofe movre di guerra verdo la Fiandra, fu forateo per rimediare a quello acciente partifit, e forif di poco buena vogila, cil Napoli, e a Roma fo n'andô; ove dal Somme Onnefice Pado III, fu con grandiffimo ororo ricevito. Quell'eritata dell'Imperadore in Roma molit l'hanno ferita; e per cil casia, e aneo per non fa bifo-

gno alemio intento lascio di scriverla.

Partendo S. M. dal Regno, non folo non rimoffe dal governo il Vicerè Toledo, ma lo lasciò confirmato con molta maggiore autorità, che prima non avea. Così il Toledo superata la congiura de' Grandi, e l'accuse sattegli appo Cesare, avendo veramente erto la Giuffizia, e postala al suo debito seggio, con aver astretto ogni grado di persone a star dentro i termini del dovere: fegui a finire gli ornamenti della Città, e delle fue Piazze. Dopo tratto per comodità de' negozianti di ridurre tutti li Regi Tribunali in un luogo; e parendogli il Castello di Capuana a proposito, dalle sue antiche delizie a i rumori de' Tribunali lo converfe. Benchè egli vi si affaticò tanto più volentieri, come molti credettero, quanto che fotto quello colore veniva a togliere dalla cafa del Marchefe del Vafto il Tribunale della Summaria, che sempre in quella casa era dimorato. E così afabbricate le belle sale, l'ornate camere e le deliziose loggie di quel Gafiello, in forma di Palazzo lo riduffe, nel quale fece fabbricare le

## DELL' ISTORIA DI NOTAR

più belle e comode carceri, che fullero in tutta Italia, così per l' Nobili, come per l'altre genti, con i luoghi de Criminali, e de Civili, Indi: dalla Vicaria veochia traffe i prigioni a ducento, ed a trecento la volta, ed alle nuove carceri gli fe paffare. Tra i quali v'ando, ma molto onorato ed accompagnato, il Marchele di Polignano, che per quello, che sono appresso per narrare,

era flato poc'anzi carcerato. Ma prima dirò altro.

Essendo stata mozza la testa molti mesi innanzi al Commendator Fra Tesco Pignatello avanti il largó del Castello per infiniti delitti, che contro lui li pretenderano; D.Troilo suo fraiello per isdegno fe n' ando in Coffantinopoli : ove fattofi conofcere per quello, ch' egli eta, con il favore d'alcuni Basa ebbe, come differo, udienza da Solimano Imperador de Turchi, al quale persuase l'impresa del Regno; in modo che mando l'armata per mare al Capo d' Otranto, ed egli con grand efercito alla Velona se ne venne, per valicare in Puglia, ed in Terra d' Otranto. Ma D. Piétro, sollo che di ciò ebbe notizia, con la maggior parie de Paront del Regno, e con le genti d'arme, ed infanterie Spagnnole, ed Italiane ando in quelle Provincie ordinando talmente le cofe, che i Turchi non avessero il disegno soro punto eseguito. "E benche fulle flato faccheggiato Cattro Città posta nel Capo d'O. tranto, ed i Cittadihi prefi da' Barbari; nondimeno Solimano, o sdegnando di guerreggiare con un Ministro dell'Imperadore, e non con la Maestà di quello, o forse essendogli stato riferito; che le forze del Regno erano apparecchiate alla difefa, per non perder la riputazione, tentando, e non riufcendo le cole, o per altro che si fusse, li ritirò , e tornandosene in Collantinopoli comando, che i canivi di Caftro fuffero posti in libertà, ed insino a Castro, donde tolti gli aveano, ricondotti senz'altro danno. Il che si diffe aver satto Solimano, perchè avea promeffo a Troilo di non far privioni a Criftiani, ma folo d'attendere all'acquiflo della Puglia, e d'Otranio. Comunque fia elli lafeiò quell' impresa ed il Vicercorritorno in Napolio E linita la fabbrica del Palazzo della Vicaria , fece in fu la porta feoloire in marmo la iscrizione, che ivi si degge ancora .

- . D. Petrus de Toledo Villa francha Marchio, Juris vindex, poft fugatos Turcas , &c.

che la può leggere, agiatamente chi vuole. Or finite le carcerit, febbene mon vi erano flati condotti i prigioni ancora; fuccesse il thello del Marchele di Polignano coi Principe di Salerno in quello modu,

# ANTONINO CASTALDO, LIBRO L 6

Era nel Palazzo del Principe ogni giorno molto concorfo di Signori e Cavalieri per trattenersi con quel Signore, veramente di Reali coflumi ornato, e con la Principella fua moglie, Signora di gran tratto, e di molto valore, Fra gli altri, che di contintto vi conversavano, era D.Vincepzo Toraldo Marchese di Polignano', Signore affai garbato e gentile. Un giorno trattandoli di far una partita di ginoco di palla , o di pilotta , come fi ha da dire , d' una banda era il Principe , e dall'altra il Marchele; e comecche gli clettori de' compagni per l' uno e per l' altro Signore non erano d'accordo, e chi diceva due per due, e chi altramente; il Principe, a cui l'irrefoluzione dava fallidio, faceiame diffe , tre per tre per finirla; e quello lo diffe con un poco di sgrigno. Queste parole del Principe, forse cosi senz'altro pensare dette, surono da alcuni, che di riportar si dilettavano (il che, per dire il vero, è peculiare degli uomini del nostro pacle), malamente interpetrate; perocche il Marchese non molto tempo innanzi da un certo Cavaliero detto Gio: Antonio Mallrogindice era flato a tre per tre disfidato, ed il Marchele non cra uscito altrimente; onde gli su persuaso, che quelle parole il Principe avelle ridesto malignamente per pregiudicarlo di quella disfida ; perlocchè sconclusa la partita del giuoco , il Marchese si parti. Ma il giorno seguente, o l'altro appresso il Marchese mando a disfidare il Principe per D. Giovanni Carrafa suo cognato, e figlio del Conte di Montorio, e per Marco Antonio Loffredo fuo amico. Costoro bene armati , avendo poste di molte genti per le vie ; e nel Cortile di Santa Chiara, fra le 14. 0 15. ore, perocche era d'estate, nel qual tempo il Principe avea finito di definare, ed i fuoi cortigiani erano a tavola, se ne vennero al Principe e che solo con due paggi era in camera; ed entrati fenza beretta in testa, fingendo d'aver caldo, al Principe si accostorno, il quale lor disse che si coprissero. Sciamo così per lo caldo , D. Giovanni rispose. Onde il Principe vedendo l' uno e d'altro nel vifo cambiati, stette sopra di se; e Marco Antonio cosi gli diffe: Il Marchefe di Polignano aspetta V. S. domani mattino a Piedigroua per dirle due parole : ivi V. S. inuenderà il tutto; e portisi seco un compagno, perchè io sono per servir il Marchese per un compagno ancora. Resto il Principe a quelle parole alquanto turbno, e rispose: Mi maraviglio, che il Marchese mi mandi a far queffa imbafciara; che cofa ci è ? Tuttavolta ditegli , che come io non mai abbia mancato con persona alcuna all' onor mio, cost non mancherò

#### 62 DELL' ISTORIA DI NOTAR

con lui . Andate che gli risponderò . Uno de'paggi corse a riferire questo fatto alla Principella , ed a' cortigiani , i quali tutti lasciato il mangiare, al Principe corsero, e molti di loro dietro agli ambasciadori. Ma quelli pigliato il tempo, erano, già discessi, ed usciti del Palazzo; e per quelta causa, e perchè molta gente in loro ajuto si scoverse, non poterono fare altro contro di loro; Ma la Principessa gridava, che non si poteva acchetare, rimproverando a' cortegiani la lor tiepidezza , e dicendo : ar si vedrà da dovera, chi sard buon servidore del Principe a vendicas questa insolenza, Ma il Principe con prieghi l'acquetò, sieche ella al suo appartamento si ritrasse. Di questo fatto ando tosto il rumore per tutto ; e molti Signori e Cavalieri , e Popolari di qualità e foldati concorfero al Principe, offerendofegli in tutto quello, che fosse di bisogno, a servirlo in quello affare. Ma il Principe ringraziati tutti, ed avuta buona confuita, mando al Marchese Giovan Batista della Tolfa , e Ginlio Cesare Caracciolo suoi amici a rispondergli, che prima egli complisse con il Cavaliero delli tre per tre, e poi il Principe, senza aver riguardo a difuguaglianza di grado, nè ad altro, avrebbe dato al Marchese buon conto di se . Il Vicere D. Pietro se di questo accidente pigliar diligente informazione, e trovato che il Principe non era di cofa veruna colpevole, ma si bene il Marchefe in averlo provocato, e mandatogli quella disfida ; fe prendere il Marchele, e porlo in carcere; ma non pote aver già nelle mani gli ambasciadori, perchè si salvorno.

Ora elfendo paffino il Marchefe alle carceri move, e flando in quello appartamento, dove ora è la flama del Sacro Configlio, foleva s'pello afficciarii ad una di quelle fineflere, che guazdano verso Porter Captuara, e la Duchefica, e s'opra la Fontana di Formello. Era-ivi una stalla motto lunga, coperna a tetti, che anticamente ferviva pere li cavaliti della Duchefica di Milano, che in quel Callello di Captuana dimonava. Quivi si astoce un aule con una froppetta, e per più di due giorni attoce l' occasione; tantoche affacciatori alla folita finesti ai indachede; coltri da dentro la stalla gli trio una scoppettata, e di in petto il cosse. E pertro con di Marchefe; e di in quello il- buon compagno se ne tric a bell' agrio, Jasiciando la scoppetta, e con essa poi trovata una sintichetta di vino e pane. Cossi la quello, che ad d'attanza del Costo e di Potenza avea amunazzan pella escela Marfilazzo del Costo e di Potenza avea amunazzan pella escela Mar-

# ANTONINO CASTALDO, LIBRO I. 63

c' Antonio Galiziano, che si era ritrovato coi Marchese del Vasto ad ammazzargli il figlio primogenito. Il Marchese ebbe tem-

po di confessarsi, e subito spirò.

La mova venne al Principe, ch' era in tavola, che mostro di turbarfene molto. Il Vicerè se del tutto pigliar informazione ; e poi se chiamare il Principe in Catlello . Ubbidi il Principe: a cui il Vicere diffe, che non credeva che il Principe avelle ordinato quel delitto maffime flando il Marchefe dentro le braccia del Re. Ma perchè già fra l'uno e l'altro era l'inimicizia chiara, già per quello volea, che il Principe gli dalle plegiaria di quarantamila ducati, di presentarsi a S. M. fra due meli, e giultificar le cose sue col Re. Il Principe dopo d'aversi affaticato a mostrare, com'egli di tal fatto era innocente, e come il caso gli era pelato infin' all'anima, perchè non aveva causa alcuna di far uccidere il Marchele, poiche come Cavaliero l'avea fatto chiamare a duello, e per ambasciadori Cavalieri, col qual Marchefe d'aver soddissatto a bastantra il Principe pretendea ; diede per pleggi il già detto Giovanbatista della Tolfa, e Paolo Antonio Poderico. E licenziatoli dal Vicerè, fra pochi giorni li pole in cammino, ed andò all' Imperadore; dal quale sependosi il fatto com'era successo, ed anco perchè molti Potentati d'Italia aveano scritto sopra di ciò molti Manisciti in savor del Principe, su ben viño ed accarezzato; anzi ottenne guidatico per molto sempo, acció posesse concordare la parte offesa; e così venne a godere il suo Salemo. Dopo alcuni mesi se ne ritornò in Regno.

Ora venendo l'anno 1558, ed approfituata la Prinuaven, flando le briggue la mattina del Salaso Santo a' Divini Uffici, ed il Sacerdote leggendo le Profezie, venne all'improvvifici, ed il Sacerdote leggendo le Profezie, venne all'improvvifici un tal steriennos, che fi per far cader le Chiefe, e gli altri editici, perché fu validiffimo e flazordinario, e durò affizi a
talche lafesiari gli Uffici Divini, tunti fiparenanti fee fe figginono
fuora delle Chiefe. E fu pericolo grande, che molti premendo P
un l'altro per la fretta, non fi afiognifiero alle porte nell'uficire. Il
che da Sauj fu per prefagio defamri mali interpretato; onde le
brigate ritualero abigottie, e di mala voglin. Ne quefio lodie
terremoto fu quell'anno, perocchè venendo l'Ellase, continui terremoti travagliorno Napoli, e Pozznolo, così il giorno, come la
note, e mafime nell'entra dell' Autanno: in modo che moliti
per tenna, che le cafe non gli cadeliero addolfo, dormivano nelle
prazze, e ne'campis. Ma come il Sole entrò nella libra, i terres-

moti furono più spessi, e finalmente la sera precedente a S. Michele Arcangelo, o pur-di S. Geronimo verso le due ore di notte fi fenti un valido terremoto; al quale fegui un gran tuono. come di molte bombarde sparate insieme. Ne sapendos che rumor fusse quello uscirono alle piazze le genti dimandandoli l'un l'altro che cola folle ; ma non flettero molto in quel dubbio o che furono chiariti non folo da' poveri Puzzolani, che con le lor donne e figlinoli in Napoli fe ne fuggivano, ma da una continua pioggia di cenere, che fu tutta quella notte. E frseppe, come fopra'l Lago Lucrino, che Tre Pergole fi diceva un tempos era emersa una voragine, che avea sollevata la terra a guisa d'un colle in alto; ed indi apertali di fopra, avea fatto quel fonito, con aver mandato fuori liamme: , e fuoco , e caliginofe nubi di ceneri , e pietre arle , e che il mare di quel lido si era ritirato per molti paffi addietro. Perocchè quello spirito veemente e sulfureo, che avea tanto tempo scossa la terra, passando pet luoghi cavernofi, bituminofi, e fulfurei, fotto terra, e fatto perciò potente ed impetuolo, non avendo elito, talche avelle potuto fenza far altro moto esalare, alzò la terra in alto, e se quella voragine, mandando fuori con empito fassi, siamme, ceneri, e caligine: che a guisa d'un grand'Arco Celeste micante di tiamme e faville, s' innalzava denfo- e caliginofo, e volava per l'aria con continuo corfo verso Levante. La mattina seguente se vidde uno spettacolo non meno miserabile, che orribile; perocchè i monti, i colli, le pianure, e le strade della regione di Napoli, e di Puzzuolo, tutte coverte di ceneri si viddero; e così utt' i tetti delle Chiefe , e delle cafe , i giardini di Posilipo e di Chiaia, e le belle malferie e giardini di fuori Grotta dalle ceneri coverte, gualte, e rovinate si vedeano: i begli aranci d e le balle piante fozze, brutte, e incenerite; gli uccelli, che per l'aria volando al fuggire attendevano, dalle ceneri impediti; e nociti , innanzi alli piedi delle persone di là e di qua cadevano. Durò quello terribile accidente molti e molti giorni & ficchè spaventate le genti non ardivano pute alzare gli occhi al Cielo, temendo proffima rovina ed eccidio, Onde ad espiar le colpe ed i peccau, e a placar l'ira del Sommo Iddio . i Sacerdoti con gran concorfo d'nomini, di donne, e verginelle fealze e scapigliate, or quello, or quello Tempio in processione vifitavano , con le lagrime agli occhi pregando il Signore Dio che lor ufaffe mifericordia, ed invocando i Santi, e le loro in-27 442

## ANTONINO CASTALDO, LIBRO I. 6

tercessioni per aggiuto: consessando che a i loro peccati questo, e maggior flagello si conveniva, e di non essere degni d'essere esauditi, ma si bene d'esser puniti e castigati. E mi ricordo, che il Padre Fra Angelo di Napoli, che se ne stava sempre nel Convento della Croce, gran dotto nella Teologia, e nella dottrina Platonica, oratore eloquentissimo, e di mirabile memoria, ma non men chiaro per la bontà della vita, Predicatore e Confessore del Vicere , al principio d'Ottobre, e in quel di che si legge l'Evangelio del Regolo, fe una predica mirabile fopra questo accidente nella Chiefetta degl' Incurabili : ove il Vicere, e il Principe di Salerno vennero ad udire con un gran numero di persone scelte, oltre venti e più Predicatori eccellentissimi d'ogni Religione, tratti dal defiderio d'intendere un uomo così fingolare. Perocchè trattando de' fegni, de' prodigi, de' portenti, de' pronoflici, de'miracoli, e degli auguri, non folo da Filosofo, ma da Teologo, con una eloquenza incomparabile, fe stupire non folo i Predicatori, che vennero ad ascoltarlo, ma tutti gli altri uditori; perocche moltrò i flagelli d'Italia di tanti e tanti fecoli paffati, e colle gravi sentenze della Scrittura se quali vedere, il braccio Divino con la sferza in mano soprallarne per cassigar le sceleratezze umane. Onde atterriti e stupiti lasciò gli uditori nel fine del fuo Sermone .

E seguendo più innanzi dico che nell'anno 1539. si celebrò in Napoli il Capitolo Generale dell' Ordine Eremitano di S. Agostino, ove su creato Generale il Rev. Padre Fra Girolamo Seripando, Gentiluomo di Capuana, dottiffimo, virtuofo, di fanta vita, e d' ottimo governo; il quale fe tre mirabili prediche il di della Pentecoste, e gli altri due seguenti giorni. Quivi concorfero molti famoli Padri di quella Religione, i quali tutti difputorno, e predicorno con mirabil dottrina ed eccellenza. I principali furono Maestro Agostino di Vicenza, Maestro Ambrofio di Padua Maestro Agostino di Treviso , Maestro Gio: Battifta Romano, Maestro Gio: Giacomo Barba, Maestro Alessio di Finizzano, Maestro Baldassarre Marracca, e Maestro Teosso di Napoli, grande Oratore, e Disputante. Costui se l' Orazione sunebre nella morte dell' Imperadrice , che mori in quell' anno ; e disputò molti giorni continui con Maestro Giovanni di Montalcino dell' Ordine di S. Francesco della Scarpa, gran dotto, e gran lettore dell' Epistole di S. Paolo, con mordaci e salsi motti fra di loro, Il quale Montalcino poi è stato, e non molti anni fono , per eretico in Roma ginstiziato.

Quest' anno ancora lesse l'Epistole di S. Paolo in S. Pietro ad-Aram D. Pietro Martire Canonico Regolare Fiorentino, dotto ed eloquentiffimo. Ma perchè sponendo quel passo: Si quis adificaverit, fanum, flipulam &c., diffe che quel non era il proprio luogo, di donde la Chiefa avesse possuro cavare il Purgatorio, sebbene si proteslava di tenerlo, come la Chiesa lo teneva, gli su proibita la lezione; e poi inquisito di eresia, se ne surgei in Argentina a Luterani . Fu anco in quest' anno l' ecclisse del Sole , che durò dalle venti un' ore e mezza, infino a ventitre e più, con tal ofcurità, che diede a tutti terrore e spavento.

L' anno 1540, i Giudei per non aver voluto pagare non fo che diecimila ducati al Re, o per altro che si suise, surono dal Vicerè cacciati dal Regno , dove per molti anni erano dimorati con gran comodità de'poveri. Dico questo, perchè mancata la comodità d'impegnare nelle occorrenze particolari per poca quantità di robe , i Cristiani cominciorno a far peggio , che i Giudei non facevano, perchè furo poi introdotti i Partiti, che hanno rovinate infinite Cafe di Napoli, e del Regno: 1

Or pallando più oltre, dico che nell'anno 1541., o 1542. faccesse la ribellione di Fra Berardino da Siena dalla nostra Cartolica Fede, e Chiesa Romana, e se ne passò ne' Paest de' Luterani con gran dispiacere e scandalo de' Popoli d'Italia. Ma mi rifervo di dirne più innanzi, some di cofa affai a propofito de!

tumulti feguiti in Napoli l'anno 1547.

Per ora dico, che Bartolommeo Camerario detto di Benevento, gran Dottor de Legge, il quale per grazia dell' Imperadore prima ebbe l' officio di Conservatore del Kegio Patrimonio, e por di Luogorenente della Regia Camera della Summaria, li prevaleva molto, e si avea tolto una licenza d'andare spesso a Somma, terra lungi da Napoli circa otto miglia, alle fue mafferie. Onde, perchè i negozianti in quello pativano difagio, il Vicerè gli fe intendere, che dat questo andare a Somma s'allenesse in ogni modo. Ma il Camerano, o pur Temerario, come molti per scherzo talvolta dicevano, gli fe intendere, che farebbe migliore, che S.E. non frequentaffe così spesso l'andare, e lo stare in Pozzuoti, dove il Vicerè per causa della falute constitutto l'Inverno, e gran parte della Primavera for lea far dimora ; perelle quello era maggior difagio e difpendio de' negozianti , che quello , che cagionava ello Camerario coli andar a Somma. Ma fulle per quelto, o per attra caufa, amibidue reflomo con occulto odio, e pellima volontà fra di loro. Ed il Vicerè non mancò di fario proceffare; onde il Camerario dopo alcuni mefi fe ne fuggi dal Regno, ed ando all' Imperadore a dolerti del Vicerè, e de Procetti fattigli contra. Ma queda Maelà compose le cose in modo, che poco tempo dopo riatorio il (Camerario al suo officio in Napoli), benche non molto

tempo durasse la quiete sua, come dirò appresso.

Nell' anno 1544. Muliassen Re di Tunisi avendo, come molfi affermano, avuto avvilo da' fuoi favi, e conofciuto anco per se stello, perocchè delle cose d'Astronomia si diceva esser non mediocremente istrutto, come gli soprastava pericolo di perdere il Regno, flandovi, che così le Stelle gli minacciavano, per dar luogo al Fato, si parti da Tunisi, ed in Sicilia se ne venne. Ma tofto intefe, che Amida fuo figliuolo con l'aiuto degli Arabi, e d'alcuni Principi Mori avea occupato il Regno, e di Tumili inlignoritoli; onde il Re affretto il cammino verso Napoli; per affoldar genti Italiane, e ricuperare il fuo Regno, Il Vicerè intesa la sua venuta , gli, mandò quasi due miglia avanti incontro quanti Signori e Cavalieri di qualità erano in Napoli , e gran parte degli Officiali Regi; e poi egli usci di Napoli col resto de' Signori, e Officiali, ed ando paffato Poggio Reale ad incontrarlo. Come il Re lo vidde, e che li fuoi, e gli altri ce l'additomo, lo guardò con volto piacevole, ed il Vicerè fatto a lui vicino, con gran riverenza lo falutò ed onorò, fenza però fmontar da cavallo ; a cui 'l Re con molta gravità Reale rispose al faluto con abbaffar alquanto la teffa. Il Vicerè se gli pose a man finifita , dimodoche la tefla del fuo cavallo era per dritto al fianco del Re, e così entrorno in Napoli feguiti da gran moltitudine di Signori , di Officiali , e Cavalieri , fra i quali meschiati erano circa dugento gentiluomini Moti, che sacevano vaga e bella villa. Era il Re d'aspetto venerando, più tofto grosto, che coverto di carne, di color brune, con occhio nero e grande, e barba nera e corta. Cavalcava un gentilissimo ginetto, ornato di guarnimento moresco bellissimo con molte perle, Aveva indoffo una giubba moresca di damasco turchino, con stivaletti moreschi ornatissimi, e con gli spront di massiccio oro, e così avea la guardia della fua fcimitarra : portava in tefta un bianchiffimo turbante, nel cui mezzo era un giojello di grandiffimo valore: in mano avea certi paternostri, a guisa d'un Cavaliere, di finifimi coralli. Entrò il Re Barbaro in Napoli, e nel-

I 2

-the't

l' entrar la Porta Capitana, appena vi alzò gli occhi; entrato poi non guardo la moltitudine delle genti, che afpettavano per vederlo, ne alle finestre, dov' erano Signore e Gentildonne infinite, nè alle piazze, nè agli edifizi alzò gli occhi mai ; ma attefe con molta gravità al fuo cammino: folo alzò gli occhi e mirò per buono spazio alle grade, alle colonne, ed all'architrave della Chiefa di San Paolo; tanto che parve a molti , ch' egli leggesse quelle lettere greche, ch' ivi scolpite si vedono. Passo per l'Incoronata, e per lo Castel nuovo, e su da quello, e dalle Navi, e Galere del Molo , e dal Castello di Sant' Eramo con molt' artiglierie falutato: ed ebbe per alloggiamento il Palazzo di Pizzofalcone, dov'egli molti giorni dimorò, facendo vita, e tavola Reale, le cui vivande erano sempre di muschio, ed ambra odorifera condite ; e poi fe ne venne dentro Napoli , ed alloggiò alle case del Signor Ascanio Colonna. Ottenne poi dal Vicerè di poter fare tremila fanti Italiani , delli quali fu Colonnello il Signor Gio: Battifla Loffredo figlio del Reggente Sigilmondo; e a quest' impresa andorno tutti i soldati , tutti i compagnoni , e tutti i più valenti giovani di Napoli . Fra gli altri Capitani furo celebrati il Signor Gio: Giacomo Macedonio Cavaliero del Seggio di Porto, Cola Tommafo Cossa della Sellaria, ardito vecchio, di bella disposizione, e robusto, Pietr' Antonio Grandillo, il Capitano Giovanni di Evangelista, ed altri.

Il Re fatto quello corpo di gente , fopra delle Navi con effe in Africa fe ne ando, e giunto alla Goletta , e finontati i foldati , fit da D. Francefos di Tovara , che avea della Goletta gente tentar l'acquillo del fito Reguo di Tovara , che ve acella Goletta gente tentar l'acquillo del fito Reguo di Tunifi, ch' egli rimar-robbe ingannato; perocche i medelimi Mori, che da Tunifi uficturando o vifitare e da nimare il Re, che verlo la ne ventile, afficurandolo che Amida per tema fe ne fuggirebbe, lo tradiriano; anteche effo Tovara teneva certifituo avvifo , che per tutti quei luoghi d'imorno, e dentro gli oliveti erano almeno tennimita cavalli Arabi, che comanque dalla Goletta con quei tremini fanti difordato fi fuffe, farebbe fatto da quelli affilito cou impeto, rotto, e fisonitato; e tutti quei foldati fenza daibbio alcumento, notto, e fisonitato; e tutti quei foldati fenza daibbio alcumento, notto, e fisonitato; e tutti quei foldati fenza daibbio alcumento.

Ma il Restrato da molto defiderio, che avea di ricovrate il Regno e dando a' fuoi troppa credenza, o pure tratto dalla malvagità del fuo Fato, poco badaya all' ammonizioni ed alle

parole del Tovara; e tanto più, che il Loffredo la cui molti de feguaci del Re aveano dato ad intendere, che non era vero quel; che il Tovara diceva: anzi, ch' egli era fegreto amico d'Amida, e che in grazia di quello si ssorzava d'impaurire il Re, acciò non attendelle all'imprefa, e perciò gli perfuadeva, che in ogni modo, verso Tunisi non si avviassero ) sollecitava il Re a feguir l'impresa. E cost posto in ordine, e volendo marciare, il Capitano Cola Tomnialo, che con gli altri Capitani faceva gran conto dell' avviso del Toyara, contraddisse al Colonnello, dicendo che si dovea molto bene avvertire a quello, che il Tovara diceva, come molto bene avvisato delle cole, e non a quello, che i Mori perfidi e traditori riferivano, i quali nel lor fecreto desiavano l'occisione di essi soldati, e la rovina del Re; protestan-'doli che non si dovea' a .cosa di tanta importanza andar così inconfideratamente; fenza aver per mezzo di buone spie pieno avvido della verità delle cofe. A cui si dice, che il Lossiedo dicelse: eh Capitan Cola Tommaso , sempre tu avesti il segato bianco . A cui il Cossa rispose : non per certissimo, Signore; ma si bene ho avuto, ed ho il capo bianco per esperienza delle cose; però chi averd il fegato bianco, in questa giornata se ne vedrà la prova. Indi toltofi il cappello di tetla : e pottolo alla riverfa , rivolto alli foldati andiamo diffe fratelli allegramente a morire con gloria eterna nostra , poiche il mondo va alla riversa:

Cosi li nollri fi avviorno in ordinanza verso Tunisi avendo a paffar lo slagno, ch' era fra Tunis; e la Goletta da man finistra, e dalla destra le campagne, e l'ulivi, Ma non si tosto fur dalla Goletta scoslati, che si viddero venir incontro Amida con una buona banda di cavalli , e fatto lor vicino , ecco che dall' ulivi uscirono infiniti cavalli Arabi, i quali alzato, com' è di quella nazione uso e costume, un grandissimo grido, diedero per fianco addoffo a' nostri , i quali sebbene un pezzo, come coraggiofi e valenti, tennero saldo l' ordine, nondimeno la moltitudine fu tanta, che ruppe l' ordinanza, ed entrata identro; fece crudelissima stragge; sicchè quasi tutti i nostri andorno per sil di fpada, eccetto pochi, che per la via dello flagno a nuoto, e chi fopra certe barche 6 che colà il Tovara : prevedendo l'elito di quell'impresa , avea mandato per lo stagno , per ricevere quelli che fossero fuggiti ) si salvorno Il Lossredo andò per salvarsi verso lo stagno; ma in quello su da' Mori giunto e con le zagaglie trafitto e morto, Mori anco Cola Tommafo, ed il Grandillo.

Level Geral

#### DELL' ISTORIA DI NOTAR

dillo, da veri valentuomini con' erano. Ed il Macedonio anch' egii fu ucció, na non prima che non fi faceffe intorno un
monte di Mori amnuzzati. Le teffe del Loffredo, e di quelli
tre Capitani furono polfe fulle zagagile, e per trofeo portate ad
Amida, infieme con il povero Re fatuo prigione del figlio.

Venne la mova di quella firage a Napoli , e perchè, come o diffi , a quella imprela era andasa tuta la gioventi di Napoli, che di spada facea prosclitone, pôche Case retiono, dove li piani e è lamenti delle madit, delle mogli, de figli ve delle forelle to no fi udiffero , e con grandiffium dispiacere dell' universite; be non era del lor fangue, era per fluetta amiciria lor congiunto. Il Re fur dal figlio Amida, come si disse accesso , e dopo laciato in libertà ; il quale ecò elecero ritornò lin Napoli, ma non con quella riputazione , che vi era l' altra votta venato; e dopo se n'andò all' Imperadore, il quale conò elecino principe, mosso a pietà della miferia e bassa fortuna di quel Re, so provvide di trattensimento infin che visite.

In quello isselfo amo del 1744, mort il Duca di Montalo D. Ferrane d'Aragona, a cui successe D. Antonio d'Aragona fuo figlio. Il quale trovandos a Misiano col Marchelo del Vasso fuo successo a companto, troppo desiolo del maneggio delle riccherze paracelo, e del dominio del fuoi Stati, sena aver riguardo al periodo, che si corre da coloro, che vengono nel Regno a tempo di caldo dell' estate, se ne venne a Somma, dov' era D. Antonia di Cardona sua moglie di fingolar bellezza, y valore, e bonta; e di vi o per disrostine, o per la mutazione dell' aria, si ammalo, e mori. Volte la Marches del Vasto sia foncionale del modo de' Grandi ; ma si Viccerè nel confenti per le Prarmantiche. Con tuno quello furono le più magnische e futusose, che si postesso afra a quel tempo.

E per finir le cofe del Camérario, dico, ch'egli titornò al fullificio e comeché in poca grazia era del Vienet, aveva gran difficultà el oppolizione nel maneggio del fino efercizio. Perocehé i Pretidenti quali tutti in grazia del Toledo, ad ogni fina propoliti il opponevano, ed al funo pareri constrativano; anzi quando uferiano dal Tribunale della Summaria, o per undarfene a esfa; o per gire in Palazor, o mot era alcuno di loro, che Paccompagnalle, a de che gli moltrafle più fegno di tiverenza e di ettimazione di quello, che gli facevano in Rosa, dovi era forza ch'egli fedelle il primo; talchè andando al Tribunale, e sitornando fa

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO I. 71

quello, dispregiato andar se vedeva, e solo. Il che conosciuto da' negozianti, eglino ancora in poco conto lo avevano: tanto importa agli Ufficiali preminenti di non star bene col supremo Ministro del Re. Al fine di miovo processato, gli fu in quest ultima foa inquifizione fatta da Antonio Barattuccio Avvocato Fiscale asprissima guerra. Ma venuti i giorni santi, e fatta la fua Causa a Pozznoli, dove il Vicerè se ne slava; il Camerario, che uomo ghidizioliffimo era, ben conobbe, che il Vicerè gli avrebbe posto le mani addosso, perchè non se ne suggisse un' altra volta. Ed è da notare la profezia, che il Barattuccio nel far della Caufa', fece al Camerario, ed il Camerario a lui. Perocche nella discussione del fatto bravando il Camerario molto della sua innocenza, gli disse if Barattuccio: Tu te ne fuggirai un' alera volta. Io non fuggirò altramente, replicò il Camerario, ma si bene coresta sua barba, perchè il Barattuccio lunga e gran barba portava, se l'a mangeranno nella prigione i pidocchi . E così seguì, perchè pochi giorni dopo dentro la Settimana Santa, il Camerario falariata una veloce barca, per opra di Lupo suo creato, o figlio, come si diceya, al Forno, luogo vicino a Pozzuoli, s'imbarco, e se ne suggi a Cammillo Colonna Principe Romano fuo amico, nè mai più ritornò in Napoli . Ed io lo vidi a Zagarolo Castello di detto Co-Ionna, dove andai l'anno 1546, per sipulare i Capitoli di Faullina Colonna con Gio: Tommalo di Capua, fratello del Duca di Termoli, Gli ragionai a lungo, e mi fe molti piaceri e favori con quel Signori e Principi Romani , che vennero a quelle nozze - Ed Antonio Barattuccio , al tempo de rumori di Napoli, come a filo luogo dire, venuto in difgrazia del Vicerè, fu posto in prigione, ove se ne slette molti e molti mesi.

Nell' anno 1 4545, molti Gentilioninti Napolemii conchinero di recitare una Commedia per loto efercizio, e per paffaemeno della Città. L'autor di quelto fu il Signor Giovan Francelco Mafeetola y uomo di belle lettere, mai di pronto e e mordato ringegno. E feclua la Commedia degli l'inganata opera degl' Intronati Accademici Senefi , con bellifilmo apparato di lunti, di veili , e di mulca la rapprefentorion nella Safa del Palzzo del Principe di Salemo; dove llava fempre per al efletto apparecchiato il Profectio I recitanti furono il Signor Giovari France-foo Mifectola, il Signor Antonio Mariconda ; il Signor Giovari France-foo Mifectola, il Signor Antonio Mariconda ; il Signor Abatolica vi il Signor Solora di Salemo il Signor Solora Para con Villano, il Signor Solora di Salemo antonio Mariconda ; il Signor Abatolica vi il Signor Solora delle Palle, il Signor Abatolica vi Signor Solora delle Palle, il Signor Abatolica vi Signor Solora delle Palle, il Signor Abatolica delle per solora di Salemo delle Palle il Signor Abatolica delle per solora delle

Leonardo Salernitano , Matteo da Ricoveri Fiorentino , ed altri. galantuomioi. Il minor di tutti fui io, febbene quei Signori per la lor cortesia mi onororno della carica del Prologo, e del Servo Stragualcia. Il Deniice, il Mariconda, e quel delle Palle rappresentorno i Servi con grazia mirabile: il Brancaccio, P Innamorato affai bene : il Mulcettola, Giglio Spagnuolo per maraviglia: Fabrizio Deniice figlio di Luigi, la Pasquella graziosamente : il Villano, un Pedante nobile, e grave : il Ricoveri, il Vecchio sciocco per impazzire: il Salernitano, il vecchio Virginio molto gravemente : un figlio della Signora Giovanna Palomba, il Fabio sopra modo aggarbato ; e tutti gli, altri disfero assar acconciamente; talche Napoli non ebbe d'invidia punto a Siena per gli recitanti. Zoppino celebre Mulico e giudiziolo di quel tempo, ebbe cuta della Mufica fcelta, ed anco dell'accordo degl'inflrumenti; onde la Mufica fu veramente celefle; e maffime perche il Dentice con il fuo Falfetto, ed il Brancaccio col Baffo ferno miracoli . L'anno seguente 1546, si recitò un' alua Commedia, Opera del Mariconda, detta la Filenia, rappresentata da qualitutti i medelimi recitanti con una eccellente Mulica, che riulci buonissima .

Da questi dunque belli ed onorati esercizi di lettere gli fpiriti gentili allettati, trattorno di fare in Napoli Accademie di Poesia Latina, e Volgare, di Rettorica, di Filosofia, e di Astrologia , al modo che in Siena , ed in altre parti d'Italia eran fatte per esercitare la gioveniù, ed i nobili spiriti negli sludi delle belle lettere; persuadendo ciò molto il Muscertola. Onde nel Seg. gio di Nido se ne cominciò una sotto il nome de' Sereni ; nella quale entrorno molti Signori e Cavalieri letterari , ed anço li Cittadini di lettere, e di coflumi nobili . Di quella fu creato Principe il Signor Placido di Sangro, Gli Accademici furono molti, ma fra gli altri vi fu il Signor Marchese della Terza Gio: Batista d' Azzia, il Signor Conte di Montella Trojano Cavaniglia secondo, Antonio Epicuro, il Signor Antonio Grifone , il Signor Muscertola , il Signor Mario Galeota , Messer Gio: Francesco Brancaleone, Medico, Filosofo, e Oratore, ed aluri giudiziosi ingegni , Della quale Accademia io sui , benche indegnamente, creato Cancelliero, ed anco per favor di quei Signori ammello per Accademico. A quell' Accademia de' Sereni era deputata una flanza a lamia nel piano del Corrile di Sant'Angelo a Nido, ove furono dipinte le immagini de principali Poe-

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO L

ti, e Letterati Napoletani, e di alcuni Poeti antichi Latini, e Greci, con una ilcrizione da man manca nell' entrare, che dicea cosi:

Tibi uni Calitum, Phabe clarissime,
Hunc locum, quin se ipsos Sereni tui dedicant.

Tu illis faveas prasensque adsis,

Earum ut feripta perpetuo ferena fient.

Quella era del Brancaleone. Ma nel capo dell'Accademia a man dellra era quell' epigramma dell' Epicuro:

Servate aterni vestigia nostra Sereni, Reddat ut hic pictos vos quoque posteritas :

Qui favit nobis, idem jam regnat Apollo: Quæ fuit, est eadem nunc Heliconis agua.

Segul polcia il Seggio di Capuana, e fe la fina Accademia fotto nome degl' Incogniti. Ma quando più s'attendeva a cobello ed onorano eferzizio di lettere, parve all' Eccellenza del Vicerè, ed agli Signori del Collaterale di prolibirle; e così fiatto. E per quanto allora fi dife, la catula fu, chenon pareva bene, che fotto pretello di efercizio di lettere fi faceffero tante congregazioni, e, quafi continue unioni de più favi, e delevati fipitti della Città, così nobili, come popolari; perocchè per le lettere fi rendono più accoflumati gli tuomini ed accorri , e fi fanno anco più animofi e rifoluiti nelle loro azioni. Ma o per quella, o per altra giutla e conveniente caufa che fi fuffe, furono l'Accademie norobite tutte e disfatte.

Om perché già fono vicino à Tumulti, non farà fior di proofito, che io mi riuri un poco additero, per nonftrare di donde fuffero
veramente cagionati, Berardino Occhino da Siena, Frate Cappuccino,
fu un Fredictatore fono putti già altri del fuo tempo celebre e famofo,
si per la fiua dottuna ed cioquenza, coime per l'afprezza della
vita i onde s' avea gran credito acquiflato non folo con i Popoli,
ma con i più gran Principi ed anco pet lo fuo nuovo modo di
predicare l'Evangelio, non con difigute filofotiche, e fitavaganze, come fin' al fuo tempo molti aveano, ulato, ma con i pirto,
con veemenza, e con fervore mirabile. Coftui predicò in Napoli nella Chiefa di S. Giovanni Maggiore l'ann'ti 1756, con molta moralità ed edificazione; e febbene fu notato d'alcune cofe
ilenziofamente dette, nondimeno egli fe ne difele in pulpino,
in modo che cefò di, lui ogni frandalo, e della fua dottrina.
Lafciò alcuni feguati in Napoli, a qualita con la mutarone della

vita furono poi detti Spiritati. Ritornò poi l'anno 1539. & predicare nell' Arcive(covado, e fu nel dire più alto, e più copiolo, ma per quanto i giudizioli s'accorfero, più coperto; benche egli usasse parole tanto ambigue, che poteva disendersi con dar la colpa a chi volesse i suoi parlari interpretare a suo modo, e non che l'intenzione del Frate fusse castiva. Tamochè le sue prediche diedero campo e cagione a molti di parlare della Sacra Scrittura, di studiar gli Evangeli, e disputare intorno la Giustificazione , la Fede , e l'Opere , la potestà Pontificia, il Purgatorio, e fimili altre difficultofe questioni , che tono de' Teologi grandi , e non da effer trattate da'Laici , e maffime di poca dottrina e di minime lettere. Ed io dirò una cola, che parrà incredibile, ed è par verissima, che insino ad alcuni Coriari della Conceria al Mercato era venuta quella licenza di parlare e discorrere dell' Epistole di San Paolo , e de passi difficoltosi di quelle, Ma quel che fu peggio, lasciò la costui dottrina, come in ogn' altra parte d'Italia avea fatto, molte persone e Case insette d' occulto morbo eretico. Ed in quello particolare non lascero di dire, che i Principi, che reggono e governano, devono con i Prelati de hoghi loro procurare con fomma vigilanza, che vengano a predicare persone di fanta vita e dottrina, e non ambizioli : perocchè i Popoli apprendono con faciltà il buono, ed il cattivo, che dor fi perfuade.

Gia nell'anno 1741. O 1743. Se Some un inaceto verme la mova che questo Occhino si era già dalla Caroticae Sana Chinfa ribellato allano, ed accotatoli a' Luterani. La cui ribellione, 
come a tutta l' Buila dilipacque, così se gran danno per molti 
anni al Cristianetimo. Egli fatto ribelle ferife molte Omelie volgari, e con un' Epifola le dedico alla fiau Italia, dicendo il 
manigoldo, che per l' addietro l'avea predicato Cristo mafcherato, na non potendo più con la viva vote predicatiglico nudo, 
come ce lo diede il Padre Eterno in Croce, con quegli scritti
il ficeva.

A quello tempo ufcimo in flampa fenza none dell' Autore crit ibbretti ; uno de' qualit fui il Sommario della Scrittura: l'al-tro, il Beneficio di Crifto; son alcune Opere di Filippo Melantone, ed i Erafino, tutti pieni d'empieta e d'erefie. I quali libri, perchè molti meli fenza prolizizione de' Superiori, per non averne tempo conto, publicimente di venderano, e leggerano, furono permoto conto, publicimente di venderano, e leggerano, furono permoto conto, publicimente di venderano, e leggerano, furono percolo

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO I. 75

colo, che mafeer ne posea, fosto graviflime pene gli profibirono utti; e nel largo, che fla dinanzi la Forta maggiore dell'Arcivefcovado, precedenti Bamir temendiffimi furono portate tutte quelle Opere, ed altre, che potevano effer fospette, e dopo una bela e Critilia na predica tivi fatta dal Padre Maeftro Ambrogio di Bagnoli dell'Ordine de Predicatori , furono arfe publicamente. Dopo que flo s'acqueotono le cole, n'e s' intete mai; che fimiti libri fuffero flati ritenuti da veruno e ferbati; e fe pure fi parlava della Scrittura da alcuno, e ra con più modeflia e fobrieta

Ora per finir questo primo libro, dico, che nell'anno. 1546. 

2º 16, di Marzo ad ora di fella, i fi brucò il Tortiono del Caflello nuovo, che stava appresso il Molo grande. La causa non 
fi seppe mai, perocchè moritro tutti quelli, che vi erano dentro. Quantunque dicessero molti, che uno di quei compagni, o 
20mbardieri del Castello, portando il succe per excinare, e psidesso per overe la transizione, che disprevediamense ne cadesse un poco, e si attaccasse alla polvere, e d'indi alla munizione, onde ne segui quello mendio e rovina. Ma chi può
in simili accidenti saperne il vero? Tuttavia le vicine case, cos
verso l'Arfenale, come verso la Piarza dell' Olimo pattrino gran
conquasto e danno; e su giudicato quel caso per portento di
finuro male.

Quell'iftesso anno morimo Francesco Re di Francia, ed il nostro valonoso Marchefe del Vallo. La cui morre come su per tutta Italia pianta, così a Napoli, ed al Regno si dannossitima, poiche si perse un così gran Signore, che poteva in ogni occorrenza favorire de aiunarci.

E con questo dolore universale finisco questo mio primo libro, apparecchiandomi nel seguente secondo a parlar d'ira, e ragionar di morte, ed a ziferire terribiti accidenti, che sono stati causa delle ruine di noi poveri Regnicoli.

FINE DEL PRIMO LIBRO.



D E L L'

# ISTORIA

DINOTAR

# ANTONINO CASTALDO

LIBRO SECONDO.

Sono così occulti e nascosti a noi i fini delle cose umane, e le riuscite di quelle, che per molta prudenza e esperienza che abbiamo, non è possibile di posserne fare certo giudizio. Perocchè effendo quelle cofe inferiori governate e rette dalle superiori, e l'ordine divino essendo incomprensibile e imperscrutabile : di là conviene , che abbiano origine gli accidenti delle cose, ove il saver nostro non s' estende altrimente. E febbene l' Astronomia coll' osservazione degli influsti, e corsi de' Pianeti, e delle loro congiunzioni ed opposizioni talvolta ne prevede gran parte : nondimeno non s'appone mai tanto alli particolari, che possa appunto come, e dove succeder debbiano, indovinare. Dico quello perchè sebbene Luca Gaurico Astronomo eccellente nell' Effemeridi del fuo Almanacco, che già fono in istampa, dicesse, e pronosticasse, che in quest' anno 1547. doveano esfere in Italia sollevazioni , e movimenti grandi e straordinari di Popoli , incendi , rovine , e accidenti orribili : non per questo egli possette far giudizio, che più in Napoli, che altrove succeder dovessero.

Ma chi mai avrebbe pottuto indovinare, che il Popolo di Napoli tanto amorevole, ed obediente al Vicerè D. Pietro di Toledo, quale tanto riveriva e temeva, dovesse fra breve spazio di tempo,

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO II. 77

per cagione da principio leggiera e di poco momento, venire a tale, che l'amore in dito, e l'obedienza in difubbidienza converter dovelle? E il Vicerè, che tanti anni la Città avea tenura cara, e favoritala in ogni occasione ed occorrenza, poi da cientoro e da diegno sfofpinto dovelle con l'armi, e con l'artiglierie percuoterla e offenderla, e poi con Proceffi cercar di calunniaria, e rovinaria affatto?

Or cominciando a teffere la tela di quello fecondo tragico libro, dico, che le cose erano già quiete, e si viveva all'ufaio senza sospetto alcuno. E sebbene, com' io dissi, già il parlar delle cofe delle Scrittura era alquanto licenziofo : pure non era tanto immodello, che o tollerar non si potesse, o almeno con gran facilità, o per via di Banno, o altro fimil ordine raffrenare. Ma il Vicerè, o tolta l'occasione da quel cicalare, o d' altro che si fuste, procedette oltra a' rimedi violenti ed odiosi . Si seppe ch'era venut'ordine dalli quattro Cardinali dell' Inquifizione di Roma, che si procedesse per via d'inquisizione contra li Clerici Claustrati e Secolari. A questa nuova la Città si sollevò alquanto . e creò Deputati , i quali andorno al Vicerè, e maravigliandofi di quella novità, lo supplicorno, che non volesse concedere l'exequatur. Il Vicerè rispose, che se ne maravigliava ancor esso, ma che avrebbe scritto a S. Santità , e fattogli intendere, come nè volontà del Re, nè intenzione fua era di tranar d'Inquisizione, e che non avrebbe frattanto conceduto exequatur alcuno. Tuttavolta la fama era continua, e grande , che l' Inquitizione farebbe flata fra poco tempo pofla in ogni modo terribile ; perlocche la Città entrò in fospetto . Ma comeche poi non se ne parlasse altramente, ne rimase quieta.

Fratianto il Vicerè procurò , come fi diceva, da Roma un Edito, per lo quale non lolo fi prolibira il tratar delle cole di Religione a' laici, ma raffienava alcuni altri ecceffi, che fapevano d' Inquifizione. È non mancomo alcuni poi di dire, che Paolo III. Pormetice Melfima à prieghi del Cardinal di Burgos fratello del Vicerè avea conceffo quell'Editio, unto più volentieri, quanto che giudicava da quello doverfi cagionare alterazione ne Popoli del Regno, odiofi dell' Inquifizioni; e quello per odio occutto verfo l' Imperadore, per cagione della monte di Pier Luigi foi figlio. Ma il volgo fempre luol dire le cofe a fao modo. L'Edino fu alcuni giorni dopo affilio nella Porta della Chiefa Catterlate; il quale da motti letto, e più forfe di quello, che

con-

78

conveniva , elagerato , fu cagione di far follevare alquamo la Città, e farne rumore ; e si grido dalla Plebe , serra serra . S' ebbe ricorso dal Vicario, il quale per tema si nasone ; ma fu stracciato P Editto. Indi venendo la Domenica delle Palme, per chiamata del Vicerè, l'Eletto del Popolo, e i Capitani delle Piazze Popolari , che per altro antico nome chiamavano Ottine, andorno a Pozzuoli; ed il Vicerè di nuovo temò il negozio; e fotto preteflo, ch'era bene di caffigare i pravi uomini, perfuadeva il doversi procedere contro di quelli. Ma sebbene quasi tutti erano per acconfentirgli; tuttavolta per rispetto de'huoni, ch' erano presenti, e per tema del Popolo già insospettito, e sollevato, non risposero risoluti , ma diero buone parole, con riserva di farlo intendere alle loro Piazze . Perlochè fi congregarono gli Eletti , ed altri Deputati della Città , così nobili , come popolari nelle loro Piazze, e proposto il negozio per arduo, e degno d' esser bene avvertito per lo pericolo dell'Inquisizione, e dubitando dell'esecuzione di tal peste , conchiusero di doverne andare al Vicerè, che se ne slava in Pozzuoli per causa di fanità; e così creati d'ogni banda Deputati, e scelti uomini di qualità, se n' andorno giuntamente a Pozzuoli, ed introdotti alla prefenza di quello, Antonio Grisone Gentiluomo del Seggio di Nido, di bel giudizio, e di belle lettere omato, gli parlo in questa sentenza. Questo Regno, Illustrissimo ed Eccellemissimo Signore, e la nostra Fedelissima Città di Napoli , quanto sempre rettamente abbiano senino della Cattolica ed Ortodossa Fede, e quanto sempre fiano stati reputati religiosi, a niuna persona credemo esser nuovo, o dubioso : e principalmente all E. V., che per tanti anni n' ha retti e governati , ed appieno ne conosce tutti. Dall' altra parte quanto fia stato sempre alla Città, ed al Regno non solo odioso, ma formidabile ed insoffribile il nome dell'Inquifizione, a tutto il Mondo è palese e chiaro. E questo per molte e molte giuste cagioni, e per questa sopra tutte, che trovandosi con tanta facilià, con quanta si trovano per ogni parce del Regno, falsi testimoni, ed uomini ribaldi, e senza coscienza, che per denari, o per odio si corrompono facil-mente, la Città, ed il Regno in breve ne resterebbe disfatto e rovinato. Da quel tempo, nel quale altra volta sotto il Governo della felice memoria del Re Cattolico Ferdinando d' Aragona questo negozio dell' Inquisizione su tentato, e dopo per grazia di quella Maesta, e per lo nostro giusto risentimento su tolto via, e sopito in tutto, not ne stavamo riposati e sicuri ; tanto più , che V. E. questi giorni

iddievo ne liede fpromeça, che quesfla cosa si farebbe rimediata; Ma era de questo Edutos peruvinai, ed inspirativi, intendació de noi questa fogue ogo detra peste e revina e a S. E. primo Ministro di S. M. Cofarea, e così gran protessor mostro simo venusi animofamente e, reputando V. E. non mento Citadino insfiro, per de cont, che Somme Prosita e Governadare, e sperando che così debisa quest' excidente corrumane en modo, she restitume nella fosita nostra quieste e sicurezza. Supplicamo V. E. resti servizia, che a sempo sio non vaguia sofirire, che Mapoli trimanga, di sura coprobiro e vergogna macchitata, e da così intolerabil signo, non meritandalo, aggravata; veccomandando e rimentaron nelle masi dell' E. V. le nosfre facul-sedi, te mogli, i figliusi , e l'onore, che imporra più di ogn' altera sossi.

Mentre cost parlava il Grifone, il Vicerè guardava i Deputati tutti uno per uno infieme, e a tutti infieme givolto cost

rispose, sebbene in lingua Spagnuola.

Non era di meftiero , che per quefti negori tunti voi Signori aveste pigliata la fatica del viaggio. Ne deve la Città a ragione refar con anfia, e con sospetto alcuno ; perocché io veramente mi ripuso vostro Cittadino e Regnicolo: e certo con ragione, avendo per tanti anni con voi dimorato e trattato, e olare di ciò avendovi maritata con une de vostri Signari una mia figlia. E percit vi dico, che ne intenzione di S. M., ne mia è flata mai , ne di apporre alla religiofa Cutà vostra macchia alcuna d'aresia, ne d'imporre Inquisirione altrimente. Ne piaccia mai a Dio, che stando io al Governo del Regno, che sale cofa l' avvenga mai. Anvi fe l'Imperadore lo comandaffe, prima n'affaticherei con le supplicazioni mie, che restasse servita di non eseguirlo; e quando pure lo conoscessi inclinato a dover farlo, prima gli dimanderei licenza, e mi partirei, che tale io vedeffi e facessi comandare o eseguire. Restate dunque sicuri, che d'Inquifizione non fi tratterà mai . Ma perche voi pur fapete, che molti, benche ignoranti e di poco conto , parlano licenziofamente di quello , ch'alla loro professione non fi conviene, e perciò potrebbe effere, che alcuni ve ne fuffero infessi; per questo non giudico fuor di proposito, ne la Città lo deve tener per male, che fe alcuni ve ne fuffero, fiano per la via ordinaria, secondo i Canoni, inquisiti e castigati; acció le pecore infette non abbiano d'attaccar la contagione all'altre fane; e per questo fine solo deveno effer coresti Edini , e non per altro. Ciò detto, li Deputati gli riferirono grazie infinite i dicendo, che tal era flata, ed era la speranza di tutti nell' E.S.

Ritor-

Ritoriorno dunque i Deputati allegriffint da Poznoli, ca alle Piazze riferiron la benigna ed amorevole rifipolta del Vicerè, che fu afcoltata, e poi predicata da tutti con famma allegrezza univerfale. Quantunque molti interperalfero da quelle parole ultime, di califare i colepcioli per via di Canoni, la mente del Vicerè non eller in tutto aliena dall'Inquifirione, ma volerla cominciare con apparenza giulta e convenevole, acciò col tempo ella paffaffe a termini più ardui ; tanto ch' ella pof refalfe Inquifizione da fenno: con tutto ciò la Città reflò quiera al modol ufato.

A quesso tempo si trovava esfere stato creato Eletto del Popolo quel Domesico Terracina, di cui nel principio del mio sibro tragionai, fatto per ordine del Vicerè le sesse al vivia del Signore precedenti, e compasfer suo ; talchè per questo, e per le cosse vecchie era odicio al Popolo. Tanto che molti giudicorno, che avendo intenzione il Vicerè di tenta quesso negorio, Pavelle quattro meli prima creato Eletto per aver per mezzo suo

la Piazza Popolare a voto.

Ma comechè le cofe degli Editti continuavano, e già n' era flato affiffo un altro alla Porta dello Arcivescovado alli 21. di Maggio del 1547., affai più del precedente chiaro e formidabile, imperocchè parlava alla scoverta dell' Inquisizione : cosa a tutti odiofissima ed insopportabile, ed anticamente sempre da' padri ed avi detellata ; la Città fi follevò tutta , e fi gridò arme, arme, e serra, serra; e su grandissimo rumore per le Piazze di Napoli i ed il Popolo tumultuariamente concorfe al Terracina, dicendogli, che convocalle la Piazza, acciò si amovessero i Deputati vecchi e fi creaffero nuovi Deputati E dubitando, che fra lui, e il Vicerè non passasse occulta pratica d'Inquisizione, poichè le cofe non fi vedeano andare a cammino, perchè altro erano le parole, ed altro i fatti , il che si conosceva ogni giorno dagli andamenti di quella pratica; in ogni modo voleano fcoprire questa macchina, e veder com' ella andasse. Il Terracina fu alla domanda renitente, e lor diffe, che non era di bifogno di fare altra Deputazione, perchè prometteva fubito in nome del Popolo andare al Vicerè, e riportarne provisione a soddisfazione di mui onde si farebbero in tutto acquietati. Ma la repugnanza del Terracina, ed il poco credito, che il Popolo gli avea, aumento il fospetto al Popolo, onde lo costrinse a suo marcio dispetto ad andarsene con la maggior parte de' compagni a -9-11/2 que-

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO II. 81

queflo chiamati in fretta dentro S. Agoflino ; e congregata la Piazza , fu propola l'arduità del negozio , il pergilio grande , e a poca gorifipondenra de fatti alle parole del Vicere . Onde per comun voto parve di privare il Terracina del fuo ufficio di Eletto, ed i compagni dell' ufficio di Confulori , perocchè in quel tempo il Popolo gli creava; e fu fatto Eletto Meffer Gio: Pafquale di Seffa , Chirurgo , uomo audace ed intiero , e di fazione popolare , e furono anco creati i Confutori , fra quali fu Gio: Antonio Cecere, poco amito del Terracina, e zelantifimo delle cofe popolari.

Da questo tumulto del Popolo i Nobili si mossero anco a rumore; e perchè per le vecchie depressioni, e rastrenamenti avuti dal Vicere, l'odiavano in fegreto; parendogli che quello fulse il tempo di pagarsene; e temendo eglino ancora l'orribil pefle dell' Inquifizione : chiamaro i Popolari al comune ajuto, dando loro titolo di fratelli, e dicendo che stessero in cervello; atteso che senza dubbio il Vicere intendeva di poner l'Inquisizione; nè delle fue parole fi fidaffero, perchè egli diceva bene, ed operava male. Dall' altra parte non mancavano alcuni di rimproverare al Vicerè la troppa protezione, che del Popolo avea voluto tenere, e come fatto infolente per li molti favori, non folo non credeva alle fue parole, ma avea temerariamente ricorfo alle armi. Ed in quello modo il Popolo in fospetto ed in diffidenza, e quello in isdegno ed ira addussero i maligni. Dico queste parole; perchè molte persone di giudizio così intesero, che queto negozio camminalle. La verità è, che li Nobili all' intrinfeco fi congiunfero con li Popolari per tema dell' Inquisizione, e per vendicarii del Toledo.

Reftorno il Terracina , ed i fuol compagni in grandillimo odio con il Popolo, parendo a tutti cii eglino volellero in ogni modo acconfentire alle voglie del Vicerè; onde il volgo Traditori della Padria gli chiamava. Ed erano quelli Domenico Terracina, il Dottor Antonio Marziale, il Dottor Prospero d'Orfo; Pietro Antonio Sapone della Summaria , Gioc Ferrante Bajano, Gasparro Brancalcone, Ferrante Ingriguetta, Gioc Antonio d'Angrifano, Gioc Berardino d'Acampora , Alberigo Cassapono, Sie gismondo della Torina; ed altri. Quelli non potevano andar pet la Città, che il sinciulii non gli gridasse ocre periodo nell' Arcivescovado, e su denno una Cappella ristretto, ed in Santa Recievado, e su denno una Cappella ristretto, ed in Santa Recievado, e su denno una Cappella ristretto, ed in Santa Recievado.

#### DELL' ISTORIA DI NOTAR

flitura falvato: l'Ingrignetta nel Carmine fu falvato; ed il Brancaleone dentro S. Eligio raccolto. Erano anco odiofi al Popolo, ed a tutti il Marchefe di Vico vecchio, il Conte di Syalentino vecchio, Scipione di Somma, Federico Carrafa padre di Fertante, Paolo Poderico, Cefare di Gennaro, Aurelio Pigone, Francefco Rocco, Fabio Bancaccio, e molti altri Cavalieri d'

ogni Seggio, che per non far catalogo gli lascio.

· Ora il Vicerè udita la follevazione del Popolo , il tumulto feguito, e come aveano fenza fua licenza privati de' loro uffici il Terracina, e gli altri molto imperiofamente, e che il Popolo alle fue parole e promeffe non credeva;, fi accese contra di quello e della Città tutta d' implacabile sdegno ed odio. minacciando che avrebbe severamente castigati l'autori di queflo sollevamento, e se ne venne in Napoli. Onde i Deputati andorno dal Vicerè, proccurando di acquietar le cofe con ogni buon modo, e scusandogli quanto potevano. Ma erano ricevuti, e guardati di mal talento, e le risposte, erano adirate e minacciose, cosi per gli fospetti di eresia, come per gli autori del tumulto, e della nuova elezione. Intanto che il Tribunale della Vicaria per fuo ordine ne piglio informazione contro gli autori di quello, e li trovò, che Tommaso Anello Sorrentino, uomo della Piazza del Mercato , uno degli antichi compagnoni di Napoli di gran feguela, a tempo che si serono quelle prime Piazze delle Otti-ne, avea ssorzato a dar il voto suo a Ferrante Ingrignetta Capita. no dell' Ottina del Mercato, che se ne stava saldo, e non volea parlare, e gli fe dire, che non volca Inquilizione per atto pubblico per mano di Notaro; e poi della sottevazione di quella Piazza era flato autore. Coflui citato dal Fisco ad informandum, dopo molta discussione, se si dovea presentare o no, al sine se ne venne in Vicaria per doversi esaminare, e su accompognato e feguito da una moltitudine infinita di Popolari , che aspettava ondeggiando intorno al Palazzo, che il lor cittadino licenziato fe ne ritornasse. Però il Reggente, e li Giudici veduta la moltitudine del Popolo, e stando le cose ne' termini che stavano, giudicorno più a proposito per allora di licenziarlo dopo breve esamina, che di ritenerlo. Erano mischiati con il Popolo molti Cavalieri, fra i quali fu Ferrante Carrafa, oggi Marchese di Santo Lucido, Signore di affai buone qualità, virtuolo, letterato, ed al Popolo affai caro. Costui tolse in groppa il Cittadino; perocche a lui fu confegnato dal Reggente, e dalli Giu-

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IL 8:

o dici, e menandolo per le Piazze di Napoli, per acquietar li ru-

mori, a casa sua lo condusse.

Dopo queflo il Vieerè se ne ritornò a Pozzuoli. Ma pozo Ma cgli non vi andò, se non accompagnato dal già detto tumulto. Ma cgli non vi andò, se non accompagnato dal già detto Ferrante, e da D. Diomede Carrafa, Cavaliero di molta qualità. Onde il Reggente, e li Giudici lassiono andar Cefare per l'i-fiesse aggione, che aveano licenziato il Sorrentino. Quello stata dili al Vicerè dispiacque; am per le cole che correvano, si configiiato di doverito diffirmulare. Però egli avendo. l'animo in tuto al castigo, ed alla vendetta rivolto, aspettuva il tempo di poterio fare. Fra quello mezto da "Pressi vienti se venite in Napoli molte Compagnie di foldati Spagnuoli, al numero di tremila, e gli tenne sco dettro il Castello nuovo.

Stando dunque le cofe in questi termini , un giorno poco dopo, circa le 16, ore nacque all' improvviso un grandissimo rumore e tumulto; onde il Popolo corse a pigliar le armi, e chiuse le cafe e le botteghe, se ne corse armato verso il Castello nuovo. Quello fu, perche venne muova, che gli Spagnuoli erano usciti fuora delli fossi del Castello, ed all', improvvilo aveano tirato a' nostri Cittadini archibugiate, ed erano corsi insino alla Rua. Catalana; faccheggiando le case, ed uccidendo donne, uomini, e fanciulli , Perlocchè nel Campanile di S. Lorenzo si sonò all' armi a martello. Li Spagnuoli armati in ordinanza avanti il largo del Castello se ne stavano in armi. Ma molti de nostri senza giudizio, e dal furore sospinti, ardivano di correre contro di loto infino con la fpada, e la cappa. Al fuono della campana di S. Lorenzo parve, che le Castelle Regie si svegliassero; onde cominciorno tutte contra la Città a tirar cannonate. Ma per molti tiri, che fullero sparati, non si se danno notabile in luogo alcuno. Morirono in quello giorno de' nostri più per pazzia e poco giudizio, che per altro, da circa dugentocinquanta uomini ; perocchè con la spada , e la cappa se ne andavano verso le mura del Castello nuovo, e verso le Compagnie Spagnuole pratiche, e bene armate, che gli acconciorno per le feste, pagandogli della loro temerità. Nè però li Spagnuoli se ne risero affatto; perciocchè dentro le Taverne del Cerriglio nel principio di quel rumore furono dieciouo Spagnuoli crudelmente fenza propofito uccili e tagliati a pezzi , e dalle finestre gittati in mezzo la strada; e nella Piazza della Rua Catalana, e dentro le case di

## 84 DELL' ISTORIA DI NOTAR

quella molti vecchi , e donne Spagnuole furono uccifi , E di quelli delle Compagnie Spagnuole, la fera al fonare a raccolta, ne mancarono alconi. Per quefto terribile e ftraordinario accidente i Tribunali fi chiusero. Ne si attendeva ad altro negozio, che a quello. Il giorno seguente nacque gran liugio tra il Vicerè, e la Città . Perchè S. E. pretendeva , che la Città avelle commello chiara ribellione, poiche fenza caufa veruna, ma folo con animo ribelle fi era follevata e corfa all' armi , uccidendo gli Spagnuoli , e venuta armata infino alle mura del Caftello a provocar con ingiurie, e con archibugiate gli Spagnuoli, i quali se ne stavano in ordinanza per guardia del Castello; nè avevano li Cittadini lasciato di far cofa, che non avellero moltrato chiara inimicizia, e ribellione. All' incontro gli Eletti, e Deputati grandemente del Vicerè si dolevano, dicendo, ch' egli per sdegno e odio delle cose pasfate avea fatto venir gli Spagmioli in tanto munero, per all'altare la Città, saccheggiare la Rua Catalana, uccidere all'improvviso, come faito s'era, i Cittadini, e far dalle Castelle tirar cannonate, non per altra cagione che per ira e dispetto ; come s'egli non fulle stato Ministro di S. M., ma inimico, e Napoli non fusse flata Città dell' Imperadore, ma de' Franceli, o de' Turchi. Onde in quelle repliche il Vicerè minacciava gravissimo castigo al colpevoli, e li nostri Eletti dicevano di ogni cosa doverne avvifare S. M.

Cosi partiti dal Vicerè, ferono congregare in San Lorenzo utti gli Avoccut, e famoli Dottori della Città. Tra codoro il primo luogo senne Gio: Angelo Pifanello, come il piti dotto e valente degli latti. E dicittà la Caufa, il Pifanello primo della contra l'inguindo ed irato Muniito, non per-altro, che per confervati il fuo; che poteva farlo per giultizia e che percò nons' mocrreva in alcuna nota di ribellione. Londe temendo di peggio per l'avvenire, si concluse di fa foldati per disendere la Città.

Questo peso si diede a Gioc Francesco Caracciolo, Priore di Bari, Cavaliero di Capunan, uomo di fingolar valore ed integrità, ed a Pascale Caracciolo suo fratello, molto circospetto Cavaliero, ed a Cesare Mormile di Portanova, capo di tutti i foldati, e compagnoni di Napoli, inimico del Vicerè, uomo di ingegno, di valore, e di maneggio, ed a Gioc di Sessa Eletto della Città. Ma 1º autorità del Priore, e di Cefare era quella, che go-

# ANTONINO CASTALDO, LIBRO II. 81

vernava il tutto. Così furono fatti alcuni foldati per la Città, e per la fina defentione. Ma per pagar loro gli slipendi s' ebbe assai fatica ad aver denari , perche bilogno cavargli dalle mani de Cittadini , Cavalieri, e Mercanti Napolerani, ed in certo modo taglieggiargli.

Quer , che delle cose publiche erano , oltre il Priore di Bari , ed il Mormile , più zelanti , e de' negozi publici s' impacciavano più degli altri, e ne pigliavano fatica, furo Placido di Sangro, ed Antonio Grisone grambi Cavalieri del Seggio di Nido, riputati favi, e di molta integrità e prudenza, ed al Populo cariffimi, il Signor Diomede Carrafa dell' Ordine di S. Giacomo, Ciamberlano Regio, e Guidone de Continui, Ferrante Carrafa già detto Niccolo di Sangro fratello di Placido, Giulio del Dolce , Gio: Antonio Costa. Ne men di questi prevalevano Pascale, e Giulio Caraccioli, fratelli del Priore, Pirro Lossredo, Fabio Caracciolo di Bocco, e Luigi Dentice del Seggio di Capuana. Del Seggio di Montagna non ve ne fu alcuno, che non fusse dalla parte del Vicere, prevalendos molto in quello Paolo Antonio Poderico fuo amiciffimo , infieme con Fabio Brancaccio, Aurelio Pignone, e Francesco Rocco. Di Porto molti vi-furono per l'una, se per l'altra parte favorevoli. Ma dalla nostra erano Luigi, ed Antonio Macedonio, Marelantonio Pagano , Jacobozzo d' Alefsandro Barone di Cardito , e molti altri. Di Portanova erano Ottaviano Mormile fratello di Cefare che dominava tutti i compagnoni popolari , Gentiluomo di molto valore, amato, e feguito affai, Aflorgio Agnese, Pietro Moccia; i Saffoni, ed altri. Nelle mani di unti cofloro era la fomma di questi maneggi.

Stando in questi constitui e disordini la Cina, quasi nave in mare agitata da venti e da tempelle , tutti parimente con formino fludio attendevano, che non fi sommettelle cofa veruna contro il servizio del Re, e procacciavano con ogni termine di moderanza e d' obbedienza di non incorrere in alcun fallo di ribellione; tanto più , che il Vicerè avea bravato contro gli Avvocati della Città dicendo che mentivano e avendo detto, che il seguito poc' anzi non era ribellione, perocche tutto quello ch' era accaduto, era ribellione, e più che ribellione ; e che in breve tempo avrebbe avuto tali Avvocati nelle mani, e fattogli strascinare, e squartare per le Piazze di Napoli . Laonde gli Lletti per mezzo d'aomini di grande autorità si affaticayano con l'irato Vicere d'acquetar le cole , licche reflailero quiete come

#### PE DELL' ISTORIA DI NOTAR

prima. Di coloro, che trattavano col Vicerè, e più Scofigomenene erano afcoltati , furo Michele Caracciolo Veforyo di Gatania, Gentiltomo di Capunaa, e Prelato gentiliffino, di fingolar vittà ed integrità , e Fra Ottavio Preconio Veforyo di Monopoli ; gran Predicarore de fuoi tempi , e di molta bontà e prudena.

E veramente alla giornata quell' ire "quelli s'degni, e quefle acerbità fi farebbono forti maturate in modo, che avendo fatta il Vicerè esperiora, che in fimili casi la troppa rigidità non partorifice effetti conforme al volere; e noi all' incoatto imparato avendo alle nostre spele, che il timultuare, e contendere col Superiore non produce, se noi inquietudire e ruina: le cose si farebbono acquietate, se gli uonini sipelsero ammonisti coll'espetierna degli accidenti, e d'indi cavame la debiar rebolurone, o che i Pati talora non volestro acceare gli animi umani, acciò la loto fovraltante forta non si, impedita. Ma come che in questi accidenti concorfero le dure leggi ed ordini del Pati, con le perverere volonti degli uomini, non folo non si maturorno, ma s' inaccritiono in modo, che me segui molto maggiori disordine.

Occorfe un giorno, che certi Algozini della Vicaria aveano preso un povero uomo per debito, e lo menavano prigione; e passando per lo Seggio di Portanova, il debitore faceva ogni sforzo di refilenza per non andare in carcere. Onde rumoreggiando con gli Algozini, vi accorfero fra gli altri tre giovinetti Nobili di quel Seggio, uno della famiglia Sallona, l'altro della Capuana, ed il terzo dell'Alessandra, i quali inteso il negozio, e vedendo, che per poco debito lo traevano carcerato prima tentotno di persuadere gli Algozini a lasciarlo, e poi uno o due di foro uforno qualche forza, perchè colui restasse libero dalle toro mani ; onde ajutato e favorito a quel modo il prigione, tanto comefe, che fcampò libero dalle mani di coloro. Petlochè sdegnati gli Algozini riferirono il fatto al Reggente, e quello al Vicerè ; il quale irato oltremodo comandò , che i tre giovani di notte fussero presi di fatto, e menati in Castello. Così su eseguito, perocche di notte furono presi, e volendono eglino gridare, palfando per le piazze, acciò fullero ajutati, lor furono con panni otturate le bocche.

Il feguente giomo il Vicerè fe congregare il Supremo Confeglio, e propolto il fatto, e molto elagerato il cafo, egli voleva, che coltoro per efempio publicamente fuffero giultiziati. A'Giu-

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO II. 87

A' Gridici pareya, che il delitto non meritalle tanto, e che per la qualità del tempo fi forprafacelle nella deliberazione. Mondimeno fi fe decreto, che i tre fullero avanti il largo del Carello morir e giultitati. Il qual decreto Gicco Loltredo Prefidente già del Confeglio di Giultita, e Reggente di Cancella-tria, Cavaliero di bontà ed integrità incompatabile, non volle mar parendogli inguilto ral decreto e peccipitolo, in como aletuno firmare, dicendo, che fe til Vicere voleva in cio procedere come Capitan Generale, l'averle fatto ello a fuo piacete, ma fe per giultita; che non gli pareva, che coloro metrialifero cod feveno caligo. E la medelina refilienza per un perzo feco Meller Gio: Marriale Reggence, benchè al fine pur lo firmaffe, sforzato, come fi diffe, a finto.

Della fittipe del Signor Cieco fu Ferrante Loffiedo, figlio primogenizo di fingolar valore e pfudenza; Pitro fecondogenito, molto gentile e favio Cavalisto; e Fra Pippo Cavaliero Gerofolimitano terzogenito. Ferrante governò la Provincia d'Ostranto motti anni; con forma lode di glutirità e di valore. Fu poi fatto Marchefe di Trivico, e del Confeglio Reale di Stato. Da lui nacquero Cieco primogenito, oggi Marchefe di Trivico, e del Confeglio Reale, il quale così come tiene il nome del fuo Avo, così ne tiene l'integrità e il valore; e Carlo fecondogenito; non 'inferiore a Padare ed all'Avo di attra le buone qualità loro. Ma chi ti conofce, fa che lo dico il vero; onde ritorno a ragionare di quelli; che ponchiufero, che il povezi

giovani morir dovellero.

Il principale di quedto parene fu Scipione di Sonnua, dicendo che il Vicerè come Capitan Generale, e per caudi d'élempio por teva farlo; anzi per quanto fi diffe, egli raccordo il cafo di Fucillo, e di quegli altri, i qual impicanti fur cauda di quietare i rumori della Gabella. Ma nori valeva in queflo cafo la confeguenza di quello Sillogismo, perceche i cali non erano in termini pari poliche ai tempo di quel primo accidente la Plebe fu fola a fare alquanto di tunulto, per cagione di piccolto pagimento; qua in quefl' altro tempo fi erano follevati il Nobilità, ed il Popolo infieme, e di il Regno tutto flava alterato per que fin, dove andava la toba, il a vita, e e l'onore; e l'ite d'ogni banda erano paffate troppo avanti, talche l'ammuzzangli era un accendere maggior fucco d'odo, d'ira, e ed differazzione alla Città; del che fe ne vidde feguir l'effetto.

Fur

#### 88 . DELL' ISTORIA DI NOTAR

Fur per virtà di tal decreto li tre Infeliei giovani Nobili nel di 44, di Maggio 1747, a 16, ore, quando era più ardente il Sole, condotti avanta il Potre del Cafello movo, ed viv dagli febravi del Vicere oribilimente feanatti "Uso de quali, che timo-cente ai tutto it riputava, per non aver fatto altro, ch' effer gorfo al tutto it riputava, per non aver fatto altro, ch' effer gorfo al rumore degli Algozini più per cuivoftà di fapere che cole era, che per altro, con pianto dirottifimo gridava, e protefava la fun innocenta i, Fur veramente miferabilifitimo e endelifimo, lo fipetacolo di quella giulizia i anto più, che i conyì fur gettatte la lafciati nel fangue e nella polvere a non Banno crudele, che niuno ardiffe di levargli,

Or quello si, che accele di tant' odio e di tanta rifoltrazione gli animi di tutti cosi Nobili; come Peoplari, che rhiufe le cale e le botteghe, e totte l'armi per rabbia ed ira, non fisperno che farfi; gridando, minacciando, e bel'emmiando per ogni parte; e come sticiti dal fenfo andavano di qui e di llà trando e parlando. Ma il Vicerò o di fua tella, or pur configliato di fuoi aderienti, dopo quella terribilità, il giorno medefimo alle aco ore volte in ogni modo cavalcare per la Città, cosi per mofitare di quanto poco conto tenefle tutti, come per atterrigili e fparen-

targli, ficche più non aveffero ardire di muoverli.

Tollo che fu riferito quello alla Città, tutti fi apparecchiorno a veder questo estraordinario ardimento, che da molti su giudicato poca confiderazione. E già in più d' un luogo si era concluso, che nel passar se gli tiralle un' archibugiata : il che molti ebbero opinione, che sarebbe seguito in tanta disperazione e risoluzione d'animi , se il Principe di Bisignano , il Priore di Bari , Cefare Mormile, Pascale Caraccciolo, ed altri che io dissi, non fuffero andati per la Città; caldamente pregando per ogni piazza le brigate, che per amor di Dio non avellero voluto difordinare il tutto, con ricordare a unti il debito che fi tenea col Reje che il Toledo era pur Vicerè dell' Imperadore; e che fe egli o coloro, che l'avevano configliato, avevano fatta alcuna cola ingiulta, ne avrebbono lor dato firettiffimo conto a S. M.; alla quale volevano mandar Ambasciadore senza perder tempo; e che dovevano tener per fermo, che a S. M. farebbe foinmamente piaciuta la toro obedienza, ed avrebbe provvillo come il caso richiedeva. Dove che se avessero fatto disordine, averebbono esasperata, la mente di quella Maestà, la quale sin lad ora non

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO II. 8

sapera niente di questo, e non avea colpa alcuna nell'ingiultizia del suo Ministro, in modo che firaino flati cassi dell' eccidio e rovina perpetua della Città, e di tutto il Regno. E Pascale Caracciolo disse nella Piazza della Sellaria a molti, che ivi erano in arme: fratelli, flate quieti, e non s'i movete a costa alcuna, perocche non voi, ma noi Nobiti famo stati toccasi; giasche Nobiti, e non Popolari sono quegli tre famanti; e si noi Nobiti e en aequietamo, voi antora acquietar ve ne dovte. E così rimediorno, che nesttuo persò di eleguire male alcuno.

Cavalcò dunque il Vicerè, e con lui come afficuratore cavalcò il Principe di Bilignano, il quale con gli occhi e con il volto non celsava, pallando, di pregar tutti, che stellero quieti . Ma se l' autorità , e le buone parole del Principe , e di quegli altri Cavalieri ottennero, che niuno si movesse a disordinare : non fu però, che paffando il Vicerè, alcuno gli faceffe riverenza; anzi tutti mirandolo in volto con occhi irati, ed ifguardi torti , non gli fero altrimente fegno alcuno di riverenza . Onde i poveri Cavalieri temevano da momento in momento di vedere il Popolo incrudelire, e far disordine. Passando per S. Lorenzo il Vicerè, si voltò alquanto alla finestra, ov' erano gli Eletti e i Deputati; e vedendo che non lo falutavano, e che gli altri lo miravano di mal occhio e talento, si voltò al Principe di Bisignano, che gli era a canto, e gli disse alcune parole, che febbene non furono intele bene, tuttavia parve, che si rifentisse di quella irriverenza. E Scipione di Somma ebbe ad esser causa di disordine in quel fatto; perocche passando, si rivolse alle brigate, che non faceano riverenza al Vicere, e lor diffe : che vi fiano tagliate le mani , perchè non ufate creanza a S. E. Ma uno di coloro gli rispose irato: siano tagliate a te, ed a quanti traditori della patria sete. Ma gli uomini di giudizio tosto troncarono le repliche, perchè già si erano avvicinati molti; e non ne feguri altro.

Al fine il Vicerè fano e falvo fi riduffe con la fua compagnia in Caftello; maravigliandofi ognuno, che aveffe avuto tanto ardire, non curando il pericolo, nel quale incorrer poteva, di effere ammazzato, e tutti i finoi tagliati a pezzi. E febbene tutti giudicorno, che fe alle turbe non fuffe fato ragionato, pregandole, che fuffero flate falde, fenza dubbio il Vicerè farebbe fato ammazzato; io fempre fui , e fono di contrario parere, perciocche il offendere in pubblico innanzi agli occhi di tanta moltitudine un Signor grande, e Miniftro di tanto Imperadore, non era partito da effere feguito da un Popolo, che flava per vedere paffarlo, e non con rifoluzione, febben con defiderio d'offenderlo; e quelli tatti non fono, fe non d'uomini particolarmente, e gravemente offer, e rifolutifimi alla vendetta; e non di quello e di quell'altro, che non vuol effer il primo a cominciare, na alpetta che altri coninici. Tuttavolta fu un bel

pallare di pericolo.

Or perché già fi erano chiariti tutti, che dal Vicerè non fi poteva, nè fi dovea spera più cofa buona, e che della sua mala intenzione verso la Città se n'era vista l'esperienza chiara: per quello si congregorono in S. Lorenzo tutti gii Eletti, e Deputati; e dupo lunga discussione conchiusero di mandare Ambasciadore a S.M., a fare intendere quanto era seguito, e supplicarta di conveniente provvisione. Così ciclière oi il Principe di Salerno per Ambasciadore come Signor principalissimo del Regno, e da masto eriverito dal Popolo, e da 'N-bbii, ed anno per effere stato conosciuso sempre inclinatissimo a favorir la patria, e di il Regno; e che inseme con tido doveste andare Placido di Sangro, Cavaliero, come o disti, di gran qualità ed integrità, il quale al ritorno del Principe rimanelle in Corte per ordinario Ambasciadore della Città, e Regno, E così scriffero al Principe, ch' era a Salerno, che se verifite in Navoli.

Accetto il Principe molto volentieri l'affunto di quella Ambasceria per molte cause: prima perchè egli era inimico del Vicerè : secondo, perche avea gusto di esfere adoprato ne' maneggi delle cose pubbliche, e specialmente in quello importantissimo accidente: terzo, perchè standosene egii in Salerno con poca riputazione apprello dell' Imperadore, per aver nella giornata della Cirasola , quando su rotto il Marchese del Vasto dagli Frances: fatto lasciare il Duca di Somma preso in quel conflitto: ebbe forrammodo a caro, ch'egli fusse stato eletto nelle turholenze del Regno per Ambasciadore, e come uomo princimale e confidente di tutti : onde il Re conoscesse , ch' egli valeva nel Regno molto, e che se ne tenea gran conto. Ma comusque si fulle, egli sene venne volando in Napoli, e chiamato a San Lorenzo dagli Eletti, e Deputati con Placido di Sangro, ebbe il carico dell' Ambasceria, dove su molto savore-. volmente ricevino ed accompagnato; e poco dopo ebbe l'iftru-. zioni di quanto egli , e Placido dovellero con S. M. trattere.

#### ANTONINO CASTALDO. LIBRO II. 9

Intefa dal Vicerè l' elezione degli Ambafciadori , ancorchè non molto gli fusse grata per la qualità degli uomini eletti, tuttavia usò un' astuzia da gran maestro di negozi e di tratti. Egli fe chiamare il Principe in Castello, dicendo di volergli ragionare di cose importanti al servizio di S.M., e beneficio pubblico. Ando il Principe da lui, e ricevutolo con molto onore, gli diffe, come gli era flato cariffimo, che la Città l'avesse eletto per Ambasciadore a S.M., per esser quel Signore principale, ch'egli era , di molto giudizio e valore . Perlocchè gli avea parso di mandarlo a chiamare per dirgli folamente, che fe egli andava dal Re per conto dell' Inquisizione, non bisognava altrimente di andarvi; perocchè esso Vicerè gli dava sede e parola da Cavaliero, fra due mesi fare venir Carta da S. M., per la quale si provvedesse, che d'Inquisizione più non si trattalle. Se per l'ofservanza de' Capitoli; che quando alcuno Ufficiale non gli avesse offervati , che vi averebbe subito provvisto a voto della Città : e così non era di bisogno, che la Città avesse satta spesa alcuna, nè che il Principe a tempi caldi ed incomodi pigliasse travaglio del viaggio. Ma se pure esso Principe voleva andare in Corte per dir male d' esso Vicerè, che andasse in buon' ora, Ben sapeva il Vicerè, che nè il Principe, nè la Città si sarebbero contentati di quella fua offerta. Ma quello lo fece il Vicerè non perche il Principe non andasse, ma perche andasse, acciò coll' Imperadore potesse poi scusarii, ch' egli avea fatta quell'offerta a lui, ed alla Città, per non far dare a S. M. fastidio; e che il Principe avea voluto andare più per inimicizia contro di lui, che per zelo di favorir la Patria, o per servizio di S. M.. Il che fu poi rimproverato al Principe dall'Imperadore, come apprello dirò.

Ma flota e pazza Città (fa ciò detto con ogni gran riverenza), e male accorto Principe. Perocchè doveano alpettar li dua mell', e vedere ciò che l' Vicerè facelle; potchè fe offervava la promella, il negozio era finito; e fe non l' offervava, cou tanta più ragione fi poteva andrea e S. M. a doleril del fuo Miniftro. Ma gli tomini come rade volte, quando flanno di fotto, non fa avvillicono, così quando lor pare di aver vantaggio nelle cole, il più delle volte non fi famo temperare, e per lo più infolemi-fcono. Il Principe alle parole del Vicerè rilpofe, che quel che S. E. diceva, gli pareva motto giuflo e ragionevole, e che ne avrebbe parlato con gli Eletti, e Deputati, e credeva certo, che ne

ne sarebbero rimassi quieti. Ma che quando pure avessero voltato mandarlo, in tal caso S. E. l'avesse per iscusto, perchè alla sua Padria non poteva, nè dovea mancare; e che S.E. poteva avere affai per bene, che andasse più presto esso Principe, che altro, perchè eggi non averebbe trattato cosa veruna fuora di quello; che si conveniva.

Cosi licenziato il Principe dal Vicerè, come fu per cammino verfo San Lorenzo, Pisziodo, che a dir il vero, defiava in eftremo d'audure, e reflar Ambaficiadore in Corre, diffe al Principe: Signore, Eliam vocar ille. Non lagitamo d'audare, perchè con le parole cerea trattenerei, ed ingannarei. E così tutti gli altri diffeto anovare, tantoche riferira agli Eletti, e Deputati la propolala del Vicerè, fir ributata, ed ordinato al Principe, che toflo partiffe. E provveduttolo di denari, egli con Placido di Sangro parti

fubito per la Corte.

Inicia dal Vicerè la partita degli Ambafciadori, tofto provvidde ancor lui di mandare i li fuo Ambafciadore a Cefare. Edeletto in questo fervizio il Marchefe della Valle D. Pietro Gonzales de Mendozza Calellano del Castello nuovo, ed informatolo beniffimo, fubito l'iniviò in Corte. Usò quelli tanta diligenza, che ancorchè il Principe fuffe partito avanti più di fei giorni, avendofi fatto trattenere in Roma da questo, e-da quel Cardinale, egli fui il primo ad arrivare in Corte, ed ebbe l'orecchie di S. M. prima del Principe; e l'informò in modo, che con poco buon volto fu poi il Prin-Principe ricevuto, n'e ebbe udienza per molti e molti giorai. E folamente Placido trattò alcuna volta con S. M., e con fuoi Minisfri, come apprefilo dirò.

Venne frattanto da S.M. un Indulto Generale alla Città per conto del tumulto feguito, eccettuatine venti perfone, ed un altro riferfato in petto di S.M., e che tutti interpetrorno il Principe di Salerno. Il quale Indulto fu fra quelli giorni dal Vice-

tè pubblicato.

Or fra questo merzo, che si autendeva a sar li soldati per disfensione della Ciula, alla sama dell' uscissione di quei tre poveri Gentiluomini, e del disordine, nel quale flava la Ciula col Vicerè, e con gli Saganouti si mosfero molti e moditi strouticiti del Regno, ed a Napoli se ne vennero. I principali, e più famosi Capi di quelli surono, Camillo della Monica della Cava, Giutiano Naclerio della Costa d'Amalsi, e Costanzo di Capri, fresui-

feguiti da gran moltitudine di amici loro . Questi si divisero in diverse parti della Città a scaramuzzare con gli soldati Spagnuoli, i quali se n'erano di casa in casa venuti insino alla Cancellaria vecchia, ed a Santa Maria della Nova, e fatti molti buchi nelle mura, d'indi tiravano archibugiate alli nostri, e ne uccidevano molti. Ma Costanzo di Capri, che teneva cura del Ouartiero del Molo piccolo; Camillo che se ne stava a Monte Oliveto; Giuliano, che ora in questa, ora in quella parte travagliava; ed it Conte d'Alife, che della Porta Reale teneva cura, fi vendicorno per eccellenza. Nè men di questi si adoprava Francischetto Napo-letano, ma di razza Spagnuola, giovane di gran valore, e di molta feguela. Sopraggiunfero poi da otrocento fuorufciti Calabreli, uomini terribili e determinati; per opra ed aggiuto de quali, gli Spagnuoli lasciorno Santa Maria della Nova, e la Cancellaria, ed alla casa di Francesco Moles, ivi vicina si ritiromo. Ma in breve da quella furono cacciati ancora; perocchè i Calabreli fenza temere archibugiate cominciorno a poner fuoco alla porta; onde coloro si ritrassero alia Incoronata. -J 753

Quelle unholenze leguite aveano pollo in Compiglio ed in rovina ogni cofa, e ogni giorno fi temeva , che dovelleto peggiorare, maffinamente per gl'infiniti fuoruficiti, ch' erano in Napoli, Perlochè infinite perforo Nobili, e Cittadini, per tema di non vedere un giorno qualche eccidio ed elleraminio della Città; temendo anco di qualche grave universifi calligo per ordine di Sua Maellà, perchè l'autorità del Vicerè era grande: prefero partito di uferfiene con le mogli e figli dalla Città; come fe ne ufcirono, e ritirorno alle Città, Terre , e luoghi convicini, afpettando, che le cofe fi acquiettalfero per l'aggiuso

di Dio, e clemenza dell' Imperadore,

Or effendo le cofe in questi termini, vedendo Cefare Mosmile, che il Priore di Bari, ed elfo aveno addolfo turo il nome d'effere stati autori di questa macchina, per tema di non effer come Capi caligati , deliberò di confondere e mechiare i Grandi ancora in questo maneggio, e tutti gli attri uomini principali della Città, acciocche la cofa passifie fopra di utui, ed eglino rimanesfero con minore imputazione, o ameno compresi ta la mistitudine degli altri. Onde immagiana cos fito fivegliato cervello, quanto in ciò far si dovesse, al Priore se n' anche con considera de la considera di considera di di, e comunicato il suo pensitero, si diede ordine ad esguirlo, L'ordine su questo: siar possiti anti uomini in diverse parti della

della Città , con ordine , che come udiffero fonar la campana di S. Lorenzo a Nona, tutti da diverle bande corressero gridando verso San Lorenzo: armi, armi, che Cesare Mormile è state preso per ordine del Vicere, e si mena in Castello. A questi gridi di tante parti , così uniformi ,e di tante persone unite , tutta la Città si levò a rumore, e prese l'armi il di 25. Maggio 1547. Ma il Mormile armato di corazza fopra un picciolo ronzino tofto comparve, riprendendo questo e quello del facile movimento, e della falfa credulità, e dicendo non effere flata vera la nuova della fua cattura, e che si racchetassero. Sopravvenne trattanto il Priore di Bari con una terribil sequela di persone, domandando, che cofa era. Ma veduto il Mormile, a lui fi accostò. Erano tutti nel largo di San Lorenzo a cavallo, quando il Mormile alla moltitudine rivolto, disse: Figli e fratelli miei , poiche si sta con questo timore di effermo presi, non mi pare, che sia fuor di proposito, che facciamo unione insieme a servizio di S. M., ed a difesa comune. Il che inteso dalla moltitudine, tutti gridorno, Unione, Unione. Il Priore intanto, il Mormile, e gli altri se n' entrorno dentro la Chiefa di S.Lorenzo, e là Luigi Dentice, Gentiluomo principale, gentil mulico, ed in ogni azione galantissimo, salito in fu il pulpito, diffe cento parole affai accomodate fopra il foggetto di tale unione.

Si prefe dopo rifoluzione di chiamar fubito il Principe di Bifignano, il Marchele di Pefeara , benchè di poca rade, il Signor Fabritio Colonna, figlio del Signor Afcanto, il Duca di Montelcone, e quandi Titolati, e Cavalieri, e duomini di conto erano nella Città. Il quali per tema del Popolo, ch' era in rami, vennero utti. E Gio: Tommafo Califano di Napoli, foldato aflai valorofo ed onorato, che avea molti anni fervito in Lombardia fotto il Marchefe del Valto Generale d'Italia, e Governadore di Milano, e fotto Cefare Majo di Napoli, tolto un gran Crocifillo di dentro la Chiefa, e politofelo in collo, ufei gridando Unione, Unione, feguito da tutti li Signori e Cavalieri, e dal Popolo, i quali fe n'andorno all'Arcivefcoyado, ove Gio:Domenico Graffo Notano della Città, e mio Maedro, filipuiò il contratto dell'Unione universila e a fervizio di noltro Signore Iddio, e di S. M., e beneficio publico.

Così si acquetorno sè cose. E se si chiamati avessero avuto rato quello, che satto si era quel giorno, il Mormile avea ben ordita la tela. Ma la notte seguente tutti si chiamati passorio.

# ANTONINO CASTALDO, LIBRO II. 95

dalla banda del Vicerè, escusandos, che la tema del Popolo gli avea satto intervenire a quell'atto, e non la propria volonià. Onde tanto più piacque al Vicerè la difunione, quanto dispiaciuta gli era l'unione. E così il Mormile, ed il Priore pur rellor-

no capi e autori d'ogni cola,

Ma il Vicerè sdegnato, che la Città avelle tante volte rumoreggiato, e ricorfo all'armi, determinò anch' egli di farne una da se medesimo, che bastasse per tutte quelle, prima che gli Ambasciadori fussero arrivati, e ritornassero. Fatto dunque grande apparecchio di machine offensive , di fuochi artificiali , e d'altre cose simili , il di della Maddalena a 16. ore sece uscire tutti li Spagnuoli in ordinanza avanti il largo del Castello; ed all' improvviso tirorno archibugiate, e cannonate alla Città, faccheggiando tutta la Piazza dell'Olmo, ed ammazzando molte persone, e con le pignatte di suoco artificiato se dar fuoco alle case, ed in breve spazio di tempo l'arse e rovino di modo, che di là , e di quà cadendo i muri, le pietre , e le ruine, fecero un Monte di pietre, di travi, e di calcine in mezzo della strada, che non si posseva più passare. Lo spettacolo fu tanto terribile, miferabile, e grande, quanto mai altro ne fuste stato veduto, sicche coloro tutti, che miravano quelle rovine, non poteano tenere gli occhi asciutti dalle lagrime. Nondimeno la Città, per aver mandato li fuoi Ambasciadori a S.M., e desiderando acquietar le cose, mando i suoi Deputati al Vicerè, richiedendo, che volette governare come prima, perchè altrimenti la Città non gli avrebbe data obbedienza. E volendo ciò proteftargli Pirro Boccapianola, uno de' Deputati, il Vicerè si se dar lo scritto in mano, e con ira chiudendoselo nella mano gli mandò via tutti, dicendo: poiche la Giustizia sta in vostre mani, amministratela voi.

Venne fra quetti frangenti Antonio di Leva, e portò alcune

Fanterie Spagnuole.

Un di Don Geronimo Fonfeca Reggente della Vicaria cavalcando per Napoli, rificontrò alquanti inomiciti; en evolle pigliare uno, il Capo di effi. Ma fattagli refifertza dagli altri, in quel rumore fi follevorno motti Plebei; e non folo gli tolfero i prigioni, ma trattorno il Reggente molto male, a talche fin forazo fuggirlene via. E fe non era per Gio Tommafo Califano, e pet gli Cavalieri che fi trovorno nel Seggio di Caputan, che frenorno il rumore, ed il furore della moltitudine, egli pativa certo. Noadmeno con binoni mezzi le cofe si acquietorio con far tregua, mentre gii Ambalicadori ritornaliero da Corte, e s' întenderle quello, che sopra questi accidenti S.M. fittle stata fervita comandare. E non vi si più altra novità no de da questa parte. Ed è da notarii, che il Vicerè per acquietar le cose si intudule a fare un Albarano, prometendo per le cose passia cui avaggiare la Città, sinsino al ritorno degli Ambalicadori da Corte. È perche nominando in quella carta la Città, non l'avea dato il triolo di Fedelissima, non volendola così ritevere il Deputati, la rifece in altra forma, nominando-la Città Fedelissima, e promettendo quanto di sopra ho detto, e di più che ogni ordine, che fistile vanuto da S.M., sii saria notificato alla Città prima d'eseguirlo.

Già tutti gli Ufficiali Regi erano paffati dalla banda del Vicerè, posciachè molti giorni avanti si erano chiusi tutti li Tribunali. Solo Antonio Barattuccio Avvocato Fiscale se n'era rimasto in cafa sua vicino al Palazzo della Vicaria, per guardare li Tribunali di quello. Avvenne un giorno, che standosene egli, come sempre sar foleva, affifo in una fedia avanti la fua porta, e ragionando meco, perocchè egli era molto padron mio, venne da verso San Lorenzo a basso una squadra di soldati e suorusciti al numero di venti in circa, che moltravano di voler passare per dinanzi alla Vicaria, Il Barattuccio vedutigli venire, fi alzò da federe, ed aspettogli, ed a lui fatti vicini, lor disse con volto grave, e con autorità mirabile. Chi fere voi, e dove pensate d'andare? Siamo, risposero con riverenza, soldati della Città, e vogliamo andare alla Piazza di San Giovanni a Carbonara a vedere un amico nostro ferito. Il Barattuccio replico. Non potete voi andare per la strada di Santa Maria d'Agnone , senza passar di qua per dinanzi alla Vicaria ? Poi additando loro il Palazzo, diffe con volto turbato: Ricordatevi, che quella è la casa del Re, e se voi pensare di passarci, o di offendere quel luogo , vi farò impiccar tutti . L'autorità e la presenza di quell' uomo, e le parole risolute e gravi sero, che quei soldati con le berette in mano se ne stessero sempre ad udirlo, e fattagli riverenza, addietro se ne ritornomo, e per altra via feguirono il lor cammino. Reftai di quello io un poco maravigliato, ed egli a me rivolto. Hai avuto, disse ridendo, paura ? Cost bisogna fare in questi casi, e con simili genti.

Ma prima, che io passi più avanti, dirò quattro cose a mio giudizio sopra modo maravigli se, accadute in questi rumori, de-

### ANTONINO CASTALDO; LIBRO II. 97

gne se non m' inganno, di grandissima considerazione. La prima, che non reggendosi giustizia in Napoli, essendo li Tribunali chiusi, e li Presidenti, e li Giudici suggitti via, mai non successe omicidio alcuno, nè ferite, ne cortellate, nè altro delitto di qualità veruna. La seconda, che stando la Città senza governo di Eletti , di Giultiziero , e d'altri Officiali di graffa , fusse a quel tempo tanta abbondanza delle cose del vitto, ed a buonissimo prezzo, fenza inganno e fenza frode, e fenza che alli venditori fuste usata da chi si sia forza o violenza alcuna. La terza , che essendo in Napoli gran moltitudine di morusciti , e di Capi di quelli , che fra di loro erano capitalissimi inimici per morti, ed altre offese seguite; mai non si offendessero, nè cercassero d' offendersi l' un l'altro, nè apertamente, nè con tradimenti, che pure l'averebbono potuto fare. Anzi dirò quelta cofa notabile; che stando io un giorno avanti il vico dell' Abbate Pifanello ad Arco, dov' era l'Abbate istesso con molti suoi seguaci, ecco che venne da San Lorenzo verso Arco Giuliano Nacierio, e d' Arco verso San Lorenzo Camillo della Monica della Cava, capitalifimi inimici, con gran fequela de' loro fuorufciti e compagni; ed incontrandoli vicino il Seggio di Montagna, quando ognuno si credeva, che si dovessero tagliare a pezzi, da niuna delle bande si fe segno alcono d'alterazione; anzi avvicinatisi insieme, Giuliano cominciò a dire: Non credo, Camillo, che questo sia tempo di trattare delle cose nostre altrimenti. A cui Camillo rispose: Non è tempo corto. Facciamo per ora le nostre prodezze contra li comuni nemici , perchè poi a raffestar le cose nostre non ci mancherà tempo. E così falutatifi con li compagni, ognuno fe n'andò al fuo viaggio e cammino. La quarta ed ultima, ch' ellendo in Vicaria tanti prigioni condennati a morte, e tanti altri per debiti, li padri , li fratelli , ed i parenti de' quali già erano infulle armi , non fu persona alcuna che ardisse di accostarsi a quella a fare novità alcuna : anzi non gli visitavano , ma lor mandavano il mangiare per donne, è per garzonetti . Le cofe veramente fon grandi ; ma non faprei renderne alcuna caufa, fe non che il rispetto che si avea a S. M., era grande, e l'odio contra il suo Ministro grandissimo. E comechè vedevano le persone basse, che i Grandi si astenevano dal disordinare, e che se ne stavano dentro li termini del senno; a niuno poteva venir penliero di far novità, che gli potrebbe riulcire. Ma ritomo all' istoria.

Per lettere di Corte s'intefe, che fra breve tempo ritornerebbero il Marchese della Valle, e Placido di Sangro, spediti da S. M.; e già a di 7. di Agosto 1547. Placido ritornò, aspettato dalla Città come Nume Divino. Ed era tanta la curiosità universale, che passando egli per le strade, le brigate gli domandavano, che nuova, Signore, che nuova? Ed egli con volto allegro: Buona nuova, a tutti rispondeva. Si congregorno dopo in S. Lorenzo tutti li Deputati della Città, e Placido lor presentò un semplice mezzo foglio di carta firmato per mano del Segretario Vargas, non altrimente indrizzato alla Città, se non che fatto a modo di notamento; il quale in effetto conteneva, che quello che S. M. comandava di rispondere al Principe di Salerno, ed a Placido di Sangro eta, che rellando in Corte il Principe , Placido ritornasse in Napoli a coloro, che l'inviorno, e lor dicesse, che S. M. comandava, che si acquietassero tutti, e che deponessero le armi, ed attendesfero ad ubbidire al Vicerè, che tale era sua volontà, ed altre cole, che ne' Registri di S. Lorenzo si ponno vedere. La firma diceva. Por mandato de Su Magestad. Vargas su Secretario. Questa cosa cosi secca, e senza aver portato Carta alla Città, parve a tutti dura. Ma Placido di Sangro, che uomo eloqueno tissimo era, benchè escandescenti mont, si sforzava mostrare, che fotto quella dura feorza erano fuaviffimi frutti ; e che attendellero ad ubbidire ed acquietarfi , perocchè tollo averebbero vedute le buone e clementi provvisioni di S. M.

Mentre quelle cole si discutevano, la moltitudine della Plebe armata, chiera nel largo di S. Lorenzo, intendendo che doreano pofar le armi, ed ubbidire al Vicere, quale aspettavano, che dovesse eller privato del Governo; gridorno tutti , che li Nobili traditi gli aveano. Onde cominciorno a gridare, ammazza, ammazza, e a tirare archibugiate al Campanile di S. Lorenzo, e verso il luogo, dov' erano Placido, e li Deputati con gli Eletti-Onde per tema del tumulto popolare procurorno tutti di fuggire, e di falvarfi. Ma fe la paura fece mai in alcun tempo miracoli, certo quella giorno gli fece da dovero; perciocchè Gio: Battifla Carrafa Priore di Napoli dell' Ordine Gerofolimitano uno delli Deputati ad udir l' ordine Regio, ch' era venuto in braccio de' fuoi Raffieri per la podagra : udito il rumore e l'archibugiate, ed impaurito, da le flesso, senz'aggiuto altrui, con li propri piedi e gambe fe ne fali infino al fommo del Campanile. 2. 1

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO II. 99

Ora il Priore di Bari, che stava dentro il Chiostro di S. Lorenzo col Califano, e dugento foldati, che ivi erano a guardia delle artiglierie, quali molte volte il Popolo furiolo avea voluto cacciar fuòri , e contro gli Spagnuoli adoperarle; intefo il rumore e difordine, come Cavaliero d'autorità, e coraggiolo, e confidato nella fua integrità nota al Popolo e creduta, fèce aprir la porta del Tribunale di S. Lorenzo, e uscito alla porta si fermò avanti alla moltitudine concitata, e facendo legno con la mano di voler parlare , tutti fero filenzio , ed egli a loro con volto ridente e grave: Fratelli, diffe, di che vi dolete voi de' Nobili ? Non ve ricordate , che mentre è stato tempo di stare sulle firmi, io e gli altri tutti non avemo mancato mai di effer con voi a' pericoli , a' disagi , a' servizi , ed alla difesa della Città . Mentre che stavamo in quelli frangenti, e non saperamo la volonta di S. M. , " & Rato lecito to flare armati, e difenderci. Ma ora che S. M. Cattolica , Re e Signor noftro , a noi fuoi Paffatti comanda , che ne acquietiamo, che posiamo l' armi, che diamo ubbidienza al suo Vicere , non volete voi farlo? Se no 'l farete , eco che il Vicere avrà giustissima causa di accusarne a S. M. non solo di disubbidienza, ma di chiara ribellione; dove che posando le armi, e dando ubbidienza, faremo conoscere a S. M., che l' aver preso le armi non è stato per essergli ribelli, ma per difenderci da costui, che ci ave ammazzati, saccheggiati, abbruciati, e perseguitati a torto. Eh per amor di Dio, fratelli, padri, e figli miei, non vogliate con questa protervità cagionar la perpetua ruina della Città nostra, e del Regno, delle mogli, e de' figliuoli vostri . Ma se pure vi tenete mal soddisfatti de Nobili, il che certo v' immaginate a torto, e volete col nostro sangue vendicarvi, cominciate da me, che non ho fatto ne meglio, ne peggio di quello che abbiano fatto gli altri.

Le parole del Priore dette can tanto bel modo, e con tanto regli diceva, penetrorno i cuori di tutti. Onde approvando quanto elgit diceva, in un tratto fi acquietò il rumore, e chalcunò a cafa fia fe ne andò a difarmarfi, e ad aprir le botteghe, e attendere à loro efercir). Per ordine degli Eletti, e Deputati y altro giorno feguento fi foce un mirabil cumulo d'armi, e fe ne caricorno molti carri, e fi portorno al Vicerè. E li medefimi Cittadini guidavano il carti, e le carrette, dov'erano l' Artiglierie ancora. E fi diede l' ubbildienza come prima : Siaprirono il Tribunali; ed ogn' uno attefe a fioto in egoqi come prima.

FINE DEL SECONDO LIBRO:



DE L L

# I S T O R I A

DINOTAR

## ANTONINO CASTALDO

LIBRO TERZO.

A Cquetati li tumulti di Napoli, e data al Vicerè l'ubbidienza, egli pochi giorni dopo fe chiamar gli Eletti , e Deptatati della Città , e loro pubblicò l'Indulto generale a tutta la Città, ed a tutti quelli, che fuffero intervenuti in quei tumulti , eccitatuandone quetti, cicò, Fabio Caracciolo, e Pafquale Caracciolo fratelli del Prior di Bart, Pirro Mormile, Mario Mornile, Cefare Caracciolo il zoppo, Giulio dello Dolec, Geronimo Caracciolo, Alfonfo di Liguoro, Gie: Vincerno Brancaccio Continuo, Tommafo di Roggiere di Salerno, Cefare Bimonte , Gio: Berardino Stinca , Gio: Tommafo Califano , Gio: Antonio Bozzavotta , Medico , e Pietropaolo Sortentino fratello di Tommafo Anello. E perché fi polal ne 'ettopia venire leggere , vedere , e confiderare, con quanto artificio hiffe feritto tale Indulto, l'ho voluto inferire di parola in parola in quello Libro 3 attaclo fia le alte cofe fi dice , che a'prieghi del Vicerè S. M. fe detto Indulto.

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO III. INDULTO.

Carolus Quintus divina favente clementia Romanorum Imperator. Universis, & singulis prasenium seriem inspecturis, tam prasentibus quam futuris notum facimus. Licet superioribus die-bus, postquam in Civitate nostra Neapolitana seditio & tumultus Popularis , nonnullis Nobilibus , & Civibus ejusdem Civitatis ac aliis personis intervenientibus, tunc paulo ante subsequutus fuit; & certis ex causis animum nostrum moventibus eidem Civitati, & singularibus personis ipsius, ac aliis, qui seditioni & tumultui Populari hujusmodi interfuerunt, aliquibus tamen corum exceptis, & nobis reservatis, pepercerimus, & generaliter indulferimus, prout in literis, seu patentibus nostris desuper expeditis latius continetur : nihilominus Civitas ipfa Neapolitana, & persona pradicta manu armata, ut prius, dictam feditionem & tumultum Popularem contra Majestatem nostram, serviciumque nostrum velo levato continuaverunt. Et quamvis non minus id rigore Juris , quam ad confervandam ibidem Rempublicam acerrime puniendum merito judicaverimus ; tandem animo nostro reducentes servitia per dicham Civitatem Nobis , & retro Regibus Neapolitanis pradecessoribus nostris felicis recordationis, diversimode prastita: & quod apud Majestatem nostram propterea intercesserit Ill. D. Petrus a Toledo, noster in dicto Regno Prorex, Locumsenens, & Capitaneus Generalis . quem in longe majoribus exaudire non dubitamus ; diela Civitati Neapolitana, noftra folita benignitate atque clementia, motuque nostro proprio, de novo duximus parcendum. Tenore igitur prafentium . nostra ex certa scientia . deliberate . & consulto . ac Sacri panes nos affiftentis Confilii matura accedente deliberatione, pradicta Civicati Neapolitana, ipfiusque Civibus, & habitantibus, ac quibuscumque aliis. qui dicta seditioni , seu tumultui Populari continuanti interfuerint , exceptis infrascriptis, qui sub præsenti nostro Indultu minime comprehendantur, de novo parcimus, & perpetuo indulgemus crimina, exceffus , & delica , quantumvis gravia & enormia , per eos & unumquemque ipsorum propieres patrata & commissa . Commutentes & injungenies , prout aliis nostris literis injunximus , pradicto Ill. D. Procegi, quatenus nostro nomine, si opus sit, Literas, seu Privilegium super Indulus Generali hujusmodi eidem Civitati, & aliis kominibus, & personis in ampla & folita formu Cancellaria nostra expediat, seu expediri faciat. Cui ad hoc authoritatem . & vices' nostras plenarie concedimus per prafentes. Excipimus ausem a prafenti nostro Generali Indultu, & remissione, ultra alios jam exceptuatos v3. Fabium Caracciolum, Pa-Scha-

.

Schalem Caracciolum , fratres Prioris de Bari , Pirrum Mormilem , Marium Mormilem , Cafarem Caracciolum diclum il Zoppo , Julium de lo Dolce, Hieronymum Caracciolum, Alphonsum de Ligorio. Joannem Vincentium Brancatium Continuum, Thomastum de Rogerio Civitatis Salerni , Cafarem Bimonrem , Joannem Berardinum Stineam, Joannem Thomam Califanum, Joannem Antonium Bozzavotra Medicum . & Petrum Paulum Surrentinum fratrem Thomasii Anelli . Nec non quoscumque Officiales, & Ministros dicti Regni continuos, & eos etiam, qui a Nobis, seu a Regia Curia nostra stipendia, seu gagia annuasim percipiebant ; quorum quidem Officiorum , & flipendiorum hujufmods provisionem , & suspensionem , si in pramissis modo aliquo culpabiles inventi fuerint , liberæ dispositioni nostræ omnino reservamus. Ouo vero ad personas, & bona quacumque eorandem, ipsi ex prasenti nofiro Indultu gaudeant & fruantur. Contra reliquos autem, ut præfertur, exceptuatos, procedi volumus Justitia mediante. Et in hoc prasenti Indultu nolumus contineri vel comprehendi perfonas , que capte fuerunt pugnando in dictis tumultibus & feditionibus. Nam quoad illos, qui jam condemnati sunt, quid de eis faciendum sit, & magis servitio nostro expedierit , ordinavimus. In cujus rei restimonium prafentes fieri juffimus , nostro secreto Citérioris Sicilia figillo munitas . Datum in noftra Imperiali Civitate Augusta die 12. Mensis Octobris 1547.

### Yo el Rey.

Vidit Perenotus Proprator Vidit Muuroa Regens Vidit Jo. Sayata pro Generali Thefaurario. Sacra Cafarea, & Cattolica Majejtas mandavit mihi Didaco de Vargas.

Diede dopo il Vicere licenza al Popolo, che a fuo modo creaffe Pietre, e li Camiltori e cesì fu creano per Eletto, ma molto contro fua volontà, Francelco di Piatto mercadante di drappi della Piatza degli Armieri, perfona allai da bene e quitea, il quale non manco di fuppitatare il Vicerè, che gli facelle grazia comandare, che fi facelle in fiat vece altro Eletro ; ma non fu poffibile d'impertario. Li Confultori fino Amtonio di Feltro Dottore, Gio: Battilla della Valle, Notar Santillo Pagnor, e di ulti utomiti d'integrità, Ful creato ancha lo Segretario del Popolo, fior d'ogni mia afpettazione e mentio. Oude 'ufficio accettai malvolentieri ; porichè andava ogni giorno a rifchio della vita, avendo Paolo Poderico, per

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO III. 103

faifa relazione, o de i Pafquint ufeiti al tempo de rumori, contro di bri , e d'attir, fuffico flati o pra mia parandati tre alaffini Lecceli per anmaztarmia i quali non minocomo dal canto foro di farlo, poiche mi diedero fotto S. Angelo a Nido tre pugnialate; ma la volonii di Dio difefe la mia impocenza , e non cobii al-cun pericolo di vita. Del che poi Paolo ben certificato p. mos fi efema all'it, e mi affictor d'o gosì ofiendone, fotto parola del Signor Camillo Brançacch foto mipote. Ma nè di quello maffito ; mè dell'altro, fatto di fino ordine pute in periona di Santillo Pagano, con avergii fatta dere una dagata fotto lo flomaco, per l'itlefia canda, che pur ne fanò. In Vicaria ne prefe altra informazione ; disperandoi il Burattuccio , che a due cali fimili non fi procedelle.

Vennero frattanto lettere del Principe alla Città, avvifandonon di voto universite, ma ad illigazione d'alcuni particolari appaffonati fuffron fiati eletti per Ambalfadori, biognava e, che da Napoli andaffero in Corte cinirezze tali e, che Cefare avelfe conofento e, che da utta la Cinà erano dati tretati e non da particolari. Onde bifognò e, che fi faceffero Piazze nell'Ottine del Popolo, e da non nelli Seggi i quali rattiformo quanto il Principe e, e Piacido tratasso avenno, come cofa a lor commelfa adl' universite; e fornon amadati l'ilturement pubblici in Corte.

Era frattanto venuto il. Veferovo già Moeslano, mandato dall' Imperadore a procellica le cofa del Tamutti. Ma il Toledo fapeva, e pollera treppo, e perciò, come pubbicamente fi dife, contamino quel Pretta o; talche il Procello fa tuto contro della Città, perocche pellini; viti, e difocifentati uomini, beaché fullero velliti di velluto, e di feta , nell'efame depofero, i che a copa era fata tutta della Città, anti, che fi era griddus più volte, Prancia, Francia; che certo mai non fu detta la maggior metita di quella, percoche dall'odio implacabile in l'uora, che fi avera al Vicerè, rintuo mai persò nè in detto, nè in fato di differvire a tunta Maellà; e fe alcuno ha detto, o foritto altrimente, o flampato, è proceduto o da pallone, o da maligna informazione; e mentono, e mentiranno rutti quelli, che oppureranno quella verinà.

Or perche Francesco di Piatto Eletto, li Consultori, ed Io, per efset di fresco flati creati Officiali, non avevamo ancora finito di studiare e rivedere li Capitoli, e stabilimenti Popolari, però in

tina certa Piazza, che fu fatta a Sant' Agostino, si fece errore d'affai poco momento, per effere in parte contraria a quelli ordini. Onde i nemici, che io fopra notai, del Popolo, ed aderenti del Vicerè, accusorno di ciò l'Eletto, e'Consultori al Vicerè di quella poca trafgressione. Il quale gli se chiamare tutti, ed to con loro andai carico di libri e di scritture Popolari . Ivi gli avversari terribilmente accusorno li Consultori , escusando folo per troppo bontà l'Eletto , e chiamando me come Segretario, per testimonio dell'errore. Io non lo negai, perchè era errore, sebbene di poco momento, come ho detto; ma ben disfi a S. E., che gli accufatori vedendo, che noi come mal istrutti delle cofe di quella Piazza erravamo, ne potevano almeno per carità ammonire, che l'errore non farebbe feguito. Ora il Vicerè privò l' Eletto nostro, e li Consultori de' loro uffici, lasciando me solo, ne so perche, nel mio Segretariato. Creò per Eletto Antonino Marziale, e per Confultori Pierantonio Sapone, Prospero d'Orso, Gasparre Brancaleone, Gio: Antonio di Angrifano , Geronimo Certa Mastrodatti Criminale della Vicaria , ed altri aderenti . Ed io esercitai il mio officio per alcuni giorni con consenso loro. Ma poi per aver d'attendere al mio Notariato, e per altre cause, che non mi pare di dover riferire in quest' Istoria , una mattina lor chiefi licenza , e lor renunziai l'officio, contuttochè vi fossero ducati sessantadue di provisione l'anno, ed attesi a casi miei; e quella mia rinunziai la scriffi di mia mano negli libri del Popolo.

La Città mal foddisfatta, oltre per le già dette chiarezze, concluse di mandare a S. M. due Ambasciadori, uno per la Nobiltà, e l'altro per lo Popolo, per fargli intendere molte particolarità, giudicate necessarie che a quella Maestà si riserissero. Onde per li Nobili si elesse Giulio Cesare Caracciolo, Gentiluomo di Capuara, Cavaliero di belle lettere, e di gentilissimi costumi ornato, destro, e giadizioso; per lo Popolo Messer Gio: Battista Pino vomo letterato, e intiero, e delle cofe del Popolo informatissimo. Furono costoro indrizzati al Principe a accio da lui dovessero estere introdotti a S. M. In somma ebbero udienza particolare introdotti dal Principe; i quali appieno ragionarono a S.M., e si divisero fra di loro il ragionamento in questo modo. Giulio Cefare ragiono prima delle cofe univerfali . Ma il Pino fegui poi trattando le cole particolari , e fra l'altre efagerò molto l' imperio , che quali come Re fi avea vendicato il fuo Mini-

### ANTONINO CASTALDO. LIBRO III. 105

Ministro nel Regno, e come vietava a' sudditi di ricorrere a S. M. loro Re e Principe. Soggiunse poi : Veda V. M., a quanto si estende costui, che sa andar le sue Medaglie nelle mani di questo e di quello con un' Iscrizione, che solo conviene a' pari di V.M.. E ciò dicendo, gli mostrò la Medaglia in bronzo di D. Pietro, che feco recato avea. Questa dall'una faccia avea l'effigie di esso Vicerè, con l'iscrizione intorno, che dicea: Petro Toleto Principi Optimo, E nell'altra faccia era un'altra fua immagine picciola fedente in sedia, che pareva, che alzasse in piedi una Donna caduta: l'iscrizione dicea, Erectori Justitia. Questo, disse il Pino, è stato vero per gli primi principi del suo Governo, perocchè la Giuflizia da lui fu follevata, e non è dubbio, che ha raffettati molti e molti abusi, ch' erano in quella Città. Ma quel superlativo di Ottimo Principe non conviene a' Signori e Ministri vassalli; ma solo a'Re ed Imperadori. L' Imperadore la volse nelle mani, e la mirò dall'uno e l'altro canto, fenza mostrar fegno di niuna alterazione; e perchè il Pino si era frattanto fermato nel dire, Sua Maestà tenendo pur la Medaglia in mano gli disse, Diga; ond' egli seguitò il parlare, e parlando tuttavia l'Imperadore gli restitui la Medaglia, Poi di là ad un pezzo pur ragionando il Pino, stese la mano, e la volse vedere un' altra volta, e por la restitui.

Finito il ragionamento S. M. rispose, che di tal negozio non era di mestiero parlarne più , perocchè egli avea provvisto a tritto, e comandato quanto eleguir si dovea; e però lor comandava, che in Regno se ne ritornassero , e dicessero a' Napoletani , che attendessero ad ubbidire al Vicerè, perchè così essa Maestà comandava. Per discreditar poi il Principe di Salerno appresso di noi, a lui rivolto, che slava in piedi non coperto, ma appoggiato al muro, diffe : Che bisognava . Principe , venir per queste cose da me? poiche il Vicere ti avea detto, che non era di bisogno di venire, promettendoti fra due mesi procurar Carta da noi, che d'Inquisizione non si parlasse, e che gli Capitoli si osservassero? Il Principe si escuso con due ragioni: l'una , che non gli pareva di complire al debito suo, se in così giusta richiesta, com'era di mandarlo al . fuo Re, ed in tanto arduo fuccesso, avesse mancato alla sua padria: l'altra, che in esser istrumento a quietare quelle acerbità, avea creduto servire, e non dar disgusto a S.M. Ora l'Imperadore alli due Ambasciadori rivolto, disse. Credono sorse questi di Napoli, che per tener il Principe qua, io sia per far altro di quello, che mi vien di testa? Ne per lui, ne per molti Principi, come luì, farò mai altro di quello che mi piace.

Così licenziati tutti gli Ambasciadori , ti posero in ordine per la partita. Ma sopraggiunse Notar Santillo Pagano, mandato per far intendere a S. M. la privazione di Francesco di Piatto, e compagni. Ma perchè S. M. avea detto d' aver posto fine a quello negozio, nè volerne più intendere altro, non gli parlo altrimenti, ed infieme con li nostri Ambasciadori se ne torno in Napoli. Tutto questo mi riferirno il Caracciolo, ed il Pino, che furono miei grandi amici, e fapeano beniffimo, che io attendeva a scrivere queste cose .

Ma l'Imperadore quanto trattò male il Principe, come uomo della Città, in prefenza delli due Ambasciadori nostri, per torgli il credito appo noi , tanto la fera di quel giorno l'onorò, come. Principe di Salerno; perocchè in una Mulica, che si fe in camera della Regina Maria, ove fu l'Imperadore, il Re de'Romani, e il Duca d'Alva, vi chiamò anco il Principe, perchè v'intervenisse ad udirla. Savio e benigno Imperadore! che nostro Signore gli dia tanta felicità in Cielo, quanto dominio gli concesse in Terra. Con quanta circospezione trattò sempre le cose ! Io mi reputo felicissimo per esser nato al suo tempo, e molto più per averlo tante volte veduto in Napoli, che per attendere a vederlo ogni giorno, lasciai la scuola, ed ogn' altro mio affare. Il Vicerè dopo il ritorno delli tre Ambafciadori, e avanti ancora, avea polli prigioni molti Cittadini, oltre Meller Antonio Barattuccio, il quale facea processare dal di che nacque, e Placido di Sangro ancora; e Ferrante Carrafa figliuolo di Federigo, oggi Marchefe di Santo Lucido, che avea portato in groppa Tomniafo Anello ; e dopo Giulio Cefare Caracciolo, e Notar Santillo. Il quale o perchè fusse andato in Corte contro di lui, o per altro, lo tenne una volta nove, e un' altra otto mesi in carcere .

Li parenti di Placido mandorno in Corte Luigi di Sangro, il quale parlò a S. M. del fuo carcere, dicendo, che i fuoi parenti non ne potevano sapere la causa dal Vicerè. E la supplicò, che se'l delitto di Placido era tale, che si potesse parlar di lui, ch' esso avrebbe di lui trattato con S. Maessà.; e se altrimente fusse stato, il che non credeva, ch' egli se ne sarebbe ritornato fenz'altro, S.M. gli replicò, che Piacido era buon Cavaliero, ma che avea parlato molto: tuttavia avrebbe ordinato al Vicerè quel-

lo che far dovelle di lui.

Il parlar troppo di Placido fu questo in effetto, come dal medefimo Placido io intefi poi , e fu anco a tutti manifesto , ch' essendo Placido in Corte, ed una mattina uscendo l' Imperadore di camera , Piacido fe gli accostò , e cominciò a dire molte cose in favor della Città. Ma perchè l'Imperadore ascoltandolo tuttavia camminava, non parendo a Placido, che S.M. gli preflaife quella attenzione, ch' egli desiderava, credendosi, che poco S. M. attendesse a lui , ebbe ardire di tirar l'Imperadore per l' orlo della cappa, dicendogli: V. M. mi ascolti, perchè le parla un suo fedelissimo Vassallo, e per cose importanti a quella Città e Regno. Sentendosi l'Imperador tirare, a Placido si rivolse, e quasi ridendo, per dissimular con lui, disse: Diga Placido, que muy bien P eyo. Ma Placido, che avea dietro le spalle il Duca d'Alva, replicò: Signore non posso parlare, perchè ci è il Duca d' Alva, che intende ogni cofa . E S. M. a lui : Diga que non l' oya , ridendo alquanto. Pure al fine per foddisfare alla pertinacia di Placido, S. M. si ritirò un poco, e Placido gli parlò a soddisfazione. L'atto di Placido se non men ridere , che ammirare li circostanti. E di questo forsi S. M. volle intendere per lo ablar mucho. Ma o per quello, o perchè così volesse il Vicerè, egli su poflo in carcere, come ho detto.

Tornò Luigi, e trovò che Placido era flato prima abilitato in casa, e poi liberato in tutto. Fu anco liberato Ferrante Carrafa, il Caracciolo, e Notar Santillo, e gli altri di tempo in

tempo, come al Vicerè parve di fare.

Ma quel favio e accorto Imperadore pieno di bonià, di clemenza, e di fispere, o conoficiura la malvagità del Proceifo della Città, o per fua imata clemenza e magnanimità, o perchò anco avelfe affezione a Napoli per averta veduta y cel efferevi flato molto a piacere: il che m' immagino, che giovò molto a noi ; non folo non incrudeli contro la Città ne fece fiangue, che pur fario poteva, o forti dovea, ma mando Indulto Generale a tutti, fece refliutir l'arme e le artiglierie, e tornò alla Città il titolo di Fedellifina: contento , che per pena di aver dato all'armi colle campane, folamente pagaffe la Città centomila ducati.

In questo mezzo su licenziato il Principe da S. M. con ordine, come s' intese, che se ne venisse in Regno ad ubbidire
al Vicerè, e che delle cose pubbliche più nou s' impacciasse
che ciò sacendo, il Vicerè non averebbe avuo, che far con lui,
VenVen-

Venne il Principe fn Regno, e giunto in Averfa, come dovea venire in Napoli, e con gli foroni a piedi faltutare il Vicerè, ed offerifiggli a fervirlo, i l'uomo altiero e vano, per non nostrare di venir foggetto al Vicerè, o per altra caufa che fuffe, di là fe ne andò a Salerno; dove se ne stette a bell'agio da otto giorni, e poi si pose in ordine per venire a Napoli a

goder l'aura vana popolare, e visitare il Vicerè.

Fu veramente cola maravigliosa questo giorno il veder tante genti e Nobili , e Popolari uscir da Napoli ad incontrarlo , come universal redentore : tanta è la sciocchezza del volgo , e delle persone appassionate. E molti andorno a piedi insino alla Torre del Greco. Placido, e D. Cesare Carrasa sin presso a San Giovanni a Teduccio gli andorno incontro, e come lo scoprirno, smontorno da cavallo a baciargli le mani. Il Principe venne in Napoli feguito da moltitudine infinita, ed alirettania ne trovò per le strade . Ma comechè questo giorno dovea estere a lui inselice, ed a noi insausto, non.mancò il Cielo di mostrarlo con prodigi e portenti ; perocche turbatosi il tempo, ad un tratto con tuoni, lampi, e pioggia terribile fe fegno della mala fua augurata venuta in Napoli . Egli alloggio con Madonna Francesca sorella del Principe di Bisignano, preslo a S.Seballiano, dove fu visitato da tutto il Popolo, e da Cavalieri infiniti.

Mà egli, che dovea fubito andare dal Vieret, o folo, o con pochi a fare il fuo debito, aggiungendo leggerezza a vanità, ca-valcò tre giorni continui per Napoli, fariandoli degl'inchini e riverenze delle brigate. Fece poi intendere al Viereè, quando gli era comodo, ch' egli andale a baciargi le mani. Venga il Principe quando vuole, rifpofe il Viereè, che farà il ben venuso. Onde il Principe il quaro giorno fe ne ando in Cafello, accompagnato da quattrocento cavalli almeno, effendo tutto il largo del Caflello pieno di gente, per curiofità di vedere ed intendere la vifita. Se ne flava il Viereè in quella loggetta, ch'è nel mezro del Paloo. Martino de Vera Regio Portiero per ordine di S. E. fec entrare folo il Principe, e gli altri fece afpettare. La vifita durò affai poco, perché tantoflo il Principe ritornò a quei, che P apetetavano.

Quello che fra questi due Signori poco amici passasse, non si seppe, perocche il Principe non ne parlò altrimenti. Ma io che avea molta samiliarità e servità coi Principe, per esser suo

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO III. 109

Notaro ordinario, e molto famigliare, ebbi ardire di supplicarlo, che se quello che avea passato col Vicerè nella visita di potea dire, me ne avelle fatto grazia, perchè scrivendo fimili particofari, io venissi a scrivere la verità. Benignamente egli mi riferi, che camminando col Portiero avanti verso il Vicere, avvicinatosi a lui vidde il volto fuo tanto lieto e di buona tempra, che I Principe, ancorchè sapesse, che 'l Vicerè gli era capital nemico, fu per credere, che gli volesse bene. Stava il Vicerè assiso in una fedia con uno fgabello alto fotto i piedi ; e fubito che il Principe fali quei pochi gradi, e gli fece riverenza, egli posta I' una e l'altra mano fopra le barre della fedia, moltrando d'alzarsi alquanto, disse, Perdoneme V.S. que las gottas me trattan muy mal. Fu data fubito una fedia , poco dopo quelle parole , al Principe, ed il Vicerè con allegro occhio mirandolo, diffe: Por cierco que las caregias de la Senora Prencesa hazen milagros, porque yo nunca he vista V.S. mas linda de hoy. Questo forse disfe il Vicerè per rimproverare al Principe, che prima fe ne avesse voluto andare a Salemo, che venire a Napoli a visitarlo. Il Principe rispose: Las carecias de la Prencesa por cierto son tales, que me paresse una ora mill' annos de gozarles. Dopoi il Vicerè domando al Principe, come l' avea trattato il cammino, e come di falute avesse lasciato l'Imperadore. Hi Principe con brevità di tutto gli diede buon conto; ed in questo tutti due tacquero. Poi il Principe a lui: Signore, parsendo io di Corse, S. M. mi comando, che venissi a servire V. E. Son qua ad offrirmegli per servidore, e le dico per certo, che in tutto quello che V.E. mi comanderà, non troverà in questo Regno servidore più pronto, ne più onorato di me. Il Vicere a lui rispose: Y tambien Su Magestad ha mandado a mi, que yo tienga a V.S. por higo. y affi lo hard . Y en todas las cosas , que se offrezen , lo verd mas por las obras, que por las palabras. Tornaro a star cheti un' altra volta; ed il Principe tolta l'occasione della podagra, disse: Vedo V. E. travagliata dalle gotte, e per questo non voglio darle più fastidio per ora. Io sono per ritornar dimani in Salerno, con sua buona grazia : fe mi ha da comandar altro , eccomi ad ubbidirlaz se no, le domando licenza. Il Vicerè rispose: Vaya V. S. en muy buon' ora, y hagame merced de encomendarme mucho a la Senora Prencesa, y dele mille besamanos. Così it Principe si alzò, e licenziato se ne torno. Io credo, che quel Signore mi dicesse il vero, perchè breve fu la visita; ed io così l'ho scritta, com' egli me la riferi appunto.

Venne dopo nuova certa , che il Sercuiffino Principe di Spagna Filippo, figlio, e fuceffice legitimo di S. M., pullava in Italia, Laonde la Città creò li fusi Ambsfeiadori , per mandare a vilitare, e baciar le mani di fua Altezza, quali furono l'infaferitti I li Signor . . . per Capuana ; il Signor Antonio Grifone per Nido , il Signor . . . per Portanova, e Pietro Antonio Sapone per lo Popolo. Giuni quelli in Genova, ove S.A. era arrivata, ed introdotti per quell' efitero , il Signor Antonio Grifoni fu quello, che parlo per la Nobittà affàr acconciamente, rallegrandofi della fua ventua in Italia, e dicendo , che Napoli fommamente defiderava, che l'avelle colla fua prefenta favori-ta. Il Signor Pietr' Antonio Sapone parlo poi per lo Popolo , e diffe cole affii. Onde furono da quel Sereniffimo Principe riceva-ti benienamente.

Ivi anco ando il Principe di Salerno, come uno de' principali Signori del Regno, a fare il fuo debito. Ma per quanto n' intefi io d'alcuni fuoi Cortigiani, egli non ebbe da S. A. tutte quelle foddisfazioni di ricevimento, che forfe defiderava; onde

partita S. A. da Genova, se ne torno in Regno.

Non molti meil dopo accadde, che o per retenzione di menfunti, o per altra cauda che fi fulle, ingroßo il ventre alla Principella di Salerno con alcuni movimenti, che poteva da effi farfi qualche giudicio d'effer gravida. Furo pertamo chiamate le più esperte Osterrici di Napoli, e di Salerno, e quafi tutte diedero giudizio, che la Principella fulle con effetto gravida. Solo Lucia Napoletana, Olbetrice famofillima fii di contarrai ophinone; e percitò vi furo chiamati Medici, ed altre perfone pratiche, che quafi tutti concorfero al parere del maggior numero.

Notificata la cafa al Vicerè, mandò a Salerno per foptanti della gravidazza, e futuro pario, il Configliero Francefoo d'Aghirre Spaguaolo, col Configliero Scipione d'Arezzo. Stettero quelli molti e molti giorni in Salerno, ben regalati dalla Principella e dal Principe, il quale lor fempre diffe, tener per fermo, che la Principella di quale lor fempre diffe, tener per fermo, che la Principella Iltrimeire non fulfe gravidat, ma per mol diffeometata i latiavar, che fe re fedidisfacelle a fuo modo; rè per quello il mancava in far gli apparati convenienti per tal effetto. Fu turna l'allegrezza universate, che fe n'ebbe in Napoli, che fi pode in ordine una Commedia per recitata a Salerno, qual era

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO III. 111

li Mmeeni di Platto-affai ben tradotti, e raccopiati dal Signos. Angelo di Coftanzo; e tutto ad ilianza del Signor D. Cefare Carrafa di Maddaloni, il quale per l'amiciria; che teneva con li detti Principi, procurava a fine [pefe di farla recitare. Fui in quefla to eletto per lo Prologo, e per uno de recitanati.

Ma quando si aspettava questo benedetto parto, ando ogni cosa in funto, perocche palisti di molti e molti giorni il debito tempo di partorire properfero, che non cra gravidanza, ma non so che intermità e, acigionata dalla retenzistone de menstrui. Nè restorno di dir molti, che il Principe con parto supposto, quando gli sulfire riniciro, circava d'ingannare il Rez-coola a mio giudizio aliena dalla mente di ambi quei Signori, ne quali giammai per l'addierto fis focopetto, ne sofoptetto animo ingannevole, ne fraudolente. Quella cola tolse forfe al Principe gran parte di credito p e tuttavia non resterò di dire, che quando il Principe si e tuttavia non resterò di dire, che quando il Principe si fe ribelle, come dirò appresso, usci un didico Latino contro l'ul, che diera.

Qua tua non potuit conjux erumpere partu,

Rupifii, Princeps, Lilia: Gallas eras:

Succelle ion molto tempo dopo, che il Vicerè avendo fatto Bando circa lo fcalar delle cafe altrui di notte, fotto pena della Vita, Col' Antonio Banaczaro figlio di Giacomo del Seggio di Nido, fu una notte trovato con la fcala di feta nelle pertinene del Seggio di Portanova; onde fu tuentato prigione in Vicaria. La mattina feguente cominciandofi a proceder contro di lujero lo Fifco, anolti Signori e Cavalleri parlomo al Vicerè in fuo aggiuto. Ma alla fine fit condennato a morte , e tanto più preflo e volentieri , quanto re dei Gaono Brancazzo fuo padre era odiofo a S.E., per avergii nelle Piazze fatte a tempo de'un mori in quel Seggio fempre contrariato; e moltratoregli intimico.

Il giorno che il reo ufcì a giultiaiati, passò per tutti li Seggi della Città, dovendolegli tronera la tella in sul talamo fatto
nel luogo, dove fu prefo. Fatigaron molto la Principella di Salerno, e la Principelle di Sulmona di falvangli almetro la vita.
Ma tutto in vano, perocchè il Vicerè si per l'odio, che a Giacomo portava, si anco per effer il primo, ch'era incosfo-alla pena
del Bando, diffe non potento fare in conto alcuno. E. Così fi efegui la giultizis. Ma come che quel giorno, ora un-pezzo ed
ora un altro pioveva, i Confrati in più cafe col reo entromo a
fermatti, finche la pioggia cellalle. E con effi era tanto pogo-

guar-

guardia di sbirri, che molto facilmente fi averia potuto fcampare. Ma come che la speranza, che si teneva in quelle due Signore, era grande, di poco in poco ingannati, non fu alcuno, che a liberarlo uscitse. È così fra timore e speranza condotto al

Iuogo fu decapitato.

Ma non andò così il caso simile ad un nipote di Paolo Poderico, affezzionatissimo del Vicerè; poichè essendo anch' egli stato preso con la scala, su ben condennato a morte, e satto il talamo, e mandato il ceppo e il ferro nel luogo del delitto con gran dispiacere di Paolo; che un giorno se ne venne scandalezzato dal Vicerè, avendone avuto poca buona risposta. Onde tutto il mondo predicava S. E. per molto giusto Principe, poichè in simili casi a' suoi più cari non perdonava. Ma quando si stava aspettando l'esecuzione della giustizia, piovve dal Cielo una Bolla di Clericato; onde il reo fu rimesso alla Corte Ecclesiastica, e poco dopo liberato.

Or dopo questo il Vicerè non cessava (potendo con giusta apparenza ) di travagliare il Principe. Era Michele Giovanni Gomez flato Maggiordomo della Principella di Salerno, e perciò pratico delle cose della Casa del Principe. Costui fatto Presidente della Camera, trovò scritture, come il Fisco potesse dar lite al Principe fopra la Dogana di Salerno; onde gli su mossa lite sopra la rilassazione di detta Dogana, con li frutti di tanti anni, che ne portavano quali tutto lo Stato fuo. Dispiacque molto al Principe tal lite, e se ne venne in Napoli, e nel giardino del Marchese di Vico se collegiar la Causa dalli più valenti Avvocati di Napoli. In effetto, per quanto fi diffe, si vidde, che la molestia era indebita, e che il Principe avea giustizia. Nondimeno egli mandò Tommaso Pagano in Corte, Dottore, e Gentiluomo Salernitano, Questi dopo essere stato ivi alcuni mesi, con difficoltà avuto udienza, ottenne da S. M. una femplice lettera al Vicerè, comandando che non si sacesse aggravio al Principe, ma che si vedellero le sue cose per giustizia. Parlò di tal lite il Principe col Vicerè . Ma quello si scusava , che alle pretendenze del Fisco egli opporre non si poteva; però che il tutto si sarebbe mirato con ogni circospezione. E benchè dicesse questo, tuttavolta la Caufa camminava in fretta.

Cominciossi a sdegnare il Principe, ed il Vicerè a scoprirfegli per inimico, perchè l' anno del 1549. dovendoli fare il Parlamento per lo Donativo ordinario, che ogni tre anni al Re

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO III. 113

far si solea; e chiamati al solito i Baroni, e le Terre demaniali, venne il Principe a Napoli per tal effetto. Ed entrando la Porta Capuana, fu oporatatamente ricevuto ed accompagnato dal Marchefe di Vico, e dal Duca di Monteleone, ambo del Consiglio di S.M., dal Marchese della Terza, dal Conte di Popoli, ed altri Ma il Vicerè, che la volea col Principe, gli fe mover lite dal Conte di Castro, Gran Cancelliero del Regno, pretendendo, che nel dare il voto nel Parlamento egli prima del Principe, sebbene come primo Barone gli toccava di votare prima, dovelle parlare, e dare il voto. La cola fu rimella al Configlio Collaterale, da dove usci decreto, che 'l Conte come Gran Cancelliero al Principe precedesse nel dar il voto ; dal quale il Principe appellò a Cefare. Non però egli usò un' aftuzia bella, perciocche egli in un foglio di carta di fua mano ferille il fuo voto, e poi entrando al Parlamento, lo diede al Segretario della Città Giovanni Antonio Palmieri, a tenere per quando bilognaffe. Il Palmieri, che ricever non lo doveva, perchè il folito era di dare i voti a bocca, e non dargli in iscritto, o come poco pratico, o allettato dalle belle parole del Principe; parendogli effer favorito da lui , lo ricevè e tenne . Quando poi si cominciò il Parlamento , e che 'l Conte ebbe . parlato prima, l'Usciero disse al Principe, che avesse votato appresso. Ma il Principe sorridendo rispose: Quanto è, che io ho dato il voto mio : eccolo là , che lo tiene il Segretario, Non bisogna altro. Il Conte replicò, che far ciò non poteva. Onde il Principe rivolto all'Usciero disse : rispondete voi per me al Signor Conte. Or la cosa resto così, ed il Parlamento si forni; ma non si terminorno le male volontà de' due nimici.

Or lo fon giunto ad un paffo, che non so come rifoliver in debba a' feirverto; percochè lo fetivere è pericolofo, e' non fetiverio daunoso, guaflando la verità dell'Isloria. Ma' perchò il mio pensiero non è di mandare altrimente in illampa quella silborità, una laticaria a' miei figlitosii, acciò ne sappiano ragionare, non voglio mancare di ferivere quello, che si diste per cetto poi da chi seppe la vertià del tato. L'anno 1550. Si fece l'impresa d' Africa: il General di Terra su il Signor D. Garzia di Toledo, e quello del Mare il Principe d' Oria. E fra gli altri Capitani di Fantetia vi andò Tommaso di Ruggiero Gentituono Salerniano.

Dopo li tumulti di Napoli il Principe di Salerno avea fat-

ta stretta amicizia col Principe di Bisignano suo parente ; e già a sua issigazione avea Bilignano fatto uscir di casa del Marchese della Valle, Castellano del Castello nuovo, Donna Dianora Sanseverino sua figlia, e nuora di quel Marchese, essendo già morto il marito; e questo, perchè lo sciocco volgo diceva delle cofe affai ; ed il Principe di Salerno ne faceva grande istanza ; Comechè la cofa dispiacque al Marchese molto, venuta quefla occasione di Tommaso, egli tratto, come si disse, rimettendomi sempre al vero, con D.Garzia, che disponesse Tommaso di Ruggiero a far ammazzare il Principe, Tommaso, o da promesse, o da altro che fi fusse, sospinto ed allettato, promise di far fare l'opra da Perseo suo fratello, gran cacciatore, e tiratore di scoppetta , ma di poco fano cervello . Così fu eseguito , perocchè Tommaso disse a Perseo, ch' era espediente e necessario per l'onor della lor Cafa, di ammazzare il Principe. E questo gli disse per non iscopringli il concerto d'Africa, e non perchè in verità causa veruna di onore avesse contra quel Signore.

Perseo, che di picciola levatura era, e poco saggio, credendo alle parole del fratello, promife di farlo, e cercava e aspettava l'opportunità. Frattanto il Principe venne in Napoli a negoziar col Vicerè nella fine del mese di Maggio del 1551. Ed al ritorno che fece a Salerno a' 4. Giugno feguente, Perfeo flava in agguato, aspettandolo sopra un cespuglio, alto dalla strada affai , talche per andarvi bifognava girar un pezzo di paele . Quivi tre giorni avanti era venuto, provvilto da mangiare e da bere. Era il luogo nella strada, che va dalla Cava a Vietri, sopra il Cafale detto Molina, per dentro il quale, come per un sopportico si scende in giù , coperto dal destro e dal sinistro lato di tiepe felvaggia ed alta; e quando poi finifce di là come per una porta si esce all'altra strada, al cui dirimpetto è il cespuglio, che io diffi. Come il Principe fu all'uscita, e la sna Chinea fcele un gradone; Perseo gli pose la mira al petto; ma spuntando in quello da un de'lati verso il Principe una soma d'oglio, il Prin-· cipe tirò la redina, e si alzò il cavallo sopra il gradone. Intanto Perseo sparo l'archibugio, e come la palla percuotergli dovea il petto secondo la mira , il feri tre o quattro dita sopra il ginocchio finistro, e la palla fra quei nervi passando, se ne usch fenza fareli altra offefa decel

Il rumore su grande di quel , che accompagnavano il Principe, e gli uomini di quel Casale vi accorsero subito. Il Principe

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO III.

cipe dubitando di peggio disse, che nessuno da lui si discostalse, e rivolto a quegli uomini da bene, lor difse con molta pietà: E che ho io mai fatto a' Cavajoli, che mi hanno voluto ammarzare. Queste parole accesero gli animi di quelli ; onde salendo per quelle siepi e greppi , si posero a perseguitare il malfattore.

Già udito il caso, era accorso quivi il Governadore della Cava, e si pose a cercare anch' egli. - Ma sarebbe stato vano il cercarlo; perocchè Perfeo avendo corfo molto, fi era imbofcato a piè di un Monte, ov' era un' acqua fresca, e mezzo morto d'ansietà e di travaglio, ivi si ricreava. Ma due donne , che zappando l'aveano da lungi veduto correre , gli additorno il luogo, verso dove l' aveano veduto correre. Fu intanto egli trovato, e preso; nè mai già volle accettare , ch' egli avesse tirata quella archibugiata , anzi dicea non faperne altro , e che era ivi venuto a caccia , come far folca . Il Governadore lo menò in carcere, e ne avvisò il Vicerè. Il Principe se n' andò a Salerno a curarsi; e saputo, che colui era stato di Casa di Ruggiero, tutti quegli di tal famiglia difgraziò, e fi levò da cafa.

Il Vicerè inteso il caso, mandò subito a torre del fatto informazione Gio: Andrea della Corte, e Scipione d'Arezzo Re-61 Configlieri, E fece intendere al Principe che avesse cura della fua falute, che nel reflo gli volea far vedere la più fegnalata giuftizia, che mai fusse stata fatta in Regno; non sapendo egli nulla del concerto d' Africa. Ma il Marchele della Valle tofto fu dal Vicerè, e come amico gli scoperse ogni cosa. Questo sommamente gli dispiacque, per esfervisi impacciato D.Garzia suo figlio. Ma come su certificato, che Perseo posto mille volte alla corda, non potea dir altro, se non che il fratello glielo avea satto sare per onor della casa, restò assai quieto, e sece andar le cose più ritenute. Ma perchè il Principe offeso bravava sospettando e dicendo, che se la cosa veniva dal canto del Vicerè, egli se ne avrebbe vendicato; il Vicere passò più oltre, e lo cominciò a processare di ribellione, di erefia, di alloggiar fuorusciti, e di aver parte de' latrocini di quelli, ed anco di fodomia. Così venute le cofe a gualto, cominciorno l'ire e gli odi alla scoperta a ripullulare d'ogni parte.

Ma il Vicerò s'agace scrisse all'Imperadore, il caso esser per conto di donne , e che teneva presi i malfattori ; perocchè

fu preso anco Tominaso; e se per le cose passate col Principe chiarir ti volesse S. M., gli avrebbe ambidue vivi inviati . Trattanto ebbe Perseo la corda, ne dille altro, se non che per ordine del fratello l'aveva fatto. Per la suddetta causa fur chiamato Tommafo, e fattogli l'affronto, mentito il fratello come pazzo, diffe ch' egli per capriccio d'uomo flolto fatto l' avea : a cui fur date le defenfioni .

Mentre quelle cofe si agitavano a quello modo, per parte del Principe fi fe istanza, che i malfattori, come fuoi vastalli, se gli rimettessero. Ma perchè quando il Principe Roberto suo padre era flato reintegrato, non ebbe afficurazione de' Vaffalli, non potè ottenerlo. Anzi trattando di far morire i delinquenti, e dando per esempio, che a Gio: Berardino d' Acampora privato Cittadino era flata tirata un' archibugiata , e febbene non avea fatto effetto, il giorno seguente era stato l'assassino giustiziato : ed al Principe di Salerno tirata, e colta un' archibugiata in strada publica, ed accufato dal delinquente il delitto non fi procedeva contro i malfattori altrimente, come il Principe fusse slato il più vil uomo del Mondo : il Vicerè non rispondeva altro , se non quello: No er tiempo aora , quando fuera tiempo , se proveera; nè volfe dir mai d'avere scritto a S. M., e d'aspettarne la risposta.

Questo modo di procedere il Principe si arrecò in tanto dispregio e dispetto, che non si poteva quietare. E già fi apparecchiava di andare alla Corte, e far intendere a Sua Maestà i mali trattamenti, che 'l Vicerè gli saceva, così di non far giuftizia a' fuoi offenfori , come di procestarlo indebitamente . Poi pensò d'ingannare, come ingamò il Vicerè; perocchè diffe di voler prima andare per lo Stato suo, e sassi da'Vassalli soccorrere di denari, e venir poi da lui a licenziarfi per la Corte. Mandò per tanto Gio: Francesco Torre suo creato a supplicare il Vicerè, che gli delle licenza d'effraere cavalli , ed argenti dal Regno per questo fuo viaggio; acciocchè al fuo ritorno dallo Stato non avesse da negoziare altro con S.E., che di baciarle le mani, e togliere licenza. Il Vicerè così sperando d'avere il Principe nelle mani, tosto fe spedire dal Segretario Infastro la Patente; e frattanto sece accostare verso Sanseverino le Compagnie Spagnuole, Ma il Principe come fu nella Bafilicata, fe ne andò verso Termoli, e d' Indi s'imbarcò per Venezia, mandando nondimeno la fua lettica. e le fue genti per torra, " Così usci dalle mani del Vicerè : II

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO III. 1677

quate al Tromo avea mandato cavalli, e genti a pigliarlo. Ma io fui a Salerno quattro giorni prima della partita fira, per pigliar da lui la rarificazione d'alcune vendite fatte per Clemente Panarello fuo Procuratore ; e gli piacque di ragio-nat meco dentro il fuo giardinetto di quelli fuoi accidenti. Le fite parole erano piene di adegno e d' ira contro la Cafa del Vicerè, tanto perchè dubitava, che di là non fusse proceduta quella offesa, quanto perchè vedea procedere così lentamente contro li rei del fuo delitto ; e mi ebbe a dire quelle parole : Se questa archibugiata , Antonino , mi viene da parie più grande, che non è quella di Don Pietro, non sapendolo non so che farci; ma se ella mi vien di casa sua, non sia io Ferrante Sanseverino, se io non me ne pago infino alle gane. Per quanto lo slato mio richiedeva, io con quelle ragioni, che seppi migliori, lo perfusii ad aver softerenza nel caso sub, ed a pignare l'avverta dal giusto ed occulto voler di Dio , e di andare a S. M. in ogni modo, come s' intendeva ch' egli volça fare. Il che mi rispose di voler sare senza cardanza alcuna, e che voleva gridar tanto avanti all' Imperadore, che infino da Napoli averiano ndite le voci ; e che sperava , che ci dovesse provveder di maniera, che non avesse da far più con Casa di Toledo . Or io mi licenziai da lui , e me ne ritornai a Napoli . Ed egli si parti poi come ho detto dal Regno, molto mal soddisfatto de trattamenti ricevuti nel modo, che di fopra ho narrato. the day to 1 to 1.

FINE DEL TERZO LIBRO.

C. da significant

DELL



OT

# ANTONINO CASTALDO

LIBROQUARTO.

A partita, o per dir meglio, la fuggita del Principe a quel modo dal Regno diede a molti giudizioti da sospettar di lui, considerando il suo disdegno per gli mali trattamenti , che gli parea d' aver ricevuti nella tepidezza mostrata contro li delinquenti , e per esser egli di natura impaziente e precipitoso , ed anco per le tentazioni, che da quello e da quello aver poteffe in questi suoi frangenti. S' intese tuttavolta, che se n' era andato in Venezia, dove da quella Repubblica, per esser egli molti anni prima stato satto Gentiluomo della Calza, fir onorato molto: e gli fu anco dato licenza di tener uomini armati per fua difenfione e ficurtà.

Si diffe, che paffando per Pefaro fi era fcontrato col Cardinale Farnele, il quale col fresco esempio del Duca Ottavio fuo fratello, poco ben provvisto dall'Imperadore suo Socero, gli diffuale per allora l'andare in Corte. Ma contuttocio egli si risolse di camminare a S. M. Postosi pertanto in viaggio, da Venezia a Podova se ne venne, dove si disse, che la sua ferita s' era alquanto malignata; per lo che egli a Padova si fermò per molti giorni .

Standosene in quella Città, perchè parea, che mandasse in lungo la fua andata in Corte, gli venne una Carta di là comandan-

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 119:

dogli, che fra quindici di fi dovelfe prefentar in Corte fenz altro. Il che fu cagione di fario rifolvere, e di difcoprir l'animo fuo. Ebb io copia dell'ordine, e della rifpotta del Principe, con averci utato molta diligenza; e però gli ho inferiti qui apprefio.

### El Rey

Hlustre Prensipe, Por algunas cosas importantes a nuestro estado, y servicio conbien , que vengays en esta nuestra Corte. Seromos servidos, que assi lo agays. Porende hos mandamos, que entre de quinge dies, que esta reçebieres, se ays aqui s sinque en esto haya replica, ni esqué a luguas. Dass. Inspende à 23. de Hebrero de 17. de Hebrero de 17.

### Yo el Rey

### Vargas Secretario:

Al Principe parve, per flar carico fino agli occhi di Proceffi, e di perfecuzioni e per conofere quanto refoltamente if fino Re lo chianava, o fra così breve fpazio di tempo, di non andare altramenti, ma di mandar prima Tommafo Pagano in Corte ad efcufaffi, ed anco per fcoprire, che animo aveile feco l'Imperadore. E però mando Tommafo con quella lettera.

### Sacra Cefarea e Canolica Maestà.

Con quella sommessione è riverenza , che mi è debita, ho rievuus l'ordine di venire alli piedi di V. M.; la quale sobrem i vieta ogni replica e sugla, ho pensao, come non compiamente informata dello stato in che mi ritrevo , abbia voluto negarmi le sugordinarie, e leggiree; ma l'estraordinarie, e importunti, dove vada la vira, ho creduto, e credo, che per la sua boma è giussitisti mi
debiano esser ammesse. Per o non avendo to ficuro il visaggio per V.
Massità, nel quale temo, anzi tengo per certo, che perderei la vita
con poco noro mio, e senza si rivizio alcuno di quella: e la suppico
con ogni riverenza a pressar le sua benigne orecchie al Massissico
con ogni riverenza a pressar le sua benigne orecchie al Massissico
con ogni riverenza a pressar la diazgli la medessima fest, che
darebbe a me stesso Consistando, che poiche Ella averà tressa la
comi è stata semuo, e tiene di noste aversa sissio di uni per l'addictro; la M. V. mi terrà
comi è stata sempre solitio mio per l'addictro; la M. V. mi terrà
comi è stata sempre solitio mio per l'addictro; la M. V. mi terrà

nel medefimo grado d'umilissimo, sedele, e buon vassallo di lei; come sono stato sempre. Di Padoa.

D. V. Cefares e Cauolica Maeftà .

Umilissimo, e fedelissimo vassallo, e servo.

Il Principe di Salerno.

Il Pagano tantoflo che giunfe, ebbe udienza, ed espose a S. M., come il Principe già si era posto in cammino per veniro a' suoi piedi, ma che s' era in Padova fermato per pigliar quei bagni, perocchè la sua ferita avea fatto motivo, e gli Medici lo aveano perfuafo, che dovelle fermarfi; e che perciò la Maestà Sua non ne prendelle ammirazione alcuna, che fubito ristorato farebbe venuto. Soggiunfe anco: Sacra Cefarea e Cattolica Maestà, il Principe verrà à suoi piedi, ma teme molto la grande au-zorità del Vicerè appo V. M., e li Processi, che a suo modo gli ha fabbricato contra . Fui fama che S.M. gli rispondesse: Vienga a su Rey, como es venido las atras vezes, que assi le cumple. Il Pagano pure elagerò la cofa de' Procelli, e l'Imperadore a lui; Vos tractays de la vida de el Prencipe, yo tracto de la honera. Vienga a fu Rey adonque. Replicò il Pagano: Io potrò riferire al Principe, che può venir sicuramente sopra la parola di V. M. Allora s' alterò alquanto l'Imperadore, ed al Pagano rispose : Sobre de mi palabra? No digo esto yo . Se quiere venir, que vienga, se no, haga la que le paresse. E tosto licenziò il Pagano. Fu questi giudicato per molto soperchio , dovendo di quelle prime buone risposle a prima giunta contentarsi, e poi di giorno in giorno con destrezza ed umiltà andar guadagnando la mente di S. M. Il Pagano, non parendogli che S.M. stelle all'intrinseco bene col Principe, subito si parti per riferirgli, che non andasse, come già fece .

Era a quello prefente Col' Antonio Canacciolo Marchefe di Vico, ch' era ivi per ottener grata; che nello Stato fuo potetile fitocsedere Col' Antonio Catacciolo fuo nipote; poiché Galeazzo fuo primogenito non poteva effer abile a quella fitoceffione, per aver deviato dalla Fede Cattolica. Ed éffendo col Marchefe ivi prefente Benardino Beviano Dottore, dal quelle nutto quello inteli; S.M., fi rivolfe al Marchefe di Viço, dicen-

### ANTONINO CASTALDO. LIBRO IV. 121

dogli: Mira que el Prenipe quiere capitular cen migo. Il Marchefe replicate alcune cofe in favore e raccomandazione del Principe ; che farebbe lungo il riferire, e to non le so, fe non per relazione di quel Dottore, attefe alla fua efpedizione; la quale per la fomma benignità di S. Maetlà ottenne, come fupplicato l'avea. Diceli, che Monfignor di Arras, oggi Cardinal di Grauvela, Signor giudiziolo e purdene, quella fera iffella, avendo intefe le repliche fatte nel negozio del Principe, e mallime col Marchefe di Vico, tranquillalle in modo S.M., che fu chianato D. Francesco da Etle, acciò procuralfe di far venire il Principe; perchè de Processi en avrebbe avuta quella confiderazione, che paresse concenifi. Ma cercato il Dottor Pagano per fargli intendere quello particolare, e non trovatofi, perché in erea andato via disperato assistante della buona volontà dell'Imperadore, e cofe rimafero in poco boun termine.

Fra queflo mezzo il Vicerè, poiché non avez poffuto aver Il Principe nelle mani, attendeva molto ad impinguargli il Proceffi contro. E facilmente pote farlo, e provate quanto Volfe; poichè l'autorità fita, e la qualità degli uomini del Regno (di detto con pace de' buori) diero compimento al fuo difegno.

Tornato Tommaso al Principe, e riferitogli quanto era pasfato, se ne sgomentò molto, e cadde in pensiero, che col suo Re non poteva aver più grado di grazia alcuna, e perciò fe ne tornò in Venezia. Quivi è fama, ch' egli impetrasse Parlamento pubblico, ed in prefenza dell' Ambasciadore di S.M., e della Signoria ( dov' era anco il Capitan Busto , Spagnuolo , posto per spiare gli andamenti del Principe ) si dolse molto degli aggravi, che diceva effergli stati fatti in Regno dal Vicere ; annoverando molti fuoi fervigi , ed i pochi favori avuti da S. M. circa la dignità del Tolone, e ne' suoi Generalati d'Italia; e che ultimamente fenza ammettergli scusa veruna, eziandio dalle Leggi permella, gli avea comandato, che in Corte se n'andasse, inquisito e processato, come il Vicerè avea voluto. E conofcendo, che S. M. teneva poco buona volontà verso di lui, per relazione del Pagano, le renunziava l'omaggio, e lo Stato. Ma molto bene gli fu risposto dall'Ambasciadore, rimproverandogli quante volte l'Imperadore gli avea perdonato le fue înfolenze, degne d'avergli faito mozzar la testa; e quante altre grazie gli avea fatte molte volte, ed in diversi tempi, e massime nel dargli licenza di vendere le Terre del suo Stato; il

Q

quale, per non avere il Principe legittimo successore, senza dub-

bio dovea ricadere al Regio Fisco.

Cosi il mulaccorto e precipiolo Signore per natural leggerezza ed impazienza, e forfi per elfere fato corrotto, come dicevano, dal Dura di Somma, dal Ruffo, e da altri, non dopo molto tempo fi ribello dal fino Re, e fi accolò ad Errico Re di Francia. Da quelto, come fi diffe, fiu affai onorato, ed ebbe partito molto conveniente, oltre d'averlo dichiarato Generale dell' imprefa del Regno; perocche ebbe di provvifione da circa ventimila fcudi l'anno, con il governo a vita di due Terre fopra le rive del Rodano, Tarafcone, e Belcavo; le quali Terre furo già possibilità di convenienti provvisioni.

Dirò ben quello fecondo il mio giudizio, che fe il Principe avelfe fignuta la verità di quella archinogiata, e di dove era proceduta, se però si vero quanto di sopra ho detto; mai noa fi farebbe ribellato, e serva dubbio alcuno farebbe voltota è piedi di S. M., non temendo Processi, nè aspettando altra afficurazione. Ma perchè quel negorio cera passato un persone grandi, e si tenne fotto silenzio insino che Don Pietro usici del Regno, e mort, nè altro appariva nel Processo contro i Ruggieri di quello che ho detto: perciò segui quela sua, e nostra disgrato.

E veramente venută la nuova în Napoli della sua ribellione, on fu Casa che non se ue affiiggesse, pê su persona che non se ne doleste infin all'anima, parendo veramente caso motto miserabile, che un si gentit Signore, di tante buone qualità, comggil era, e tanto aniato da tutti, a vesse fasto al sine si cuttiva riuscita, facendost ribelle, senza aver avuto dal suo Re caustaveruna di farlo. Anzi gil amici e servidori suoi se ne andavanovergognosi per ogni parte, quasi che avessero egino ancora in-

fieme con lui commella ribellione.

All'incontro il Vicerè, e fuoi feguaci, come quefto efito del Principe aveftero fempre previsfo ed indovinato, rimproveravano a' fetvidori ed amici del Principe, ed al Popolo la loro aflezione vana ed inguita verfo di uno, ch' era fatto fempre occultamente ribelle di Se Ma, e fi rideano di loro; talche accendeano gli animi di coloro ad odio occutto e ad ira, tamo più, ch' egition inni avano che rifpondergli in contrario, effendone feguito il effetto; poichè le cofe umane ordinariamente dagli ethi loro, e non di attonde li fogliono giudicate.

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 123

Ma perché fi diceva publicamente, che l'Armata Turchefica farebbe da Colantinopoli in breve venuta a' fevriy di Francia, e che il Principe con groflo efercito fe ne veniva per l'invasione del Regno, cominciò il Vicerè a provvedere al bifogno quanto poteva. Chiamati intanto i Baroni, e i Cavalieri del Regno, lor diede cartro della guardia e difensione della Città; ed infospetitio della fede de' Napoletani per la molta affezione, che aveano verfo il Principe, spiava molto l'azioni di tutti. E venne a tanto fospetto, che se pigitare un Francesco Giacchetta, uomo populare, che teneva cura della calce della Città, di età di quali essanti per la molta ficti del quali contra della città al Principe, lo se tormentare due volte; ma l'innocente ed intrepido vecchio ad ogni tormento flette fiddo.

Non lascerò di dire, che la nuova della ribellione del Principe venne in Napoli nel mese di Marxo 1572; e le P Aprile feguente, chiamati in Palazzo il Principe di Bisignano, il Principe di Bisignano, e il Dune d'Amalili Alfonso, con altri de Signori del Collaterale, non essentiale altramente intervenuo il Vicerè di presenza, stiro i capi contro del Principe letti per Ludovico di Lobera, Scrivano di Mandamento, e Maltrodatti della Causa; per li quali capi si vedea, che molti anni avanti il Principe avea occultamente macchinato contro il fervizio di Ce-fare; onde si tesse la fentenza contro di lui, dichiarandolo ribelle, privandolo dello Stato, e degli onori, e condennandolo a morte se sonata la trombetta più volte, come dinanzi a'rei far si suole, quando vanogo a sinditai, a fini il Confessio.

Nell'ifiello mele d'Aprile fu gruftraino Perso di Ruggioro, gridando il Trombetta per le Pizzee, che gli andava innanzi: Quessa giussiria la manda la Gran Corre della Vicaria, per aver tirata un archibugiata al Signor Principe di Salerno. Per leo giunto al Mercato, e stando per ponere il capo fu'i ceppo, volse dire delle cose all'ai. Ma li Constati gli vietorno il dire; onde fu tollo decapitato, e Tomnasso fuo fratello fu dopo alcu-

ni giorni liberato.

Già fi afpettava l' Armata Turchefea di giorno in giorno, ed il Principe di Salerno con l' efercito per tetra. Ma ficcome del venir dell' Armata di paffo in paffo fi aveano ad ognora nuove freche; così del Principe non fi dicea cofa adcuna, nè fi fapea milla. L'Armata in numero di dugento legoi comparve nel noftro mare il giorno della fellività di Sari Attanafio a 15. Luglio 1552., e nel Freto di Procida si pose sull' ancore, e fece tenda. Il rumore, e la tema fu universale; ma il Vicerè mostrava di farne molto poca slima . Frattanto alcune galere Turchesche quasi ogni giorno venivano sin al Capo di Posiipo a scaramuzzare con certe galere di Genova, che qui si trovavano. Onde infinito numero di gente, lasciati i lor negozi, così per vedere l'Armata, come per vedere le galere combattere, fe n' andavano fopra il Colle di Polilipo, e ful Monte di Sant' Eramo, e del Salvatore ad aspetto. Dimorò l'Armata al Freto di Procida dalli 17. di Luglio infino alli 10. d'Agofto feguente. Ed è pur vero, che molte volte i battelli delle galere Turchesche costeggiando talvolta sulla mattina nelle riviere di là dal Capo di Polilipo, a'nostri, che sopra quelle rupi stavano a vedere, una volta dimandorno, che nuova aveano del Principe di Salerno; perocché, come io diffi, non fi fapea cofa alcuna di lui. Ma coloro non gli risposero altrimente, anzi impauriti se ne suggirono ad alto a' Cafali.

Frattanto inforse fama, che il Vicerè avea parlato con Cefare Mormile, il quale vestito da Frate era venuto a parlargli. Ma ciò non si credeva altrimente. Nondimeno il di di San Lorenzo l' Armata all' improvviso sarpate l'ancore, sece vela verso Levante, e partissi. Resto ognuno pieno di maraviglia e di flupore, vedendo, ch'era flata quafi un mefe ad aspettare, e poi così all'improvviso e alla dirotta se ne partisse; e tanto più la maraviglia era grande , quanto che niuno la caufa ne fapeva. Ma pochi giorni dopo si disse publicamente, che il Mormile avea fatto in modo, che il Generale dell' Armata con avergli prefentato un donativo di dugentomila scudi, licenziandolo per parte del Re di Francia, l'avea fatto partir via. Dicelì, ch'effendo andato il Principe in Francia, la sua autorità avea molto diminuita quella del Mormile, e che di lui non si faceva più quel conto di prima; ma che il Principe prevaleva di rispetto e di credito sopra tutti i suorusciti Italiani ; anzi , che il pagamento delle penfioni al Mormile non era così pronto come prima; perlochè all'intrinfeco il Mormile ne stava sdegnato.

M Ma ellendoù deliñeata l'imprefa del Regno, fu mandato il Mormile in Italia; actò a depetrafie l'Armata, e la trattenelle, e fegretamente con gli amici procurafie d'aver gente Italiana, e del Regno. Il Mormile venne in Italia, e a Roma fi condulfà, ove dicono. J. chornile venne in Italia, e a Roma fi condulfà, ove dicono. J. che l'Ambafciadore, e i Cardinali Imperitii lo.

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 125

contaminaffero; ed egli per sdegno, come ho detto, e forfe per dediderio di ritornare a cafa con buona grazi del fino Re naturale, fi rifolfe di partire dalla divozione di Francia. E così venuta l'Armata, e di ovuto dugentomila ducati, fenna li quali no avrebbe pottuto aver credito col Bafsà, con falfe lettere di credenza licenzio l'Armata. Quella fu la diceria, ed opinione universile. Ma da persone, che ne possono spere ti vero, il ne-

gozio vien narrato in quello modo, ·

Stando nella Corte di Francia il Mormile in molta stima e riputazione , ficchè di tutti li fuorufciti Italiani egli era il prino, successe, come io dissi, che il Principe si ribello da Cesare; e mentre quello occultamente fi trattava, nella Corte di Francia ti fufurrava, che un gran personaggio dovea aderire alla parte Francesca, che avrebbe molio facilitata l' impresa del Regno. Il Mormile sospettò del Principe di Salerno; nè fu vana la sospezione, perchè d'allora avanti il Mormile non si sentiva alla mano quei foliti favori del Re, nè vedeva farfi quella stima di lui, che per l'addietro si era fatta. S'aggiungeva ancora, che se gli doveano molte paghe del fuo trattenimento, delle quali non poteva eller foddisfatto, per molto che ne facesse islanza ogni giorno al Re, il quale si escusava con li travagli delle guerre ; e dimandandogli all'egnamento, dove pagar si potesse, nè anco ebbe espedizione : dimandò, che se gli firmasse il privilegio delle concessioni delle Terre, che possedeva la sua famiglia in Regno. e non l'ottenne .

Venuta la nuova cetta della ribellione del Principe, il Mormile già videle, che le cole fiue non andavano a cammino; perchè Francia già avea tolte da lui le speranze prime, e collocatele nella perfona del Principe. Si riolde pertatuo di partiffene, e una matina con gli sproni a' piedi ando a licenziarti dal Reper Italia, e nè anoc obbe soccorfo di danari per pagar il debrit satti, e per le spele del viaggio. Onde difie al Re: Sire, perchè ho quesla mala sorte con V. M., le chiedo licenza per andarment; e benchè in sia un pover usmo, farò conoscera e V.M., che se in Italia ci sarà un pane, ne everò la parte mia 4 covunque s'arà. Non mancherò di servire a V. M., Il Re l'abbracciò, e con cotteti parole promise di provvederlo, e di non mancargiti di quanto gli era silao promessio.

Il Monnile scese in Italia, e per cammino scontrò il Principe, che se n'andava in Francia, il quale domandò al Mormile,

come

come se ne veniva soddissatto dal Re. Molto male, Signor Principe, rispose il Mormile, perchè di quanto mi hanno promesso, non mi hanno offervato straccio; ed io me ne vengo in Italia carico di debiti , e senza aver avuto delle mie pensioni tanto, che io possa farmi le spese per cammino, non che pagar li miei debiti. Ed era già per dire più cose ad alta voce, presente la comitiva. Ma il Principe se lo ritiro da banda, e ragionorno un pezzo di questo negozio insieme, ricordando sempre il Mormile al Principe, che si fusse ben cautelato. A cui il Principe rispose, che con lui il Re di Francia averia tenuto altra maniera di trattare, Sebbene , diffe il Mormile , cost credo , pure però V. S. tenga per fermo , e forsi il vedrà coll' esperienza , che i Francesi promettono molto, e non attendono cosa veruna. Il Principe parendogli che il Mormile fusie sdegnato da dovero, lo pregò, che facesse tornare in fua compagnia in Francia Ottaviano Mormile fuo fratello, perche voleva raccomandare al Re il negozio dell'uno e dell'altro. Il-Mormile condifcese, e così su satto. Ma Ottaviano con tutto il favore del Principe ebbe molto poca mercede; onde fdegnato anch'egli se ne ritornò in Italia al fratello.

Giunto Cefare în Roma, sollo fu dagl' Imperiali tentato, e la rellituzione degli onori e delle robe. Ma il Mormile non ne volfe intendere parola, fe prima da S. Maeflà non gli veniffe ampio Privliggio, dicendo, che venuto che foffe, allora fi parlarebbe. Venne il Privliggio in brevi giorni, perchè l' Imperadore
era a . . . . ; nè balando questo al Mormile, vosse lettera a
D. Pietre di Toledo; e tutto feguì a suo contento e foddisfazione. Questo si fasto, perchè mancando il Mormile alla Francia,
fi discredizisfero appressi di quel Re tutti gli Italiani, e Regni-

coli, e prima d'ogni altro il Principe di Salerno.

In questo il Blassa, non avendo nuova del Principe di Salemo, ne altro avviso di Francia, vedendosi già vicino l'Autumo, e profilmi i tempi, che fogliono venir le tempelle, si rifolse a partire senz'altro, comi o dissi. Nè il Mormite sec in questo opera alcuna, secondo si detto; perché se egli avesse a vuto dugeniomita ducati-nelle mani, forse che avreche prima provveduto a fe, ed alle cose sue, per ad altro. Questa è l'altra opinione. Chi legge, attengasi a quella, che più gli siede non voglio esse ggi sembra più probabile. Che in questo fatto son non voglio esse altro, che relatore dell'una e dell'altra opinione,

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 127

fenza proferire il mio giudizio fopra di niuna. Comunque la verità fia, certa cofa è, che in quello negozio fi fatto fegnalato fervigio all' Imperadore, e fi liberò il Regno da una giande inquietudine. Si diffe anco, che per fare i dugentomila ducati di donativo a' Turchi, il Banco di Ravafchiero l'illeflo mefe era mançato.

Partita l'Armata, il Principe con diciotto galere venne a 18. d'Agosto sopra Ischia, e prima a Terracina per giungere i' Armata; e non trovandola, perocchè ebbe nuova della fua partita, e seppe l'accomodo del Mormile, le corse appresso, e superato il Farodi Melfina, volle tentar cole nuove di là dal Capo di Regio. Ma non trovò quello che egli defiderava, e però passò innanzi, e giunse l'Armata ne mari della Pevesa; e riferita al Bassà la cofa del Mormile, e fattogli islanza dal Principe, che a'vicini lidi de' Salentini, e de' Bruzi ritornaste, non l'ottenne altrimente, scusandosi il Bassà, ch' egli di già si era d' Italia partito, e che fenza nuov' ordine del Gran Signore non poteva ritornarvi; onde persuase al Principe, che se ne venisse con lui dal Gran Signore in Costantinopoli , che l'anno seguente avrebbe ottenuta l'Armata. Così navigorno verso Levante; ma perchè il Principe non avea buona tella per mare, fimontò nell' Ifola di Scio, che Chio latinamente è detta, dominata allora da' Genoveli fotto tributo del Gran Signore : luogo deliziofo e piacevole molto, come coloro, che vi fono flati, riferifcono. Ivi il Principe si restaurò dal travaglio della navigazione, e vi stette molto a piacere.

Ritomata P Armata in Coffantinopoli, fu riferito al Grarisgiore quanto era feguito in Italia, e come il Principe era rimatho a Scio. E di tui riferirono tante cofe, che Solimano lo fe chiamate, e condurre cori odolire jalere da Dragut in Coffantinopoli, dove fu onoratamente ricevuto da Bafab per ordine del Gran Signore, e gli fu data fianza, e provvillo motto bene del vivere con tutta la fua Corte. Andò poi a baciar le mani al Gran Turco, accompaganto da 'Grandr della Porta, e fra gli altri da Ruflam Bafab, genero del Gran Signore, e Vifir, che im quella lingua vuol dire Capo del Configlio Reale. Entrò il Principe a Solimano portato per le braccia da due Bafab, com' è udo di quella Porta di fare a' gran Signori, e da gli Ambsfeiadòri. Venuto alla prefenza di quello, fe le fue tre riverenze, alle quali con allegro volto e gravità Reale etifiofe, con accen-

nar-con la tella il Turco; poi mirandolo con occhio allegro, per l'Interpette lo fe domandare, come l'avea trattato il cammino, e s' era flato bene accomodato di flanza , Il Principe, cli era gran Cortigiano , dopo di aver magnificate le grandecre e magnificenza l'unchechie, e eli favori di quella Maellà , foggianie, che tringraziava fommamente Iddio , che per contraccambio di tante fue perfecuzioni e disgrazie, e della perdita dello Stato, gli avea fatto graria di giungere al cofpetto del più gran Principe, ed Imperadore dell' Univerfo, e che perciò perdonava alla fortuna fua utti i torti , che fatti gli avea , avendogli data così grande ri-compenfa.

Solimano dal fuo Interpetre udi con gran piacere quelle parole. Indi allo Interpetre impofe, che gli dicelle, che l'avea veduto molto volentieri, e che 'l Principe flesse di buon animo, perchè essendoi accossa al Re di Francia suo fratello, ed a lui, non solo avrebbe in breve riacquissato lo Stato, ma sarebbe palfato alfati innanzi. Il Principe, ringraziatolo molto, chiefe licenza, ed i medessimi Bassà l'accompagnorno suora, dove gli surono s'econo di cossume Turchesco per nonario l) donati da par-

te del Gran Signore vesti Turchesche, e cavalli,

Stette il Principe per alcuni giorni in tanto predicamento appo il Gran Signore , che c come mi riferi il Capitano Tommafo Adlareto Genovele , che a tutto il narrato dille effere flato prefente ) lo fe tentare da Rufan Bafsà dell' acquifilo del Regno per ello Principe, promettendogli armata, ed efectito per tale effetto; contentandofi il Gran Signore di un conveniente tributo Ma 1 Principe ringrazio motto la benignità e favore di Solimano , e rifiutò il partito , dicendo , che nelle fue fortune fi esaccoflato a fed il Francia, dal quale avea avuto buoniffimo tratenimento; e chi effo Principe era in Coflantinopoli per fervigio del Re di Francia, e non per conto proprio.

Ma che giovò quesso generoso e onorato procedere, se fra breve spazio di tempo vimo dalla vanità, e lascivia naturale; comincio a far l'amore in Costantinopoli; onde conosciuto per vano e leggiero, non solo perdè la riputazione ed il credito, ma venne quasi in dispregio; sicchè al tempo nuovo non ottenne l'Armata per l'impresa del Regno, com' egli sperava, ma fic concessa Sampiero Corso per l'acquisto dell'sfola e Regno di Corsica. Con questa tale Armata poi se ne tomò il Principe in Cristianità, ed in Francia si conduste, ove da Errico Raveva allai boto trattenimento. Non

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 129

Non lafcerò di dire, che dopo la ribellione del Principe processiti, e tormenuti molti Cavalieri, così per conto de passa inmulti, come per aver seguite le parti del Principe. E prima d'ogni altro su D. Celare Carraía de Contá i Maddaloni e di Cernio; il quale avea accompagnato il Principe nel suo viaggito di Venezia. Ma se n'era partito, e venuto a Roma; ed afficurato, come si diffe, dall' Ambasicadore, a Napoli se n'era venuto, ove su preso, inquistito, e tormentato. E perché in lui prevalle il dolore, nel sormenti consesso quanto gli si domandato. Con tutto ciò li Giodici con molta considerazione ed equità lasciorno il giudizio della vita, ed alla Goletta lo relegorno.

Fu ancir prefo il Signor Giacomo Antonio Grifone, Cavallero principale del Seggio di Nido, Isto pretello chi egli fuffe flato motto partegiano, e gran fervidore ed amico del Frincigie, ed anco perche avea un fratello a' fervigi di quel Signore; e fatoggii un Procello addoffo, gli firdatu la corda. Ma quel nobiliffimo e rifoliuo fiprito ne per tomenti, ne per diligi, che patific hi carcere, non mal a inchipo ne a dire, nie a far cofa indegna di fe; anzi con ardir mirabile, e con foiterema il uno to fuperio e vinfe. Sicche la fine non potendofegli di ragiore

far altro contra, fu liberato.

Il Signor Murio Capece dell'iffello Seggio fu carcerato ancora, per effere flaso gran tempo in cafa del Principe, e Maggiordomo della Principella, e per fospetto di ribellione. Onde attaccato alla corda confesso per tormeno molte cofe firavaganti non folo comtra di fe flesso, ma ansona contra l'Abbate Giovan Franccio fron fratello, nomo già recchio, di gran valore, e favio e, e di belle seturer ornato. Per quello anch' egli fu menato prigione al Castlello dell'Oroje e flando ne tormenti, venne Magrio for fratello. Ta mouti non men di quello, che hai deco per tormato contro di te flesso, che di quello, che cora dici contro di me, Fu due volte l'Abbate tormentato; ma l'uomo invitto ogni co facon la fosferenza e coll' animo fuperò virilmente, e dopo d'ellere flato carcerato lungo tempo, al fine ebbe la libertà come glii aftri.

Fece anco il Vicere fospendere dall' ufficio di Guidone de, Continui il Signor Diomede Carrafa padre del Signor Marchefe

d' Anzi, del Signor D. Cefare, D. Francesco, e D. Ferrante Carrafa, e-dall' ufficio di Ciamberlano: Cavaliero di tanta bontà, integrità, e valore; quanto altro ne fusse stato mai nella famiglia Illustrissima Carrafa. E questo per non aver potuto per due giorni paffar dal Vicerè, impedito dalle turbolenze, che correvano de romori di Napoli, ed essendo ritornato da Capua, ovi era andato con licenza del Vicerè, per la morte del Gran Maestro di S. Lazaro suo fratello ; benchè il Vicerè gli susse prima capital nemico per gravissime cause, per conto della Signora Viceregina D. Vincenza Spinella. Ma perchè il Signor Diomede era molto ben conosciuto dall' Imperadore, poiché servidore familiare gli era flato gran tempo , S. M. annullo ogni Procello e sentenza contro di lui, e segli a pieno il tutto rellituire.

Or finalmente posto fine alle turbolenze di Napoli, il Vicerè governava ubbidito come prima da tutti, ma all'intrinfeco da ognuno odiato a morte. Fra quello mentre Gio: Batilta Spinello Duca di Castrovillari, suo genero, e Trojano Spinello Marchele di Mesuraca, ambidui fratelli di D. Vincenza Spinella moglie del Vicerè, che fu di D. Antonio Caracciolo vedova, stando mal soddisfatti, ch'ella se ne fusse stata tanti anni in casa del Vicerè senza pubblico titolo di moglie: se n' andorno all' Imperadore giuntamente a dolersene. Ma il savio e prudentissimo Imperadore dopo d'avergli benignamente ricevuti ed ascoltati, loro sece sede, che il Vicerè molti anni avanti gli avea dato avvifo, come quella Signora era fua legittima moglie, e che però fe n' acquetaffero ; tanto più, che S. M. per lettere avea comandato a D.Pietro, che le publiche nozze ne celebraffe. Così fu efeguito dal Vicerè fubito in Napoli; onde ogni cosa d'odio per quella cagione si estinse. E se egli fuse flato amato, come prima, dall'universale, quella fella farebbe flata molto più funtuofa ed allegra, che non fu. Successe trattanto il tumulto della Repubblica di Siena a causa

di D. Diego di Mendozza, Governadore di quella. Onde vendicatafi alla libertà , per mantenervifi invocò l' aggiuto e protezione del Re di Francia, come nell' Istorie de' nostri tempi diffufamente si legge. Per lo che S. M. Cesarea comandò, che si attendesse a riacquillare il dominio di quella; tanto più che il Duca di Fiorenza non avendo per bene d'aver vicini i Francesi, ed i fuorufciti del fuo paele ne facea grand'iflanza. Per quella occafione, o per altro, che molle la mente di S. M., comando al

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 141

Vicere Don Pietro, che a quell'imprefa se ne andasse a servicia. E a levato con se galere, e condurio al porto di Livorno, mandò il Principe d'Orin pet tale essenti. Il Vicerè, come si disse, promor di evitur la paritia con molto escularioni, così dels Petà e del tempo mal auto a navigare, perchè era merzo inverno, come per altre cause. Ma non ggi siro ammesse altre mente del se molto con le galere a Pozunosi, avendogli fatto intendere, chi andato con le galere a Pozunosi, avendogli fatto intendere, chi gli perdeva per aspettudo tempo, e però o che si sulle imbatca-gli perdeva per aspettudo tempo, e però o che si sulle imbatca-

to, o gli avelle detto di non voler partite. Alla fine il Vicerè dalli continui ordini di S. M. fospinto, e dal d'Oria follecitato, fi rifolse di partire. Così ritornate le galere in Napoli, s'imbarcò finalmente il di dell' Epifania a 6. di Gennaro 1553., avendo nell' imbarcarfi pianto per tenerezza con Alonfo Sanchez, Teforiero del Regno, suo amico. Fu ricevuto in fulle galere con molto onore, e da molti Signori e Cavalieri fuoi affezionati accompagnato infino a Fiorenza. Il Molo grande quel giorno, più che mat, fu ripieno di gente per vederlo partire; e non è dubbio, che all'universale piacque molto la fua partenza, per l' odio grande e generale che gli avevano; ma quegli ch' aveano qualche giudizio, non n'ebbero molta foddisfazione. Ed a dire il vero, fu D. Pietro di Toledo il maggior Ministro, che mai per l'innanzi fusse stato nel Regno, perocchè erse la giustizia, e se tutte quelle cose, che nel primo libro ho descritte. E s'egli non avesse tentato il negozio dell'Inquifizione, o che vedutane la Città infospettita, e sollevata, avesse temporeggiato quell'accidente con quiete e dissimulazione, e non con ira e rifentimento, com' egli fece , ficchè le cofe non fullero più oltre procedute; farebbe stato degno non solo di somma lode, ma di perpetue statue; e se quivi gli susse accaduto morire , come proprio Padre l'averebbe pianto ciascheduno . Pochi giorni dopo s'intese, che soprappreso da una sebbre in Fiorenza era morto. Onde quei, che del suo ritorno nel Regno dubitavano, se n'assicurorno in tutto. Gran prudenza su quella veramente di S. M. in quel caso, poiche mentre che la Città per l'odio impaziente, importunava la mutazione del Vieere, mai S. M. non volfe provvedervi, febbene all' intrinfeco n' avea forfe volontà. Ma venuta l'occasione di Siena, quando la Città se n'era già spensierata, lo cacciò a forza dal Regno.

R 2 Ave

Aveva il Vicere, con grazia di S.M. Celarea, lasciato per suo Luogotenente nel Regno D. Luigi di Toledo fuo figlio. Ma effend'egli morto, parve a S.M. di mandar al Governo del Regno il Cardinal Pacecco. Come ch'egli era stato in Napoli molti. anni innanzi a proceffar gli Ufficiali di quel tempo, essendo Vefcovo di Modognetto, e fi era portato in quel maneggio molto bene ; ficche molti per fentenza erano flati privati de loro gradi : diede la nuova della fua venuta grandiffimo spavento a molti. Ma dopo fi vidde con l'esperienza, che li gradi negli uomini mutano spesse volte i pensieri ed i costumi ; onde col fuo benigno governo tolfe alla giornata ogni timore di rigidezza, e così la riuscita su diversa dall'aspettazione . L' estate dell'anno 1553. venne Dragut Corfaro con l'Armata Turchesca all' Isola di Ponza, mandato dal Gran Turco suo Signore in grazia del Re di Francia, a' danni del Regno, e per travagliare l' Imperadore : ed avendo inteso, che il Principe d'Oria veniva da Genova colle galere per portar Fanterie Spagnuole in Napoli , l' aspettò al passo. Il Principe saputa la nuova dell' Armata, volse di notte pallare alquante miglia sopra quell'Isola, e venirsene. Ma il Corsaro avvifato gli spinse tutta l' Armata contra ; onde le nostre galere per effer di numero inferiori , cercorno colla fuga di falvarii. Pur fe ne perdettero fette , le quali per non eller come l'altre veloci al remo, il Barbaro di mano in mano le prese. E perchè Monfignor di Termes, che flava a Siena per lo Re di Francia, avea fatto venire l'Armata Turchesca nelle Maremme di Siena. e congiuntala con quella di Francia, se n'era andato con Sampiero Corfo all' impresa di Corsica: venne per ordine del Re di Francia Pietro Strozzi in Italia con esercito di santi e cavalli , a richiesta de' Senesi, che temevano di perdere di nuovo la loro libertà.

Il Principe di Salemo venne anch' egli in Italia, e fe ne fava a Galtro, Terra del Signori Farneli, motto ben guardato, afpetando, com' em fama, che liberata Siena d'affano, o Strorzi gli coofegnale l'efercito per l'impresi del Regno. Non vortei imenticami di dire, che la Principella fian moglie fu occidiamente inquifica d' aver mandato focorfo di denari a mario infino a Calto; e fu publicamente detto d'effere tata claminata, e con langa, vigilla tattemata, perché ne diocfe li tvera l'attavolta parço al Collegrate del mandanta in Hogana, do-

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 133

v' ella ficeva iflanza di voler andare. Ed è fana, che ivi dalla Principella di Portogallo, figlia dell'Imperadore, e dal Principe di Spagna D.Carlo fiulle ilata accarezzata ed onorata motto. Ebbe dopo udienza dalla Maefià di Cefare, il quale moffo a pietà dell'avverfità fita, motto bene espolta da lei, Donna d'animo, di valore, e di oloquenza, e per averla già conofcitta trattata in Napoli; le diede licorza di onnafene a piacer fio nel Regnos, nè volle, delle cofe contro di lei pretefe fi parfalle altrimente. Provvisione veramente degna della magnanimità di tatao Imperadore, poichè non tenine conto de fospetti avuti qui d'una femminella, fobbene Signora principalifima, Altornandofene dunque nel Regno, fiu nel cammino affalita da un dificenzo, che gli tolle la favella, e la vita. La morte di quella Signora dolfe in effermo a' Napoletani, e da 'fuoi Valfalli, ed a tutti quegli che a conofereano, per effer Signora di lingolar virtu de nonaraza.

Stando il Principe a Caltro, Camillo della Monica della Cava fito molto familiare, che l'i aven feguito fempre e fervito in Francia, ed in ogni luogo, venne a Roma per, aver muova del Paefe, ed anco per himedere le nuove, che correvano in quegli accidenti. Ivi, come s'intefe poi, fu corrotto con promella di remiamila feudi, ed indulto di due fuorufciti, d'ammazzare il Principe a Caltro. Promile Camillo di far l'effetto, e mentre che fi apparecchiava di ritornariene ad efeguir la promella, un gentiluomo 'intognito con una lettera di credenza avvisò il Principe del trattato conchiufo contro di lut in Roma. Al qual pentiluomo come mi riferi Porteglio, uno de 'creat del Principe, ch' era in quel tempo con lui a Caltro, che poi ebbe la grazia di venirfene a Napoli, fe dare il Principe dugento feudi per fipefe del viaggio, promettendogli, se mai a cala sua ritornaste.

Si abigotti il Principe molto all'avvifo avuto, appena credendo si macchinato tradimento da si tara perfona, avendo fempre conofcitto Camillo per leste ed offervante uomo. Nondimeno fegretamento ordinò, che venendo Camillo della Monica, non lo facellero entrare la porta di Caftro, ma lo licenziallero. Ritornato Camillo, e giunto alla porta, e trovando refilemena all'entrare, e la licenza inferenta, non fi potendo igmaginare, che il Principe del trattato avelle avuto avvido, fe tanta illarza, che fu intomneffo. Il Principe palerò a' circofanti quello, che il

#### 114 DELL' ISTORIA DI NOTAR

Monica veniva a fare; onde tutti se ne stettero sull' avviso. Arrivato egli alla prefenza del Principe, si slupi vedendo che gli amici con mal volto lo guardaffero, ed il mal volto, che gli sece il Principe. Pure egli volse baciargli le mani; ma il Principe lo ributto sdegnato, e comando, che lo dellero in mano della giustizia : e così esposto a tormenti, consesso ogni cosa, onde fu giustiziato, e squartato. Si disse, che quel gentiluomo fu un creato d' Ascanio Colonna, il quale avendo saputo quel trattato, ne avea dato avviso al Principe; e così Porteglio mi affermaya; dicendomi, che una delle cause, per le quali si era preso fospetto d' Ascanio Colonna, su questa; onde egli poi ne su fatto prigione. Mentre in Roma aspettavano la nuova della morte del Principe, odono, che Camillo era flato fcoverto, e giustiziato; onde ne restorno maravigliati gli autori di quel fatto. Tuttavolta, comunque la cola andalle, fu non molto tempo dopo Ascanio Colonna da Vincenzo di Capua Duca di Termoli, Governadore negli Stati d' Abruzzo, per ordine del Vicerè che governava allora, fatto prigione.

Dicesi, che riscontrandolo nel viaggio il Duca di Termoli, con ogni termine di rispetto gli disse, com' egli era prigione del Re. A si fatto annunzio Afcanio soprastette in se alquanto; e poi smonto da cavallo, si scinse la spada, ed al Duca la porse, dicendo di voler andare come prigione. Con prieghi il Duca lo fe rimontare a cavallo, ed onoratolo sempre nel cammino, gli faceva animo a sperare, che la cagione del suo ritenimento non poteva esfere, se non di lieve cosa. Ma il Colonna diceva, che pari fuoi non si pigliavano per tosto lasciargli. Fu poi menato a Napoli, e dentro il Castel nuovo rinchiulo; ove da esfergli concesla la libertà in fuori, ebbe tutte quelle comodità, ch' egli volfe ; nè mai s' intese, che fusse stato o esaminato, o altramente molestato. Ma al fine, o per displacere di aver perduta la libertà, e lo Stato, senza speranza di potergli più riacquistare, o pure per naturale accidente, s'infermò gravemente, e mori. II volgo sciocco, che vuol a suo senno fare d'ogni cosa giudizio, e parlare affai di quello, che fempre intende meno, riferiva altre cause della morte d'Ascanio, da ogni verità e confettura lontane. Nondimeno quello fu il fine della vita fua, Signore veramente, e per fangue, e per dominio, e per liberalità, e per lettere grande ed illustre ; e su in tanta opinione circa

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 135

le scienze, che un tempo si disse, ch'egli nella Magia naturale

avanzava ogn'altro Dottore de' suoi tempi.

Succelle poi la rotta di Pietro Strozzi presso a Lucignano. datagli dal Marchefe di Marignano, e dalle genti nostre di Regne, guidate da Marco Antonio Colonna. Disperate intanto le cose de Francesi, in Italia, il Principe di Salerno se ne ritornò in Francia; ove per la morte della Principella sua moglie, la Regina di Francia Caterina de' Medici , che lo favoriva affai, lo volca accafare con una Signora de' Vaffalli Francefca, con dote di qualità. Ma egli non accettò il partito, per effersi innamorato di una Gentildonna di non molta qualità in

Avignone, la quale poi tolse per moglie.

Ora perchè io non intendo di trattare d'altro, che delle cofe pertinenti a Napoli, ed al Regno, non fia meraviglia al lettore, se io non offervo ordine alcuno de tempi in quelle mie narrazioni , avendo folamente l' occhio a quel che mi par che faccia al mio propolito. Dirò bene, che dopo la morte di Giulio III, fu nel Ponteficato affunto Marcello Cervino, il quale visfe pochi giorni dopo la fua creazione. Radunatifi pertanto i Cardinali nel Conclave, fu creato Papa Paolo IV. già Cardinale di Chieti, detto Gio: Pietro Carrafa, Cavaliere del Seggio di Nido . Quella promozione non troppo piacque agl' Imperiali , per averlo sempre conosciuto mal soddisfatto dell' Imperadore, maffine per qualche difficoltà fattagli , quando fu creato Arcivescovo di Napoli, ed inchinato alla parte Francesca.

L' anno 1558, venne quafi all' improvviso l'Armata Turchefca ne' mari del Regno, e faccheggio Massa, e Sorrento. E perchè si sappia come ando questo satto, dirò, che avendosi puova e sospetto dell' Armata, il Vicerè per guardia di Sorrento vi mando dugento foldati Spagnuoli . Ma li Gentiluomini della Città, che fono talora uomini di lor testa, o gelosi de'loro frutti , perchè già cominciavano a maturarfi , o per non fentir graverza di alloggiamento, o per altra causa, che si susse, non gli vollero altramente ricevere . A' 13. di Giugno la mattina avanti l'alba l'armata sbarcò gente dietro le marine di Maffa, e ne luoghi fotto Cermenne, e le galere per mare cinsero tutta la costiera di quei luoghi; e vennero al Capo di Sorrento; ne vedendo gente di guardia, si spinsero alla marina grande. E perchè le rupi ivi fono alte affai , non ardivano di sbarcar gente ;

#### 136 DELL' ISTORIA DI NOTAR

ma dicono, che uno fchiavo d' un ral Gentilioniro di Sorrento, fattofi da un di que l'uoghi alti delle mura, loc chiamò in lingua Turchefra al facco della Città, e gli apri la potta della
marina. Li Turchi falirono ad atto, e trovati quali tutti fuggiti gli abitatori della Città, dalla marina al Monalerio di S.Giarglio, che ora di S. Vincenzo fi dice, ne venneto; e fcaliate le
porte, tutte le povere Monache, che nulla temevano di sai improvvifa difigrazia, ferno cattive. Frattanto da colli circollanti
alla Città fendevano li Turchi al facco ce al alla preda, e chi
ebbe fipazio fuggi via verso il Piano; donde, non ellendori anco arrivati il Turchi, molti fi falvorno re. Monti di Vico,

Il Capitano di Sorrento, ch' era un coraggiofo Spagnuolo nominato . . . . infieme con Pompeo Marzato , ed altri Gentiluomini della Città, ristretti insieme in picciol numero, vicino la Porta, innanzi al largo del Castello aspettorno li Turchi; i quali venendo di verso la Chiesa di S.Antonino, per un pezzo stettero ritenuti scaramuzzando. Ne venne poi un altro drappello verso la strada de' Seggi , sicche la scaramuzza su più gagliarda . Ma essendo morto di un' archibugiata il Capitano , e vedendo quei Gentiluomini, ch' era vana la difefa, e certa la loro cattività, o morte, attesero suggendo a salvarsi. I Barbari, ottenuta la Città, entrorno nelle Chiefe, e nelle cafe, ed ammazzando tutte le persone vecchie , ferno prigioni gran numero di nomini, di donne, di fanciulli, e di monache, bruciando le case, e sacendo tutte quelle crudeltà, che in simili casi sogliono da' Barbari farfi, e da' Rinegati, Miferabile veramente, e lagrimevole spettacolo e orribile; onde io, che del mio bel Sorrento, per effer quali seconda patria mia, fui sempre affezionatissimo, lascio per dolore di non scrivere il resto, lasciandolo alla confiderazione del pietofo Lettore. L' Armata dopo d' aversi piena di preda e di cattivi , il secondo o terzo giorno venne al Freto di Procida, ed ivi si sermò due di , aspettando che se facelle il riscatto de' cattivi . Non devo tacere , che benchè si mandasse a patteggiarlo col Bassà, nondimeno la tepidezza di Napoli fu tale, che l'Armata fi parti colla preda; onde poi a molti fu bisogno di andar in Levante per riscattare i suoi. Vergogna veramente di tanti Signori e Cavalieri di Napoli, di tanti Banchi, di tanti ricchi Cittadini, e di tanti che ivi fanno professione di carità, che suro non meno crudeli a non cavarsi il fangue, non che i denari dalle mani, per rifcattare quegl' infelici, che fulfreo flati i Barbari a fargli cattivi. Se non che io mi credo, che per caltigo de' peccati, e della fuperbia de' Sortentini (fia detto con loro pace) prevalle quella tepidezza; che

portò feco l'infortunio di quello accidente.

-Già l' Imperador Carlo Quinto infastidito delle cose del Mondo, poichè non gli bisognava più gloria in Terra, erse i suoi penfieri al Cielo , ed affettando quel superno Regno , quanto dispregiando questi Regni inferiori e bassi, risiutò e dono a Filippo Secondo fuo primogenito, Principe di fomma qualità e afpettazione, il Regno di Napoli, e gli altri Regni e domini suoi. Fu pertanto mandato a prendere il possesso del Regno Ferrante Francesco d'Avolos Marchese di Pescara, figlio del Marchese del Vasto, Gran Camerlengo, e molto dal detto Re Cattolico Filippo favorito. Venne in Napoli, e dopo alcune discussioni, se egli folo come Proccuratore di S. M. dovea far quell' atto, o pure col Cardinal Pacecco insieme, Luogotenente del Regno, alla sine si cavalcò per la Città in questo modo. Il Cardinale andò in mezzo, avendo alla destra il Marchese, ed alla sinistra il Principe di Bilignano. Dinanzi a loro andava Alonso Sanchez giovane, General Tesoriero del Regno, portando innanzi cavallo due gran borse piene di monete d'oro, e d'argento; e di Seggio in Seggio, e di luogo in luogo, come gli pareva, empieva il pugno di denari , e gli gettava alle turbe , ch' erano per le flrade, in fegno di liberalità e d'allegrezza. Non mancorno di dir molti, che a quell'atto dovea esser il Marchese solo, poichè egli avea, e non altri, il mandato speciale per quel possesso, e che in ciò la Marchesa del Vasto sua madre avea mancato di favorire al figlio. Ma il volgo, come io diffi già, sempre vuol parlare a fuo modo.

Tora il Papa avendo fatto refittuire al Re di Francia cente galere, che gli erano flate tolte a Cività vecchia per conto del Priore di Lombardia, e per quefto accrefcituto il fofretto d'inclinazione a Prancia; intendendo trattarfi pratiche fegrete fra i partegiani del Re Filippo, e Marc'Antonio Colonna; moniato in collera fe rumore, ponendo il Cardinale Santaliore, ed altri prigioni in Caffello S. Angelo. Fe citare anco Marc'Antonio con termine di tre giorni a comparire, e perché non compave, to privò dello Stato di Campagna di Koma. "Donna Giovanna

d' Aragona sua madre, come si disse, temendo la furia del Pontefice, se n' era andata via di Roma travestita. Onde il Papa avendo prima scomunicato, e privato Marc' Antonio di quello Stato, ne investi D. Giovanni Carrafa Conte di Montorio suo nipote. Avendo poi intercettate alcune lettere d'amici della fazione del Re nostro, entrato in maggior sospetto, se imprigionare, e tormentare molti, e fortifico Roma, e diede ordine a far gente.

Era già venuto il Duca d' Alva in Italia, e fi era fermato in Milano alcuni giorni , poichè D. Ferrante di Gonzaga , che flava, in quel Governo, era andato in Corte per giuftificarfi di alcune false accusazioni contra di lui. Ma tosto se ne venne a Napoli per Vicerè con ampliffima potestà. Intendendo poi gli andamenti del Pontefice, attefe ancora egli alle provvisioni di guerra, e non mancò di torre di sospetto il Papa, e rappacisicarlo; ma tutto in vano, perocchè il Papa non ne voleva udire cofa alcuna. Per prevenire, il Duca andò con le fue genti al numero di novemila fanti in Campagna, e prese Marino, Tivoli, e Vicovaro. Le genti del Papa all' incontro attendevano a ricuperare i luoghi occupati. Per parte del Re nostro, per mezzo de' Veneziani, e del Duca d'Alva fu tornato a ragionar di pace al Papa, offerendo per D. Giovanni fuo nipote prima il Principato di Rollano, poi quello di Salerno, all'ultimo il dominio di Siena. Ma il Papa non ci diede orecchio; anzi avez mandato D. Carlo Carrafa suo nipote, ch' era già Cardinale, al Re di Francia per aggiuto. Quello Re del mese di Gennaro mando in Italia Monfignor di Guifa con circa dodici mila fanti, avendo promeffo il Cardinal Carrafa di fargli ritrovare in Italia gran maffa di gente Italiana.

Il Duca d' Alva, intefa la nuova dell' efercito Francese venne sopra Ostia, e la prese; e venutone il Verno si ritirò a Napoli, lasciando in luogo suo il Conte di Popoli. Ma quei del Papa dopo ricuperorno Oftia. Vennero in Regno il Giovedi Santo quattromila Tedefchi; e perchè l'efercito di Francia fotto il Guifa se n'era venuto nella Marca, ed assediata Civitella del Tronto, il Duca d'Alva spinse l'esercito a Giulia nova. Venne chiamato dal Papa, per configlio di Bartolommeo Camerario, il Principe di Salerno da Francia, afficurato d'ogni offesa per conto de' Carrafeschi, ed avendo baciato il piede al Papa, andò al Cam-

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 139

po. Ma come che egli non venne Generale di quella imprefa con i fuorufciti del Regou , non giovò ad altro la fia venuta , fe non a perfuadere, che fi ritirafle l'efercito; poichè le forze del Regou erano gagliarde. Il Toulia vedendo, che non averitovato le genti promeffe in Italia, e che invano fi tentava quell'imprefa, dopo d'avere avuto parole, con i Carrafecchi, e mal foddistitto d'avere con poca riputazione a ritirafi, fe ne

ritornò in Francia.

Non molto tempo dopo, il Papa avendo difgraziato li nipoti, si rappacificò col Re nostro. Ed il Duca d' Alva l' andò a baciare li piedi in Roma, e n'ebbe per se, e per l'esercito la benedizione. Il Duca ritornato in Napoli, se ne ando in Ispagna, cercando già di ripofarsi, e chiesta licenza al Re, tosto l'ottenne. Onde la Duchessa d' Alva sua moglie, ch' era rimasta in Napoli, fi parti dal Regno con grandiffimo difgusto di ognuno; perocche quella gentilissima Signora si aveva con la sua singolar bontà e gentilezza acquissati gli animi de' Napoletani , e quello che importa più, l'animo della Marchesa del Vasto. La quale tuttochè altiera, e di gran punto fusse, nondimeno riscontratasi con questa Signora a caso nel cammino di Santa Maria di Piedigrotta, un Sabato a Chiaja in cocchio; la Duchella con tanta timanità e cortesia trattò con lei , che la Marchesa deposta ogni alterezza, seco si congiunse di tanto stretta amicizia, e di tanto amore, che quafi sempre poi erano insieme.

Il Duca d' Amalii mio fingolar padrone, Signore veramente magnanimo e virusofo, apparecchiava a Nifita un' Egloga Pefeatoria da me compofia a fino comandamento, per recitarla alla marina di quell' Ilola, ututa fu lode di quelle Signore. Ma con la nuova della partira non fi fece altro. Fu quella Signora devotiffina del noftro gloriofo San Germaro, a vendo veduto il fingolar miracolo del fino Sangue, E. non folo ella, ed il Duca fuo matrio abbellirono il luogo del Teforo, over la confervato, con groffa elemofina e fpefa; ma anco edificorno, come fi diffe, un' Tempio in Ilogara, nello Stato loro ad onore di que-

flo Santo.

Governò dopo il Duca d' Alva , il Cardinal della Cueva, Signore affai benigno e gentile. Al cui tempo furo rotti Franccli ne' confini di Piccardia, e fatti prigioni il Gran Contellabile, e molti Signori, Avendogli vinti coll' acmi Filippo il Grande noftro Re, volfe anco fuperarqli di correfia ; e fiberato, it Gran Contellabile, e fatto chiedere al Re di Francia una dele face figlie per moglie, fi conchiuf, la pace , ed il matrimodo. Ed il Duca di Alva andò a fopolari in Parigi in to nome di S.M. Cattolica, Or predichino gli Scrittori aloro podla la magnanità di Alefflando, che clemena di Cefere, che quefo atto fingolarifimo del noftro Re, vetto gerne di Carlo Quinto, metra di effer fino alle Stelle cfaltato in modo , che l' etennità me favelli per fempre. Diceli , che in quella pace volfe adopparfi Errico Re di Francia di impetrare granzia per lo Principe di Salerno. Ma eggi ringraztata quella Maella, la fupplicò , che non ne trattafle; perocchè fe per fua interceffione fulle ritoriaso in Regno, mal ficuro avvebbe potuto flaret i, fe a lungo andare fulle fuccefo qualche motivo di mala foddisfazione fra i due Re. La Perc la publicata in Napoli , e el il Cardinia della Cueva la cele

brò, quanto più allegramente potè farfi.

Nella feita della Regina mori il Re Errico , gioltando con uno de fuoi Cavalieri , detto Lorges , il quale era Capitano della fita Guardia; perocchè a cato una fcheggia di lancia gli entrò per la vifiera nell'occhio , perlocchè fra poto fpazio perde la vita. Cafo veramente di commificazione , e d'annotazione , poichè tanta parte avere fi vede la Fortuna nelle felicitadi umane. Dalla fita morte ne venne un gran danno al Principe di Salerno, perocchè poi non fu più ben vedutto come prima , ed a poso a poso annaento di opinione, e quel che fu peggio, fatto ribelle a Dio, accollandofi agli Ugonotti, miferamente fini la vita. Quefto tal fine gli fu, ma fotto focuriffine partole, predetto da Pomponio Gaurtro , eccellentifimo Affrologo al tenapo che vidde la natività del Principe. Di-co queflo per leazione del mio Signor Giulio Cefare Caracciolo.

Dopo il Cardinal della Cueva venne per Vicerè nel Regno D. Panafan de Ribera Duca d'Alcalà, a latrimente detto D. Pietro Henriquez Marchefe di Tariffa. Ed a dir il vero, fit un molto giulto e prudene Ministre; il cui. Governo fu
tale, che ognuno lo temes perocchè nell'amministrar la giudirita fu lonumo da ogni palfione el efecutivo; onde temen a frepro ciafcuno di ogni grada, è d'ogni qualità. E febbene a fuotempo inforte atquame di nuovo fisfuro d'Inquisizione, nondimeno egli collà, fas finectità e prudenza elistic ogni fospetuo stando

mol-

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 14F.

molto volentieri licenza alla Città di mandare Ambasciadore a S.M. per tal accidente, che fu D. Paolo d'Arezzo poi fatto Cardinal di Piacenza, e favorendolo con le fue lettere in Corte a onde la Città ottenne ogni grazia dal suo benignissimo Re. Mofirò gran severità nel caso di D. Gasparre Saavedra Spagnuolo, figlio di quella donna, che governava la persona di esso Duca; perocchè dovendolo far morire infieme con quella che s'avea tolto per moglie, avendo ambedue fatto ammazzare il marito, ch'era suo amico, prima si tolse da casa la Madre, non oflante lo scomodo, che gli veniva del proprio governo; ed avvengache la Città tutta per mezzo de' fuoi Eletti l' avelle fatto Supplicare, che sendovi la remissione della Parte lor perdonasse la vita, ed egli tanto per parte sua, quanto del reo avesse ringraziato la Città di quell'atto di carità e d'amorevolezza : nondimeno l'uno e l'altro per fentenza fra pochi giorni fe decapitare, mandandogli a fare di se stessi per tutta la Città spettacolo.

Papa Pio IV. avute molte querele contro i Cârrafeschi d'infiniti enormi e gravi delitti, fe carcerare il Cardinal Carrafa, il Duca di Palliano, il Conte di Alife, e Di Leonardo di Cardines, E benchè alla loro difesa v'andasse a Roma Gio: Felice Scalalione . Dottor principale del Regno e audace . ed ivi avesse disesa la loro Causa molto valorosamente, nondimeno s' intese poco dopo il suo ritorno, che il Cardinale era slato nelle carceri strangolato, e quei poveri Signori in Ponte decapitati . Notabile esempio di coloro , che della prospera fortuna in-Superbiti, non fanno modestamente usare il favore di quella ; e molto più di cotoro, ch'essendo nati vassalli , vogliono col Reloro infolentemente, qu'indo fono in alto grado afcesi, contendere. Gran cola su questa, che cinque anni, o poco più, ch' ebbero campo di flabilis per fempre, con grazia del Re, la grandezza della loro Calin non ebbero tanta prudenza per conoscere si bella occasione; anzi protervi ricalcitrorno alla loro felicità. Ma il giusto giudizio Divino è tale, che non solo scacciò dal Cielo l'infolente superbia degli Angeli, ma non volse mai ch'ella lungamente regnasse fra gli nomini in Terra.

Già la mia fatica è in tine, onde affrettandomi a venirne acapo, dico, che nel 1561, all'ultimo di Luglio in fulle 23, ore e mezzo fu un terribile terremoto a Napoli, e in molte parti del

#### DELL' ISTORIA DI NOTAR

Regno, che fece danno notabilifimo. Inforfero in Galabria molti Eretici, i quali furo dopo feveramente caligati. Avvenine polche Papa Pio IV. ufci di vita; onde congregato il Conclave, fu
creato Pontefice il Cardinale Aleffandrino di fanta vita, e di
fingular zelo e feverità circa le cofe della Religione. Nell' anno 1571. D. Parfain s' infermò gravemente; e di avendo domandato a' Medici, che gli diceffero la vertità del caso suo, intelo che fra poche ore dovea finir la vita, animosfamente s' aceinsie alla morte; e per quanto pote in quelle poche ore spedimolti negozi.

Dopo la cui morte venne nel Regno il Cardinal Granvela Antonio Perenotto a governario: Signore veramente grande, giudizioso, prudente, dotto, e benigno. E comechè avea governato, si può dire, il Mondo a'tempi del Divo Imperadore Carlo Quinto, e le fue gran qualità, per lunga esperienza delle cose, erano notissime ; diede la venuta fua grande allegrezza e foddisfazione al Regno, sperando sotto il suo Governo tranquillità e giustizia. E veramente cost ne fegui l'effetto, perocchè con la fita generofità, fapienza, giuftizia, e grandezza fi portò in modo, che ognuno di cuore l'amava, ammirava, e riveriva; nè per molto , ch' egli della fua prefenza in ogni luogo facesse copia , le brigate si saziavano di vederlo ed ammirarlo. E perchè il Turco dopo d'aver tentato Malta invano, effendo flata difefa molto valorofamente da' Cavalieri della Religione, e soccorsa dal nofiro Re colla gente, che vi portò D. Garzia di Toledo, allora Vicerè di Sicilia, avea mandato il suo esercito coll'Armata a Cipri, e spogliati dal dominio di quell' Isola e Regno i Veneziani ; si conchiuse la santissima Lega fra il Pontelice Pio V. il Re nostro Cattolico, e quella Repubblica contro i Turchi . Onde fu mandato da Sua Maestà in Italia, e nel Regno per supremo Generale di questa Lega il Serenissimo D. Giovannit d'Austria suo fratello. Venne questi in Regno, e colla sua venuta diede tanta allegrezza e foddisfazione alla Città, quanta mai altro Principe apportar potuto l'avelle. Sicchè non vi rimase persona il giorno, ch'egli giunse al Molo grande, che non andasse a vederlo; e vistolo, non si potevano le brigate saziar di mirarlo, perocchè oltre la bellezza, di che la natura l'avea dotato, egli mostrava nel volto e nelle sue azioni quella Signorile altezza, che portano dalle fascie i Principi grandi che

#### ANTONINO CASTALDO. LIBRO IV. 143

che da flirpe Reale dificendono. Per queflo intano, e perchè era fratello della Maestà del Re e Signor nostro, e ligito di quel Gran Carlo Quinto Imperadore, della prefenza del quale godò tanto la fias Napoli, parre, che mon folo gli uomini, ma i affit delle firade ancora fe ne rallegraffero. Ebbi 10 da Dio tanta felicità, che fui degno fei o otto volte, di flipular contratti con l'Altezza fias, per conto dell'occorrenze di quella Imperfa , dal

quale fui benignamente ascoltato e mirato.

Succelle poi la memorabil rotta dell' Armata Turche, fea fra gli Scogli Cocciolari, e la bocca del Golfo di Lepanto con tanta firage de' Barbari, e perdita di tanto gran mimero di galere, come nell' Iltorie fi legge. I vi l' ardito Eros Reale mottro l'antimo, il valore, e la prudenza fua fopra l'etade, e fi dichiarò per degno fratello di S. M., e figito di Cato Quinto così nella rifoluzione del combattere, come nel fatto di quella gran giornata, favorita fenza dubbio alcumo dal vele Divino, e da aggiuttata dalle divose orazioni del Santo l' voter Divino, e da aggiuttata dalle divose orazioni del Santo l' voter Divino, e da aggiuttata dalle divose orazioni del Santo l' voter di calle felicitadi umane: darò con quest' allegereza fine a questro quarto Libro, lafciando agl' Iltorici illustri la narrazione del feguito dipori.

FINE DEL QUARTO, ED ULTIMO LIBRO.

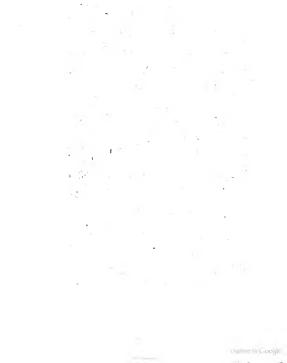

## I N D I C E

DELLE COSE PIU' NOTABILI,

Che si contengono in quest' Opera.

A

A Scanlo Colonna per ordine del Vicerè Toledo è carcerato, per folpetto d' aver dato l'avvilo al Principe di Salemo del concerto delli Spagnuoli con Camillo della Monica di ammazzare detto Principe 134-è condotto prigione in Napoli, s' inferma gravemente, e muore. Be

Alguzini della Vicaria portano prefo un pover uomo per poco debito. 86. fi accostano a colloro tre Gentiluomini a pregarli di lasciarlo. ivi. poi fanno qualche forza per liberarlo.ivi. il giorno appresso il Vicerè Totedo gli sa scannare da' fuoi schiavi. 88. il Popolo, chiuse le case e le botteghe, fi arma. ivi. il Vicere rifolve di uscire a cavallo . ivi. mentre va a cavallo per la Città, niuno del Popolo lo riverifce . 89. gli Eletti rifolvono di mandare Ambafciadore alla Corte il Principe di Salerno . 90. accetta il Principe tale allunto . ivi . intelo questo il Vicerè, si manda a chiamare il Principe per parlargli. 91. il Principe rifolive di partire, fi porta dal Vicerè a licenziarti. 92. il Vicerè intefa la partira di lui, vi manda D. Piettro Gonzalez per fuo Ambafciadore. 92.

Alonfo d' Aragona fratello carnate del Re Castolico muore in Sicilia, 3, fuccede D. Maria Principella di Salerno fiu unica figlia crede univerfale, ivi. Jacia d'efazione 2400. ducati l' anno fiopra i pagamenti ficali nel Contado di Modica, ivi. a tale efigerara vi concorrono molti 4, ji. Vi cere di Sicilia a tal efazione el ligge Gio-Paolo Coraggio, ivi - manda Gio: Paolo, im Napoli . 5. Altra follevazione del Popolo.

98.
Ambafciadore mandato in Corte
per caufa della carcerazione
di alcuni Nobili 106. torna
l' Ambafciadore dalla Corte
e li trova già liberati ivi.
Andrea Stinga Eletto del Popolo raziona a S.M. 87.
Armata Turchefca da Collantimendi ivinea ad invidere il

mata Turchefca da Coflantinopoli viene ad invadere il nostro Regno . 123. in numero di dugento legni com-T

parifce nel nostro mare. 124. si trattiene in Procida, e poi rifolve di partire. 126. di nuovo l'Armata Turchelea viene, e laccheggia Matfa, e Sorrento. 1 3 5.in Sorrento ammazzano vecchi, e fanciulli, e fanno cattivo un Monastero di Monache, ed altre persone, 136. si ferma due giorni al Freto di Procida aspettando il riscatto delle persone predate. ivi . va sopra Malta, ma in vano. 142. viene rotta e disfatta alla bocca del Golfo di Lepanto. 143.

- B

PArtolommeo Camerario Luogotenente della Regia Camera va alla Corte. 66, ritorna col fuo ufficio. 70, di muovo fe ne fugge. 71.

Battaglia navale tra Spagnuoli, e Francefi, che ne furono feacciati dal Regno. 38.

Bernardino Occhino da Siena Frate Cappuccino, più d'un anno predica a Napoli. 74. fi ribella dalla Cattolica Fede. iri.

C

Amillo della Monica, famolo fuorufcito, e creato del Principe di Salerno viene in Roma. 133. Vien perfualo, che al fuo ritorno a Caftro ammazzaffe il Principe colla promeffa di trentamila feudi. ivi. il Principe è avvifato da Roma: arriva Canillo, e lò dà in mano della giullizia, ed è giufiziato. 134.

Cardinal Colonna viene per Luogotenente nel Regno . 5. fa intendere a' Baroni , che S. M. vuole dal Regno feicentomila scudi d'oro. 7. la Città & offerisce pagare centomila ducati in termine di tre anni . ivi. perfife nella fua propofizione . isi. Il Cardinale fa pubblicare un bando, che niuno ardisca di andare alla Corte, 8, la Città vuol mandare il Principe di Salerno per Ambafciadore, ivi. non è contento che ci vada il Principe di Salerno, ivi, fa troncare la mano finistra a Gio: Battista d'Alois. ivi. fa appiccare l'Eletto del Popolo per dir male di lui. 42. muore con fosperto di veleno. 43.

Cardinal della Cueva piglia il Governo del Regno, 139. Cardinal di Granvela viene per Vicerè in Napoli, 142. Cardinal Pacecco viene al Governo del Regno, 132.

Carlo di Lanoja Vicere di Napoli, 35. Catarina de' Medici Regina di Francia vuole accasare il Principe di Salemo, ed egli la ringrazia. 135.

Cefare

Cefare Carrafa de' Conti di Maddaloni condannato alla Golet-

ta. 129.

Cefare Mormile tratta di mifchiare altri nel tumulto . 93. e tratta anche di quietare il Popolo a non far più ribellione.

Città di Napoli si offerisce pagare ducati centomila a S. M. 7. il Card.Colonna perlifle co'ducati feicentomila. ivi. piglia espediente di mandare Ambalciadore alla Corte, o fi uniscono i Napoletani colli Signori Spagnuoli per mandare un Agente a S. M. 10. di comune parere eliggono il Signor Placido di Sangro . ivi . il padre di Placido non è contento, che ci vada . ivi . eliggono il Signor Scipione Pifcicello , e nemmeno vuole andarci. ivi. eliggono in fine Gio: Paolo Coraggio. 11.

Città mal foddisfatu conclude di mandare a S. M. due Ambafciadori, uno per la Nobilià, e l'altro per il Popolo. 104. gli Ambafciadori parlano con S.M. la quale lor rifonde, che di tal negozio non fe ne parli più. 105.

non se ne parli più. 105. Col' Antonio Brancazzo decapitato. 111.

Consalvo Ferrante di Cordova scaccia i Francesi dal Regne.

Convito fatto a S. M. in Cafa di Alfonfo Sanchez General Teforiero del Regno. 59.

T

Domenico Terracina Eletto del Popolo aderente del Vicerè Toledo . 80.

Dragut Corfaro viene con l'armata Turchefca a danni del Regno : 132. ha notizia che il Principe Doria viene a Napoli colle galere, li dà addoffo, e lo rompe. ivi.

Duca d'Alva arriva in Italia, e fi ferma a Milano. 138, viene a Napoli per Vicerè . ivi . fente l'armamento del Papa, parla di pace, ivi, si sa che il Papa chiede ajuto al Re di Francia, ivi. fentendo la nuova, che cala l'efercito Francese, prende Ostia. 138. si fa la pace tra il Re Cattolico, e 'l Papa, e 'l Duca d' Alva va a baciare i piedi al Papa , e parte per Ispagna . 139. Conchiusa la pace tra il Re di Spagna, ed il Re di Francia , il Re di Francia dà per moglie al Re Cattolico una delle fue figlie, ed il Duca d'Alva va in Parigi a sposaria in nome di S. M. Cattolica. 140.

Duca di Monteleone della famiglia Pignatelli Vicerè di Sicilia . 3.

T 2 Errico

E

Erito Re di Francia, mediante la pace fatta col Re Cattolico, vuole impetrare grazia per lo Principe di Salerlemo. 140. il Principe lo ringrazia, e lo furpilica che non ne parli, isi.

Muore giostrando . ivi. Efercito Francese è attaccato dalla peste. 37.

F

FAbrizio Marramaldo è accufato, che vuol dare la porta di S. Gennaro a Francesi, e lo fauno prigione. 40. è liberato. ivi.

Ferdinando il Cattolico colla Regina Ifabella fua moglie fi porta in Napoli : 35, fe ne torna in Ifpagna , e ne mena Confalvo Ferrante. iv i. Muore , e rimane il Regno a

Giovanna fua figlia. 35.

D. Ferrante d' Aragona Duca di Montalto muore. 70. fuccede D. Antonio d' Aragona fuo figlio. ivi.

Feste satte per lo sponsalizio di Margarita d' Austria figlia di S. M. con Alessandro de' Medici. 55.

Filippo Principe di Spagna, poi Re Filippo II, paffa in Italia: la Città eligge gli Ambafciadori per complimentarlo. 110. Fiippo II. tompe i Francefi in Piccardia, e fa prigione il Gran Contellabile . 13 S. per vincere i Franceti di cortella libera il Gran Contellabile, e fa chiedere una delle figlie del Re di Francia per moglie, e fi conchiude la pace . 140. Mandà in Italia, e nell' Arcipelago per Generale della Lega contro i Turchi D. Giovanni d'Austria suo fratello. 142.

Fuorufciti del Regno fentendo la morte de' tre Cavalieri fatti giuftiziare dal Toledo, vengono in Napoli a fearamuzzare co' foldati Spagnuoli .

Fucillo, Antonio Volpe, e Gio: Barilla della Pagliara fatti giufliziare dai Vicere Toledo. 44.

G

Io: Battifla Spinello, ed i fuoi ficatelli vanno alla Corte a querelarfi preflo S; M., come da molti anni fla la loro forella in Cafa del Vicerè Toledo fenza pubblico titolo di moglie, 132.

Gio: Paolo Coraggio va per Agente alla Corte; eletto dalla Città, 11. è iltrutto come deve andare. 12. il Cardinal Colonna manda un corriero alla Cotte. ivi. fi defidera, che Gio: Paolo arrivatte

prima del corriero mandato dal Cardinale , ivi , palefa la via che ha da fare . 14. va al Molo picciolo, e trova l'imbarco, fotto specie di andare in Sicilia, 15, il Principe di Salerno li dà un suo cavallo il più corridore. 16. va a trovare il Cardinale, che flava a Chiaja . ivi . ha licenza d' imbarcarfi , va al Molo picciolo, e s' imbarca ivi. manda un fuo fervidore a Baia. ivi. piglia la via delle Bocche di Capri. 17. prega i marinari che lo portassero a Baja, che ivi l'asperta un suo fratello. ivi, giunge a Baja, e'i servidore li dice, che fuo fratello ila a Gaeta . 18. con molti prieghi e denari ti fa condurre a Gaetà, e non lo trova, ivi, fente che sta a Cività vecchia, iri, con dolci parole e denari si sa condurre a Cività vecchia, 19. giunto là, fenza perder tempo affitta tre cavalli, e va a Viterbo, e di là a Siena . ivi . da Siena a Fiorenza. 20. da Fiorenza 2 Bologna. 21. si parte da Bologna, e va a Milano . 22. per il continuo cavalcare se gli fanno tre carbonchi alla coscia. ivi. si sa medicare a Torino . 23, da Torino palla a Lione . iri . finalmente arriva a Bruffelles, ivi. va dal fratello dell'Arcivescovo di Eurgos, e gli dà le di lui lettere . ivi .

quali lette, fubito lo conduce da S. M. ivi. ha udienza, e gli racconta il tutto . ivi . Cefare intefo il tutto, propone l'affare nel suo Consiglio, e spedisce subito savorevolmente il Coraggio, 26, avuto il Dispaccio favorevole, spedisce per le poste il suo creato per Napoli . 27. l'infermità di Gio: Paolo non lo fa venire di persona, ivi, artiva il creato di Gio: Paolo a Napoli col Difpaccio, e lo prefenta a que' Signori . iri . gli regalano cinquecento ducati . ivi . ed il Principe di Salerno ir regala altri cinquecento ducati , ed un vellito . ivi. ha risposta da Napoli , e sente l'allegrezza, che n'ebbe tutta la Città. 28. va coll' Imperadore a Vienna, e poi se ne ritorna a Napoli. 30. Gio: Pietro Carrafa creato Pontefice col nome di Paolo IV.

135. Giolita di tori fatta a S.Giovanni a Carbonara. 58. Giudei difcacciati da Napoli l'anno 1540, 66.

#### T

Mperadore Carlo V. manda un avviso in Napoli, come il Gran Turco spedisce un grosso efercito sopra Vienna, e domandando percio secorso dal Regno. 6.

Fa la spedizione per la guerra di Tunifi. 47.

Si parte coll'Armata, e sbarca a Tunifi. 47.

La prende , e ne scaccia Ariadeno Barbarossa, e ci ripone Muliaffen Re. ivi. Dopo la presa di Tunisi

viene in Regno. ivi.

Il Principe di Bilignano lo riceve in un Palazzo in campagna . 48.

Passa per Salerno, e con gran pompa lo ricevono il Principe, e la Principessa. ivi. Giunge vicino Napoli , e

fi trattiene tre giorni a Pietrabianca, ivi.

Entra in Napoli per Porta Capuana . 49. accompagnato da tutti i Baroni, e Cavalieri del Regno. ivi. Il Minutolo li porge le

chiavi della Città. 50. Con folenne pompa l' ac-

compagnano i Nobili per le firade, che sono tutte apparate. ivi.

Entra al Castel nuovo, e fu ricevuto da quel Castellano con darli le chiavi, e con gran sparo dell' artigliarie de' Castelli, navi, e galere. 55. Parte da Napoli, e va a

Roma. 59. Offerva la malignità del Procello compilato contra la Cit-

tà, e manda l'Indulto. 107. Manda ordine al Vicerè D.

Pietro , che dichiari pubbli-

che le nozze da detto D. Pietro contratte con D. Vincenza Spinella, 130.

Infastidito delle cose del Mondo, lascia tutti i suoi Régni a Filippo Secondo fuo primogenito . 137. Indulto. 101.

#### L

Ago Lucrino: si apre in esof tina voragine con mandar fuori fiamme e fuoco . 64.

Lega conchiusa fra Pio V. iI Re Cattólico, e la Repubblica di Venezia. 142.

Arc' Antonio Colonna fco-M municato dal Papa, e privato dello Stato. 138. Marchefe di Polignano menda

a disfidare il Principe di Salerno. 61.

Marchefe di Marignano rompe l'efercito Francele, ed il Principe di Salerno se ne torna in Francia . 13 c.

Matrimonio contratto tra il Duca d' Alva , e la sorella del Contestabile. 144.

Molti Cavalieri fono tolti dal loro ufficio. 130. Molti Cittadini colle loro fami-

glie se ne vanno da Napoli . 93.

Molti Gentiluomini Napoletani flabiliflabilifcono di recitar Commedie. 72. dopo recitatene molte vengono proibile. 73.

Mormile (Cefare) chiede licerza al Re di Francia per ritornarfene in Italia. 125. Morte di Francesco I, Re di

Francia. 75.

Muore di un colpo di fchioppo il Marchefe di Polignano, mentre flava ad una fineflra delle carceri . 62.

Morte del Marchele del Vallo.

Morie di D. Parafan de Ribera Duca d' Arcos, Vicerè di Napolt. 142.

Morte di Errico II. Re di Francia. 140.

Morte di Papa Pio IV. 142. Muliaffen Re di Tunifi viene in Regno a far gente . 67. il Vicerè va fuori le porte colla Nobiltà a riceverlo, ivi. li concede che faccia tremila fanti. ivi. entra in Napoli congran fasto . 68. abita al Palazzo del Signor Afcanio Colonna. ivi. parte co' foldati . e fe ne va in Africa . ivi . D. Francesco di Tovara l'avvifa, che non fi rischiasse di andar verso Tunisi con si poca gente. ivi. si avvicina a Tunifi coll'armata, ed è disfatto . 69. è dal figlio Amida accecato, e di nuovo viene in Napoli . 70.

N

Nazioni, 34.

Nobili fanno islanza a S. M., che cambiasse il Vicerè Toledo. 57.

Nobili carcerati dopo la ribellione del Principe di Salerno. 129.

Nozze di Filippo di Lanoja Principe di Sulmona con Ifabella Colonna, 55.

0

Detto de Fois mandato dal «
Re di Francia per liberar
Roma, e per l'acquillo del
Regno. 36.

r

PAce fatta tra il Papa, ed il Re di Spagna. 139. Pace fatta tra il Papa, ed il Re di Francia. 140.

Papa Paolo IV, fa refittuire at Re di Francia certe galere, che gli erano flate tolte a Civila vecchia, 138.

Papa Pio IV. fa carcerate il Cardinal Carrafa, e lo fa strangolare nelle carceri 1 141. fa anche carcerare il Duca di Palliano, ed altri, e li fa decapitare. ivi.

D, Parafan de Ribera Duca d' Alcalà viene per Vicerè nel Regno. 140. Ferfeo di Ruggiero, fedotto da fuo fratello Trommó, tra una fehiopettana al Principe di Salerno. 1.4. a que-flo tumore fi muore molta dente, ed anche il Governadorto della Cava. 117, truo-ano Perfeo, e lo famo prigione. 101, il Vicepé fente tal cafo, e vi manda a prender informazione, 111, è decapitato Perfeo, e Tommafo luo fingello liberato dalle carceri.

Peste in Napoli, e Roma faccheggiata. 35. D. Pietro di Toledo viene per

Vicere nel Regno. 43.

Fa strangolare Fucillo per aver maltrattato l' Eletto del Popolo 44. sa anco impicare Antonio Volpe, e Gio: Batista della Pagliara per la detta causa. ivi.

Unifice tutti i Tribunali al Caftol Capuano. 59.

Odia il Marchese del Vaflo. 56.

Fa carcerare il Marchefe di Polignano. 62:

Fa un Albarano alla Città, promettendo di non moleilaria infino a tanto che non ritornano gli Ambafciadori. 96. Pubblica l' Indulto Generale . 100.

Dà licenza al Popolo, che a fuo modo eligga l'Eletto del Popolo, e li Confultori, Priva d'efficio l'Eletto, e gli Confultori della Città, e crea Eletto del Popolo Antonino Marziale. 104.

Al ritorno degli Ambafciadori fa carcerare molte per-

fone nobili. 105.

Si scuopre per inimico col Principe di Salerno. 112. Va per Generale a Siena, s'imbarca, e simonta a Livor-

no. 131. Piove cenere per tutto il continente di Napoli, e Puzzuoli.

nente di Napoli, e Puzzuoli, 64. Placido di Sangro ritorna dalla

Corte, e confegna alli Deputati una Carta. 98,

Prediche fatte dal P. F. Geronimo Seripando Generale dell' Ordine di S. Agoltino. 65. Principella di Salerno, esce vo-

ce che fia gravida . 110cotilicata al Vicerè tal cola , manda per fopraflanti i Configlieri Francelco d' Aguirre , e Scipione d'Arezzo .viz, dopo vari giorni pall'ato il tempo del parto fi fcuopre ch'è infermita . 111.

Viene inquifita d'aver foccorfo di denari il Principe fuo marito, e la lafciano audare in, Ifpagna. 132.

Arriva a Spagna, l'Imperadore, e il Frincipe D. Carlo, e la Principella di Portogallo fuol figli molto l'onorano. ivi.

Ha licenza di tornarfene in Napoli; Napoli; e per la via muore.

Principe d' Orange va per Vi-

cerè di Sicilia . 39. Principe di Salerno va per Ambasciadore a Cesare. 28. si trattiene al Tirolo aspettando l'Imperadore, ivi. arriva l'Imperatore al Tirolo, e li rapprefenta il tuto . 29. ritorna a Napoli, ivi di nuovo si parte per andire a Vienna. ivi, arriva in Fiorenza, e'l Duca lo persuadea non andarvi. ivi. va per Amlasciadore in Corte, 90. scrive ala Città, 103, torna licenziao da S.M. con ordine, che ubidiffe al Vicerè. 107. va molta gente ad incontrarlo. 108. fi porta dal Vicerè. ivi. se li muove lite sopra la Dogana di Salemo, 1 12. li collegia la causa, e non si risolve niente. ivi. fi tratta d'ammazzarlo. 114. li vien tirata una schioppettata, e li colpilce alla colcia, ivi, vedendo che la giultizia va lentamente, comincia alteratamente a parlare. ivi. il Vicerè lo processa in molti modi - 116. dispone d'andare alla Corte, e fi parte i 117. fe ne va a Venezia, 118, la ferita si am-" maligna, e si ferma a Padova. ivi. gli viene una Carta dell' Imperadore chiamandolo alla Corte, 119. manda Tommalo Pagano alla Corte con una lettera per scusars, ivi, torna Tommaso Pagano dalla Corte, e li riferifce quanto era pafsato, e si sgomenta di andare. 121, si ribella dal suo Re, e si accosta ad Errico Re di Francia . 122. viene a Napoli la notizia della fua ribellione, ed ognuno ne ha gran dolore. ivi. il Vicerè rimprovera queno fallo a' di lui partegiani . ivi . fi leggono i capi contro di lui , è dichiarato ribelle, e condannato a morte . ivi . viene con diciotto galere fopra Ischia per giungere l'armata Turchelca,e la trova partita. 127. le va appresso infino al mare di Pevela, ivi, cerca di perfuadere al Bafsà, I che ritornasse al Regno. ivi.il Bassà li risponde , che senza ordine del Gran Signore non potea far niente. ivi. si rimane a Scio . ivi . il Gran Signore lo chiama aº Costantinopoli . ivi . va, e si presenta. ivi. è ricevuto alla Reale . 128. lo fa tentare da Rustan Bassà dell'acquisto del Regno. ivi. lo ringrazia, e se ne torna in Francia, ivi. Il viene defiderio di venire in Italia, e se ne va a Castro . 132. Camillo della Monica fuo creato viene in Roma. 133. Vien perfuafo , che al fuo ritorno i a Castro ammazzasse il Principe colla promessa di trentamila fcudi . ivi . il Principe è avvisato, arriva Camillo, e

lo dà in mano della giuffizia. ed è fquartato . 134. Afcanio Colonna per ordine del Vicerè è carcerato, per fospetto di aver dato l'avviso al Principe del trattato concettato con Camillo della Monica, ivi, è condono a Napoli, s' inferma gravemente, è muore, ivi. lo chiama il Papa da Francia . 138. fe ne

ritorna coli' armata in Fran-

cia. 179, muore col fospetto di ribelle della Religione : 140. Priore di Bari fa aprire la porta del balcone, e parla al Popolo, og.

Procellioni di penitenza fatte da tutto il Popolo . 64.

file detail,

Uietato il tumulto, per ordine degli Eletti fi carica un mirabil cumulo d'armi , e. Si porta al Vicerè 99. The second of the second . . . R

Regno di Napoli defiderato da mine le Nazioni, 24. · Fra l'altre Nazioni i Re di Francia harmo avtito più defiderio di poffederlo, ivi. / (; Rotta memorabile dell' Armata Turchesca fra gli scogli Cocciolari , e la Borca del Golfo di Lepanto 143.

e as and , arms . That i, e

CAcra Congregazione dell'Inquifizione ordira, che fi procedesse per via d'Inquisizione contro li Clerici Claufirali, e Secolari . 77. la Città fa i Deputati, e vanno dal Vicere, e lo suppicano a non voler dare l'Execuatur . ivi . il Vicerè dice, che ne vuole scrivere a S. Santità, ivi i viene da Roma un Editto . e fi affiffa alla Porta della Chiefa Cattedrale, ivi . il Popolo fi folleva, e subito l'Edino si lacera . 78. la Cirtà crea i Deputati, a vanno a trovare il Vicerè, a Antonio Grisone gli parla, iti. di nuovo si affilla un altro Editto alla Porta i dett' - Aicivescovado , ed il Popolo fi folleva . 80. il Popolo ti unice, e crea un altro Eletto del Popolo ehiamato Giovanni Pafquale dr Soffa ... 81. udite la follevazione del Popolo il Vicere toglie dall'ufficio il Terracina, e comincia ad odiare il Popolo, 82. il Vicerè fa venire in Napoli da' prelidi vicini tremila foldati Spagnuoli: 83 all improveilo i fotdati élcono dat Callello, e varno faccheggiando ; e ammazzando molta gente, ivi. il Pos polo piglia l'armi, ed i Caflelli cominciano a tirar cannonate contro la Città . : iviu

litigio tra il Vicerè, e la Città. 84. fi congregano tutti gli Avvocati, e Dottori della Città, e rifolvono, che fi armalle la Città contro l'ingiufio Minitlro. 84. quello pefo fi dà a Gio: Francefo Caracciolo. bi ril Vicerè minaccia contro gli Avvocati della Città. 85.

Siciliani discacciano D. Ugo di Moncada Vicerè in quel Re-

gno. 3.

Soldati Spagnuoli all' improvvifo escono dal Castello, e vanno saccheggiando, e ammazzando molta gente. 83.

Spiega delle Statue, che si pofero a Porta Capuana, ed in altri luoghi della Città . 51. 52-53-54-

т

TErremoto fieriffimo in Napoli l'anno 1538. 63.

Torrione del Castello nuovo si brucia. 75.

Troilo Pignatello va in Coffantinopoli, e perfuade a Solimano l' impresa del Regno. Turchi dopo aver faccheggia:o

Otranto vanno via. 59. Tumulto fucceduto in Siena: rifolve S. M. di mandare il Vicere D. Pietro di Toledo a quell'imprefa. 130.

Tumulto per caufa dell' Fditto affiffato alla Porta della Chiefa Cattedrale. 78. il quale viene fubito lacerato, ivi.

Tumulto succeduto in Napoli per causa di que' tre Nobili scannati dagli schiavi per ordine del Vicerè. 88.

٧

V Incenzo di Capua Governadore d'Abruzzo per oridine del Vicerè carcera Afeanio Colonna. 134- lo conduce a Napoli. ibi. rinchiufo nel Callel muovo, fenza speranza di libertà, si ammala, e muore. ibi.

z

Zussa fra' Napoletani, e fol-

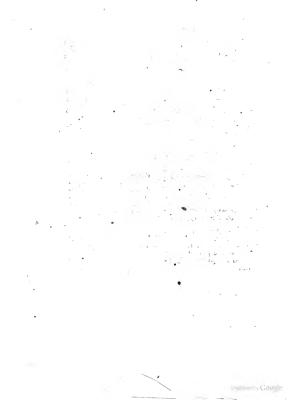

## UBERTI FOLIETÆ

TUMULTUS NEAPOLITANI

S U B

## PETRO TOLETO

PROREGE.



NEAPOLI

Superiorum Facultate.

TUMULTUS PYRECTIAMI

ITOCA



# UBERTI FOLIETÆ TUMULTUS NEAPOLITANI

## PETRO TOLETO

PROREGE.

Enuentes mous felici celeritate opprestits Nespolitani umulatus excepentus; quotum isitis verboume omentionishus &
jurgiti jediati ad petnetiolani mot feditionem; positreno estian
ad ferrium, ac fanguinem; atrociaquie prablia exarfetunts Conflict
it autem funt partim Nespolitani populi contumaci temeritate;
itomulocum homimum; rei halfetere ac novare copientium; alta
incitata; partim Petri Toleti pertinacia; se stinisia dominandi cupiditate. Is erat in Regno Nespolitano Vicarius Geslati; y maximær parti Nespolitana: pibelis mire gratus; cæterum Nobilitati
hoftlitet invifus; quippe cujus libido, quæ antea paulo foluturo
tum lenitate Nobiles ac-potentiores abuti fotti, legnnuque & juddiciorum meut pene folitat, romita equabilitatis jum perfreje, ant,
indomitafque cupiditates finss in tenues &, humiles homimes exercebant, solique omnibus impigutatobs vexabant. Hance laptani came

#### UBERTI FOLIET Æ

que effrenatam omnium rerum licentiam compresserat Petrus, five ille miferorum injuriis permotus, justitizeque studio adductus. five ob conceptum in Nobilitatem odium, a qua fe graviter læfum putabat. Nam cum Petrus imitio magistratus apud Nobilitatem multis de causis graviter offendisset, ejusque severitas nimia videretur, illum Nobiles apud Cæfarem criminari nunquam deftiterunt, multifque nominibus invidiam homini conflare suduerunt, Eaque de causa Cæsar Petrum Patiecum Pontificem Geennensem ad res cognoscendas cum amplissima potestate Neapolim misit ; illeque multa emendavit, ac Magiltratuum arbitria certis legibus cohibuit. Ad extremum cum Cælar bello Africano confecto, Neapolim venislet, duo ex principibus Nobilitatis, Ferdinandus Sanfeverinus Princeps Salernitanus, & Alfonfus Davalus Marchio Vaflir, adhibito Andrea Auria fummo maritimarum rerum Præfedo magna parte Nobilitatis adnitente ac studiis confociatis, fumma contentione cum Cæfare egerant, ut Petrum e Provincia revocaret, neve ullo modo Neapoli dimitteret : Virum, quem omnibus bonis offenlum, cuique omnia venalia effe dicerent tum autem dissolutum, & ignavum, qui Regnum slorentissimum in pace effet everfurus, in bello amiffurus. Cæterum perpetuam constantiam retinuit Cæsar, ne virum quem semel extulisset, sine gravissima causa everteret. Quibus injuriis irritatus Petrus, vir ingenio vehemens & impotens, in Nobilitatem omnem iram . omnemque imperii fui vim effuderat : eam judiciis feveris faciendis , delictifque acriter puniendis affidue exercere; nullus ne in minimis quidem erratis effe ignoscendi locus; quodque in primis Nobilium animos vulnerabat, levissima quaque de causa Proceres ac fummæ Nobilitatis viri luce ac palam in medio foro comprehendi, & in carcerem duci ; ibi tanguam nocturni fures. atque infimæ fortis homines fine ullo dignitatis discrimine adfervari. Quæ res ut Nobilitatem ad execrabile odium Petri efferaverant, ita magnam homini apud plebem, & tenuiores gratiam conciliabant; qui, cum ob fummum illius beneficium, a quo fefe ex maximis miferiis extractos præfeferebant, tum ob natura infirum plebi in Nobiles odium, Petrum injuriarum fuarum vindicem in oculis ferebant, vulgoque lætabantur, quibus ipli a Nobilitate premi soliti essent acerbitatibus, eas omnes a se depulfas in eandem ipfam Nobilitatem vertille.

Is status rerum, isque habitus animorum Neapoli cum esset, Romani Inquititores (in quibus erat Joannes Cardinalis Compostellanus

#### TUMULTUS NEAPOLITANI.

Petri frater), cum rumor in dies percrebesceret, Regnim Neapolitanum novis hærelibus tentaris camque luem in dies glifcere, duos Dominicanos Monacos Inquifitores in Urbe & Regno Neapolitano creant. Ii cum ad Petrum accessissent, oftensoque diplomate Regium affenfum de more postulassent, quo mandatam jurisdictionem exercere possent; Petrus multa præsatus de sua , ac Cæsaris Regis fui pietate, fummoque religionis sludio, cujus causa tantam molem belli in Germania suscipere non dubitasset, respondit, cupere se quidem hæreses de Regno exterminari ; cæterum rem , quam petant, magnæ ac diuturnæ deliberationis esse, neque temere movendam. Abominandum enim Neapolitanis esse Inquisifitionis nomen ; cujus mentio hand dubie magnos fit tumultus excitatura; proinde non ita properandum. Diploma igitur fecum haberent, ac rem filentio tegerent, bonoque animo effent : fefe enim eam curam suscepturum, aliquamque rationem initurum zer fine offensione expediendæ; fidemque, & observantiam suam Sandæ Pontificiæ Sedi, ut omnibus in rebus femper fecerit, in hac quoque probaturum. Et fecundum eam responsionem Petrum anceps cura in diversum trahere; hinc cupiditas; illine timor animum verfare. Cupere ab infito fibi , ac Cæfari , & vero nationi Hispanorum religionis sludio Inquisitionem instituere : rem necessariam hominibus a pravarum opinionum contagione integris ac puris fervandis; tum præterea veteri Ecclefiæ disciplinæ, sacrifque inflituris tuendis. Quanquam nonnulli ( vana fortaffe interpretatione ) illam quoque addebant causam , viro imperii nimio Inquisitionem cordi esse, quæ suas opes ac potentiam mire effet amplificatura; cujulque metus Neapolitanis subinde inieclus eos magis obnoxios pedibus fuis effet fubjecturus. Contra rei magnitudine deterreri : intelligere enim , quanto odio & execrationi fummis infimifque effet Inquifitionis nomen; vererique ne eam contentionis molem excitaret, cui par esse non posset; cum præfertim in vulgi benevolentia haud multum fane poneret, griod sciret omni levi aura mobile. Contra haud dubitaret; quin Nobilitas hostili odio sibi infensa ex re tam populari occasionem effer arreptura injuriarum fuarum ulcifcendarum ; ad quam fi-fe plebs applicuisset ( ut præsens offensio majorem vim habet ad animos hominum irritandos, quam præterita beneficia ad eofdem in amore retinendos'), victuíque propterea fuccubuiffet, jam tum animo prævidere , ad quam intolerabilem arrogantiam ea res Neapolitanorum animos ellet inflatura; quippe qui experti conspiratione fua Toleium inferiorem, nimios spiritus essent sumpturis continuacesque facti, infinitum illud imperium, quo tot annos hemines devindos ae subsulhos habueris, pedraduri. Sie sore, ut auderitatem diu ac paulatim colledam, uno tempore universam profundat ; formidolosunque illud Petri antea nomen ; brevi contemponi sit.

Cum in his difficultatibus confilium hæreret, multolque dies incertus animi fluctuatus exitum non reperiret , tandem contitio in omnes partes cauto rem expedivit . Commodiffimum vikim est, per clientes & beneficiarios suos, querum ex plebejorum præfertim primoribus haud exiguum numerum habebat, Neapolitanorum animos fentim occulteque diffeminatis fermonibus tenfare; remque ea lenitate, eoque allu ducere, ut iple nomine suo minime interposito Neapolitanos inter se committeret, ac spectator tantum, quorsum excitati motus evaderent, ex illis in die confilium caperet. Ac si In fuam causam sieri inclinationem videret; tum vero voluntatem nudaret , omnibulque fuis ac magistratus viribus connixus rem inclinatam impelleret a quod fi obilinati in reliftendo, ac quidvis potius perpeti paratt Neapolitanorum aninii perflitiffent, inexuperabilibus vim haudquaquam afferre ; fed cum fe medium in certaminibus gerere fimulaffet, neque iccirco vidus videri posset, nulla dignitatis fada jactura, delittere. Quod sapiens consistum si perseveranter ad sinem tueri pomiffer profedo omnis tumultuum ac feditionum causa sublata effet a Igina fermones de Inquisitione per emillarios fenfiny funt injecti; qui cum brevi in immensum percrebuilfont, magnos animonun motus, mox etiam tumultus excitarunt, Res enim statim coetibus, & contentionibus agitari coepta est. Eam vulgo pro se quisque aspernari ac tanguam Civitatis pestem execrari . Humani enim ingenii vitio lit , ut anticipationes inveteratæ multitudini præfertim, apud quam plurimum valent, eripi vix poffint; quæ res tum Neapolitanis ufu veniebat. Nam cum forte per ea tempora sub ditionem Ferdinandi Hispaniarum Regis venissent, cum ille Inquisitionem in Hispania in Hebracos & Mauros inflittiisset, multaque severitatis exempla in homines pertinaces edi necesse esset, alique exilio, alii bonis, alii etiam morte multarentur; Neapolitani haud reputantes, in quam diversum hominum genus ca expromerentur, metu, ne eædem acerbitates; fi Inquisitionem accepissent, sibi essent subcundæ, Inquisitionis nomen execrantes omni vi reftiterunt; ut Ferdinandus rem fume

ma contentione tentatam tenere non potuerit. Quin etiam Inquifitores Neapolim miflos male acceptos, ac multatos ejecerunt.

Nulla igitur ratio opinionem animo penitus comprehenfam evellere poterat; fed tempora a Ferdinandi memoria repetentes Neapolitani viri caeteroqui pii , ac religionis ; Divinique cultus in primis observantes, Inquisitionem rem sanctam ac salubrem, factifique inflituris, ac finceræ doctrinæ apprime necellariam, horrere, ar tanguam Civitati exitiofam deteftari, neque contrariam quamvis falubria fuadentium, orationem auribus admittere ; fed fese ad resistendum mutuo hortari , atque confirmare : præter pancos, & ex Nobilitate', & ex plebe, partim apertos, partim obscuros Inquisitionis sautores. Ji omnes cum Petro amicitia familiaritate, beneficiis fere conjuncti, cum fefe ad ejus voluntates semper aggregassent, Petri cupiditatem studiis suis satis declarare putabantur. Neque aberat fuspicio, eorum in primis hortatu in eam mentem Petrum impulfum; cum magnum ex reproventum, magnamque immanis pecuniæ conficiendæ facultatem homini oftemaffent: fuæ etiam ipfi privati quæftus spei fervientes. Eorum voces omnes afpernari ; hominefque ipfos veluti patrize hostes, communisque libertatis proditores aversari, ac contumeliis & probris lacerate, Igitur cum in dies fermones, & tumultus augerentur, res a populari jactatione ad publicum Civitatis confilium traducta est. It funt ex Nobilitate quinque viri, finguli ex fingulis Curiis, in quas omnis Nobilitas distributa est; & unus de plebe. Hi fex unum in locum congregati de rebus Civitatis confulere & statuere solent, ac si qua gravior deliberatio incidit, Nobiles finguli ad fingulas Curias fuas, plebejus item ad plebem referre : frequentiorque Curiarum & plebis fententia paribus fingularum Curiarum, ac plebis fuffragiorum momentis pro Civitatis decreto habetur . Igitur cum Nobilitatis , ac plebis quotidie confilia haberentur, res in diffenfionem venerat : omnibus fere, omnifque generis hominibus Inquifitionem repudiantibus; perpaucis tantum, quos diximus, accipientibus. Oui motus, ac diffidiorum caufæ ut tollerentur, Magistratus Petrum adit, ac Civitatis statum homini demonstrat; quam solicitam suspicione, atque ejus rei, qua nulla Neapolitanis sit acerbior, metu suspensam, non prius quieturam dicunt, quam Inquisitionis mentio plane fuerit oppressa. Id ut faciat, vehementer rogant. Cum id affidue facerent, Petrumque fæpe adirent, Petrus adverfus tantam Civitatis voluntatem propoliti retinens, hilari vultu, ac blandis verbis homines accipiebat: cos, bono animo elfe jubere, varriíque ac perplexis refponís a fe. dimittere; a nam modo aperte negare, fibi urquam in animo fuifie Inquifitionem inducere, quim ettum fefe Carlari fipi, fi ad gam rem animum adjecifiet; acciter refliumm ; modo affirmare, fefe compertum habere, non paucos elle Neapoli, quorum nomina apud fe fubferipa habeat, qui novarum opinionum erroribus depravati, a perpetuis Ecclefee inflituis deflexerint. Horum puniendorum, atque hujus contagionis de Civitate tollendæ aliquam omnino elfe ineundam rationem.

Non tam varia Petri responsa, quam eorum, qui & de Nobilitate, & de plebe, partim occultis, partim apertis studiis Inquifitionis rebus favebant, Petri voluntatem declarabant. Eorum oratio, quod omnes fere familiaritatis, ac munerum, & beneticiorum acceptorum necellitudine Petrum attingerent, de ipfius ore mitti videbatur. Novam vero hæresis compesoendæ viam quærere, cum omnia veteribus Ecclefiæ inflitutis diligenter provifa dicerent, ad eam interpretationem revocabatur, ut Inquifitionem, quam aperte le confequi posse non speraret, artificio expugnaret. Cumque quodam die in plebis concione certatum sententiis esset, Dominicumque Tarracinum, qui in Sexvirali magistratu locum plebis tenebat (quamvis rem verbis diffimulare niteretur ) Inquisitionis auctorem este, ac Petri voluntati service manifefte appareret; Petrus Antonius Saponus, ex principibus plebis, haud contemnendis Regni honoribus ufus, qui & iple Inquifitioni favebat, ita differuit. Neque novum hoc facitis Neapolitani, neque principes vos adverlus benemerius ingrati exiflitis, Fecerunt hoc idem alii fæne populi. Cæterum in illis aut magnorum commodorum fpes, aut ingentium detrimentorum metus, aut postremo nova aliqua injuria praeteritorum beneficiorum. memoriam extinxit: vos vero qua tandem ejulmodi, aliave ulla de causa Petrum nunc oppugnatis ? . Equidem nullam aliam invenio, nifi ut iis iplis inimicis veltris gratificemini, a quorum acerbiffimis injuriis vos ille fæpe defendit. Agite igitur, primum hoc yos perfidiæne, an fummæ dicam fluttitæ exemplum pofleris prodite, Atque ego inimicos veltros ufque adeo felices effe doleo, quibus facultas data fit non modo Petrum ulcifcendi, fed etiam per vos ulcifcendi. Crimen illi jam diu Petro apud Cæfarem quærunt : en ex feditione veltra tandem reperient. Ejus caufam, fi Diis placet, Petro affignabunt, perinde quali non ipfi vobis adjuvan tibus

9

tibus illam conflarint. Hollile igitur odium, quod ideo in hominem gerunt, quod vobis benigne fecerit, vofque ex ipforum faucibus eripuerit iifdem vobis fociis & administris, per summum vestrum dedecus atque adeo fcelus in illum exproment. Ubi funt veltra illa ardentia studia? Ubi vocum & acclamationum significationes, cum Petrum Neapolitanæ plebis parentem appellabatis? cum vota pro illius falute faciebatis? Ubi contra execrabile odium, quo Nobilitatem detellari foliti eflis? neque id injuria; tot fæpe ab illa iniquitatibus vexati. Tam cito hæc omnia exciderunt? tam parum flabili gratia beneficia apud vos collocantur? tam leviter vestra sundata est fides? Unde ista subita tanta animorum mutatio? Quæ res, vos de prillina mente vellra depulit? Quam caufam tanto furori prætexetis? Aliquam ne ex iis , quas modo commemoravi , aut commodorum spei , aut incommodorum metus? nam injuriam quidem vobis a Petro factam, ne ipli quidem ejus inimici ullam potfunt comminisci. Duo illa quæso sigillatim quæramus, quanquam nulla spes , nulla formido homines debet de officio ac fide deducere. Sed tamen, quia multi sæpe idem secerunt, quia his moribus jam ufitatum peccatum est, de utraque re separatim videamus. Ac fpem quidem quam tandem confedamini? Illud fortasse spectatis, ut Petro insectando insensam Nobilitatem vobisconcilietis? Ita credo. An nondum cum ex iis rebus, quas ipfi experti effis, tum ex omnium feculorum memoria fatis didicillis, Nobilitatem & plebem inexpiabili odio inter se dissidere? neque id temere; nimis enim elatos spiritus vanum hoc Nobilitatis nomen folet afferre, nimifque homines inflare. Itaque plebem, & tenuiores homines nufquam alio , quam ad ferviendum natos existimant; quos ita despectui habent, ut hominum sorma & efficie illos uti prope indignentur, nedum ullo in pretio authonore habendos cenfeant. Furor eft, ita affectos animos putare: ullis; aut officiis mitigari, aut beneficiis demereri,

" Evertie yero Petrum Neapolitani: experiemini, utrum hoc beneficio veltro gratam a Nobilitate initeritis; an præfido ilfubiato, quo uno adverfisi illam adhue communiti futilis, viam ad vos opprimendos expediveritis. Quid ? quod Petrum non modo a nobis altenamus, nofque illius open undamus; fed etiam ad ficcietatem nos evertendi cum inimicis noftris ineundam invientum attrahimus. An ille tanti animi vir, tantam proditionem inultam feret? Cumque noftri miferitordia nullo a nobis beneficio all'edus cum illis tantas inimicitàs futopeperit; noftri muse

odio tanta a nobis laceilitus injuria, non cum illis amicitiam conjunget? Quod to in inimicos noftros tam feverus ac vehemens fuit nostra mntummodo causa; qui tandem in nos futurus est, fuifmet flimulis, qui longe acriores funt, incitatus? Jam vero præclarum documentum nos complectendi, atque offensionem Nobilitatis negligendi fuccessoribus Petri constituimus, cum viderint ilium tam effusæ in nos benevoleniæ, tantorumque beneficiorum ejulmodi frudum cepille. Utilitatem hujus confiiii videtis Neapolitani. Quin illud igitur celeriter arripimus? nosque in illud, perpetuis inimicis nothris auctoribus, præcipites damus? neque præ hac utilitate, quoniam ita magna ell, ullam aut offici, aut fidei rationem ducimus? At enim missam facimus utilitatem. Ingentis mali imminens periculum nos terret. Quod tandem? Inquifitio nimirum nobis ad timorem proponitur. Hic Neapolitant non jam aut inscitiam vestram reprehendo, aut adversariorum vestrorum calliditatem accuso; sed fati iniquitatem conqueror. Non, inquam , vos naturali quadam infeitia labi verifimile est ; neque tanta mentis cæcitas in ullo omnino mortalium elle potell; neque tantum ell in inimicis veltris ingenium, ut vos in tam evidenti re circumvenire poffint. Fatum vos præcipites rapit: fatum, inquam, mentem vobis plane eripuit: quod mentes hominum cæcare, ubi ingruentem vim fuam infringi non vult, vere a fapienti viro scriptum est. Nam per Deum immortalem unde ista suspicio ita penitus mentibus veltris insedit? En adest Petrus, qui Inquifitionem fe unquam conflituturum, aut id in animo habere negat, fidemque fitam dat ; ac clariffimis verbis.teflatur, etiam Cæfaris imperio fe in re, quam tantopere Civitatem hanc aversari videat , restiturum. Quæ , malum , tanta est ista mentis caecitas, ut majorem fidem hostibus vestris habeatis, qui capitali odio a vobis diffident, quam infi parenti veltro Petro. cuius omnes curae femper fuerunt in omnia vettra commoda verfæ ? quique tanta benevolentia vos ac falutem vestram semper est complexus, ut pro ea Nobilitatis inexpiabile odium sibi irritare non dubitarit - falfam ne opinionem ita penitus animis comprehendiffis , ut eam ratio atque ipfa evidens veritas extorquere non possit ? quin etiam ego , ac mei similes invidia apud vos ea de causa laborensus, quod aliquem locum gratize apud Petrum obtinere existimemur ? quæque res nos acceptiores vobis facere deberet, ea invisos facit; perinde quali confilia cum illo de Inquisitione sociatse arguanur? Ego vero clarissima voce proutunto, me neque Inquifutionis accipienda: vobis audorem elle; neque in ea re, quam tantoper vos abominari videam, conflita & fenfum meum a totius Civitatis confenfu polfe feparare. Affentior equidem Petro ea in re, quam neque vos, neque quenquam pium recufaturum puto; aliquam rationem inentam ferpentium haerefum ex hoc Regno extirpandarum. Ac quanquam ego nihilo minus, quam cæteri, Inquifitionem reputio, but exponentium haerefum ex hoc Regno extirpandarum. Ac quanquam ego nihilo minus, quam cæteri, Inquifitionem reputio, pois exponentium verfavit, vobis expo-

nere, quod in bonam partem accipiatis rogo.

Si quis peregrinus, nobifque amicus huic concioni interfit, atque ita nos universos roget. Agite Neapolitani, quid est quod Inquisitionem tantopere expaveatis? quæ tandem Regna, aut quas Urbes ab ilia eversas unquam audistis? utrum tandem Christianorum inflituto vivere, ac gliscentem hanc pestem cohibere non placet; an est ulla præterea fatis certa & explorata ad eam rem, quam Inquisitionis via? Et utrum vos Venetiis, libera ac sapientissima civitate, Romaque ipfa religionis & imperii arce ac capite, cæterisque Civitatibus & Regnis , quæ tota fere Europa Inquifitionem acceperunt, fapientiores estis, an dignitate eximii esse postulatis? Quid amabo, hac amanter monenti respondeamus, Neapolitani? fapientia ne, an dignitate nos cæteris nationibus præflare? At cavete, ne arroganti responso sermones, qui de nobis apud multos percrebuerunt, paulo tumidiora & inaniora esse Neapolitanorum ingenia, confirmemus & augeamus. Majores næ nostros acriter Inquisitioni semper restitisse. At ille e vestigio occurrat, res humanas temporibus in primis regi, quodque majores nostri fecerunt , tempora illa tulisse ; nunc nobis ad præfentia tempora confilia accommodanda ; nondum patrum noftrorum ætate exortas fuille has hæreles, quæ nunc feculum tenents quid igitur mirum, fi unde nullum tum periculum metuebatur, ejus rei remedium suspectum patribus nostris suit? Quod si ille iple porro rogare pergat. Quid fi Petrus in animo habeat Inquifitionem Neapoli omnino conflituere? Idque Cæfare auctore moliatur? ( neque enim illum tantam rem Cæfaris injustiu de suo capite moturum verifimile est )-Petro ne, ac Cæfari ipsi in contentione vos pares putatis fore? Quem igitur alium fructum ex tanto certamire, quod animis imbibiliis, vos percepturos speratis, quam ut Inquisitionem, quam nunc cum bona Regis vestri gratia accipere potestis, inviti tandem, illiusque odio vobis irritato accipere cogamini? Si ita, inquam, admoneamini, an non

digna hæc videantur, quæ mentes vestras ab ardore isto ad veflra fedatis mentibus cogitanda convertant? Verum nihil horum est : neque Petrus quicquam nisi de commodis vestris cogitat, neque confentienti voluntati vestræ adversaturus est unquam , si modesse & leniter, ut adversus summum imperium decet, cum illo agatis. Quod fi contirmacia veltra illum temere pergitis vobis irritare, cavete, ne virum acrem & vehementem, cum vefiro malo ad ea que non cogitat, invitum attrahatis, Lenitatem hominis & manfuetudinem fæpe experti eftis : videte , ne iracundiæ & severitatis vobis sit periculum saciendum, Extremum illud faciam Neapolitani : quamvis dolus istorum , qui vos tam levibus de causis in fraudem inducere conantur, non manifesto teneretur, non tamen vos animis labare oporteret, fed ad ejus potius auctoritatem, in cujus benevolentia firmissimum præsidium vobis femper experti estis, voluntatem conformare, quam eoriim, qui vos femper hostiliter vexarunt , verbis fidem adjungere : ilhud vobifcum reputantes, nihii elle tam stultum, quam corum fegui confilium, quos naturale ac penitus infitum odium in contilio dando veltram potius perniciem, quam utilitatem cogat spe-

Oratio contra tantam in contrariam partem voluntatum inclinationem nullo affenfu audita est, acriter majore parte principum plebis reliftente, atque omnibus undique reclamantibus. In quibus Joannes Suellanus vir acer & experiens, & in caufa usque ad extremum acriter versaus, itta populum allocums sestur. Perturbavit me Neapolitani, oratio Saponi; nam de Inquifitione, cujus caufa convenimus, tantummodo nos verba facturos putabam, de qua un fententiam dicerem, paratus veneram. Verum Saponus caufæ fortalle diflifus, quod veritate & ratione desperat, id artificio assequi nititur. Causam enim Inquitinonis, in qua non fatis firme se consistere posse intelligit, leviter & diffidenter, ac per peregrini personam attigit; in meritis vero Petri extollendis, ingratique animi culpa nobis exprobranda multus fane fuit : ut videlicet nobis verecundiam imponeret hominis de nobis optime meriti lædendi ; cujus etiam ret nefariam nos focietatem cum communibus inimicis coiiffe arguit, moramque fludiis noffris, quæ ardentia huc attulimus, injiceret. Quo callidius isti nobisciun agunt, eo diligentius nobis ab illis est cavendum. Atque ego paulo ante Saponi sapientiam mirabar, qui cum a Petri voluntate offendenda, ab homineque, ut iple dicebat, op-

pugnando tam multis nos verbis deterreret, planum non fecerit; in quo Inquifitione repudianda Petrum aut offendamus , aut oppugnemus, Id fi fecifles, Sapone, ancipitem nobis deliberationem præbuilles; utrum, ne ingrati in Petrum existeremus, Inquisitios nem acciperemus; an veniam nobis daret Petrus, fi in re, a qua hunc populum tantopere cernimus abhorrere, explodenda, nottræ porius, ac libergrum postrorum faluti; quam illius cupiditati obfequi maltifemus, Nunc tu millam fatis dignam caufam attuli-Mi. Nam eam quidem quam attigilli , crimen ex feditione nofira Petro conflatum iri , ipfe tu alia parte orationis tuze imprudens diluifti , cumi Cacfaris injuffu tantam rem Petrum haudquaquam aufurum fuiffe palam affirmafti . Quod igitur crimen , quæve invidia adversus. Petrum constitui potest in motibus ac tumultibus, fi quos forte ea res excitarit quam ille Cæfaris juffit teniet? Quin tu igitur illas ambages, illamque a te de Petro evertendo ex tempore conficiam fabulam jomittis to Nihil enim filla nos movent; ut ne film midem, iquæ in amplificando odio, guod inter plebem ; & Nobilitatent viget plurima protuliti. Engidem feio nomuillas effe folere inter plebem & Nobilitatem voluntatum diffimilitudines; nonnullas quoque inter le diffentiendi causas sepe incidere. Cæterum non usque adeo execrabiti ac perpetuo edio ifla exercentur paut, non farpenumero commune bonum in iisdem rebus afcifcendis, & repellendis illorum vo-Inntates conjungar. Dieque nos ad Anguistionem detellandam Nobilitatis auduritate adducimur; cujus-res vel ea fit fides, quad fimul'atque mentio! Inquilitionis in hac Utbe facta eff, onines nos pro fuo quifane animi fenfu ac dolore ad eam reculandam a nemine infligate fludiis noftris exarfunus. Nihit eft igitur, quod nos-iftis prantigits veftris, Petrique nomine opponendo, aut no-· firo in Nobilitatem odio inflammando, de flabili noltra certaque Quare ad ea , qua propiora hujus deliberationis funt ; tapdemi veniamus; paln qua re p pace tha dixerim perridicule facere milii vifits es, Sapone, qui, ut deliberationem de tanta re taydares , te elle Inquifitionis auctorem , aut illam fliadere negafit : quali vero deliberatio noftra a tua fententia pendeat. Non nos, · Sapone: quid tu cenfeas aut velis, curandum ducimus pifed ea nos terrent, quae tam ingentibus initus moveri videtnus, fermones inquam, qui majus do dies robue fumunt i ii a Petro ; qui num pullet non comprelli rius voluntatem nudate videntur lizze

#### UBERTI FOLIETÆ

nos fuípicio folicitos habet. Verbis quidem , iifque perplexis e fe. Inquilitionem velle Petrus negat; re affirmat. Cur enim hos fermones tantorum tumultuum caulam ferendo slit 2. Umun ungebas ; ne a Petri voluntate nos disjungeremus. In qua tandem ree? lidem facia Petrus Inquilitionem fe nolle, fermones in dies percrebefcentes cum audonum malo ac fupplicio compefeendo: metum, quo Civitas fuípende ell, demat. Jam hæ, quibus nunc-omnia ardent, conticefcent turbe: jam Neapolitanus populus ton servici ; iam omnes nos in obfequis erga illum tibi; ac

cæteris gregalibus tuis præcurremus.

Ouod fr Inquisitionem dissimulanter, & per ambages instituere Neapoli cupit, dabit veniam Petrus, fi nulla merita tanta putamus, quin illis exitii timorem ( omnes enim ita exillimant) potiorem ducamus: dabis veniam, tu iple Sapone, fi in affenfu nostro ad illius voluntatem adjungendo, te auctorem non satis locupletem putamus. Ut ne peregrini quidem persona a te induda fatis ponderis habet ad nos movendos, cui facile oratio præcidi potest, si respondeamus, exteros alienarum Civitatum studia ac mores plane tenere non posse : nosque recte vivendi non exteros, fed majores nostros magistros habere : neque cæterorum judicia majorum postrorum audoritati præferre : neque quæ in aliis Civitatibus fiunt, quanquam optima ratione ab illis fieri credimus, ad mores nostros accommodari : quantacunque tandem amplitudine filæ Civitates fint, & in quantacunque prudentiæ laude versentur. Neque Neapolitanus populus ulti omnino mottalium de pietate concedit , qui etiam fine Inquisitione Christiaporum instituto, ut semper secit, victurus est. Quam Inquisitionem , non ut rem fuapte natura malam , fed ut minus fibi in præsentia aptam recusat; quin etiam illam sanctam rem; & in primis falutarem confitetur, corumque Principum ac populorum, qui illam acceperunt & colunt, prudentiam & pietatem probat ac laudat. Hæc Neapolitanum populum respondere peregrino mo renuntia, Sapone, ac larvam depone, neque corum fimilis lis, qui petitionem conjiciunt, & brachium student occultare.

Omifis igitur illorum prætligits - ad vos me , Neapolitani, converto , Iastorque , qued eum cannium veltrum ardorem cemo, en milla unquam jutla caufa fuerir , quæ eadem ellet æque popularis. Non jegitur, ut vos hortaere, aut decerem , hue oratot veni ; fed ut fententiam meam , & charitatem erga patriam te-dagam relinquerem. Nam neque iocenfa (audia reltta, au mea,

aut cujusquam adhortatione egent; & quæ in Inquilitione, re non: improbanda, atque adeo laudanda, verum Neapolitano populo fugienda, horremus, ea vos tacitos cogitationibus veltris fublicere scio, satisque illa sunt per hos dies omnium sermonibus jactata, ac disputationibus agitata. Neque ego Cæsarem, aut Petrum tacite perilringo. Nihit in illis fordidum, aut humile unquam cognovi, religionisque tantum studio illos puto ad hoc consilium animum adjecisse, si modo adjecerunt; sed quod de Briareo estin fabulis, libet commemorare, quem ferunt centum manibus usum, ministros videlicet manus Principis interpretantes, Non igitur Cæfarem aut Petrum timeo', fed vos: vos, inquam ( libere enim in tanto falutis discrimine agendum est ) qui Petri latera flipatis, qui ejus voluntatum administri fatellitesque estis, quorum magram partem ad omnia nostra cupiditatis oculos adjecisse suspicor. Hæe nos terrent ; hæc nos non Inquilitionem, quam si hic abesset metus, ultro ascisceremus; sed inhiantem, &. rebus noftris imminentem avaritiam abominari cogunt. Neque præsentes vos modo formidamus ; sed eos quoque , qui vobisfuccedent. Hæc Neapolitani hoc tempore pugnantur. Facite memineritis, quanta Neapoli, ut in magna Urbe ac celebri, copia sit egentium & profligatorum, quibus nihii religiosi aut: fancti fit , quique nullo Divini Numinis metu contineantur , & exigua mercede fidem addictam habeant. Quem enim nostrum, quamvis pium ac purum, ab istorum cupiditate integrum, quam domum claufam, cujus rem tutam ab itlorum rapacitate putatis fore? Accipite vero Inquifitionem, Neapolitani : næ illam in capite, fama, forumis veftris, liberorumque veftrorum dominantem cemetis. At enim Cæfar, & Petrus coeptam rem cum religionis, tum etiam conflantiae, & existimationis causa perseveranter tuebuntur. Nondom nudarunt voluntatem Principes. Nulla iginir illis inconflantize fama in defiftendo est timenda; neque ego apud illos putem confentientia sludia nostra tam levia fore . Illud credo verendum erit Cæsari, ne victus destitisse videatur, quod non illi fuerit par nobifeum contentio; potius quam meliore ratione adductus ( quæ res in laude femper pofita fuit ) fententiam mutaffe, Ferdinandum maximum ac fapientiffimum Regem imitatus, qui Princeps vehemens & experiens, tamen in hac eadem re adversus patrum nostrorum incitata studia tendere destitit. Cumque causa, quamobrem patres vestri Inquisitionem tam conflanter tum recufarint, ut illis Ferdinandus cedere in ani-

#### UBERTIFOLIETE:

naum induserils, cae-den adhuc mangent; cur vos diverfam a patibus vediris fententam habeatis, non videos. Denique fei flatuo, omnia pericula adeusoda, comes acerbitates fubenudas i mortem denique; oppetendam potitos, quan tam durum jugum accipitamus. Quod igitur me fadurum negavi, vos hortor. Neapolitani; nu quo finguli in quotidianis fermonibus, qui per has dies fuerrunt, pra vobis utilitis, ea nunc universi confegiente damore, a voca libertatais indice declaretis quodque caput et i, ut quo de libertate veltra, de vita, de fortunis decreveritis, ad ea confanter defendenda vos comparetes ja similique patrumi vellorum faits, quos accepimus ad onnia extrema defeendere parans fuiffe, portus, quos misti, siberique fuis tillud jugum impori paterpnut, quod morte jufa, iterum dica; yfi nulla fit, alia cjus vietnadi vita, fit depellendum.

Cundis affentientibus in ejus fententiam disceditur . Igitur Civitatis Magistratus fortiter & libere agendum este statuentes, Petrum adeunt, ut fummam & extremam Civitatis voluntatem, homini proponant, Atque 'Annibal' Bozutus: juvenis -acer , in primifque Neapolitanorum copiolus , cui id negotium publice datum est, hujuscemodi ad Petrum orationem habuit, Utinam, Petre pulla unquam incidat res louaenos magis a te diffentire, aut a perpetua, conteflataque fidelita-: tis laude, cujus titulo hace Urbs inlignis, semper fuit, deflectere cogat! Summam in te. Peuc, pro fingulari tua religione. Urbis as Regni hujus ab iftis novarum opinionum contagionibus purgandi voluntatem videmus. Cui rei tantum abelt, ut adverfe-li mur, ut contra omnibus precibus efflagitemus, ut in pia illa ac fancia mente permaneas, ad nullamque rem ardentiora, aut magis confentientia fludia nostra sia habiturus; neque ullum virtutis a tuæ , & illius-loci-, quem obtines , munus Neapolitano populo 1 gratius effe possit. Quod a gliscentis mali tollendi nulla eff. alia quam Inquilitionis via , nos vero illam non libenter modo , fed etiam cupide accipimus , atque adeo ultro afcifcimus. Nostræ enim , ac-majorum nostrorum pietati proximi/ femper futuri fumus, religionifque fludium omnibus rebus anteponemus, Cærerum ut Inquisitionem rem sanctam ac piam fatemur, quique illam Principes ac populi in Regnis & Civitatibus fuis acceperunt , eos pie ac fapienter fecille non dubitamus; ita Neapoli non id adhuc babet vitti res , neque tantum m robur impura lues affumplit, ut non multar alian rationes facile

iniri

inici possint cham ex hac Urbe, atque ex toto hoc Regno extermimandi. Extremum remedium extremis temporibus refervetur, Notum tibi est , Petre, populum Néapolitanum exectabili odio Inquisitionis nomen abominari. Neque inveterata ac penitus infita animis opinio ulla ratione illi poteft evelli . Multa in novo & inulitato tribunali inflimendo ad terrorem proponuntur, qua ne quenquam asperius appellare, aut perstringere cogar, in cogitatione ura relinquenda puto. Neque debes tu, Petre, pro tua lapientia ex tua natura ceteros existimate; aut putate ministros, quibus feptus es ; eadem ; qua te mente, omaes uti. Religionem tu, ac Cæfar Kex noster unant propositam habetis; neque id cuiquam nostrum dubium est. Longe alia illi possunt spectare. Quales autem successores tuos sumus habituri, quis divinare possite Ignosce timori nostro vano forsitan cæterum non sine magna ratione suscepto. Civitatem hanc team, quam charissimam, patriam appellare foles, metu, quo nune suspensa pendet, libera suspicionem, quæ illam solicitam habet deme, ut tecum in gratia & in amore, quemadmodum semper adhuc fuit, ita in perpetitum elle pollit. Neque ullam noftram temeritatem aut contumaciam debes arguere, fi juris eximii , quo Ferdinandus Rex Catholicus nos effe voluit retinentes fumus ; qui Inquifitionis mentionem in præclara hac Urbe in perpetuum interdixit . Proinde ut fumma & extrema hujus Civitatis, cæteroqui dicto audientis, fententia tibi expolita fit, ita animis noltris statutum habemus, ut quidvis perpeti fatius ducamus, quam Inquisitionem accipere. Quanti ponderis hæc Civitatis voluntas apud te futura fit , ignoramus . Gravem certe illam speramus fore . Illud te oramus , tuamque fidem imploramus & obtestamur , ne ejus rei perseverantia, cujus nomen nobis non modo odio & acerbitati, fed morti etiam fit, nos eum in locum progredi cogas, a quo & natura, & voluntate, & inflituta vitæ ratione remotiffini femper fuimus . - A A accident

Vehement animo, ac nimize libertatis hominum infolenti, tam libera oratio quafi fices quafdim admovit, a squaab optimo propofito voluntatis non madande occacatam incundia mentem abfrazit. Igitur intemperantia provedus: Ego pol, inquiti, Taquifitioois tribunal volosi avvitus in medio Netpolitano foro, fi libeat, confitmano. Cum non minus libere, necnimus fenotere a Bonne refpontum effet, dificedunt, querque Vicarius refpondifilet, Giviati resportant. Quad refpontum Ga-

vitas ita graviter tulit , ut ira & indignatione excelluans non fibi diutius cunclandum arbitraretur ... Itaque compluribus confiliis a plebe habitis i cum res difornationibus & altercationibus din extracta effet , nonnunguam etiam ad jurgia exatisfiet , fludiis in utranque partem accenfis randem universa plebs ad Divi Augufini congregata conclamavit populum Neapolitanum nullo modo Inquilitionem accipere; inbereque viros a le creatos conjundionem omnium confiljorum , omniumque fludiorum focietatem etim Nobilitate inire Id nifi graviffimis & extremis pene Civitatis temporibus fieri folet. Ex en decreto creati a piebe, ad Divi Laurentii focietatem cum Nobilitate fanxerunt : quæ facris folemnibus ea de caufa peractis postero die summa cum omnium lætltia tota Urbe pronuntiata eft . Qua re vehementer perculfus Petrus, eum ad haud dubiam seditionem res spectaret, tempori cedendum statuens, duos ex Consilio viros ad Magistratum mittit," qui demonstrent ; non fatis perceptam fuisse sententiam suam, quæ a' Civitatis voluntate nunquam discrepatura sit in Vocatoque ad fe Magistratu, eadem fere, quæ per legatos egerat, oslendit; fibi nunquam in animo fuille, Civitati, quam paterna benevolentia, omnibulque officiis lemper complexes fit, vim afferre; eam cum ab Inquifitione tantopere abhorrentem videat a co metu le omnes diberare ; aique omnem mentionem Inquilitionis plane tollere. Gratiis ; quantæ maximæ agi pomerunt , actis ; eum Divinum hoe beneficium præteritorum meritorum cumulum fuperare dixissent; in Urbem-revert, cum que aca essent, renuntiatient, ingens lætitia eff confequeta, omnesque animorum motus in præfentia confederant ; ao Civitas post id factum paulifper quieta fuit.

Caterum Petrus , qui infinito quodam impetto Neapolitanos humiles habere emper confuvirles, indignata, chomines hao velud vidoria de fe parta nimios libi finitias paulatim fumere , ne autórias fina ferendo & comine dos debilitares qui , ecram contunientam 'compefendam ramas' in cos, qui felo paulos libertus in carda judaffent y graviporfique de apid formones habilient, ammadvetere conflibilit y ecorum pecus religious ad feveritats fuz timorem revocarer. Tuque per jurificiations Profectum ; quem Vicarias Regenera vocari, "in hepinica fuguirreinfituti. Qua res a Neapolitanis cognita ; prifitinos tumultus maporibus antirotum motifus removavit, majoremique voluntals. Petri depictorem commonts, ao libertores fermones escitavir. Vallego enim didabant; cui non apparere, Petrum ad Inquititionem; quam aperte confequi non pomerit, his cuniculis fibi viam munire? Idque agere, ut corum ; qui reculande Inquititionis aucores fuillent , supplicio reliqui deterriti, vocem contra ejus libidinem mittere non auderent. Igitur multi cum ex Nobilitate, tum ex houeltis, plebejis communicatis confiliis fele omni ope ad reliflendum parant; in quibns Cæfar, Mormilius princeps fludia fua Civitati profitenti, le ex Nobilitate multitudini maxime erat acceptus y plebem enim, atque infime fortis homines omnibus officiis semper colucrat; magnumque in illo oppressis & laborantibus erat perfugium : eos ille lublevare , ac quibuscunque rebus poterat , juvare : familiariterque tenniorum confuetudine & convictu uti . Erat præterea ejus domus obæratorum , ac reorum . & exulum receptaculum. Eos ille omni ratione tegere, :opemque fuam iis libentissime porrigere. Quibus rebus id affecuus fuerat, ut plebi effet chariffimus, plurimamque apud illam poffer magnamque hominum-multitudinem femper domi; ac feeum haberet. Sont qui affirment o præter communem reculandæ Inquilitionis voluntatem, alias fuille privatas caulas, que hominem rerum permiscendarum. & hovandarum in primis cupidum facerent: aris alieni magnitudo ; anteachæ vitæ ratio ; qua fe Petro invilum fentiebat. Itaque in caula tam populari vir maxime popularis statim multitudinis studia ac frequentiam ad fese attraxit, tantamque fibi auctoritatem brevi comparavit, ut Regnum Civitatis tenere videretur, fummaque in illo effet omnium renun potestas , atque omnia in ejus arbitrio ac moderatione versarentur.

Cujus glorine zemulus Joannes Francifcus Caracciolus, adoleticas impiger, magnacque inter Nobiles gratie cum pleben a Mornilio teneri arimativerzecet, paucis polt diebus Nobiliratis fludia fibi adjuncit; Nobilitumque juveinute flipatus, nomen de audionitaten itum Mornilio equavis. Horum userque ingenti affedarorum multitudime-flipatus Urbern circumiens, Inquittionem deterfari, librer ele afpore in Petrum loqui, civium animos în illum incitare. Verfabantur quoque acriter in canfa nomulti ex plebejorum optimatibus. Horum omnium voces magno affenfu, ab omnibus plantu accipiebantur.

Cum hic effet rerum flatus, atque ii, quos fupra diximus, populum in Petrum incitarent, contra jurifdictionis Præfectus in cos inquireres. Vicarius Archiepifcopi pro jure mu-

neris fui edidum ex veteri Ecclefiæ more atque instituto alieno Civitatis tempore propofuit , quo fefe Diœcesim lustraturum; atque in vitam & mores facerdotum inquiliturum pronuutiavit. Hanc occasionem arripientes ii , qui turbandarum rerum erant cupidi, populum circumeuntes, Inquisitionis verbo, quod in edido scriptum esser, ad imperitorum animos decipiendos abutebanrur. Ouid cunctarentur? quid ceffarent? Non iam in opinione dubia. aut in ment, fed in re ipla effe Inquifitionem; edictum Inquititionis palam propolitum; quid igitur expediarent? an, dum vin-&i in carcerem pertraherentur? Leves auditiones pro re comperta multitudo fæpe folet habere - Igitur magna animorum commotio fada est, ac tabernæ clausæ, totaque Urbe discursum. Interea jurifdictionis Præfectus in aucrores turbarum inquirere perfeverabat : Thomasque Anellus ; qui ad causam dicendam vocatus fuerat, in ædibus publicis, ubi forum agitur, in custodiam retentus fuit. Is erat infimze fortis vir, nulliufque fludia in Inquifitione detellanda erant ardentiora, aut voces liberiores; magnofque fibi fuæ fortis hominum concurfus, magnamque audientiam faciebat . Ouæ res Curiis nuntiata ingentes turbas , magnolque animorum motus excitavit; neque cuiquam dubium fuit, quin Apellus communis libertatis causa in discrimen adductus, omini ratione a pernicie liberaretur . Igitur Magistrarus , magnusque cum Nobilium tum plebeiorum numerus, in quibus fuir Mormilius. Arcem versus iter capiunt; jurisdictionis Præsecum obviam factum circumfiftunt, arque ut Thomam Anellum Civitati rellituat , rogant . Ille primo recufare , ac tergiverfari ... Magiffratus acrius inflare, ac docere multitudinem vehementer commotam. quam regere in potestate ipsorum non sit : monere se , atque teflari . rem ad feditionem atque ad arma spedare : neque illum. Anello non restituto, tuto per Urbem ire : libi quidem ingentis alicnius mali non fuspicionem modo, sed etiam speciem in oculis versari , Proinde cayeret , ne contra concitati populi studia pertinaciter tendendo a falutem infe suam in discrimen offerret . atque armorum caufa effet . Hoc metu iniedo . Petro tamen prius consulto, qui his motibus auditis ex hortis Puteolanis in Urbem venerat, Anellum dimittit; nec prius tumultus conticuit, quam Anellus per Urbem equitans a multitudine confinedus eft.

Paucis post diebus longe gravior tumultus, quo majore de homine, excitatus est. Ipse enim Mormilius vocatu Preciecti in adec

ædes jurildictionis venit. Quod ubi per Urbem divulgatum eft, ac ne retineretur veritum, incredibile eff, quanta in falute hominis tuenda totius Civitatis fludia extiterint, quantaque fuerit erga illum omnium ordinum, atque ætatum, voluntaum fignificatio. Nemo enim fere fuit, qui non arma caperet, atque ad ædes jurifdictiohis accederet; temporifque momento omnes vize, omnesque areza, in quas ex ædibus est despectus, infinita homlum multitudine completæ funt Duam rem Præfectus per fenestram cernens Cæfarem benigne appellatum, alia a fe de caufa accerfitum fiuge's, dimittit. Quas res Petrus animo & cogitatione circumspiciens, cum fibi nihil procedere videret , feque nullus partis voluntatem tenere fentiret, veritus fi ulterius tendendo aliqua feditio excitata effet, ne eam ipfe conflulle videretur, totain eam cogitationem fibi aliquando deponendam flatuens, ac plebis faltem voluntatem recuperare cupiens ; Capitibus regionum ( funt ii, novem & viginti) ad fe a Dominico Tarracino adductis questus est, eos, qui luam erga aplos benignitatem ; paternamque voluntatem seniper experti effent ; illorum verbis potius, qui iplos a le alienare fluduillent; quam ipfius factis credidiffe, tamque malam de fe opinionem habuille, ut a quo omnibus beneficus semper fuiffent ornati , eum putarint quicquam ; quod contra rem aut falutem ipforum effet, cogitare potuiffe. Cum superioribus diebus Inquifitionem plane fullulerit, ne credidiffe quidem illos, neque a tumultibus cellade; nullam igitur elle rationem ex iplorum animis opinionem corum afturia, qui Inquifitionis propulfandæ fimulatione longe alia ac graviora spectent, infitam evellere, Dolere le vatque ægre ferre, quod gratiam, quam apud iplos tantis a tamque multis meritorum & officiorum gradibus paulatim collegisset, una levissima suspicione universam uno tempore perdiderit, Inquisitionem Neapoli instituere, nunquam sibi aut Cafari in animo fuiffe; idque fe fæpius testatum elle. Quanquam

monutios novis opinionum entoritus depiravatos pera aliqua afiniatem resocrate sa providete, ne perintioli mobi contagio istus ferperese, cum Deo immortali gratum e tum practarillema fiviata i homorificum fuera: Itaque, au tomacen protific fufficiente tollate, omnenque its quos nefaria confilia animo agiusto dubium non fit, esculationem eriginat, fidem fuem non modo verbis, fed etam chiriographo interponere: omnia pracera verba contra fefe, se diguistrare fuum hibita sommem comumerium.

pare. Proinde bono animo effent., ac fuspicionum, & turmilatuum finem lacerent; sibique eam, quam, deberent, obedicante. & voluntearen petalarent, se quidem de prilita cega infante & voluntearen petalarent, se quidem de prilita cega infante ad illam in pollerum addiumum; "In eam fententiam chitographum dedit. Quo divulgato ingens levita toa Urbe fuit, junumque & facilim fignificationibus tribus diebus celebrata. "Deoque Immortali fupplicationibus graits follemaiter adar.

Neque ramen Civitas iccirco quieta fuit; alia motumo caula excitata. De mittendis enim legatis ad Carfarem agebatur, qui pronegotils Civitatis, ac Regni in futurum apud Colarem affidui effent, quique in praclentia Civitatis factum purgarent, ac perduellionis & perfidize crimen, cujus a Petro infimulabantur, diluerent. Petrus enim; five ut invidiam conflatorum tumultuum a le deprecaretur, five quod nonnullos occulta confilia rerum novandarum cum Gallis communicasse, ad se delaum esse diceret , perducitionis ream Civitatem facere contendebat. Cum quotidie confilia haberentur, resque contentionibus & controversiis diu extrada fuillet, amicis Petri ( morum haud contemnendum memerung in fingulis Curiis habebat ) omni ope contra tendentibus, tandem decretum est, legatos mittendos ; legatulque creatus Ferdinandus Sanseverinus Salernitanorum Princeps , ac Placitus Sangrius illi additus, qui cum præfenti legationis munere perfundi ellent; ac Sanseverinus Neapolim revereretut, apud Catlarem effet. Tulit graviter eam rem Petrus multis de caulis , quarum illa non in postremis pungebat, quod Salernitanum, virum fortunæ amplitudine, genere, tum autem audoritate, & gratia omnium Neapolitanorum facile Principem lædendi cupidum, quod multæ inter iplos fimultatum caulæ intercederent, criminatorem effet habiturus . Addita fune a Neapolitanis nova irarum caufa . Nam Dominicus Tarracinus, & cæteri Petri shudiosi, qui in præteritis confiliis pro Petri voluntate acriter pugnaverant, omnibus convitiis & contuneliis vulgo jactabantur ; nomenque hominum fumma erat apud omnes infamia & offentione , quippe quos dicerent , privatæ affentationis gratia communem libertaris caufam prodere ; in illudque hominum odium pervenerant , ut fibilo a populo fæpe confeisfi ja publicum prodire non auderent. Ac forte quodam die duo ex illis ab impuberibus pueris conspecti in publico, primo maledidis, deinde lapidibus appetiti funt ; ac creicente paulatim turba impuberum ad famam rei , ut fit ex < | TABLE

23

tota Urbe accurrentium, cum gravius ingerentur, in templum quoddam compulfi arque ibi diu obfessi, non procul ab extremo suerunt disermine , impuberibus ( qui ad trium millium amplius minierum deinceps abundarant ) tam obstinate in corum perniciem incumbentibus out audoritate & minis Prafedi jurisdictionis, qui ad homines liberaridos venerat, ab inccepto deterrerinon potuerint Nec finent pertinacize fecifient, ni Mormilius, ac nonnulli alit intervenifient; qui plurimo negotio; omnique verborum blanditia impuberum ardorein tandem fedarum, hominelque ex perículo eripuerunt. Neque tamen prius impetus confedit; quam ad infius Tarracini aedes accederent ; ac conceptum imbecillis mentibus odium in januam & parietes, quando in aliam rem nullam poterant , lapidibus , & contumeliis verborum expromerent. Eas res Petrus cum in continueliam fuam verteret, indigneque ferret nomen fuum ; tath antea formidolofum , paulatim confenelcere, ac pene jam contemptui este, Neapolitanosque intelligeret hac peccandi immunitate provedos, non prius nimia libertate abutendi finent facturos; quam illorum infolentiam, quam ipfemet tolerando aleret, fregisset; slatuit severnatis sua aculeos, quos illi excullos puiarent, fibi aliquando excitandos, atrocique aligno edito exemplo homines ad fanitatem, ac priffinam formidinem revocandos. make the community of

Eripuerant forte per idem tempus nonnulli adolescentes Nobiles ab apparitoribus quendam infimas fortir frominem qui ob exiguum aes alienum in carcerem ducebatur ." Ex its adolescentibus jurisdictionis Præsectus tres comprehendr secetat & in carcerem concludi Vis ministris Regiis aliata , jurisdidioque impedita faris julta caufa animadvertendi vifa, Igitur adolescentes in Arcem clam poctu traducti propinguis rem ignorantibus, mane extra Arcem producti ab Æthlope deinceps jugulati funt, caulaque mortis a tubicine pronuntiata, quod jurisdictionem impedivissent a Quae res non imotibus, int sperarat Petrus, finem attulit, fed feditionum ac malorum principium fuit. Tanta enim atrocitaris fama omnes Neapolitanos fubito commovit, statinique tabernas claudi conclamatum, quæ tes initium le ditionis effe folet; omniumque hominum . & zetatum concurlus ad Arcem factus . The miferi adolescentes conspecti extremum adhule spiritum retinentes, chucre, fordibus, pulvere seedati, vix ut agnosci possent, per solutar se volutarites, ornaiom anlutos mis fericordia, dolore, ira, indignatione vulnerabant. Qui toto co die

die Petri justu in eodem loco relicti, sub vesperum in zedem quandam per terram pedibus tracti funt. Sevetitati additus Neapolitanorum contemptus. Per Urbem erim Petrus equitare ac praeter Neapolitanorum oculos circumvehi conflituit. Cujus rei cum nonnulli illi andores effent, multi contra ab eo confilto hominem magnopere revocare nitebantur; cum dicerent, recenti dolore & iracuadia Civitatem ardere , quibus rebus cæcam i non posse ullius rei rationem ducere; neque debere illum pro sua prudentia Cæfaris majestatem, quæ in illius persona læderetur; ac falutem ipfe fuam in tantum discrimen temere offerre, neutre committere, ut fideliffima Civitas tanto fe fe critaine Cæfari obfiringat. Quibus monitis spretis Petrus cum exiltimaret homines non tam temere re committere solere, quam verbis serociter loqui, ingenti Principum Regni catérva septus, quos omnes feres comites habuit, Arcem exivit. Sunt qui dicant Petrum confilit e vestigio poenituisse, cum etiam tenufores indignationem vultupræferentes, in nemineque ullam aut capite, aut alia re honoris fignificationem cerneret. Operæ pretium est audire, quanta fit in multitudinis animis mobilitas ; quamque parum flabilis fit apud illam beneficiorum gratia. Pro certo enim creditur; eandem plebem, anud quam panlo ante pro beneficiorum magnitudine terrellris cuiusdam Numinis majetlatem obtinuerat; hoc uno facinore in homines ejus ordinis, quem odiffe folità effet edito. omnium præteritorum meritorum oblita, ab eo manus non fuiffe temperaturam, eamque rem pra le tuliffe; nifi ipforum Nobilium voces, & preces incensa studia repressillent .- Eorum nonnulli tota Urbe perequitantes homines appellare, ac ne fele commoves rent , neve quicquam committerent , quo alienam culpam in fe. transferrent, hortari : nécatos effe ex Nobilium corpore; non ples bi, sed Nobilitati injuriam factam ; eam plebi remittere, ne vicem fuain doleret, neve injurias suas ulcisceretur. Igitur Petrus celebriores U.bis pattes cum obiiffet in Arcem reversus est

Pollero die (is fuit ocharo Kalesda Junias) guod tanti arimorum motas jum diu parutifesant, tandem peperenus. Seditio enim excitata ell, quam a Mormilio conflatam, funt qui putent, quem fertust, cum fatis feiter Pertum fibi implicabilem force, i di quod Petus femper que de utilit, peltera a le communi ficancido remorçre voluitle, illudjuse femper finduille, ju res ad arma deducerent; e quiss cel hane-rationem finille. Ad loca Ard cita cum da amounta su milita. A di loca Ard cita cum da amounta su milita.

### TUMULTUS NEAPOLITANI. >5

aliquandiu fuiffent ab iifque a qui in Arce in foeculis erant, effent confpedi : multos ex Arce armatos exitife . Quam occasionem Mormilius cum arripuisset, sermones dissipatle, armatos en Arce a Petro mitti, qui multos ex optimatibos caperent, atque ia Ar cem pertraherent y jamque nonnullos comprehenfos , in quibus iplum Mormilium nominabant Is le de indultria occultarat Enimyero ad arma fubito vulgo conclamatum est, armaque infa ab omnibus raptim fumpta, atque ad Arcem concurfum; feditioneque tandem committa : Mormilius apparuit . Ingens igitue prælium inter Neapolitanos & Hilpanos commissum est, in quo multi undique cociderunt ; : cumque ad velperum finis ellet pugnandi factus ; non-tamen arma depolita funt . Omnis enim Civitas ad Divi Laurentii armata convenit, cunctifque Principibus accersitis, societas renovatur, ipsaque, ac Cæsariani status desenfio tota Urbe pronuntiatur, Cæfatifque vexillum in turri publica deligitur., Inde crucem præferentes ad Templum Maximum accedunt. Ibi folemnibus jurisjurandi verbis focietas fancitur. Ea noche dispositis stationibus Civitas in armis suit. Postero die ad ædes jurisdictionis milli , qui Hieronimum Fonfecam jurisdic dionis Præfedum Civitatis verbis monerent, ut ædes patefaceret, ac de more ins diceret. Civitatem enim Cæfaris imperio parentissimam præsto illi suturam . Ille se , nisi armis positis , jus dicturum negare, Circiter meridiem ad arma iterum multis in Urbis locis, incertum qua de caufa, conclamatum; acriufque & atrocius prælium, quam hesternum factum, majorque cardes edita, Arce bombardas in Urbem displodente , quarum ictibus multi cadebant, magnifque detrimentis proxima Arci ædificia afficiebantur, ex quibus ab omnibus flatim est demigratum.

Poltero die Pabius Arcela Befinitanorum Epifcopus, & Petrus Antonius Sanfeverinus Befiniania Princeps, complurefique alti es Principibus Petrum in Arcem adeunt, queruntur in fidelifimam Utsbem, tanquam in hofiliem, stormens difipiodir, aque armatos muiti srogant, tu finem faciat, aliquisque componendarum rerum rato ineatur. Quorum orationem tum afpernatus Petrus, non fibi fastistici polle refoondit, nifi viginit capita, que ipid depofciffet, fibi in potefatem darentur. Com aliquantum elle depofciffet, fibi in potefatem darentur. Com aliquantum elle altercatum, ut postridie reverterentur, monitir. Quarum terum fama complures exules v, quibus Neapolitanum Regram fere refertum elt, exciti in Urbem, per speciem opis ferendos, convenibant. Quorum adventur, yeluti hominum ad omnita ficinora nichant. Quorum adventur, yeluti hominum ad omnita ficinora

D

atque ad omnes rapinas paratorum, complures perterriti, firmul colio ac tueflo prefientis rerum flatus Urbe excedebant; tantaque erat quotidie abeuntium multitudo; ur nifi Magiftratus portas Urbis chauft, aque edici fecilite, ne quis exdret; Urbs habitatoribus inantis brevi futura fuerit. In exeuntibus fuit Joannes Anteas Curtius, qui furmum vitea diferimen aditt. Ejus cafus milit duabus de caufis literarum monumentis paulo ditigentius mandandus vitus elf a jetera, quod ex co in primis apparebit, quam inconfolta, quamque pracept fit vulgi temerina, quae inaceo & impoenti futuro er feper appiarur, ut nullus illam aut pudor cohibeat, aut confilium regat; altera, quod ex illo locus milit datus eff, rem exten nofta in primis memorabilem poftemitis que fit rem exten nofta in primis memorabilem pofte-

ritatis memoriæ prodendi.

Is igitur Curtius, majoribus urbe Papia, ut accepi loco claro oriundis, cum in fummo Regio Confilio, in quo Magistratu principem locum facile obtinebat , multa extmiæ dodrinæ & ingenit, tum autem fingularis probitatis ac morum gravitatis documenta perpetuo tenore deditlet multaque illius effent in Regem , & in patriam merita ( quæ res hominem ad fummum Præsidis locum in supremo Neapolitani Regni Confilio, atque ad munus Magni Protonotarii adminifrandum postea extulerunt, quibus in magistratibus perpetuo gerendis , maxima cum laude & dignitate verfatur ) ; tædio tam turbulenti Civitatis flatus, ae ne in tanta rerum colluvione ullius dicti factive contagione violareure, cum neque aut contra Petrum ire, aut contra civium incitata fludia tendere fibi honeflum cenferet, illis fefe turbis subtrahere decrevit, Urbeque excedere, Quare uxore, ac parvulis natis, totaque familia præmilla, ipfe paulo post cum Ocaviano fratre, eximio & ipso jurisconsulto, ac laudatis moribus, haud contemnendifque Regni honoribus ufo, luce ac palam , ut in milla suspecta re , per Urbem equitans , a plebe in foro conspectus iras commovit es soluma de causa ;. quod hominem Petro acceptum scirent patque iccirco participem confidiorum contra Civitatis voluntatem initorum interpretaren+ tur, et est multitudinis natura omni levi fuspicionis aura mobilis, Imperum igitur in homines parant; quem illi ex vultibus averfantium, ac minitabundis fimilium in fefe intentum providentes; in proximam facram ædem confugiunt, ne horribili commota procella obruantur a facerdotumque & monachorum fidem & opem implorant. Illi dignitate virorum , & rei atrocitate per-

moti, latebris quam maxime abditis homines occultant. E vefligioque turba rabie furens facram ædem irrumpit ; nefariaque ac perfidiofa capita fibi indicari minaciter clamant . Conflanter negant monachi illos apud fefe effe ; alia enim via evaliste. Plebs omnibus perlustratis, ac spe frustrata, rabieque ardens inclusum odium quod venerabilium hominum Tanguine explere non potuerat, in parvulos natos expromere decrevit. Furore igitur inflammata prægreffos curlim infequi inflituit, & ad oppidum, quod Turrim Græci vulgo appellant, affequitur, neque dubitatur, quin innoxize getatis fanguine se commaculaturi fuerint, tantamque labem mentibus concepturi, ni nefaria confilia Deus immortalis avertiffet. Ret enim-atrocitate . & misertcordia Oppidani commoti , armis flatim arreptis ; fele furenti multitudini opponunt, confertaque manu eam tandem repellunt s Ita innoxia ætas e furentium faucibus erepta est; quod periculum Divini potius Numinis, quam ulla hominum ope discussum crediderim, ne ea indoles virtutum, quæ humanum captum excessisse vere existimanda est, simul interiret. Quar mihi causa in primis fuit, ut hunc Curtii casum scriptis illustrarem. Unus enim e pueris Marius fuit æratis quatuor annorum. In hoc puero tanta vis animi, ingeniique fuit, ut cum in ipfa infantia, antequam prima literarum elementa attingere potniffet , utroque oculo captus sit, lucisque usura in perpetuum plane orbatus, tam acrem tamen ingenit vim in literarum fludia intenderit, eaque fuerit in perdifcendo felicitate, ut quintum decimum ætatis annum nondum egreffus, eam in humanioribus, & eloquentiæ, ac poeticis fludiis facultatem adeptus fit, ut præclara feripta tam foluta oratione, quam vario metrorum genere omnes mirarentur. Mox ad graviora scientiarum studia animo, versatilique ad omnia ingenio converso, cos brevi in Philosophia progressus habuerst, at undevigelimo ætatis anno ejus fcientiæ interpretandæ, ac de fuperiore loco explanandæ munus illi publice mandatum fit . Quod munus ita implevit, ut disputando, disferendo, docendo, arduas atque abditas , majoribulque controversiiis implicatas quæstiones explicando magnam fibi audientiam , magnofque hominum concursus saceret: ad extremum pari cum laude in Theologize studris fit verfatus. In qua nihil est tam difficile ac reconditum. totve obscuritatibus involutum, tam apud Thomæ, quam Scoti fedatores ( duze enim hæ feholæ in prima commendatione pomuntur ) (und egregii adolescentis scientiam essugiat. Ut omit-D

tam ite Musices quidem illum experiem este, adaibusque eggegle caneres adoo in omnibus ingenii specimen aquoscas, Quae-stante ao tam multer virtuses mitaculo mibi fucurua, in homine vie gel mum septimum acatis annum nondum egresio, cum Neapoli studiem, jucundaque unici exempli adoletentis confluendipe perfamiliarier utius cilem, quarque fama acceperam, pratenta contram cognostifiem, quodque sin-primis miratus sun, signatura mortum cognostifiem, quodque sin-primis miratus sun, signatura diviles quoque, sc magnas, ace publicas res tradandas ron minus, quam ad dodrinar itudia iapuum. Que res se potheriati ignosas essentient, deberia me cum lummis se procellentius virtuabus,

tum noftræ animorum conjunctioni existimavi.

Igitur duo millia peditum ad Urbis custodiam & tutelam in Confilio decreta funt. Postero die Magistratus fide Petri Gonsalii Arcis Præfecti accepta in Arcem ad Petrum accedit. Ibi Arcella, & Belfiniano, interpretibus res ita convenit; ne tumultus & feditiones cuiquam fraudi effent, neve iple eorum caula in quenquam animadverteret, aut quicquam omnino faceret, dum legati Civitatis, ac Petrus Gonfalius, quem ipfe ad Cæfarem cum mandatis millurus effet, ad Cæfarem accessissent, Cæfarisque, quibus slandum effet, imperata venissent; in quæ verba chirographum dedit : quæ res præliorum potius & contentionum finis, quain quietis initium fuit. Nam quamquam ædibus jurisdictionis patelatus jus dici, & in maleficos animadverti contum est, non tamen arma polita funt, neque noclurna flationes tota Urbe omilla, ad alias folicitudines, exulum, quorum in dies numerus augebatur, addito metti. Interea annona, aliaque res ad oblidionem tolerandam ideneze in Arçem quotidie comportari , summaque in ils rebus administrandis diligentia adhiberi . Vulgo præterea ferebatur maguum Hispanorum numerum a Petro expedari 3 quae res sufpiciones & foliciudines augebat, tumululque, ut necelle erat, Tape excitabat. In iplo etiam Confilio , fententiis & Audiis nonnungnam etiam jurgiis certabatur, ut nonnulli hand procul a vitæ diferimine fuerint, . Magnus igitur hominum numerus tam ex Nobilitate; quam ex catteris cujulvis ordinis hominibus ex Urbe quotidie extre, ac sese in proxima loca recipere, neque jam a Magistratu retineri poste . Quibus de causis summa erar in omnibus Urbis partibus mocilitia. At Mormilius , & Caracciolus , Joannes item Sueffanus , qui magna erat cum plebe in in gratia & benevolentia, hullo loco Patrize decile, Urbem cum ma

magna sectatorum manu armati dies noctesque circumire, civium

animos metu fulpenfos confirmare.

Eodem tempore Petrus in Civitatem, Civitas in Petrum crimina quærebant, Cumque Salernitamis, ac Sangrius jam Urbe effent profecti, nova quoque criminum & odiorum caufa excitata est. Nam libelli, ut in fumma omnium rerum licentia; quotidie proponebantur, quibus Bessinianus, ac nonnulli alii Principes, veluti Patrize hostes probris & conviciis lacerabantur , Ipfe etiam Petrus nonnunquam aspere & acerbe perstringebatur; Hispanorumque imperium ejtciebatur, ac Galli accersebantur. Enimyero Petrus iracundia & flomacho exarfit, atque hane Civitatis criminandæ occasionem arcipiens, per epillolam ad Confilium datam: Ut milla omnia præterita, inquit, fiant, quod in præfentia facerent de accerfendis Gallis , quo tandem nomine appellandum effe ? aut fi hoc non effet , quod tandem effe perduellionis & majeflatis crimen ? Quomodo igitur tantam labem Civitati, quam fideliffimam vocare soleant, conceptam eluant, nisi nefariorum hominum, qui illa admiserint, suppliciis ? aut quam aliam elle Civitatis purgandas rationem, quam si eos constrictos, ac pedibus tractos sibi tradididiffent , ut digna in homines tanta perfidia exempla ederet? Lecta epiflola Magistratus Petrum adit : docet , nihil eorum , quorum Civitatem infimulet, publico factum confilio, neque feire Magistratum, neque in tanta omnium rerum perturbatione invenire potuisse, qui hæc admittant; proinde Civitatem extra omnem noxam esse. Id sele ut testatum relinquant, venisse. Gravibus verbis a Petro male accepti dimittuntur, libellusque testationis, quem attulerant, confeerptus; addite mina, li feriba ea de caufa in Arcem reverteretur, Cæterum a Nola, & Cava, nonnullisque aliis urbibus Petri verbis postulatum, ut sibi per epistolas fuas ad Cælarem bene gellæ provinciæ tellimonium ac laudationem darent; quæ res impetrari non potuit, respondentibus Civitatibus, non esse moris, ut a præclarissima Urbe Neapoli, quæ caput Regni sit, consilia separent : ejus auctoritatem sele omnibus in rebus lecuuras. Quin etiam Neapolim ab totius fere Regni Civitatibus legationes millæ, studia atque opem suam profitentes.

Interea Cæfarianæ triremes Neapolim veniunt, ac non-exiguum-Hifganorum militum numerum in terram exposiint; qui in Urbem a Petro funt accepti, Civitate Fullra omni ope contra tendente, ac petente, ut viginti millia palljum procul ab Urbe,

Mr.

# UBERTI FOLIETE

nt jura fua esse dicebat, collocarentur. Quæ res suspiciones auxit, magnosque tumultus, & animorum motus excitavit; cum præfertim eodem tempore Petrus edidum pronuntiari feciflet, quo omnes Principes, ac fiduciarii Regni, ad ædificia Arci circumieda incolenda commigrare jubebantur. Ea res multis diebus in conciliis & coetibus jadata, Petro modo eam necellitatem remittente, modo edicum renovante. Plurimi tamen fua sponte dielò audientes fuerunt, multique cum ex Principibus ; tum ex reliqua Nobilitate, ac plebejorum optimatibus, & in Arce, & in proximis locis erant cum Petro . Cæterum Neapolitani innumera exulum multitudine in dies in Urbem confluente, ancipiti exulum, & militum metu fuspensi, dies noclesque in armis esse, ad Contiliumque armati accedere, fummaque contentione a jurisdidionis Przefedo petere, ut ad exules conquirendos atque expellendos prodiret: in eam rem opem suam polliceri, ac testari, direptionis Urbis culpam ( quam imminere cur non apparere? ) non Civitati, quæ exules non accersivisset, sed ipsi, qui illos non expuliffet, affignatum iri. Quod ille se facturum negavit, ipsosque justit , qui levissimis de causis ire ad arma tam facile folerent, eadem nunc arma ad exules expellendos fumere. Multi igitur in tanta rerum perturbatione tumultus quotidie excitari multi concurlus, ac clamores fieri, sapeque ad arma conclamari: ædes jurisdictionis modo claudi, modo aperiri: Præfectufque iple modo jurisdictione lele verbis abdicare, modo ad exules comprehendendos irrito inccepto prodire; contentionelque & certamina inter Civitatis primores excitari,

Cum duos circicer menles poll inducias faĉas, in its rerum per untratucibus, aque animornum futpenionibus Civitas fuifer, longe gravior, ettam prior feditio orta elt. Hujus feditionis alti cafum, alti Petrum andorem faciunt, quem ferunt, cum mullam aliant rationem invidiar conflatorum numqituum detellande futs explicasam haberet, femper illud lluduific, ut Civitatem malis fubacham in eum locura aque and es committenda perduceret, er quibus perduellionis erimen colligere poflet. Initium armortum fuit Hipanus miles, qui per leves quasdam cados Neapolitamen gladio percuffire. Re comperta frater Neapolitani, qui unu forre prope aberat; nonmullique alti ad opem-ferendam accurrant, gladifupe celutific um perculfore, de focili manum cooferunt. I di cernentes Hifpanir, quorum non exigua manus ex Arte a Petro composito unte milita fuesta; l'atimi advolant, a sique im Neapolitanos, qui figurevene-

rant , impetum faciunt , sclopisque displosis multos interficiunt , Cujus rei fama Urbe divulgata omnes ad opem ferendam excitavit, magnusque ad eum locum concursus eil factus, atque ingens prælium committum; magnoque irarum certamine res gella ell cum multi mortales utrinque caderent . Major tamen Neapolitanorum numerus eo die est desideratus, utraque Arce, & ea, quæ in plano fita cum portu conjungitur, & ea quæ montis Divi Martini cacumini imposita Urbi imminet, bombardas in Urbem displodente : quibus non modo homines exanimabantur, sed ædificia etiam diruebantur. Ouibus malis impulfi ii, qui loca Arci proxima incolebant, fedes ac domicilia fua relinquere, atque alias Urbis partes petere cogebantur; magnamque milericordiam commovebant confusum mulierum, infantium, ac senum vulgus, qui partim seminudi, partim ea, quæ rerum suarum in tumultu raptim, trepidantesque eripere potuerant, capitibus impolita geflantes paffint, nulloque ordine ignorantes, quas Urbis partes peterent , errabant . Sed longe miserabilior erat corum , qui ex pugna inter manus auferebantur, species. Ii partim saucii, partim manibus, & cruribus, cæterisque membris detrunçatis, partim plane examinati , cum præter oculos hominum tota Urbe omnibus horis ferrentur, deformem, in primifque milerabilem aspedium saciebant. At Mormilius, & Caracciolus, item Suellanus, ac complures præterea ex Nobilitate tota Urbe discurrentes ; Cives ad opem ferendam , atque ad fuccedendum prælie hortari , quæque prælio ufui ellent , haftas , gladios , felopos , globulos pulverem cibaria impigre suggerere. Cumque ad velperum pagnatum ellet , nox certamen ingentibus animis accenfor diremit .

Foftero die prælium repetitum , tribulque Urbis partiebus, ad eundeun modum Arcibus tormenta continenter difficientibus , magnaque detrineuta inferentibus , acriter pugnatum . Hifpani loca Urbis Arci tircuniula tenebant , qua mitoniulus a reliqua Urbe fejunxerant . Ad .eas manitiones quotidie pugnabatur . Inlignifique illo & fublequentibus prælits Camilli Moneton, virus & adadeia furit , les o die munitione quadam expugnata Hifpanos urgendo ad incorotata pedem referre coegit. Hornus munitumi anar dividigata comptires es finitimia populis Civitati fubfidio veniebant; continue unique confluentium multutudine Urbs, quodide complebatur. Præteres tria milita peditum ad Urbis detentionem feribi detreta , Igiur omnibus liis elitati peditum ad Urbis detentionem feribi detreta , Igiur omnibus

illis djebus , quibus ab undecimo Kalend. August ad tertima Non. ejuldem mentis quotidie multis in Urbis locis præliatum eft. maxime miferabilis fuit Civitatis Neapolitanæ flatus & afpectus Innumerabilibus enim malis eodem tempore conflictabatur; continentibus omnium dierum præliis , bombardarum ichibus , ædificiorum ruinis atque incendiis, civium cadibus, direptionis metu, optimatum discordiis, repentinis ac quotidianis fere interipfos Neapolitanos jurgiis ac turbis ; mutuis fuspicionibus , ac ne quid effet in calamitatibus reliquium, quod ad miseram Urhem non perveniret, civium domus eorum, qui cum Petro erant, ab iplis civibus diripiebantur. Neque ulla tantis malis remedii ratio inibatur, quamvis Nicolaus Maria Caracciolus Cating Episcopus, nonnullique alii in Arcem ad Petrum ititantes, sape de rebus componendis egissent, rogassentque ut iracundize fineme faceret, atque Hispanos dimitteret; parceretque præclarissimæ Urbi , quam inse patriam appellare solerer , quamque a se novis atque amplis viis, magnificifque ædificiis exornatam e fordibus extraxisset, & in augustiorem speciem redegisset, earn more ruisnis & incendiis ne pergeret deformare, . Igitur animis tanta malorum vi fractis magna ex Urbe omnium generum atque ætatum fugæ fiebant, Magistratu frustra homines retinente; tantaque erat omnibus horis Urbe excedentium multitudo, ut præ fugiendi fludio minuo se prementes, cum quisque fibi primum suga locum peteret, magnas turbas ad portas Urbis excitarent. Neque tamen fuga faluri, fed quamplurimis majori calamitati fuit; a celocibus enim Hispanorum complures ex iis, qui mari exibant, intercepti , sub Arcem dudi sese redimere cogebantur . Summa igitur erat tota Urbe solitudo ac squalor, ingensque moestitia & omnium rerum desperatio .

Per ca tempora Gonfalius a Petro miffia cum iter præcepiffet, prior ad Cæfarem pervenit ; poteflateque dicendi fada , its Cæfarem ett allocutus : Opparet Perrus ne cunfa fa cam tua; Cæfar, effet conjunda ; neve Neispolitari-in lits , ut ipfi vocant , unmultibus , ut re vera appelladi fant , perfidire criminibus , multo magis unam ; & Imperii Majeflatem violaffent , quam ipfum oppugaffent ne ni Petro omni culpa liberando non atm hominus innocentiam fecutus videri polfes, quam quod non alifer injuria tuas cum illius caufa conjundas polfes ulcifei. Nulla enim alia re nitium Perus , quam veritates cui in us virtute stque conflanta firmiffumum femper præddium fuit

33

adversus malevolorum calumnias, eorum præsertim, qui tantas capitalis odit caufas adverfus accufatum habeant. Nec dubitat Petrus, quin Neapolitani ad non ferendam peccandi audaciam projectam quoque mentiendi impudentiam sint addituri, ac pro eo ut facinora fua oratione conentur defendere : ( quanquam quam ego desensionem nomino, aut quæ potest in tam manifestis parricidiis ulla omnino esse desensio?) sed tamen illos putat Petrus pro eo ut le purgent, ac veniam supplices petant, ipsum ultro accusaturos, culpamque fuam ad ipfum transferre conaturos. Qui etiam, cum ea, que in te, & nominis tui majestatem admiserint; longe graviora list, ac majoribus suppliciis punienda, quam ea quæ nunc patiuntur; tamen tanquam hæc indignis accidant, ita miserias suas flebiliter exponent, earumque deploratione ad invidiam Petri abutentur. Quibus tamen commoveri non debes, Cæfar, neque indignum putare, qui ipfi priores hostilia fecerint, cos hostilia pati. Illud autem lætatur Petrus, quod cum non minor in te sit mansueudo; quam justitia, si Neapolitani crimina non insiciantes ad genua provoluti mam in ignoscendo clementiam implorarent , periculum effet , ne potiores apud te effent milerorum lamentabiles fletus, quam immanium delictorum slimuli, Ita eorum impunitatem facile auferrent . Nunc quoniam ( quæ est hominum superbia ) sese demissuri non sunt, liberius erit tibi & sincerius judicium thum; neque severitatis tuze aculei hominum contumacia excitati eorundem supplicibus precibus hebetabuntur. Noti sunt, Cæfar, tibi Neapolitanorum inflati ac tumidi spiritus; quos cum aluisset nimia superiorum Vicariorum lenitas, eo arrogantiæ procellerant, ut jam ferri non pollent: non illi imperiis parere, in humiles & tenues superbe & libidinose consulere, nullæ illis leges fandæ, nullus esse judiciorum metus. Ut necessario Petro fumma illa severitas fuerit suscipienda te, Cæsar, approbante, qua hominum audaciam & arrogantiam tandem fregit, illosque ad officium & ad æquabilem vitæ rationem revocavit; idque cum magna ipforum utilitate, quippe qui Urbem ac Regnum fcelerum ac facinorum antea officinam, latrociniorumque receptaculum, justitize & honeslatis domicilium fecerit. Carterum tanta est in Neapolitanis ingeniis perversitas, ut nullam Petrus ab hominibus, quos ab interitu fua virtute fervavit, pro tanto beneficio non modo gratiam inierit, sed capitale illorum in se odium commoverit; quippe qui sele infinita illa omnium rerum licen-

tia privatos ægre ferant. Quod igitur illorum animus jam dia parturiebat , id tandem peperit; quique primus locus illis datus est odii expromendi, eum non prætermiserunt, atque atrocem hanc feditionem in illum excitarunt. In qua re -plebs naturali mobilitati suæ affinis suit; consilia enim cum illis ipsis perpetuis inimicis suis consociavit, e quorum faucibus sese a Petro ereptam femper præfetulit, cum Petrum plebis Neapolitanze parentem, ac libertatis columen. Divinis pene laudibus in coelum ferret: tanta est in vulgo levitas, tamque male apud ingratos homines beneficia ponuntur. Neque vero Inquifitionis nomine Neapolitanorum causa sublevatur. Nam primum non intelligo, quod tantum malum habeat Inquifitio, ut in ea fugienda ad omnia extrema liceat descendere, ac legum vincula perfringere, Majellatemque Imperii contemnere & violare. Delicata mehercule funt Neapolitanorum ingenia, fi quod cæteræ omnes nationes atque urbes fine retractatione accipiunt, idque cum magna ipfarum utilitate, ipfi foli ferre indignantur . Deinde Petrus fele Inquisitionem politurum nunquam est aperte professus, neque aspere, aut pro imperio cum Neapolitanis egit; fed leniter rem ducendo, hominibus perfuadere nitebatur, ut aliqua ratio iniretur impietatis in dies magis graffantis cohibendæ, hærefumque tollendarum. Quo major est eorum, qui cum imperio funt, lenitas, eo contumacia dicto non audientium magis cumulatur .

Verum finge Petrum aperte præfetuliffe, fibi in animo effe Inquilitionem inflituere, continuo ne verum fuit, Neapolitanos in reliflendo tantam adhibere contumaciam, atque imperium contemnere? aperteque Petro denuntiare, fese omni ratione restituros, remque, fi opus fit, ad manus revocaturos? Hoccine ferendum eft. Cæfar? Cum præfertim, si rogando & persuadendo Petrum de sententja deducere non possent, expedita esset hominibus via ( quæ bonis & pacatis, ac ful Regis obedientibus populis semper patuit ) te, Cæfar, appellandi, atque in tuam jullitiam & æquitatem perfugiendi. Jam posthac subditi tui in imperiis accipiendis, aut recufandis, non tuam, aut Magistratuum tuorum voluntatem spechabunt, sed libidine sua ferentur ; iplique arbitri & moderatores eorum, quæ jubebis, de tis pro voluntate sua statuent. Ita homines cum imperio ad illos mittere posthac definas, licebit Si hoc, Cæfar, non est Imperium perfringere, Majestatem tuam fpernere; ac per causam Inquisitionis detrectandæ longe aliud fpe-

# TUMULTUS NEAPOLITANI. 3.

spectare, nescio quod tandem facinus eo nomine sit appellandum, Verum age, Petrus cum societatem plebis cum Nobilitate junclam accepillet, resque ad arma & seditionem spectaret, ut animorum motus fedaret, atque Urbem pacaret, de jure fuo deceffit; ac quamquam iracundia ob illorum contumaciam provedus inter verborum contentionem projecisset, sese illis invitis, fi libuiffet . Inquifitionis tribunal in medio foro conflituturum: tamen hominibus morem gerere in animum induxit, promifitque neque se Inquisitionem constituturum, neque ab alio constitui pasfurum : quæ fumma Petri humanitas ac lenitas non modo animos debuit incitatos mitigare, sed eos ad virtutem modestia æmulandam invitare, dictoque impensius audientes facere. Quod si motus fola Inquisitio excitarat, cur non causa sublata penitus consederunt? atque adeo cur longe majores exarferunt? Etenim Neapolitani hac veluti de Petro victoria parta, tantos fibi spiritus subito sumpserunt, ut perinde quali de Petro vellent triumphare, nulla jam modellia, nullo pudore i nullo legum metu, aut Împerii tui Majestate continerentur.

Quacunque igitur levissima de causa tumultus quotidie excitabantur, cum fontes comprehensos de manu apparitorum fuce ac palam eriperent, eoque furoris processerant, ut quadam die in publico Præfectum jurifdictionis circumstiterint, neque prius dimiferint, quam turbulenti quemdam ingenii, & feditiofum infimae fortis hominem, quem in vinculis habebat, fibi reflitueret. Cumque paucis post diebus Cæsar Mormilius inquieti ingenii vir, qui sese in his tumultibus excitandis principem palam semper professus esset, in ædes publicas jurisdictionis ejusdem Præsecti vocatu venisset, tantus subito concursus hominum Cæsarem minaciter poscentium ad ædes publicas est sactus, ut hominem Præfectus ne inclementer quidem appellatum e vestigio dimittere coaclus sit. Quæ intolerabilis audacia, ac tanta alia super alia cumulata facinora, nifi confopitam Petri virturem tandem excitaffent ad tantam licentiam aliquo fræno coercendam, eo processerat, ut nihil jam effet, quod Neapoli aut Vicarius mus, aut ullus omnino Magistratus existeret; sed omnium rerum gubernatio Neapolitanorum ipforum libidini effet permittenda. Necestariam igitur severitatem adhibuit, ac tres adolescentes, qui comprehenfum hominem, cum in carcerem duceretur, ex apparitorum manibus per vim & audaciam eripuerant, morte multavit; ut exem-

plo ad speciem terribili; ad rem salubri, atque in ejusmodi motibus necessario, jureque usurpari solito, reliquos a malesiciis & peccandi licentia deterreret, ac Civitatem pacaret. Quod confifium non modo Peiro non proceffit, veium ctiam caulam Neapolitanis' præbuit, quam quæsierant, ut non jam perplexe & per ambages, fed aperte a te deficerent, diuque in te, ac tues conceptum odium effunderent. Igitur armis fumptis milites tuos præfidiarios interfecerunt, ipfumque Petrum, in quo Imperii tui Majestas læditur, Arce inclusum & obsessum quotidie oppugnatum veniunt. Nihil eft, quod quifquam tantorum facinorum atrocitatem verbis elevare conetur, neque apertum majellatis crimen alio nomine appellare. Neque attinet verbis inficiari, quod fadis confitearis. A vobis enim, inquit Petrus, Neapolitani quæro, turum jure , an injuria adolescentes supplicio affecerim ? si jure , arma in me, atque adeo in ipfum Cæfarem fine scelere ac perfidia fumere non potuislis : fi injuria , quis ea de re adhuc judicium tulit ? quis' vos in me judices conflituit ? aut qua tandem lege poenam maleficiorum a me repetere potestis ? cur per legatos vestros nomen meum ad Cæfarem de eo crimine non detulistis, quemadmodum punc per cosdem legatos vos purgatum, & me accusatum venitis? Atque adeo cur ad Cæsarem segatos mittitis; si ( quod re declarassis ) vessrum est punire delica , quae Neapoli admittuntur? Atque etiam Neapolitani cum hostilia in te, Cæfar aperte fumpferint arma, tanta tamen funt impudentia, ut gravitati tuæ ultro illudant vexillis tuis extollendis , nomineque tuo fubjiciendo ; mamque veluti puerilem infeitiam ludibrio habeant , perinde quafi verba magis , quam facta spectanda fint ; cumque seiosi tot obstrinxerint parricidiis, ultro etiam ( si Diis placet ) Petrum accufatum veniunt . Is tamen, ut initio dixi , minus de se laborat, quem perpetuns hinocentissimæ adæ vitæ terior comnistiberat fuspicione; tua & Imperii Majestas hominem folicitum haber. Quæ fi tibi tantæ curæ femper fuit, at pro illa adversus multo, maximam. Germaniae, partem ( qua provincia nulla goto orbe, terrarum bellicosior , aut opulentior est, aut fervituris impatientior ) bellum periculofissimum suscipere non dubitaris, quanto minus hæc tibi negligenda non funt in Neapolitanis? quos ( ne quid gravius in cos dicam ) semper exteræ genres: obnoxid imperio; devindos, habuerint. Quod fi te precibus hominum animis a se alienifimis per mollinem fledi fines, quid aliud

aliud fuurum eft, quam ut foluta fevera illa difciplina, qua una Neapolitanorum fuperbia & faftus frangendus eft, audoritatem & obedientiam in eo Regno amittas, quod majores tui pacatum tibi, dicoque audientifimum fua virtute reliquerunt?

Hac oratione Cæfar in Neapolitanos hand mediocriter irritatus eft, nondum legatis eorum auditis; qui cum fero Norimbergam, ubit tum erar Czefar, perveniffent, quod utrique in itinere aliquandin fublistendi morbus causa suisset, se audiri a Cæsare peumt; quam rem cum multis viis fæpe tentaffent, tamen, quod Cæfaris aures cum literis Vicarii , tum oratione Gonfalii ipforum criminibus occupatæ effent, impetrare primo non potterunt; cum illis responsum esset, satis esse, si cos, ad quos Cæsar illos delegas set, causam suam docerent : neque enim Cæsari in tantis occupationibus. esse operae legationes audire. Ita coacti funt coram Atrebate, & Figueroa caulam luam agere , ac delenliones luas scripto edere; quibus lectis, haud visi funt commissife Neapolitani, ut perduellionum loco haberentur, resque ad tumultuum & seditionum, non ad læfæ Majestatis interpretationem est revocata s legatisque triduo post revocatis decretum Cæsaris scriptum traditum ell , cujus erat fumma : Extemplo ab armis Neapoli difoederetur, ac sine retractatione Neapolitant obedientiam, quam deberent, Vicario præstarent. Imperatum deinde est Salernitano, ne a Cæfare discederet ; Sangrio , ut extemplo Neapolim versus una cum Gonfalio iter caperet, neque ab eo unquam discederets fi imperata neglexissent, capitalem fraudem fore. Salernitanus sefe in imperio futurum respondit ; æquoque animo decretum accipere dum Cælar veritate exploratius cognita fententiam mutet . Sangritts vero sese, nisi facultate Cæsaris alloquendi facta, omnino discessurum negare , neque enim eam esse sidelissimae & nobilissimæ Civitatis dignitatem, quæ ab aditu Principis sui debeat excludi , cum præferium non beneficium , fed jus petitum veniant, peque elle Cælaris æquitatis tam julla pollulata ab eo non impetrari . Proinde posse illos quidem se vindum Neapolim mittere, aut etiam morte multare, fi ita fibeat; fua vero voluntate nunquam fe, nisi in conspectum Cæfaris venerit, discessurums

Perunoti funt hac oratione animi. Ita pollero die Sangrius ad Cæfarem introductus, talem habuit, orationem. Deo immortali gratias ago, Cæfar, tui confipedus facultatem mibi tandem factans, tuamque æquitatem omna impedimenta fuperaffe. Igitar non ita

omnes Superos a causa nostra aversos posthac existimabo, qui s muliam habemus miferiarum allevationem , aut falutis spem ; saltem interirus nostri coram te, Cæfar, deplorandi ( quod unum exitii folatium reliquum est ) facultate non simus orbati. Cujus tamen rei magna me spes semper tenuit. Nam quamquam sciebam tantas effe Petri opes ac potentiam, ut nobis nullo modo par effet cum illo contentio, nunquam tamen putavi, tantum ilhum apud mos gratia valere, ut etiam nos ab aditu tuo excluderet. Nimisque durum, & a tua justitia alienum erat, Cæsar, quod nemini quamvis scelerato & perdito unquam est negatum nt eius defensio audiretur, id a te nobilissimam & sidelissimam Urbem tuam non impetrare. Atque ego Petri prudentiam & ingenium hac in re vehementer requiro, qui Neapoli primum, ne hæc legatio ad te decerneretur, tanta ope pugnarit; & hic ne ea audiretur, tanta cum fua, tum amicorum gratia, quæ plufquam modica est, præpararit. Quod sotum contra facere debuit; nam si veritate causa illius nititur, ac si horum tumultuum culpam penes nos este se demonstrare poste sperat, quæ ejus rei via erat expeditiffima, ab ea non tantopere debuit declinare. An non intelligit vir eo ingenio, manquam apud homines præfertim graves, qualis tu es Cæfar, veritatem fatis liqueze, neque verba quamvis verifimilia fidem plane habere, nifi quæ contra ex altera parte afferantur , prius cognoscamur , controversæque rei veritas præsentibus reis, orationibus inter fe contrariis, judice disceptatore eluceat? quod quoniam ille effugere tam impense fluduit, causam ipse fuam plane damnavit , qui illud certamen detrectarit , quo uno veritas a calumniis discerni poteli; quoque altu se criminum vira fubterfugere posse speravit, eo se plane ipse convicit. Quamquam. Cæfar, legatos ad te mittendi non una caufa fuerunt tumultus nuper exciti; neque hoc novum est Neapolitanorum confilium, fed pervetus variis rationibus a Petro femper impeditume quod ne nunc quidem ad effectum adduxiffent, ne hominis iracundiam fibi magis irritarent , ni fummæ temporum angustize rerumque asperitates eos coegissent salutem suam quibuscurrique rebus anteferre. Causa igitur legatos ad te, Cæsar, decernendi vetus illa fuit , ut effet aliquis apud te Neapolitanorum nomine. quocum de rebus illius Regni agere in loco posses, ut quæ officia & obsequia tibi subinde multa alacriter præstamus , ea tu a nobis potius, quam a Petro, aut a quoquam ministro tuo re-

cognosceres; gratiamque eorum, si qua est, sidelium subditorum effuse in te voluntati ; & propensis studiis potius , quam miniftrorum operæ aut diligentiæ deberes : quoniam fentire coepipimus . Petrum de officiis in te nostris ad tam altum apud te auctoritatis & amplitudinis gradum pervenisse, nulla nostri ; ex quibus ille crevit . habita ratione . Cæterum quonfam tibi aliter placet, Cæsar, milique imperatum est, ut extemplo Neapolim revertar, parebo imperio; illud prius pro ea quam tibi debeo pietate, Deos hominesque testatus, Neapolitanos, quoniam nullam esse apud te impensorum officiorum gratiam intelligunt, ac-ne ea cognosci quidem , ut ab se profesta , posthac coactum iri fele totos, fine ullo commodorum, aut Majellatis tuæ respedu, ad magistratuum, quos mittes, libidines conformare; neque illos jam pro ministris tuis, sed pro suis Regibus habituros; quae res quam multa & Regno Neapolitano, & tibi detrimenta allatura fit, malo in cogitatione tua relinquere, quam in oratione mea ponere. Illud te pro tua humanitate rogatum volo, Cæfar, ne me audire graveris breve hoc horæ curriculum, dum Patriam meam purgo a caufa horum mottum, atque horum malorum, quæ per hos dies Urbem nostram miserabilem in modum lacerarunt. In qua re illud me handquaquam movet ; quod Gonfalius aures tuas criminibus nostris implerit. Tantum enim compertum habemus in te animi esse, ac roboris, ut de tanta re, nisi causa ex utraque parte audita, præceps non sacturus sis judicium. Atque utinam adeffet Gonfalius! multo facilior effet nofira caufa. Nam mithi de fingulis rebus roganti, vera (fat fcio) pro eins fide responderet : ita ex illiusmet confessione veritatem cognosceres. Nunc quoniam ille congressim vitavit , quippe ex guo inferiorem fese discessirum intelligeret, dabo operam, ut res quemadmodum gestæ sint, plane cognoscas. Hic Cæsar Sangrium interfatus , nihil este ait , quod ille plura oratione persequatur ; fefe enim ex feripto rem cognoviste, jamque decreviste quid fieriplaceat, ac flare fententiam, nec mutari posse. Proinde revertatur. Civitatique persuadeat, ut imperata faciat, armisque positis Vicario dicto audiens fit . bonoque animo fuis verbis Neapolitanos esse jubeat; sese enim de illorum side ac propenso studio omnibus locis perspecto nunquam dubitalle, neque malam de ilhis opinionem upquam imbibiturum : eorum commoda & incolumitatem fibi magnæ curæ fore, brevique Civitatis quieti &

#### UBERTI FOLIETÆ

tranquillitati fe confulturum. Ita legatum benigne appellatum gratiafque agentem ob tam mite refponfum dimittit.

Cæterum quoniam defensionem legati, ut supra diximus, feriptam Cæfarianis tradiderunt, quant non licuit oratione complecti, cujus exemplum mihi oftenfum eft, cum Neapolim acceffiffem rei diligentius cognofcendæ caufa; ea non mihi prætermittenda vifa eft, quo caufa utrinque audita legentibus exploratius fit judicium; remoue fic exponemus, quafi Neapolitani Cæfarem præfentem alloquantur. Ad cæteras calamitates, quas paffi fumus, ac nunc cum maxime miferi patimur, ille etiam cumulus accedit. Cæfar. ut Vicarius tuus Petrus, qui inauditæ crudelitatis exempla in nos per fummam injuriam & immanitatem edidit, pro eo ut fefe purget, ac meritas poenas deprecetur, nos ultro apud te criminibus infecteur, proditionifque ac perfidiæ reos faciat: illud fortaffe existimans, sese causam suam aliqua ex parte sublevaturum, fi studium & operam nostram a se accusando ad nos ipsos defendendos traduxerit. Quæ quantum hominem fefellerit opinio, mox apparebit. Neque enim defensio nostra ab illius acculatione potest esse disjuncta, neque veritas, quocunque orationis genere exponatur, minus elucebit. Illud- igitur primum pro canfæ nostræ fundamento accipimus, Cæfar, quo nullum elle potest firmius, ipfinfmet Petri confessionem, quam ipfius chirographo confignatam habemus : omnium horum majorum caufam fuiffe Inquisitionem. Hic homo suamet confessione manifesto tenetur quippe qui iple Inquifitionis auctor fuerit, dum vel illam inflituere studer, vel sermones de ea in dies percrebescentes non prohibendo , alit ; quam rem præfertim nos tam fæpe , tantifque contentionibus ab illo efflagitaverimus, cum denuntiaremus ac testaremur, quam multarum turbationum ac malorum causa futuri effent ii rumores. Quod fi ille quæcunque voluit, fe femper Neapoli vel invitis nobis effecisse gloriari solet, quanto hoc ei facilius fuit, omnium ordinum ; atque ætatum fludits & vofuntatibus cum illo conjunctis? Neque nos in obliftendo lenius ut isti volunt, aut moderatius agere potuimus, teque, Cæfar, appellare, Inquifitionemque a te deprecari; nam periculum immi-nebat, refque in dies magis urgebat, cum præfertim Petrus quadam die Magistratui Givitatis palam affirmarit, sese nobis invitis Inquisitionem constituturum; tuque longissime aberas, Cæsar, tanta belli mole implicatus, ut neque te adire interea possenus. -7ºF II

neque fi maxime adiffemus, otil fatis habuiffes in tanto rerum discrimine ad legationes audiendas, controvertiasque disceptandas : quam rem vix nunc impetrare potuimus bello confedo , Neapolitanaque Urbe in extremum discrimen adduda . Cumque Inquisitionis nomen Neapolitano populo non modo odio & acerbitati, sed etiam morti sit, omnisque dilatio periculolissima esset, in eum profecto locum adducti eramus, in quo non leges modo, verum etiam natura ipla omnem falutis expediendæ rationem honestam facit. Neque tamen nos longius protulit animorum concitatio, quam ut confiliis & studiis plebis cum Nobilitate confociatis obedientiam tibi debitam clariffima voce profitentes, infigniaque tua proferentes, paratos nos effe præferremus omnes acerbitates subire, quin etiam mortem ipsami oppetere potius, quam abominandum jugum cervicibus nostris imponi pateremur. Nulla in re Imperii Majestas per quemquam violata est, nullus ne minimus quidem apparitor attadus; quin etiam omnia nostra studia ad Magistratus tuos delata, atque etiam malefici per nos comprehenfi, & judicibus traditi. Ubi est illa, quam tantopere jactari atque amplificari audio, projecta Neapolitanorum contumacia? atque adeo quæ in tanta rerum perturbatione, tantaque animorum commotione major excogitari potelt moderatio? Igitur Petrus, cum hac via confilia parum procederent, pollicitus est tandem, neque se Inquisitionem constituturum; neque quemquam toto fuo Magistratu constituere passurum . Si in Inquifitionis deprecandæ fimulatione longe aliud, ut ifli nos criminari folent , latebat : fi in focietate jungenda longe aliud spectavimus; molesta profecto nobis fuisset hæc Petri facilitas & benignitas, quæ nobis caufam tumultuum præcidebat, viamque fceleratorum confiliorum, ut isti vocant, ad exitum perducendorum obsepiebat. Velim, Cæsar, tum adfuisses: prosecto admiratus esses omnium exultantem . ac superfundentem se lætitiam; cognovisses. quibus prædicationibus, quantis voluntatum fignificationibus hoc beneficium Petri fimus complexi, quam amplis verbis illi publice gratias egerimus, cum illum parentem & servatorem nostrum plaufibus & acclamationibus salutaremus, ac cum Divinis prope faudibus hominis virtutem & humanitatem conjungeremus. Non igitur beneficium Petri ullam, ut isti calumniantur, arrogantiam nostram provexit; sed contra studia ad demissius & impensius parendum accendit. Jam vero quæ postea consequutæ sunt novorum motuum caufæ, nobis nullo modo affignandæ funt, fed illi ipsi Petro: qui si vere cogitationem de Inquisitione prorsus abjecerat, quid ita ab iis, qui paulo apertius illam detellati fuerant pauloque vehementius in caula versati, poenas per judicium persequi instituità animis præfertim a recentibus motibus nondum plane fedatis ; idque omni Civitate constantissime contranitente, quæ sæpenumero illum publice ab ea mente atque inccepto omnibus precibus deducere conata est. Adversus quæ omnia ille cum tam obstinato animo fuerit, neque in ulla alia crimina homines vocarentur quam quod eorum sermones de Vicario liberiores fuissent, tumultusque concitassent, quid aliud suspicari debuimus, quam id spectare Petrum, ut hanc novam viam, quoniam prima parum processisset, ad diu concodta de Inquisitione consilia expediret? Quod si priores motus venia digni sunt, longe magis probandi funt hi posteriores, quibus eidem causa relistebatur asperioribus viis tentatze. Deinde cum eadem effet omnium Neapolitanorum caufa, quippe qui Inquisitionem aperte omnes detestati fimus, ac focietati nomina dederimus; quomodo fupplicia; ad quæ nonnullos in præfentia rapi videbamus, non pro fe quifque ad se eodem noxium crimine perventura suspicaretur? Jam vero, si Inquisitio Neapolitanis induerat arma, ut ipse Petrus fatetur quomodo putabat in iis, quæ illam necessario consequentur, eosdem quieturos, atque adeo non multo acrius exarfuros, quanto gravius erat poenis quam verbis agere ? Postremo Civitas suam ipla caufam damnaslet, si a quibus causa ipla acriter ac libere fuisset desensa, eos poena affici passa esset.

Tantis igiura octritatibus fubada Civitas cum legatos ad te decerneret, longum effet, Cefat, diere, quam ea re Petrus fit perculfus quibus politeme dimetancibus rem impedire conatus fit; quam omnes in ea re audoritatis de potentias fue nervos intenderit. Vit estam accentius Centurionibus populi, multaque de fus perpeus in Neapolitanum populum benevolentia przefatus, chirographum ediderit, quo non modo Inquifitionem in perperutum tellebat, fed etciam omnia delida, oumemque noxam Inquilitionis caufa commeritam condorabat e quo populum ab Nobilituse abduceret. Adverfus tantam contentionem cum Civitas in incepto perflitiffet, legatofique tandem decreviffet, tum wero Petrus, cui mullum confilium proceffifet, in rabiem verfus ( dat enim animum ad

ad libere loquendum tanti facinoris immanitas) tres miferos adolescentes apprime Nobiles, vix dum pubertatis annos ingressos, nonnullis ante diebus comprehenfos, per caufam, quod infimæ quidam fortis homo, qui ob debitam perexiguam pecuniam præter eorum oculos in carcerem ducebatur , ex apparitorum manibus illis ( ut ajunt ) adjuvantibus effet elapfus, quæ caufa femper levissima habita est; eos igitur adolescentes ante Arcem productos ab Æthiope crudelissime jugulari secit, jugulatosque veluti Imperii proditores per terram trahi. Quæ ex omni fæculorum memoria in nulla barbaria audita crudelitas, quæ fœdiffimi fpedaculi deformitas fi nos ad id attraxiffet, a quo femper natura & voluntate remotiffimi fuimus, quis tandem justo dolori non ignofceret? cum præfertim Petrus nullo titulo tantæ crudelitatis facinus possit velare. Nam si sedandorum tumustuum causam prætexit; hoccine fuit tumultus fedare, an multo magis inflammare? Tu, cum tantæ injuriæ, tantæque crudelitatis facinus in oculis nobiliffimi populi edas, animis præfertim ob recentes dimicationes commotis & exacerbatis, quemque populum tantum animi habuisse expertus sis, ut societate fancita cupiditatibus tuis palam ire obviam non dubitarit, motus te fedaturum, ac non potius ad perniciofam feditionem irritaturum sperasti ? cum præsertim multis locis venia per leges populis detur, fi malis victi, nimiifque injuriis & asperitatibus subacti arma in Magistratum convertant, neque ab ejus fanguine manus abstineant. Et tamen tanta fuit, Cæsar, Neapolitanorum moderatio, tantus Imperii tui respectus, ut cum postero die Petrus per Urbem equitaret, populusque arma sumplisset ac societatem omnibus folemnibus renovasset, in oculisque ejus præterveheretur is a quo tam infigni tamque execrabili injuria effet affectus : recenti crudelitatis memoria animos filmulante; nibil gravius admiferit, fed injurias fuas, quarum poenas a noxio homine fumere, & jure poterat, & nemo prohibebat, tibi puniendas refervarit. Et adhuc contumaces Neapolitanos, ac fuperbos non pudet appellare? neque quo nomine ejus temeritas fit appellanda cogitat potius, qui, quantum in illo fuit, Majestatem tuam in persona sua violandam objecit?

Jam vero feditionis, quæ poftea cafu excitata eff, & certaminum, quæ inter populum Neapolitanum, & præfidiarios tuos commiffa funt, nulla, fi quis vere rem exiffimare velit, in nobis culpa eft.Qui fi injurias noftras armis ulcifci-in animo habuillemus, punquam

eam facultatem prætermififemus, quam Petrus ipfe in publicum eo tempore prodiens expeditiffimam nobis præbuit ; cum præfertim non minore scelere ( si scelus ullum in re tam justa est ponendum ) præsidiarij mi, quam Magistratus violentur: in utrisque enim nominis tui majellas læditur; atque adeo, cum magis ignoscendum esset justo dolori , si arma vertissemus in eum potius, a quo tam gravem plagam accepiflemus, quam in eos, a quibus nihil læfi effemus. Illud enim eximiæ Neapolitanorum moderationis, incredibilifque in te observantiæ fignum prætermittere non possumus, Caesar, quod cum Neapoli tanta sit omnium rerum colluvio, tantaque exulum multitudo in eam Urbem confluxerit, plenique fint carceres obæratorum ac maleficorum, capitalia etiam auforum, qui omnes aut propinquitate, aut aliqua necessitudine, aut etiam noxæ societate exules attingant non modo carceres non fint refracti ( quod primum fere elle folet feditionum opus ) fed ne ædes quidem jurifdictionis a quoquam attadæ. Habes, Cæfar, voluntatem in te, ac fidelitatem Neapolitanorum tuorum multis rebus perspectam : contra Petri injurias, quæ nulla honesta ad speciem re possint velari. Quid reliquum est, nisi ut Deum immortalem precemur, ut tibi eam mentem det, qua calamitates mileræ Civitatis tandem respicias? quæ cum sese e tantis miseriis auctore de medio tollendo posser eripere, jureque pollet, tanta tamen in te ell pietate, tamque fancte nomen tuum colit, ut illud etiam in atrociffimo hofte fuo venerata fit: quæ nune mifera juffu Petri ac voluntate hollifem in modum direpta , continentibus bombardarum ictibus , nt toi nominis hoftis, verberata, magnaque ex parte diruta ae deformata, haliatoribus pene vacua, ab omnium ope deferta, omnibus contumeliis jactata, injuriis agitata, malis lacerata, omnia denique, quæ captarum urbium extrema elle folent, perpella, in tuam fidem, mifericordiam, justitiam confugit, a qua una malorum finem expediat, cum illorum poena, qui tantorum malorum ob cupiditates ac libidines fuas fuerunt auctores.

At Sangrius Neapolim cum venifiet, Magilfanufque in ædem Divi Laurentii convenifiet; plebs excita etl. ex omnibufque Urbis partibus, pluribufque agminibus ad templum concurfus fachts, momentoque temporis velifibulum, & circumietæ templo platær armatotum plemæ fucunt Cumque Sangrius imperata Cæfaris exponere cœpiflet, armaque deponenda, ac fub Petri obediens

tlam redemdum dixiffet , ifque fermo in vulgus manaffet ; rumor primum ac fremitus indignantium tota concione pervafit qui mox in furiales clamores erupit; cum omnes undique vociferarentur, Nobilitatem cum communibus finimicis conspiraffe feque ab illis , quorum impulfu : ad arma ierint , defertos ac proditos. Enimyero nullo modo id esse ferendum, sed arma ab exteris in cives proditores vertenda, ferociter ac minaciter conclamant. Jamque sclopt displodi incipiebant, apparebatque vim ultimam parari, Magistratusque, ac qui cum illo erant ex Nobilitate, tanto circumfulo pavore perterriti, confilique inopes omissa publica cura pro se quisque, quomodo tantæ se procellæ fuberaheret, quaque evaderet, circumfpedare. Neque dubitabatur, quin furore ardens multitudo atrocia crudelitatis exempla in Nobilitatem editura effet. Cæterum Joannes Franciscus Caracciolus periculum audacia difcuffit, Is cum armatorum globo, quos circa se habebat, templo profiliens, cum manu intenta filentium feciffet; quis vobis, inquit, rabiem islam objecit ? quousque furor veller progredietur? Nobilitatemne ad cædem deposcitis? En ego primus jugulum offero: hoc serite: per meum enim latus Nobilitas vobis petenda est. Cum ad primum aspeclum hominis multitudini acceptiffimi, cuique magnam fidem plebs habebat, tumultus, quo paulo ante omnia ardebant, conticuillet, Caracciolusque homines commotos sensitlet; apta tempori oratione fublecutus iras permulfit. Docuit enim nullam fubefle fraudem \$ armaque, quæ contra Petrum justissima causa induerint, quæque ad eum diem, nulla contracta perfidire noxa, tractata fint, potthac fine ingenti flagitio retineri non posse : contra Cæsarem enim Regem funm, qui ab illis discedi imperet, Neapolitanos ituros. Dum licuit, sese illis non modo socium, sed Ducem præbuilfe: nunc fe tanto crimine Regi fuo non obstricturum, fed in privatas ædes illico recessurum, sagoque & armis positis, togam refumpturum, pacatumque in publicum proditurum. Idem ut illi faciant, hortatur. Non tam oratione, quam audoritate viri, quæ apud multitudinem fupra omnia valet, mitigati, qui furentes ira venerant, quieti in fua se teda recipiunt. Ex imperio igitur Carfaris arma polita funt , obedientiaque Petro reddita. pacata Civitas suit. Petrusque potens rerum factus Civitatem centum millibus aureorum numum multat ; ac centum ex Neapolitanis, quorum in praiiis & tumultibus infignior ardor animo-

# 46 UBERTIFOLIETÆ

rum fuerat, exilio damnat. Quæ tamen multa paulo post a Cæfare Civitati remissa ell, numerusque exulum ad viginit resdabur, qui etiam haud multo pol patriæ funt retituri, præer Moşmisium, & Caracciolum, ac Suedianum. Nonoulli tamen voluntatum existium sibi considerant; in quibus suit Bozutus, qui acriter in causa suera versaus, vehementemque & liberum oratorem egetat.

E I N I S.





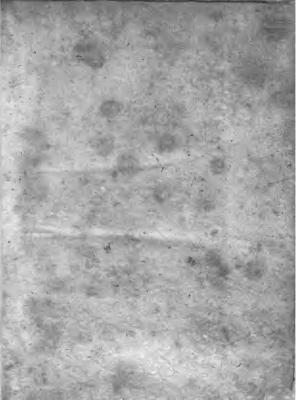





